ANNALI D'ITALIA DAL PRINCIPIO DELL'ERA **VOLGARE SINO** ALL'ANNO 1750, COMPILATI DA...

> Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Catalani



1-1, 51

1.4.99

# ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO

DELL ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1750.

# ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO DELL ERA VOLGARE

SINO ALL'ANNO 1750.

COMPILATI

DA LODOVICO ANTONIO

MURATORI

COLLE PREFAZIONI CRITICHE

DI GIUSEPPE CATALANI

Prete dell' Oratorio di S. Girolamo della Carità.

TOMO SECONDO.

Dall' Anno 222. dell' ERA volgare fino all' Anno 400.



IN MONACO

MDCCLXIL

NELLA STAMPERIA DI AGOSTINO OLZATI.

CON LICENZA, B PRIVILEGIO.

#### PREFAZIONE CRITICA

D I

### GIUSEPPE CATALANO

SE 6 ha da stare al giudizio del dottissimo Giornalista Romano, che ha fatto di questo secondo Tomo de gli Annali d'Italia del celebre rinomatissimo Autore Lodovico Antonio Muratori, già non v'è cosa degna di critica, ma più tosto di lode. E che sia così, ecco le sue parole nel Giornale de'Letterati stampato in Roma l'anno 1745. presso i Fratelli Pagliarini, all'Atticolo VIII. pag.

64. e leguenti.

" QUELLO che abbiamo detto nel mese passato nel riferire il primo Tomo di questi Annali, per indicare in genere quelle cose, che il pregio di quest' Opera costituiscono, intendiamo, che si
debba presentemente ripetere; corrispondendo questo secondo
Tomo intieramente al primo nella precisione de'racconti, nella
finezza del giudizio, nell'accuratezza della Cronologia, nella
ricerca de' Consoli di ciascun anno, e de'loro veri nomi, nella
censura de'luoghi de gli antichi Storici, o guasti, o nonecoerenti alla verità, e nell'uso delle Medaglie, e delle Iscrizioni

» per la illustrazione della Storia.

» In questo secondo Tomo, che principia dall'anno I. di Alesne sandro Severo, e termina nell'anno 400. dell'Era Volgare, none teremo di più alcune cose, che abbiamo creduto essere degne
ne di una più particolare osservazione, le quali possono ridursi ad alcuni capi. E primieramente, per quel che appartiene ai Consoli,
ne l'Autore da una iscrizione pubblicata nella sua Raccolta ha scoperto, che Marcellino, e Probino Consoli l'anno 341. dell'Era
ne Volgare ebbero i nomi, quello di Antonio, questo di Petronio,
ni quali nomi sinora sono stati intieramente incogniti a gli Eruditi. Osserva ancora ritrovarsi spesso, e particolarmente ne' tempi di Costantino in una medetima persona la Presettura di Roma, e il Consolato.

 QUANTO all'uso, che sa delle Medaglie, avverte in più luophi doversi tenere per molto sospette quelle di alcuni, che per ribellione dal legittimo Imperadore, surono acclamati Augusti, Tomo II.

» e brevillimo tempo sopravvissero . Tale è una Medaglia di Cen-» formo, che fotto l'Imperadore Claudio II. vetti la Porpora Im-» periale, e dopo visse soli serre giorni. Similmente dubita, che o tiano genuine due medaglie, dove fono chiamati Augusti L. Ele liano, e Gneo Salvio Amando, i quali furono due capi di folle-» vati nelle Gallie in tempo di Diocleziano, e che furono da Maf-» timiano diffipati. Lo stesso sospetto muove contro le Medaglie » di molti Tiranni, che inforfero fotto Gallieno, e particolarmen-» te di quelli, che per poco tempo furono ufurpatori dell'Impe-» rio. Così ancora fospetta, che da Fabbricatori di false Meda-» glie, ed l'icrizioni, che in questi due ultimi secoli hanno volu-" to far guadagno della curiofità de gli Eruditi, fiano state inven-» tate alcune Medagiie di Martiniano, dove è chiamato Augusto, » benchè da gli antichi Scrittori altro non fi abbia, fe non che » da Licinio fu dichiarato Cefare. Nota ancora effere forfe un er-» rore in alcune Medaglie di Aureliano ; perchè dove in tutte le » altre di quetto Imperadore vien chiamato Lucio Domizio Aure-» liano, in queste si appella Claudio Domizio Aureliano, e che in w vece di IMP. CL. DOM. &c. debba leggerfi IMP. C. L. DOM. \* Scc. cioè : Imperator Cafar Lucius Domusus . Ma delle medaglie, » ed iscrizioni, che non sono soggette a questi sospetti, l'Au-» tore si vale destramente per dar lume all'Istoria. Per esempio, » il apunto controverso fino in tempo di Trebellio Pollione, se \* Valeriano secondogenito di Valeriano Imperadore avesse avuto " il titolo di Cefare, ed anco d'Augusto, rimane deciso secondo » il nostro" Autore, da una iscrizione spettante all'anno 259, nel-» la quale sono nominati Valeriano, e Gallieno Augusti, ed il » figliuolo di Gallieno infieme col loro P. Cornelio Salonino Valem riano Nobiliffimo Cafare; non parendo, che fi doveffe tralafciare » di far menzione di Valeriano fratello di Gallieno, se allora fosse » tlato Cefare. Per mezzo di una medaglia di Alesfandro Severo e l'anno della sua Decima Podestà Tribunizia, prova, che non n già l'anno 130, come ha creduto il Pagi, nè l'anno 232, come » vuole il Tillemont, ma l'anno 231. nel quale cade quella X. » Podestà Tribunizia, riportò Alessandro da Persiani la Vittoria. » Per un simil mezzo di una medaglia di Costantino, dove si legge " VICTORIA GOTHICA, convince di fallo Zofimo, "che come » Pagano di professione, essendo nemicissimo della memoria de' » gl'Imperadori Cristiani, scrisse che quell'Imperadore attaccato » ne fuoi trincieramenti da Goti, fi dalle alla fuga. . Fu

"Fo opinione del Pagi, che Filippo fubito nel principlo del. a suo Imperio creasse Celare il suo figliuolo, e gli conferisse la n Podetta Tribunizia, e che nel quarto anno lo dichiaraffe linn peradore Augusto. Appoggiò il l'agi questa sua opinione ad una m licrizione, nella quale è notata la IV. Podestà Tribunizia tanton di Filippo Padre, che di Filippo suo fighuolo; e da questa stef-\* sa iscrizione prese motivo di rigettare, come false, alcune me-» daglie riportate dal Goltzio, in una delle quali fi legge IMP. PHILIPPVS AVG. TR. P. II. COS. II. e in un' altra TR. P. " III. COS. II. Ma in una iscrizione appartenente al V. anno dell' Imperador Filippo pubblicata dal Sig. Muratori nella fua nuova " Raccolta, fi trova Filippo Juniore colla II. Podestà Tribunizia; » e però si ricava, che nel quarto anno dell'Imperio di Filippo n Padre ottenne il figliuolo la Podettà Tribunizia: ed essendo » cosa certa, che Filippo Juniore nello stesso quarto anno dell' . Imperio del Padre, fu Confole per la prima volta, deduce il " Sig. Muratori, non essere da rigettatsi le suddette medaglie del » Goltzio. Quanto all'iscrizione portata dal Pagi, veramente vi » è della confasione, e sospetta il nostro Autore non sia stata for-» se trascritta colla necessaria esattezza. In occasione di tali iscri-» zioni scuopre non sussistere quel che ha creduto il P. Arduino , » che la Dignità di Pontefice Massimo non si comunicava ed altris » imperocché, e nella iscrizione riterita dal Pagi, e nell'altra ac-» cennata dal Sig. Muratori tanto Filippo Seniore, quanto Filip-» po suo figliuolo hanno il titolo di Pontefice Massimo. E que-\* sto è quello, che abbiamo creduto dovere riferire circa l'uso. » che fa il nostro Autore delle medaglie, e dell'iscrizioni. " De' luoghi scorretti de gli antichi Scrittori, il nostro Autore

"De' luoghi fcorretti'de gli antichi Scrittori, il nostro Autore nel rigettare il sentimento del Pagi, il quale pone l'esaltazione, e la morte de' due Gordiani all' anno 137, seguita secondo lui l'anno 238, nota essere guasto un passo di Capitolino,
il quale serive, che furono confermati Augusti dal Senato Romano li 16, di Maggio, quando si celebravano i giuochi Apollinati, i quali per altro si sa, che si facevano li 9, di Luglio; e
dimostra ancora essere corrotto un altro luogo dello stesso Capitohno, dove si legga, che i Gordiani tennero l'imperio un
anno, e sei mesi. Circa la divisione, che Costantino sece dell'
limperio tra' tre suoi sigliuoli, e due nipoti, non si sottosecrive il Sig. Muratori alla correzione, che fanno il Valesso,
ed il Tillemont d'un passo d' Aurelio Vittore nell' Epitome cap-

a 41. leggendo Delmatius in vece di Delmatian, perchè secondo una tal correzione farebbe toccata a Delmazio Coffantinopoli, che come Città fommamente da fe amata, Coftantino, come pare al nostro Autore, non averebbe permesso, che cadesse in altra porzione da quelle affegnate a' propri figliuoli. E quando » anche fi veglia guafto quel luogo di Vittore, crede doverfi » stare a quello, che apertamente scrive Zonara; essere stata as-» fegnata a Cottanzo oltre l'Oriente la Tracia colla Città del Padre, il che conviene colla parzialità, che Giuliano Apoitara. dice , aver moltrata Costantino verso questo figurolos. Siccome » dalle date delle leggi , raccolte nel Codice Teodotiano , ricava. » l'Autore i viaggi diversi di molti Imperadori, e il loro fogp giorno in varie Uittà, così offerva, che molte di quelle date foe no fospette d'errore : e all anno 231, sa una congettura, che a e certa legge di Coffantino data in Aquileja fi debba porre la dav ta ad Aquar, o pure Aquis, luogo della Melia lupemora, dove forfe Cottantino andava a bagnarú, non parendo veriúmile che » venifie si (pello l'Imperadore ad Aquileja da Sirmio, Vimiliae cio, e Sardica, di dov trovanti in quell'anno date altre leggi. « Si conosce pui una somma accuratezza dell'Autore in veno dicare dalle calunnie de ghi Storiet Pagani, particolarmente di · Zohmo, le operazioni de buoni Imperadori, Cristiani, e fir goe larmente di Costantino, e di Teodosio, e non tralascia di far » mensione delle leggi fatte da quei Monarchi per abolire le brut-» te superstizioni dell'Idulatria, e per la propagazione della Reliwenone Cristiana. Ma termineremo quello Articolo con un pas-» lo notabilitimo del notizo Autore in difeta di S. Ambrotio e temerariamente riprefo dal Crouzes Protestante nella fua nuova » Logica, per avere impedito all Imperadore Teodofio l'ingresso a nel Sagro Tempio, dopo lo frandalo da lui recato alla Chiefa e colla crudeltà ufata in l'estalonica: Doves certo ( dice il nottro Autore ) delirare coflui , allorché fece una si indecente feappara cono tro de uno de più insigni Vescovi della Chiesa di Dio, e travà a sconvenevole ciò, che ogni altra persona provveduta di senno, e cono-» scente della força della Religion Cristiana, giudicò allora, a sempre u giudichera sommimente lodevole. Lasciano sorse i Re, e i Monarchi 3' n effere degni, a bisognosi di correzione, e di cadere ancara nelle scomum niche, allorche prorompone in enorme misfatti, can ifeandalo univern fale de lara sudditt ! Quel solo , che debbono in casti tali attendere i " Ministre de Dio, se di ben consigliarse colla prudenza, per non con-P BALLEY

a trevenire a fuoi destami, cioè, come lo fleffo Sanz' Ambrofio offervo, n de non fare temeranamente degli affronte a' Principe per delitte lieve, n o meritevoli di compatimento, ma per li gran peccasi un Vescovo può » e dos come Ambasciatore di Dio cols esempio di Naian, e d'altri San-» it Uomini, avvertirli de loro eccessi, e ricordar loro l'obbliga di sarnne penitenza. Ed appunto in que tempi la penitenza pubblica fra t n Cristiani era in gran vigore. Similmenie ha il prudente Prelato da riflet-\* tere, se Principi ealt fiano o no capaci di correzione, affinche essa cor-» rezione, in vece de guarrels, non le renda peggiore, ed effe non agn giungaro qualche nuovo grave deluto a i precedenti poiche in ial cafo » altre non occorre, che pregar Dio, che gli emmendi, e conduca al pensumento. Ora fe l'enorme fallo dell'Augusto Teodosio mentasse w correzione dal Prelato, a cui come Cristiano era socgetto anche quel » Principe coronato, ognun se 'l vede. E per isperarne buon fruito, » non mancarono punto i lumi della Prudenza. Nulla dico del gran cra-» dito, in cui era anche presso di Teodosto Sant Ambrosio per la nobil-" tà de fuormatale, per l'eminente Sacro suo grado, e più per la straor-» dinaria sua virtà, e pietà. Basta solemente ristettere, che Ambrosio » affat conosceva, qual buon sondo di Massime Cristiane di clemenza, a \* di timor di Dio si trovasse nel cuor di Teodosto, e che per consequente n non s'aveano da temere stravaganze da si saggio e si ben costumato · Principe, ma benal da sperar quella emendazione, e penisenza, che » egli in fatti gloriofamente accettò, e fece.

Questo appunto e il giudizio del sapientissimo Giornalista celebre in tutta la Repubblica letteraria per la sua prosonda erudizione, e benemento della Chiesa Romana per avere in varie occasioni vendicati i suoi diritti. Io nondimeno quantunque abbia sempre simato, e simerò sempre e la chiara memoria, e le Opere degne del su Lodovico Antonio Muratori, ho giudicato di non passare sotto silenzio due cose, che occorrono in questo Tomo Secundo. La prima è nell'anno 337, pag. 726, e i giarda il Battetimo dell'Imperadore Costantino, ove non solo nice, ch' egli su battezzito in Nicomedia da Eusebio Vescovo di quella Città nel sine della sua vita, ma soggiugne altresi che nonvina oggi persona alquanto applicata alla erudizione, che non conosca essere stato conferto il Battesimo a questo celebre Imperadore, e primo sin gli simperadori Cristiani, nom sià in Roma per mano di S. Silvestro nell'anno 324, come ne secoli dell'ignoranza le leggende savalose secero credegi, ma bensì nell'anno presente in Nicomedia sul sine della di sui vita.

So benishmo, che molti celebri Autori sono costanti in tenere l'opi-

l'opinion del Battefimo di Costautino ricevuto in Nicomedia fut fine della di lui vita, e non gà in Rom i dal Pontefice 5. Suvettiol'anno 324, ma non mi pare, che fi posti dire all'Iutamente, che. non v'ha oggid) perfona applicata all'erudizione, che non conof-ca effere flato Coffantino, non già in Roma per mano di S. Silvestro, ma in Nicomedia da Eusebio Vescovo di quella Città batrenzato. Poiche fra gl'altri dotti moderni Autori l'eruditiffimo Monfignor Bianchini Scrittore a tutti ben noto per le varie, ed infigni fue Opere ha tenuta l'opinione contraria e con argomenti. da non dispreszarsi ha procurato di sar vedere estere itaio Co-Rantino battezzato in Roma per mano di S. Silveilro . La diligente e fatigata Differtazione di quello illuffre Autore sta nel Tomo II. dell'Analtatio , Sezzione XXV. pag. 193-e feguenti. La medetima opinione del Batteilina di Caltantina celebrato in Roma ha fo-Renuta un altro più moderno Scrirtore, qual e il P. Mattia Furmanno dell'Ordine di S. Paolo primo Eremita, il quale su questo parijcolare ha pubblicata un' Opera divisa in due Parti col Titolo , Hifloria Sacro de Baptismo Constant ra tre, nella quale ancor egli con vari argomenti li è sforzato di confermare cio che dicono le untiche leggende del Battefimo di Costantino seguito in Roma sotto il Pontefice S. Silvestro, non lasciando di rispondere a tutte le obbiezioni.

L'ALTRA cofa, che occorre in quello Tomo Secondo, riguarda il Pontificato di S. Damalo, e lo scissta suscitato contro il medefimo dalla temerità , ed ambigione di Urficino . Il fatto viengiferito all'anno 166, dove il celebre Muratori dopo aver deferitto al luogo di Ammiano Marcellino , che riguarda la fplendidezza de' Papi di quel feculo, così fi-ggiugne. L'ambigione è mal vecenio, e de tutii i fecoli , e dove fon ricchezze , jempre fono ientazioni . Lo stesso Romano Pontificato g à era d venute un maestoso aggetto de destders mondosu br. lo so, che quelle parole fono flate criticate da alcum, ma to piente vi (corgo , che meriti confutazione . Non li puo negare, che prima, e dopo S. Damato il Pontificato Romano era diventato un maeflofo oggetto de defider; mondant, il che chiaramente appatifce dalli tanti fcifmi ,che prima , e dopo 5. Damafo moleftarono la Chiefa Romana. Le parole di Ammiano, e di Fretestato, collequali alcum han pretefo riprendere la magnificenza , ed il fatto de' l'api , fono già tlate abbondantemente fpiegnite da i Cardinali Baromo , Bellarmino , e Gotti nella fua vera Chiefa di Critto , e da me in più luoghi delle mie Opere , e spezialmente ne Commentary. ful cerimoniale della Chiefa Romana.

GLI

## GLI ANNALI D'ITALIA

Dal principio dell'ERA Volgare fino all'ANNO 1750.

Anno di Cristo CCXXII. Indizione XV. di Urbano Papa I. di Alessandro Imperadore I.

Consoli Marco Aurelio Antonino detto ElagaConsoli Marco Aurelio Alessandro Severo.

TERMINO'in quest' Anno il Pontificato e la vita San Calliflo Papa, con riportare la gloriota corona del Martirio, ed ebbe per successore nella Cattedra Pontificia Urbano. Da che Elagabalo ebbe alzato alla Dignità Cefarea il Cugino Alessandro (a) per qualche tempo continuò a savorirlo ed amarlo . (a) Dial.79.

Ma cominciò a poco a poco a raffreddarsi quest' amore, e giunse egli Handissus ancora a mirarlo di mal occhio, e a pentirsi dell'adozione fatta. E ciò per due motivi. L'uno, perchè voleva addestrarlo a i suoi infami costumi, e pretendeva, che seco si unisse a ballare, e a far da Sacerdote con quelle sue barbariche foggie di vestiti. Alessandro di natural grave, e di mente oramai capace di ben discernere il ridicolo e l'indecente nelle azioni del Cugino Augusto, non si sentiva voglia d'imitarlo. Oltre a ciò Mammea, Donna favia fua Madre, il distornava da somiglianti eccessi. (b) L'aveva essa allevato con (b) Liaprigran cura fin da' primi Anni, provvedendolo d' ottimi Maestri sì per dia in Ale-· le Lettere, che per gli eserciz; Cavallereschi e Militari, senza lasciar passare un giorno, in cui nol facesse studiare. Per Maestro della Lingua Greca avea avuto Nebone, per la Rettorica Seraptone, per la Filosofia Sulione. Ebbe poi in Roma per Maestro della Lingua Lanna Scaureno, uomo rinomatissimo nella sua professione, per la Rettorica Giulio Fronuno, Bebio Macrino, e Giulio Graniano. Servirono ancora ad ammaestrarlo nell'Erudizione Valerio Cordo, Tomo II.

gabele.

Lucio Veterio , ed Aurelio Filippo , che ferille pofesa la di lui Vita. L'altro motivo, per cui fi fvegliò, o crebbe il mal animo e lo fdegno d'Elagabalo contro al Cugino Aleffandro, fu il cominciar ad avvedersi, che i soldati più genio ed amore mostravano al Figho adottato, che al Padre. Era in fatti fucceduto, che le tante paszie, e l'infame vita di quello ifrenato Augusto aveano generata naufea fino ne gli stelli foldati , gente per altro di buono stomaco. E all'incontro mirando effi la faviezza e moderazione del giovinetto Aleffandro, quanto sprezzavano e già odiavano il folle Augusto, altrettanto di ftima ed amore aveano conceputo pel sì ben coffumato Cefare. Pertanto la nata gelofia in cuor di Elagabalo il portò a tentar vane vie di levarlo dal mondo col veleno, col ferro , o in altre guife. A quella indegna axione follecito chiunque gli flava (a) # apprello con promelle di gran ricompenie. (a) Tutti oliervatono una fedeltà onorata verso di Alessandro, e tutti i tentativi del barbaro Imperadore ad altro non fervirono, che a rendere più caute per la confervazion del Figliuolo Giulia Mammea fua Madre, la quale l'istrui di non prendere alcun cibo, o bevanda, che venifte dalla parte di Elagabalo , e facevagli preparar la menfa folamente da persone di sperimentata onoratezza. Fece Elagabalo levargli d'appresso tutti i Maestri, esticandone alcuni, ed altri necidendoli , e pur questo a nulla servi. Porevano le spade de soli foldara appagare la crudel voglia d'Elagabalo, ma oltre al professar esti dell'amore per Alellandro, e all'avergii verifimilmente giurata anche fude in riconofectio per Fighuolo dell'Imperadore, Aleffandro fegretamente li regalava, e pero mun d'effi volca macchiarfi le mani nei di lui fangue innocente. Giulia Meja anch' ella andava scoprend. tutti i ditegni e le trame del cattivo Nipote, e destra-(a) that 22 mente prefers avail buino, col non laferario ufcite in pubblico. (b) Accortofi finalmente Elagabalo dell'inutibità di quefte occulte macchine, determino di venire a guerra aperta. Mando pertanto ordine al Senato di togliere ad Alessandro il titolo e la dignità di Cefare , e di caffare la di lui adozione. Allorchè in Senato tu letra que-(c) James sta polizza , (c) muno de Padri seppe trovar parola da dire . Se . ubbidiffera, nol so, ben so, the tutti amavano Alessandro, e detestavano in lor cuore la violenza dell'indegno Regnante. Certo mun male avvenne ad Aleffandro dalla parte de foldati. Spedi loro Elagabalo lo stello ordine, per cui cominciarono a fremere non Homas meno i Pretorsant, che l'altre milizie (d., e. perchè videro arm-Du del var gente, che cominciò a cancellar le licrizioni, poste alle Statue

d'effo

#### Anno CCXXII.

d'ello Alellandro, già erano vicini a procompere in una fedizione. Vi fia anche una man d'effi foldati , che corle al Palazzo, con apparenza di voler accidere Elagabalo. (a) Avvifatone il coniglio (a) tanpi-Imperadore, fi nafcole in un cantone dietro ad una tapezzeria, " ed invio Antochieso Prefetto del Pretorio a pacificarli. Pofcia perché durava la commozione nel quartier de Pretoriani, colà fi portò Elagabalo in perfona, per quetar il rumore, infieme col fuddetto Prefetto. Non fi voltero mai arrendere i foldati, finche Elagabaio non diede parola di cacciar dal Palazzo, e gastigar colla morte Jerocle, Gordo, ed altri scellerati suoi Cortigiani, che lui di Rolto aveano fatto diventare fiolisfimo. Artivo ( ) a tanta viltà ( ) Do M. Elagabalo, che piagnendo dimando loro in grazia Jerocle, cioè 💳 colui, che portava il nome intame di suo Marito, dicendo, che più tofto uccideffero lui fleffo, che quel fuo caro Ministro. L'accordo infine fu conchiulo, con patto che Elagabalo mutaffe vita, e fosse assicurata la vita di Alessandro, ne alcuno de gli amici di Elagabalo andaffe a vifitarlo, per timore che non gli nuoceffero, o nol conducellero ad imitar gli fregolati coftumi del corrotto Augusto. Secondo Lampridio (c) succederono queste cose nell'Anno precedente. (4) La

En a restato pien di veleno per tali avvenimenti l'indegno Elaga- de m Elebalo, e pero venuto il primo di di quell' Anno, in cui doveva egli col Cugino Aleffandro procedere Confole, non ii volle muovere di camera , se non che l'Avola e la Madre ranto differo con fargli temer imminente una follevazion delle milizie, che folamente a mexzo di con ello Aleffandro andò a prendere il poffeffo della Dignità Confolare. Ma non volle paffar ai Campidoglio a compiere la funmont, e convenne, che il Prefetto di Roma la compieffe, come se non vi follero Confoli. Non lapea digerire Elagabalo il veder cosi limitata l'autorità fua Imperiale, e molto meno che al dispetto 100, e su gli occhi fuoi vivelle l'odiato Aleffandro. Pero andava Cercando nuove maniere di levarlo di vita , ed ora folamente fu fe-Condo Erodiano (₫), che tento di torgli il titolo e la dignità di (₫) Mind Cefare. Fece partir di Roma all'improvvilo tutti i Senatori (e), acestecché non ofaffero opporti a' fuoi malvagi difegni. E perché Sa- à éces Senator gravifimo era reflato in Città, diede ordine ad un Centurione, che andaffe ad ammazzarlo. Per buona forcuna costui pativa di fordità, e credendo, che l'ordine folle per l'efilio, non ne fece di più. Per comandamento poi d'esso Elagabalo era ridotto Aleifandro a ffarfene chiufo in cafa , né ammetreva udienze . Da Il a poco tempo volendo il folle ed infieme furbo Imperadore (can-

dagliare, qual disposizione si potesse aspettar da i foldeti, qualora facelle ammazzar. Aleffandro, fece correr voce, ch'ello Cejere era vicino per malattia a mancar di vira. Grande fu il bisbiglio, maggiore dipoi la commozion delle milizie, gridando moltifimi d'elfi, che volevano vedere Alestandro Cesare. Perciò si chiusero ne' lor quartieri , në più volevano far le guardie al Palazzo. Cefareo . Imminente era una terribil follevazione, fe Elagabalo, prefo fecoin carrozza Aleffandro , non folle sto al loro campo . Apertegh le porte, il conduffero al loro Tempio, udendon intanto molti strepitoli Viva per Aleffendro, pochi per Elegabalo. L'ultima pazzia di quello Imperadore fu , che ell'endofi egli trattenuto in quel Tempio la notte, nella mattina feguente, che fu il di 6. (altri vogliono il di 9. di Marzo, altri più tardi, ma Lampridio chiaramente sta colla prima opinione ) fece istanza, che fossero ammazzati alcum di coloro, che aveano gridato, Viva Aleffandro. Cost irntati da quello pazzo ordine rimafero i foldati, che a funa fi follevarono contra di lui . Fuggi Elagabalo , e fi nafcofe in una cloaca , luogo degno di lui, ma avendolo trovato , l'uccifero , e feco Seemia fua Madre, che era in fua compagnia, e molti de' fuoi iniqui Ministri. Fra questi si contarono i due Prefetti del Pretorio, ed Aurelio Eubulo da Emela, Prefidente della fua Camera, feorzicator della gente, che dalla Plebe, follevata anch'effa, e da i foldati tagliato fu a pezzi. Nella ilessa rovina testo involto Fubro Prefetto di Roma, e l'infame Jerocle. Di tanti suoi obbrobriofi Cortigiani, potenti presto di lui, non si salvo, che uno Furono strascinati per la Città i cadaveri dell'ucciso Augusto, e di sua Madre , poi quello d'esso Elagabalo gittato su nel Tevere. Fece il Senato radere dalle Iferizioni, a lui poste, il nome d'Autonine. cotanto da lui difonorato , ed egli da li innanzi non con altro nome: fu menzionato, che di falso Antonino, di Sardanapolo, e di Tiberino, o pur di Vario Elagabalo. Così dopo aver questo scapettrato giovane regnato tre Anni , e nove meli , e qualche giorno , colta più vituperola vita, che mai s'udiffe, ricevette una più vituperofa morre, pena convenevole a i fuor molti delitti. E in questa mamera reflo libera da un famofo moftro Roma e l'Imperio . Lampridio (a) vien poi descrivendo le strane invenzioni della golosità di Elagabato, nelle quali impregava egli groffe fomme d'oro, perche supero le cene di Apicio, e di Vitellio. L'altre pazzie della fua luffuria fi mette egh ancora ad annoverare, che non mentano luogo nella prefente Storia, e però pallo a ragionare del no-

(a) Zamandure in Elomidels vello Imperador de' Romani, cioè di Alessadro, che immediatamente dopo la morte d' Elegobelo su riconosciuto Imperadore, per parlarne nondimeno solamente all' Anno seguente.

Anno di CRISTO CCXXIII. Indizione I. di URBANO Papa 2. di ALESSANDRO Imperadore 2.

Confoli { Lucio Marto Massimo per la seconda volta, Lucio Roscio Eliano.

APPOICHE' tolta dal Mondo fu la pefte dell' impuro Elsgabalo nell' Anno precedente, Marco Aureito Severo Aleffandro, che si trovava nel quartiere de Pretoriani, con alte voci fu da esti proclamato Imperadore Augusto (a), e condotto fra 1 V1- (a) Longitva del Popolo al Palazzo Cefareo. Di la passo egli al Senato, dove con allegriffimi concordi voti fu confermato a lui l'Imperio, e conferita la Podesta Tribunizia e Proconsolare col nome di Padre della Paina. Tutto ciò fatto ad un tempo stesso, parte perchè il titolo di Cefare già a lui dato gli avea acquiftato il diritto a questi onori, e parte perchela conosciuta sua morigeratezza gli avea preventivamente conculiato l'amore d'ognuno. L'effer egli stato perfeguitato da Elagabalo , avea fervito a renderlo più caro tanto a 🗓 foldati , che a i Senatori , tutti oramai troppo ftomacati della fozza e pazza vita di quell' Augusto animale. Leggonsi in Lampridio le nobili acclamazioni fatte dal Senato ad Alessandro, unite alle deteffazioni dell'infame suo Predecessore. Volevano que Padri, ch' egli affumeffe il nome di Anionino, affai conveniente al fuo buon naturale, ma egli con bella grazia si mostrò non ancor degno di portare un sì venerabil nome. Molto più ticusò il titolo di Grande. efibitogli dal Senato, per unirlo a quel di Aleffandro, con dire di meritarlo molto meno, perchè nulla di grande avea operato finquì : La qual moderazione d' animo gli acquisto più credito, che se l'avesle accettato. Il nome di Marco Aurelio non fi sa bene fe l'affumefse, perchè fu adottato da Elagabalo, che usava quel nome, o pureperchè fu creduto Figliuolo di Caracalla, appellato anch' effo Marco Aurelio. Quanto al nome di Severo, verifimilmente lo prese egli per essere ( salso o vero che sosse ) Nipote di Severo Augusto, e non già come vuole il suddetto Lampridio, pel suo vigore e costanza nell'esigere la militar disciplina da i soldati. Di questa sua

fermezza e rigore egli diede i fegni non gua su i principi del fuo go-(a) Mose verno, ma nel progresso del tempo; e noi abbiam le Monete (a) lio Severo Aleffandro Imperadore. Che età avelle egli, allorche fu (b) Here affunto al Trono, non fi può decidere. Erodiano (6) gli da circa (a) Delige tredict anni. Dione (a) ficcome gua accennat, al fa maggiore di età di Elagabalo - il che le fi accorda, egli avrebbe avuto più di dieciotto anni. Quel che sappiam di certo, era egh molto giovinetto, e percio tanto più dee companie mirabil cofa , ch' egli si lodevolmente comincialle, e più gloriofamente profeguille il governo del Romano Imperio. Certo l'età fua, e la poca sperienza del Mondo, non erano ful principio baftevoli a foftener con onore un tal pefo i e il Senato avea già fatto un Decreto, che niuna Donna potesse da Dinnanzi federe in Senato. Perciò la vecchia fua Avola Giulia Mefa , e la Madre fua Giulia Mammea , defidezofe della vera gloria del (4) Hand Nipote e Figliuolo, o scelsero elle, o pur vollero, (d) che il Senato eleggelle fedici Senatori , i più riguardevoli per l'età , per la faviezza e dottrina, e per la probità de costumi, che si trovassero in Roma, i quali servissero di Assessori e Consigheri al giovinetto (c) Land Principe. Così fu fatto. (e) Fra gli altri scelti si contano Ulpiarisconfulti. Fabio Salimo Catone de fuoi tempi. Gardiano, che fu por Imperadore, Canho Severo, Elio Sereniano, Quincilio Marcello, ed altri, tutti perfonaggi di sperimentata integrità. Ne il favio. Giovane Augusto da li innanzi folea dire o far cofa alcuna in pubblico fenza la loro approvazione maniera di governo quanto lontana dalla tirannica precedente, tanto più cara al Senato, al-Popolo , ed a i Soldati . Dal configlio d'uomini tanto onorati e faggi fu creduto, che procedesse la gloria del suo Principe, e la felicità da lui proceurata au fuoi Popoli. La prima plaufibil agione fuo fu di reftituire a i Templi le Statue e robe preziole, tolte loto dal capricciolo Predecessore, edi bandire da Roma il Dio Elagabalo, o fia quella ridicola pietra , con rimandarla al fuo paefe d'Emefa. Quindi netto la Corte da un prodigiolo numero di persone inutili o ridicole, o la maggior parte infami, che aveano in addietro fervito all'ofcena ed abbominevol vita di Elagabalo. Tutti i di lui nam, buffoni, mufici, commedianti, eunuchi, ed aleri di peggiori condizione, fi videro, esposti alle fischiate del Popolo,, o donati a gli amici, o vendutt come schiavi, o banditi. Si stese il medelimo espurgo al Senato, e a tutte le cariche e ministers civili, con-

feriti

feriti dal malvagio Elagabalo ad uomini vili, inabili, ed anche infami. Tutti coltoro tornarono alla lor primiera bassa fortuna, e surono a quelle Dignità e a quegli Usizi promosse persone dabbene, intendenti delle Leggi, e gelose del proprio onore. Si vide risione anche la milizia con darsi gl'impieghi più onorevoli a chi avea dato maggiori pruove del suo valore e della sua prudenza nelle passate congiunture. In questa maniera non andò molto, che si vide rissorgere ad un tranquillo e selicissimo stato Roma e l'Imperio Romano, tanto sconvolto e svergognato in addietro dal ribaldo e stolto Elagabalo.

Anno di CRISTO CCXXIV. Indizione II.
di URBANO Papa 3.
di ALESSANDRO Imperadore 3.
Confoli {GIULIANO per la seconda volta,
CRISPINO.

F Orse non è ben certo, che Giuliano fosse Console per la seconda volta, essendovi Leggi, Fasti, ed un Marmo (a), che (a) Thesamnon vi mettono questa giunta. Camminava con felicità il governo Nov Insene. di Roma tra per l'inclinazione al bene e all'opere virtuole, che se-P. 311 4. 3. co portava il giovane Imperador Alessandro, e per la saviezza e vigilanza de' fuoi Ministri e Configheri, e principalmente di Domizio Ulpiano, celebratissimo Giurisconsulto, creato poscia da lui Prefetto del Pretorio. Non lasciavano Guilia Mesa sua Avola, e Gulia Mammea sua Madre, amendue decorate del titolo di Augufle (b), di vegliare alla buona condotta e preservazion da i vizi d' (b) Laspriesso lor Nipote e Fighuolo, studiandosi sopra tutto di tener lonta- di la Alepi da lui gli adulatori, gran peste delle Corti, e chiunque potea guaftar il cuore del ben educato Principe. E pur con tutta la loro attenzione s'introduffero preffo di lui alcune perfone di questa mala razza, le quali colle lor perfuationi e cabale cotanto gli fereditarono come un gioco intollerabile la dipendenza fua da que' Configlieri, che l'induffero a non più ascoltarli. Ma durò poco questo suo sviamento, perchè conosciuta la lor mabzia, li cacció, e feceli anche gastigar dal Senato secondo il merito loro, con attaccarfi più di prima a coloro, che poteano farlo regnare con giufizia ed onore. Ancorché fosse di huon' ora ispirato ad Alessandro l' abborrimento alla difonestà, e servissero a lui di un vivo specchio del-

la deformità di questo vizio gli eccessi di suo Cugino Elagabalo, e tuttochè egli in fatti avelle lempre in orrore i delitti contra della castità , talmente che la Storia non sa giammai menzione , ch'egli trafgrediffe le Leggi prescritte in cio da gli stefft Gentili purt avrebbe potuto il bollore della gioventà tirarlo fuor di cammino . Per questo gli su data in Moglie una Dama della primaria. Nobiltà di Roma, a cui prese affetto, e rendeva ogni conveniente onore con favorire affaillimo nel medelimo tempo il Suocero fuo. Erodia-(a) #== t no (a) non ne lafero a not il nome, ne fappiamo il tempo, in cui egli fi ammogliò per la prima volta , e nè pur le feguenti. Ma che è Manines sua Madre, che dopo la morte di Giulia Mesa, mancata di vecchiaia, voleva effere l'arbitra del Figliuolo, non foffri lungo tempo, che la Nuora 6 fosse impossessata cotanto del cuore del Figliuolo, e godesse al pari di lei il titolo di Augusta; e però cominciò a maltrattarla sì fattamente, e seco il di lei Padre, che questi, benchè amato non poco da Alessandro, si ritirò un di nel quartier de' Soldati , dicendo di render grazie all'Imperadore de i benefizja lui compartiti , ma fenza voler più comparire alla Corte; e qui sfogò la fua collera contro di Mammea , divolgando tutte le ingiurie a lui-fatte , e alla Figliuola . Tal-fu dipoi la prepotenza di Mammea, che fece ammazzar lui, e relegare in Affrica l'infelice Nuora. Se questo é vero, non è da credere, che Mamme sosse (b) one. Criftiana, come han penfato alcuni (6), perch'ella veramente eb-Codemar be del latte Cristiano, ed ascolto Origene, come attesta Eusebio. (c) Lineage Ma potrebbe effere, che Erodiano non sapesse tutte le particolari-Cafanteses, tà e i motivi di quel fatto. Lampridio (d) certamente ferive coll' (c) Enfetou autorità di Desippo Istorico, che Marziano Suocero d' Alessandro man Easy gli refe delle infidie, per ammazzarlo, ma che scoperto il fatto. 🏕 🗸 🖙 🗥 coltui fu uccifo, e scacciata la Moglie Augusta. Aggiugne altrove (4) Lagra il medetimo Lampridio, che un Ovinio Camillo Senatore d'antica dorm de Famiglia tramo una ribellione, e se n'ebbero le pruove. Il buon Imperadore, in vece di punirlo, il fece chiamar a Palazzo, Iodò d fuo zelo pel pubblico bene, e pornel Senato il dichiarò partecipe dell'Imperio, cioè gli diede il nome di Cefare, e gli ornamenti Imperiali. Avea detto prima lo Storico flesso, che al suddetto Margiano Suocero, fui dato il titulo di Cefare . Quel Camillo dipor nella spedizione di Alessandro contro a i Barbari rinunzio, e gli fu permello di ritirarfi in villa, dove lungo rempo ville; ma in fine fu fatto uccidere dall'Imperadore, perchè era uomo militare, ed amato affai da a foldati. Trovaŭ del buio in quefti fatti, ma v'è

Linto

tanto barlume, che basta a far dubitare, che giusto motivo non mancaffe a Mammea di atterrare il Suocero del Figliuolo, e la Nuora ancora, cafo che anch'essa fosse stata partecipe della fellonia del Padre. Oltre di che lo stesso Lampridio scrive, che un tal avvenimento vien da alcuni riferito a' tempi di Traiano. Che Alessandro sposasfe Memma, Fighuola di Sulpizio stato Console, l'abbiamo dal fuddetto Lampridio. Forse questa su la seconda sua Moghe. Trovafi anche nelle Medagfie (a) una Salluflia Barbia Ortiona Augu-(a) Mediosa, ed hanno inclinato alcuni Letterati (b) a crederla Meghe del tanto in Nu medefimo Alessandro Imperadore. Ma retrovandosi in quelle Me- (1) speriedaglie CONCORDIA AVGVSTORVM, parole fgmf canti l' cfi- mille de F c stenza allora di più d'un Augusto, 'a me non sembra ventimile la state de U loro opinione.

> Anno di Cristo cexxv. Indizione 111. di Urbano Papa 4. di Alessandro Imperadore 4.

Confoli { Fosco per la seconda volta,

EMPRE più andavano riconoscendo i Romani la felicità propria nell'effere loro toccato un si buono imperadore, qual fu Severo Alessandro. Ed era tale principalmente, perchè s'erano ben radicati nel cuore di lui i principi della Religione; Virtù, di cui se sono scarsi, e peggio se mancanti i Rettori de'Popoli, troppo facile è; per non dir certo, che la lor vita abbonderà d'iniquità, e di azioni malfatte. Falfa, non v'ha dubbio, era quella Religione, che non conofceva il vero Dio, e adorava infenfati Dii, e Creature, o Demoni. Tuttavia non può negarfi, che quello Principe, quantunque nato ed allevato nell'Idolatria, non avelle in sè de i lodevoli principi, perchè amava, temeva, ed enorava per quanto poteva la Divinità, e futto ciò, che si credeva allora, che avesse qualche cota di Dio . (c) Appena era egli levato, che nel (c) Lamp Tempio del Palazzo andava a rendere il culto a i suoi Dii, con de' dini in Al fagrifizj. Quivi teneva le Statue d'essi, e dell' Anime credute sante da i ciechi Gentili , come Orfeo , Aleffandro il Grande , Apollonio Tianeo. Quel che più merita la nostra attenzione, si è, che vi conservava anche la statua di Gesti Cristo, e coll'altre l'adorava. Può ben credersi, che Mammea Augusta sua Madre, la quale avea Tomo II.

imparato a conoscere in Soria la santità della Religion Cristiana , ma lenza m u abbandonare, la fallità dell' Ernica ,, ne avette ilpirato del rispetto ed ambre anche al Figliuolo. Per quello venerava egli Cristo, ed anche Abramo. Anzi, siccome attesta Lampridio Scrittore Pagano, egli meditava d'alzar un Tempio al medelimo Crifto, e di farlo ricevere par D.o, ma gli fi oppofero i zalanti del-Paganetim > , conditiond' aver confultato intorno a cio gli Oracoli, e riportato per mpo la , che se cio si facelle , tutti aboraccierebbono al Criffianelimo, el converrebbe chi u fere ogni altro Tempio. Min più non diffe il Demonio , Patre della bugia , una verità più Iummafa di questa . Avea ano ira AleTandro fovente in biscca quella infigne Maffina , imparara più probibilme ite du' Cridiani , cho di i Giudei Non far, a gli altri que"), che non vorresti fatto a te stafo, E que la fece anche forivere nel Palazzo Cefareo, e in varie fabbriche pubbliche a lettere minuscole. Avend ranche i Crist, im occupatoun Lango pubblico , perfarvi una Chiefa , e pretende abilo gli O li di lor rigime, em luo referitto dichiaro l'Inpiradore, effere meglio, che Do iv un qualunque minera il altrafa, che che fe na ferviffero gle O les fegas che già in Roma fi faboricavano e fi tolleravano Templi al vera Dio . Di qui pai ven ia , ch'egli lafeio in pace i Criftiam, e force di lui crebbe molto di Fedeli la Chiefa. Quei, che morirono Mictici in queiti tempi, fucono virtimit de' mulvagi. Governatori delle Provincie, che fenea sapata e per-(a) Esta millione del Principe (a) non lasciavano di trovar preteili per uc-

SEMPRE ancora professó l' Augusto Alessandro a sua Madre

cidere ghi odiati Crithani . elef. 14. 6.

cap. 18

Mismmer un rispetto tingulare, anti tale, che patto all'eccesso. (b) H rate Se crediamo ad Erodiano (b), quello folo difetto gli fi pote opporre, cioè che troppo amava la Midre, fino ad ubbidirla fuo milgrado in cofe, che non trovava ben fatte. Percio potente era ella nel governo, e fu al pari di Giulia di Severo intitolata Milre delle Armate, del Senato, e della Patria. Certo non minco efficiammai di dar de' baom avvertimenti al Fighuolo, fu nulladimeno tacciata di avidita della roba altrui i i che andava ella feufando pretto il Figliublo, con dirgit, che accumulava quell'oro per di lutfervigio, affinche avelle di che regalire i foldati. Ma accumulan-

> ne ligitava poi Aleffandro, fenza potervi nondimeno rimediare: tanta era la riverenza, che protessava a chi gli avea dita la vita. Onesti poi erano i divertimenti suoi. Amava la Masica, si dilet-

> done talvolta per vie illecite, ed empiendone i propri ferigii , fe

tava

tava della Geometria, dipigneva affai bene, fonava vari ftrumenta, cantava ancora con bella voce e con garbo : ma folamente in camera fua, e nella privata convertazion de gli amici. Talvolta a cavallo, talora a pre facea delle buone paffeggiate, gli piaceva anche la caccia e la peica. Una delle cure di fua Madre fu fempre quella di tenerlo ceci pato e lentano dall' ozio. Ne pregiudicavano punto i divertimenti suoi al pubblico governo. (a) Gli etano (s) tarpiportati gli affari, imaltiti prima da i laggi fuoi Configlicii, ed dia a duera facile lo sbrigarli. Ma quando occorrevano cofe di molta importanza e premura, vi affifieva levandofi anche prima del Sole, e stava nel Configlio le ore intere lenza mai annoiarsi o stancarsi . Impiegava anche ralvolta il tempo, che gli reffava depo gli affari , in leggere Libii , estende gli spezialmente piaciuti in Greco quei di Fletere della Perutblica, e in Latino quei di Cicerone de gli Uf 21, o fia de 1 Devert, e della Repubblica. Dilettavafi ancora di leggere de gli Oratori e de i Peeti, e massimamente le Poesie d' Orazio, e di Sereno Sammonico, da lui conosciuto ed amato. Ma fe pra l'altre letture era a lui cara quella della Vita d'Aleffandro il Macedone, per isludiarsi d'imitarlo, dove potea, condennardo nondimeno in lui l'ubbriachezza e la crudeltà verfo gli amici . Dopo la lettura efercitava il corpo in tirar di spada , in lotte discrete , in giuochi, che efigevano del moro tutte manicre proprie per confervare la fanità. Andava anche fecondo l'ufo d'allora al bagno, dopo il quale faceva un po'di colezione, differendo talvolin il prendere cibo dipoi fino alla cena. Nullad meno l'ordinario fuo fule era di pranzare ; è ne pranzi fuoi non compariva ne fordidezza, ne luflo, ma bensi un hell'ordine, cibi femplici, piatti ben puliti, e quel che occorreva per latollare, e non per aggravare lo flomaco. Solamente ne a di difesta si accresceva alla tavola un papero, e nelle maggiori folennità tutto il grande sfarzo era la giunta di uno o due fagiani, e di due polli. Oro non volle mai nella sua mensa, e tutto il suo vasellamento d'argento consisteva in ducento libre. Occorrendone di più nelle occationi, fene faces prestar da gli amici. Se solo si cibava, teneva un Libro a tavola, e leggeva, te pur non facea leggere. Ma più spesso voleva seco a pranzo de gli uomini dotti , e particolarmente Ulpiano , dicendo, che più gli faccano pro i ragionamenti loro ciuditi, che le vivande. Allorche dovea far de' pubblici banchetti, anche da questi volea bandito lo sfoggio, portandofi folamente i piatti confueti, ma aumentati a proporzione de convitati. Per altro non gli piacea quella gran turba, perchè dicea di parergli di mangiar nel Teatro o nel Curo. Costumirono alcuni Augusti, ed era anche in uso presso i Grandi, di aver Commedianti o bustoni intorno alle lor tavole per divertirsi. L'innocente suo trastullo era di veder combattimenti di pernici e d'altri piccioli animaletti. Una sola, per altro innocente, particolarità di lui parve strana, cioè ch' egli sommamente si dilettò d'aver nel suo Palazzo varie uccelliere di fagiani, paoni, galline, anutre, e pernici, e spezialmente di colombi, dicendosi, che ne nudrisse sin venti mila. Dopo le applicazioni si ricreava in veder questi volatili; ed assinchè non gli sosse attribuito a scialacquamento, tenea de' Servi, che coll'uova, coi polli, e coi piccioni cavavano tanto da far le spese a tanto uccellame. Ma quì non è sinto il ritratto di questo buon Imperadore. Il resto lo riserbo all'Anno seguente, giacchè il pacifico e felice stato dell'Imperio Romano in que' tempi non somministra avvenimento alcuno alla Storia.

Anno di CRISTO CCXXVI. Indizione IV. di URBANO Papa 5. di ALESSANDRO Imperadore 5.

Confoli MARCO AURELIO SEVERO ALESSANDRO AUGUSTO per la feconda volta,
LUCIO AUFIDIO MARCELLO anch'egli per la 2.4

L Relando (a), il Bianchini (b), e il P. Stampa (c) chiamain Fafir.
Confaire
(1) Blanchini conda volta; fidandosi d' un' Iscrizione pubblica dal Gudio. Disad Anafissi piacemi sempre di dovere ripetere, che le merci Gudiane son dubElò volte ani, biose, nè possono prestar sicuro sondamento all' Erudizione. Un'
in Fasti. Iscrizione stampata dal Marchese Massei (d), e da me riserita nel(d) Massei la mia Raccolta (e), benchè corrosa, voio credendo, che ci abbia
insi Antiqui conservato il vero nome d'esso Console. Tutti Fasti, e varie Leg(e) Tassaur, gi ci danno Murcello Console in quest' Anno. S' egli avesse portato
Nov. Inscrip.
11 Cognome di Quantitano, non Murcello, ma Quantitano l' avrebbono appellato gli antichi. Miriamo ora l' Augusto Alessandro
nella vita civile. Mirabil cosa su il vedere, come egli odiasse si
sasto quasi dimentico del sublime suo grado, amasse di uguagliarsi a i suoi Cittadini. Spesso andava a' pubbhei bagni a lavarsi, dove concorreva anche il resto del Popolo, e nel suo Palazzo si face-

va fervire unicamente da i fuot Servi. A chiunque dimandava udienza, e a chi de' Nobili di buona fama veniva per falutarlo, era fempre la porta-aperra, ne voleva egli, che s'inginocchiaffero davanti a lui , come dianzi efigeva il vaniffimo Elagabalo , ma che gli facelleto quello stello saluto, che si usava co Senatori, chiamandolo per proprio nome, è fenza nè pur chinare il capo. Il fare altrimenti, veniva da lui interpretato per adulazione, e mejteva in burla, chi faceva troppi complimenti, o eccedeva in offequio. Talvolta ancora licenzió in collera taluno di questi talsi adoratori. Per la stella ragione non potea sofferire, e teneva per una pazzia coll'efempio di Pescennio Negro, l'ascoltar Poeti od Oratori, che facessero il di lui Panegirico. Volentieri bensì porgea le orecchie a coloro, che contavano i fatti degli Uomini illustri, (a) (a) Laspoe sopra tutto d' Alessandro il Macedone, del buoni Imperadori, e dia mi dite de famoli Romani. Vietò il dare a lui il titolo di Signore, ed ordino, che si scrivesse alla sua persona, come si faceva a i particolari, colla giunta del folo nome d'Imperadore, cioe, come già fi fillava ne' temps di Cicerone. Fece pubblicare, che non entraffe a falutarlo, chi fapeva di non effere innocente. Spezialmente ciò era detto per gli Ministri, e Nobili ladri. La maniera di trattar co fuoi amici era di molta familiarità e franchezza, pregandoli fempre di federe preflo di se il che indifpentabilmente praticava. co i Senatori. Quanta sesse la sua moderazione, principalmente **É** riconofceva nelle udienze , perche fi mostrava cortese ed affabile verío d' ognuno. Niuno partiva da lui malcontento, ne pastavamas giorno, senza chi egli sacesse qualche atto di bontà. Ed ammalandoù chi era amato da lui , ancorche di ballo ordine , amorevolmente andava a visitarlo. Perche poi Mammea la Madre, e Memma fua Moglie gli dicevano , che quella tanta cortefia esponeva allo sprezzo la sublime sua D gnità Può effere, rispondeva, ma terro la rende piu ficura, a de maggior durata. Alcuni de suos più cari obbligava a venire a pranzo con lui , e di chi non veniva, dimandava conto con bella grazia. Tanto alla tavola, che alle us dienze fi trovava fempre di buon umore, e non mai in collera, e diceva le fue burle, ma fenza punture. Efigeva, che gli amici gli diceffero Lberamente il lor fentimento, e dicendolo gli afcoltava con artenzione, correggendo poscia i propri difetti. Colla ileffa libertà diceva anch' egli , dove esti mancavano , e eso non mai con fafto od asprezza.

IL fuo veilue era femplice e modefto, fenza oro e fenza perlo, imitan- .

imitando in ciò la moderazion di Severo, ed abborrendo la vanità d' Elagabalo, che voleva guernire di perle infino le frarpe. Soleano estere gli abiti suoi di color bianco, e non di seta, che costava allora allaifimo. Dicea, che le gemme convenivano folo alle Donne, e che le stesse Donne, senza eccettuarne l'Imperadrice, doveano esfere contente de poche. Avendo un Ambasciator d'Oriente donate due perle di mirabil groffezza e beliezza all'Augusta sua Moglie, cercò di venderle, e perche non si trovo compratore, ne formò due orecchini alla Statua di Venere, con dire, che l'Imperadrice darebbe troppo cattivo esempio, portando addosso cose di tanto prezzo. Con questo esempio arrivo egli a correggere il lusto degli Uomini, ficcome anche l'Augusta Conforte quello delle Donne. Fece in obtre Alessandro ristorar molte fabbriche di Traiano, ma con rimettere dapertutto il nome d'ello primo Autore. Quanto affetto poi egli fempre ebbe a i buoni, altrettanto odio, o per dir meglio abborrimento, portava a i cattivi. Un certo Settimo, che scriffe la Vita di questo impareggiabile Augusto, attestava, ch'egli spezialmente fi fentiva tutto commuovete, e s'inhammava in volto, incontrandofi in Giudici, che fossero in concetto di Ladri. Accadde, che un Semmu Arabino, Senatore famolo per si fatto vizio, e libetato fotto Elagabalo, comparve un di con gli altri a fulutarlo. O Du immortali? grido allora Alestandro, Arabino non folamente vive, ma vien anche in Senato! Spera forse costui da me un buon trastamento? Mi dee ben egli tenere per un pazzo e seimunuo. Non v'era parente o amico, ch'egli potesse tollerare, se si lasciavano trasportare ad azioni difonorate, e maffimamente le per intereffe ven- « devano la Giuffizia : riguardando egli costoro come i più perniciosi nemici del Pubblico. Pero li faceva processare e punire, o se pur s'induceva a far loro la grazia, la godevano con patro, che li ritiraffero, perché, ficcome egli diceva, a lui più cara era la Repubblica, the qualfix oglia privata perfona. Così ad un suo Segretario, perche porto al Configlio il fommario falfo d'un Processo, egli fece tagliare i nervi delle dira, acciocche più non potelle ferivere, e relegollo in un'ifola. Venne in mente ad un Nobile, altre volte processato per le sue mans poco nette, di farsi raccomandar caldamente da alcuni Re o Principi stranieri, che erano alla Corte, per ottenere una carica militare. Tali furono le loro istanze, che l'Augusto Alessandro non seppe negar la grazia. Ma da li innanzi tenne così ben gli occhi addoffo a coffii, che fra poco fi scopri una sua ruberia. Fece egli esaminar l'affare in presenza di

que medefimi Principi, tuttavia dimoranti in Roma, e il reo fu convinto e confesso. Dimando allora a que Principi, che gattigo fi deste nel loro paese a si fatte persone : La croce, risposero esti; ed in effetto per sentenza de' suoi medesimi Protettori su colai condennato alla croce, senza che alcuno si potesse lagnare del rigordi Alessandro. E non è già , che questo buon Imperadore non fosse inclinato alla Clemenza. Certamente niun Senatore a' tempi suoi, benchè delinquente, perdè la vita; ed egli incaricava i Giudici di procedere il più di rado che si potesse contra de i rei alla pena della morte, e al confisco de beni. Ma premendogli il pubblico bene, voleva che la giuthzia avelle il fuo luogo ne' cafi bifognofi d'efempio. E perchè Erodiano (a) scrive, che il suo imperio su senza san- (a) Hondague, Lampridio (b) ragionevolmente l'interpreta de'foli Senatori, que lib. 6. e tanto più attestando il medesimo Erodiano, che aniuno sotto di dias in Ale-mente da i Tribunali il fuo delitto, ed emanata la condanna,

> Anno di CRISTO CCXXVII. Indizione V. di URBANO Papa 6. di Alessandro Imperadore 6.

Confoli ( ALBINO, e MASSIMO.

Lgravi dispute sono state fra gli Eruditi intorno al Prenome e Nome di questi Consoli. Inclino il Cardinal Noris (c) a (c) Noris & credere il primo Marco, o Numerio Nummio Albino, ma con con-pit. Casfal. ghiettura priva di forti il Relando (d), e il Padre Stampa (e), (d) Relando recata in mezzo un' licrizione del Gudio, appellarono questi Con-Fast Canf. foli Lucio Albino, e Massimo Emilio Emiliano. Ma possiamo noi in Fastas. fidarci de Marmi Gudiani? Impropria cofa è, che in quell'Iferizione abbia il Prenome Atbino, e non l'abbia l'altro Confole. Più improprio è , che il fecondo Confole fia chiamato Massimo Emilio Emiliano. Non è Nome di Famiglia Massimo. E se l'ultimo suo Cognome fosse stato Emiliano, le Leggi e i Fasti l'avrebbono norato con esto, e non gia con quello di Massimo. Tre Leggi, che hanno Albino & Emiliano, non fon da contrapporte a tant' altre, che portano Albino & Maximo. Si potrebbe solamente sospettare, che quell' Emiliano fosse sustituito a Massimo. Sempre ne i Decreti del Senato firiteneva uno fille, nè fi mutava, fe non fi cambiava Confole. Continuiamo ora a vedere, come si regolalle verio

del Pubblico il buon Imperadore Alessandro. Merita ben più la Vita fua, che quella del Macedone, d'effer letta da i Principi, per (a) Longo imparar cio, che talvolta non fanno. (a) Proccurava egli a tutto suo porere la felicità de' Popoli non solo coll'astenersi dall' imporre nuovi aggravi, ma con iltudiarli di fininuire i già impolti. In fatti ridosse ad un terzo quel, che si pagava sotto Elagabalo per le gabelle, di maniera che dieci in vece di trenta fi cominciò a pagare. Penfava anche di fare di più , ma non glielo permifero le necessità del Pubblico. Non fi sa, ch' egli istiruisse altro Dazio, che sopra i Banchieri, Orefici, Pelliciai, e quei dell'altre Arti. Questo nondimeno dovea effere leggier cofa , perche Lampridio lo chiama vedigal pulchernmum. Equelto non per farlo colar nella fua borfa, ma perche il ricavato ferville al mantenimento delle Terme, cioè de' pubblica bagna, che erano allora in gran credito ed ufo il che vuol dire, che tal Dacio tornava in comodo folamente del Pubblico stesso. Vulle, che si aggiugnesse olio ad esse Terme, acciocche anche di notte fe ne potesse valere il Popolo il che dianzi non si faceva, e fu poi abolito da Tacito Imperadore, perché le ne abulava la gente cattiva. Levò anche affatto interamente qualche Dazio, folito a pagarfi in Roma. Ne già favoriva egli il Fisco in pregiudizio del Popolo e della Giuftizia, anzi odiava tutti i Ministri del Fisco, e delle Dogane, e il chiamava un Male necessario. Uso fuo fu di cambiarli (pello , fperando forfe , che i nuovi su le prime operebbono con più discretezza, e meno ingiustizia. In benefizio de Poveri smanul le usure; e se i Senatori prettavano, per cavarne frutto, ne'primi Anni del suo governo voleva, che loro non si pagaffe ufura, ma folamente un regilo ad bitrio di chi prendeva in prestanza il danaro. Poscia riduste al sei per cento le usure d' esti Senatori, e senz'altro regalo, laddove gli altri per lo più esgevano il dodici. Dava egli stesso danari a prestanza a poveri, e fenza volerne frutto, anzi li contentava, che co i frutti, ch'esti ricavavano da gli stabili comperati col di lui danaro, gli fosse restituito il capitale. Teneva egli esatto registro di tutto. E se gli veniva a notizia, che talun de' fuoi conoscenti in bisogno di pecunia gli avelle o nulla o poco chiesto in prestito, il faceva chiamare a

per dimandargli conto di si poca speranza e confidenza in lui.

Del resto non era egli di coloro, che non credono l'economia e il risparmio una Virtù da Principe. Anche in esti è Virtù, se ciò fanno per risparmiare a i suoi Popoli gi aggravi, e per impiegare in benefizio e sollievo del Pubblico stesso il loro risparmio. Regolava-

ű ap-

≰ appunto così l'Augusto Alessandro, il quale era assai persuafo. che il Principe dee fae da Economo del danaro, che fi cava da i fudori de fudditi , e non già da Padrone per impiegarlo ne fuoi capricci e divertimenti. Percio egli rifeco tutte le spese e i falariati inutili della Corte, ritenendo folamente la fervitù necessaria con decenti e non isfuggiate paghe. Solea dire , che la gloria e grandezza d' un Imperio confifte non già nella magnificenza, ma nelle buone forze, cape a mio credere nell'avec ricchi Sudditi, e valorofe militie. Quanto a i Soldati ne parleremo più a ballo. Per conto de Sudditi, favori Aleffandro non poco la Mercatura, concedendo efenzioni a tutgra trafficanti. Attefe all'accrefeimento e all'abbondanza dell'Annona, mandara in malora dall' impuro Elagabalo, e la rimife in piedi colla fua borfa. Il donativo dell'olio, che Severo Augustoogni anno faceva al Popolo, e che il fuddetto Elagabalo avea molto affortigliato, fu da lui rimello nel primiero fuo effere. Era anche il Popolo Romano a parte una volta del governo e delle rendite della Repubblica. Dappoiche s'alzarono gl'Imperadori, siccome di fopra accennammo, gran tempo durò il dare alla Plebe di tanto in tanto qualche congrario , ed ogni anno tante mifure di grano per teffa, e vi fi aggiunfe anche il dono dell'olio, e della carne. All' incontro condono Aleffandro alle Provincie e a i Mercatanti quella contribuzione, che avea titolo di regalo, ma era forzata, folita a pagarti all'entrare del nuovo Principe, chiamata l'Oro Coronario. Per altro non lafcio Lampridio ( a ) di offervare , che quefto (a) Lampi-Principe non ommetteva diligenza alcuna, per ammaffar pecunia, 🎞 e per cuftodirla ancora, ma non ne cercò mai egli per vie illecite, sè con aggravio indebito d'altrui. Mai non diede per danari le Giudicature, folendo dize: Chi compera, hifugna che venda. Io mai non soffrirà questi Mercatarii di cariche, e se li permettessi, non poires poi ragionevolmente gaffigerle. Mi vergogneres de punire un uome, che ha comperuto, a egle poi vende. Ma non donava oto ne argento a Commedianti, Carrozzieri, e ad altri, che davano divertimento al Pubblico, ancorché fi dilettaffe non poco degli Spettacoli. Diceva, che coftoro andavano trattati, come i famigli, esoli con paghe tenui. El tuttoche egh avelle un gran rispetto per la fua falfa Religione, pure non offeriva a i Templi Pagani più di quattro o cinque libre d'argento, e mai nulla d'oro, con ripetere un verso di Pertio, indicante, che gli Du non aveano bijogno all avo, ne servir esso per fare star bene gli. Dii , ma si bene i loro Ministri. Disti con Lampridio, che questo Augusto sapea ben-Temp II.

cultodire il danaro. Ciò non vuol dire, ch'egli a guila de gli avari il covalle. Solamente fignifica, ch'egli non fel lafciava ufcie delle mani per ilpefe di vanità, di gola, o di luffuria. Che per altro egli largamente spendeva, e tutro in opere lodevoli, cioè in fabbriche, ed altre imprese di utile o di ornamento alla Città di Roma, e per far guadagnare gli Operai e il basso Popolo.

Istitui' Scuole di Rettorica, Gramatica, Medicina, Arufpicina, Matematica, Architettura, e di Macchine, con falari fifîca a Macîtri, e vitto a li Discepoli figliuoli di poveri, purché liberr. Si stefe anche la sua liberalità a gli Oratori nelle Provincie. A molte Città deformate da i tremuoti, rilafcio, parte del danaro. delle gabelle, acciocché rimetteffero in piedi gli edifizi pubblici e privati. A chi trovava del tefori, ili lafeiava godere i Solamente fe erano di molto valore , ne faceva dar qualche parte a i fuoi Ufixiaai. Fece fabbricar de pubblici Granai per cadaun Rione di Roma, acciocche chi n'era fenza, potesse quivi rinferrare i suoi grani. Diede compimento alle Terme magnifiche, cioè a i Bagni di Caracalla, e ne fabbricò ancora delle fontuofe, che portarono il fuonome. Aggiunfe in oltre vari altri Bagni a que' Rioni di Roma, che n'erano privi . Altri Edifizi fece in quella Città , e a Baia , con rifarcire i Ponti fabbricati da Traiano, con riftorar anche molto antiche memorie di Roma, e adornar quella Città di affaiffimi Coloffi, o fia di Statue, fopra l'ufata, mifura, spezialmente, per gli più rinomati Imperadori, colle loro licrizioni, e con colonne di bronzo, dove erano deferitte le loto imprefe. Fabbricò exiandio molte cafe belliffime, e le donò a quegli Amici fuoi, che erano in concerto di maggior probità. Non invidiava, non accellava le ricchezze altrui, come ufarono i cattivi Principi, all'incontro Rendeva la mano in aiuto de Poveri, e maffimamente le rugiade della fua Beneficenza fi spandevano sopra i Nobili caduti in povertà non per loro colpa, e in povertà non finta, con donare ad effi delle terre, de fervi, degli animali, e degli utenfigli contadinefci i diede anche tre congiari al Popolo, e fece tre donativi alle miligie . Il danaro, che ii ricavava dal Dazio delle meretrici , de ruffiant , e d'altre peggion petti, ficcome pecunia infame, non volle, che passasse nell'erario suo, o pure del Pubblico, ma che s'impiegaffe nel mantenimento del Teatro, del Circo, e dell'Anfiteatro. Sua intenzione era parimente di proibire un deteffabil vizio, che dalla sporca Gentslita si permetteva al pari di quel delle pubbliche Donne, ma vi trovó tali difficultà, che gli convenne defiftere, e Dio ingerriferbava alla fanta Religione di Crifto una tal vittoria. Contuttociò fece confifcar i beni alle Donne infami (a), delle quali trovò (i) Lampiun infinito numero in Roma Pagana, piena di lordure, e mandò dia in in efilio tutta la gran ciurma de nefandi garzoni, parte de' quali nel viaggio naufragando perì.

Anno di CRISTO CCXXVIII. Indizione VI. di URBANO Papa 7. di ALESSANDRO Imperadore 7.

Confoli ( Modesto, e Proso.

E conghietture del Cardinal Notis (b) feguitate da' fuffeguenti (b) More E-Scrittori, sono, che questi Consoli portassero i nomi di Ti-pit Confet. beno Manho Modeflo, e Servio (non Sergio ) Calpurnio Probo, perchè un' Iscrizione del Grutero (c) rammemora il Consolato di (c) Griterio Marco Aculio Faustino, e Triano Rufino, spettante all' Anno di Infant In-Cristo 210. poi quello di Tiberto Manilio .... e Servio Calpur-formano. nio ..... por quello di Aleffandro Augusto, appartenente all'Anno 129. e poi quello di Lucio Vino Agricola e Sefto Cano Clemenuno nell' Anno 230. Ma non refta a tal conghiettura quiera la mente noffra per la ranta diffanza de' Confoli dell' Anno 210, all' Anno prefente 218, potendo nel tempo di mezzo, ed in altro Anno che nel corrente, effere stati Consoli que' due Tibeno Manilio, e Servio Calpurnio, per le rivoluzioni luccedure allora. Però più ficuro partito ho io creduto il mettere folamente i lor Cognomi, de' quali niun può dubitare. Difficil cofa è, per non dire di più, il mettere a i lor siti gli avvenimenti di questi tempi, perciocchè o ci mancano le Storie, o fon confuti è dubbioli i lor testi. Sia a me dunque lecito di riferirne qui alcuni di molta importanza , che certamente dovertero accadere prima dell' Anno feguente 229, quando sa fuor di dubbio, che Dione Istorico (d) terminasse la Storia (d) Diet se fua in esto Anno 229. Quantunque regnasse un si buon Imperadore " pure avvenne, che per una cagione affai lieve inforfe una riffa fra il Popolo di Roma e i Pretoriani, voglio dire i Soldati delle Guardie. Crebbe tanto questo suoco, che prese l' armi per tre di si combatté aspramente fra loro colla mortalità d'affaissime persone dall' un canto e dall' altro . Per la fua gran copia era in islato il Popolo di opprimere i foldati , ma avendo costoro cominciato ad atraccar il fuoco alle case, esso Popolo per timore, che tutta la Cit-

tà andaffe in fiamme, fu forsato a trattar di accordo, e così ebbe fine quella guerra civile . Non fi-sa , fe prima o dopo di quelto-accidente fuccedeffe l'altro della morte di Domizio Ulpiano, infigue Giurisconfulto di questi tempi, e celebre nella Storia delle Leggi. Egli ficcome il più dotto e faggio de' Senatori d' allora, era come 🕪 Capo del Configlio Cefareo ("a") , e più di lui , che d'altri fi fervier a Ali- va l' Augusto Alessandro nel governo de gli Stati , facendo egli la funzione di Segretario de Memoriali e delle Lettere . Arrivò anche (b) the sa ad effere Prefetto del Pretorio (b), dopo aver fatto ammazgare (probabilmente con processo e condanna giudiciaria ) Flaviana . e Crefto Prefetti, per succedere loro in quella carica. Cerramente da gli antichi Storici vien molto efaltato il fapere , la prudenza , e lo zelo d'Ulpiano , e (appiamo , ch'egli correlle non pochi abiafi introdotti da Elagabalo , ma forfe colla fua gran dotirina egli. fapeva accoppiar l'ambigione ed altri viaj , credendofi ancora , ch' egli odiaffe di molto i Criftiani . O fia dunque , che la morte data a a fuddetti due Prefetti irritaffe forte gli animi de Pretoriani , o pure che il loro fdegno provenifie dall' aver egli voluto riformare la scaduta lor disciplina, e trattarli con asprezza certo è, che essi Pretoriani fi follevarono un giorno contra di lui, è dimandarono la sua morte ad Alessandro Augusto, che lungi dall'acconsenure alla luco dimanda , colla stessa sua porpora coprì e difese più d'una volta Ulpiano. Ma questo nulla giovo. Una notte l'affalirono, ed egli scappo al Palazzo, implorando la protezion dell'Imperadore. e dell'Augusta Mammea sua Madre : il che non ritenne gl'infuriani foldati dallo (cannare su gli occhi dello stesso Augusto il misero Ulpiano. Ci viene bensi dicendo Lampridio, che Alessandro si fece rispettar dalle sue miliaie, e pure noi non sentiamo, chi egli facesse altro rifentimento per così grave infulto fatto alla fua Dignità, che di gastigare Epagaio, stato la principal cagione della morte d'Ul-(c) Divide piano (c). Convenne ancora camminar in ció con gran riguardo. cioè mandario prima per Prefetto in Egitio, e poi in Candia, dove fu condennato e (pogliato della vita : non ell'endoù attentata la Corte di punirlo in Roma per timore di una nuova fedizione . Non fi sa (4) zem bene il netto e i motivi di quel torbido , e Zulimo (4) ferive, che disente ne parlavano differentemente gli Scrittori di quelli tempi .

ABBIAMO nondimeno da quello medefimo Storico, che i Pretoriani per timor della pena proclamarono Imperadore un Antonine, il quale destramente fi titirò, non volendo servir di giuoco alla lor pazza ribellione, nè più fi lasciò vedere. Parla lo stello Zosimo an-

che

che di un Urano fchiavo , il quale proclamato Augusto, fu ben co-Ro prefo , e condotto ad Aleffandro colla porpora , che gli aveano mella indollo. Di un Urene appunto, che ulurpò l'Imperio in Edeffa nell'Oscoena, e fu abbattuto da Aleffandro, favella Giorgio Sincello (4) ; ficcome ancora Vittore di un Taurino ( lo fleffo (a) spinit forse che Urano ) il quale acclamato da' soldati Imperadore ( ) , () per orrore di ciò si precipitò nell' Eufrare. Oscuri fatti son questi. La la a. Tuttavia che varie ribellioni fi facessero , tutte nondimeno di poca 🚐 durata, e tutte verifimilmente per colpa de foli Pretotiani, e degla altri foldati , che fotto Caracalla ed Elagabalo fi erano troppo male avvezzati, e per poco infolentivano, ne fiamo afficurati da Dione (c). Aggrugne egli stesso, che essendo inforta la guerra in (c) Distan-Mesopotamia per le conquiste fatte da Arraserse Re de i Persiani contra de' Parti ( del che parleto andando innanzi ) molti dell'Armata Romana, chi era in quelle patti, defertando paffavano a i. Perfiant, e più furono gli altri, che non volcano combattere, e giunfero ad ammatzate Flavio Eraclione for Generale tanto grande era divenuta la loro effeminatezza, sbrigliatezza, ed impunità. Trovati ancora nelle Monere di quest' Anno (4) fatta menzione di (4) Manuna vittoria, senza che se ne sappia il perchè, e senza che Alessandro prendeffe il titolo di Imperadore . Intanto non lasciava effo. Auguffo le applicazioni al governo del Popoli con prudenza fuperiore alla fua età (e). Si ridulle nondimeno a non ammertere alcuno a (e) danniragionamenti di familiarità e confidenza , se non v'era presente il 🖮 🛎 🦇 Prefetto del Pretorio, ed altri de fuoi Ministri. E cio avvenne, perchè un Vetrono Turino, con cui egli trattava affai alla domeffica. parlava di lui, come fe fosse suo favorito, vantandosi di ottener tutto quanto voleva da lui. Paíso più oltre, perche cominciò a farbottega di questo suo mentito favore, e per le grazie fatte dall'Imperadore efigeva de buom regali da i corrivi, facendole credere impetrate da se', contuttoché né pure ne aveffe detta una parola. Informato di ciò Aleffandro, e che costui vendendo il fumo , screditava lo stesso Augusto, quali che fosse un ragazzo e uno fesoccherello, che fi lasciatte da lui menare pel naso "volle prima chiarirà della venta del fatto , mandando fotto mano perfona a zaccomandarfi. a Turino, per imperiar una grazia di molta importanza. Promife Turino d'affittere, e dopo avergliela fatta faper buona col mostrare la difficultà, e d'aver parlato più woite, finalmente dappoiché fu spedita la grazia , in presenza di Testimoni , si spacció mezzano di effa , e volleun groffo pagamento , ancorche ne pure una fillaba avella

vesse detto di ciò all' Imperadore. Allora Alessandro il sece accusare, e convinto fu attaccato ad un palo con paglia umida, e legne verdi intorno, che il foffocarono col fumo, gridando intanto il banditore: Col fumo è punito, chi vendeva il fumo. Ciò avvenne, prima che fosse ucciso Ulpiano. Veggonsi molti savi decreti di queito Principe nel Corpo delle Leggi Romane. Coffitul egli de i Corpi de cadanna Arte con dar loro de i Difensore. Proibil' andar gle Uomini e le Donne al medefimo Bagno. Aveva anche formato il disegno, che ogni Ordine di Cittadini avesse l'abito suo particolare, acciocche si distinguesse da gli altri, e spezialmente si riconoscessero gli Schiavi. Ulpiano il distornò da questa risoluzione, perchè ne sarebbono inforte molte dispute fra le persone, e gli Schiavi si sarebbono avveduti d'effere in troppo maggior numero, che la gente libera. Lamentandoli il Popolo, che la carne di bue e di porco era troppo cara, in vece di calarne il prezzo, ordinò che non fi ammazzassero vitelli, vacche, porchetti, e troie gravide, e in meno de due Anne la carne fuddetta venne a costare un solo quarto di quello, che si vendeva in addietro.

Anno di Cristo ccxxix. Indizione vii. di Urbano Papa 8. di Alessandro Imperadore 8.

Confoli { MARCO AURELIO SEVERO ALESSANDRO per la terzavolta, DIONE CASSIO per le feconda.

Consolato, csiendo egh stato Console sustituito in alcuno de gh Anna precedenti. Però sembra scorretta una Legge riserita dal Relanti Panvini.

(a) Relant do (a), siccome ancora un'iscrizione pubblicata dal Panvinio (b), sustituito se dal Grutero (c), ed un'altra dal Doni, dove in vece di Dione si legge Dionysio, quando a Dione uon sosse stato sustituito un Console sustituita sole appellato Dionisso, il che non par da credere. Ne'Fasti ancoinferipiani.

(a) Dioliso ne (d), d'aver avuto ne gli anni addietro il governo dell'Affrica da Alessandro Augusto, e poi quello della Dalmazia, e successivamente quello dell'alta Pannonia, dove con vigore cercò di rimettere sul piede dell'antica disciplina quelle milizie. Venuto poscia a Roma

Roma nell'Anno precedente, gl' infolenti Pretoriani, fiecome aveano facto ad Ulpiano, accufarono anche lui, perchè paventavano, ch'egli volesse rimettere fra loro stessi la militar disciplina. Alestandro, che ben conosceva il merito di Dione, in vece di fargli del male, per dar gusto a ques scellerats, il disegnò Console per Anno presente in sua compagnia. Ma perciocche dubitò, che i Pretoriani al vederlo in quella Dignità facessero maggior tumulto, e l'uccideffero, credette megho, che Dione stesse per qualche tempo fuori di Roma in quelle vicinanze. Portoffi poi Aleffandro nella Campania, e colà fu a trovarlo Dione, e itette qualche giorno con lui alla vilta de Soldati, che non differo una parola. Ed egli allora ottenne licenza di poterfi ritirare a Nicea di Bitinia Patria fua, per quivi paffare quel che gli restava di vita, trovandosi già vecchio e mal fano, e probabilmente colla paura in corpo di non finir male, come era succeduto ad Ulpiano. Che a lui nel Consolato succedesse Marco Antonio Gordiano in questo medesimo Anno, a ricava da Capitolino (a) colà, dove scrive, essere stato il più (a) come vecchio de' Gordiani Console in compagnia di Alessandro Augusto, a Gardia e ch'eglidipoi su mandato Proconsole al governo dell'Affrica, con tal piacere d' esso Augusto, che con sua Lettera ringrazio molto il Senato di si fatta elezione, stante l'esfere Gondiano uomo nobile, magnanimo, cloquente, giulto, continente, e dabbene. Se ne ricordi il Lettore, perchè a suo tempo vedremo il medetimo Gordiano portare il titolo di Augusto.

FU appunto una delle belle doti dell'Imperadore Aleffandro quella di scegliere, e di volcre, che si scegliessero per le cariche o pel governo delle Provincie, coloro, ne quali concorreva più abilità a governar altri, e maggior probità (6). Nulla fi dava al fa- (6) zamavore, nulla alle raccomandazioni, molto meno al danaro. Gli Eu- 🚧 🦀 nuchi, i quali erano stati in addietro potentistimi in Corte, e venivano chiamati da lui una terza specie del genere umano, tutti fucono rimofii dal di lui fervigio, ed appena fi contentò egli, che di alcuni pochi fi ferviffe l'Imperadrice, ed in ufizi baffi, e con abito denotante la baffezza del loro stato , togliendo con cio tanti disordini cagionati per lo palfato dalla foverchia autorità , che godeano, o faccano credere di godere. Alessandro col parer del Senato eleggeva i Confoli, i Prefetti del Pretono, ed altri Magistrati, lasciando l'elezion de gli altri al Senato medesimo. Diceva egli, meglio effere per lo peù il dare gli ufizi a chi non li ricerca, che a chi tente premiere usa per attenerli. Niun Senatore autovo creava egli,

kolóp,

se persone di credito prima non rendevano buona testimonianza del merito suo, e non veniva approvato da' Senatori suoi Consiglieri. E guai, se trovava, che l'avessero in ciò ingannato: colui era cacciato dal Senato, e i suoi fautori gastigati. Una tarissima ed ammirabil mamera ebbe ancora nell' elezion de' Presidenti delle Provincie, e d'altri Magistrati meno importanti. Prima di conferir que' posti, faceva esporte in pubblico i nomi de proposti per esti, esortando ognuno a scoprire, se costoro avessero commello qualche delitto, purchè ne potessero dar le pruove, poiche nello stesso tempo proibiva forto pena della vita l'accusare senza poter provare l' (3) Lawr - accusa . Lampridio (a) Storico Pagano attesta , aver egli appreso dissus Ale questo rito da i Cristiani, che esaminavano diligentemente prima chi s' avea da ammettere al Sacerdozio. E folea dire Alessandro . parerelt strano, come non si usasse la diligenza medesima, allor-chè si voleva eleggere, chi dovea avere in mano i beni di sortuna e le vite de i Popoli, quando ciò si praticava da i suddetti Cristiani per l'elezione de' Sacerdon . Avrebbe egh desiderato, che ogni Governator delle Provincie avesse saputo esercitar il suo Usizio senza bilogno d' Affessore, tuttavia soffre sempre l' uso di tali Affessori, e diede anche loro buom falari. Provvedeva egli in oltre le persone, nel mandarle a i governi, di danaro, fervi, mule, cavalli, e d'altre robenecessarie, donandole pot a' medesimi, se con lode esercitavano i loro impieght. Se male, voleva, che rendessero quattro volte più di quello, che avea loro fomministrato. In somma la Vita di questo Augusto, tanto più mirabile, quanto che egli era affai giovane, farebbe un belliffimo modello per qualunque Principe, che amasse la vera gloria, ed imparar volesse il meglio de gli esempli altrui, con leggere le Vite di que' Principi buoni, ed Uomini illustri, de quali forse niuna età e Nazione è stata priva.

> Anno di Cristo ccxxx. Indizione vill. di Ponziano Papa 1. di ALESSANDRO Imperadore 9.

Confoli { Lucio Virio Agricola, Sesto Catio Clementino.

(b) Thefan. I L secondo Console in qualche testo è chiamato Clemente, (b.) Nov. Inscrip. I e in un' licrizione riferita dal Cupero, Clemenziano. Se quefta è legituma, può essa prevalere a gli antichi Codici. Credesi, che

che in quelli tempi Santo Urbano Papa gloriofamente compielle i funi giorni con ricevere la Corona del Martirio. Ebbe per Successore Fenziano. Tempo è ora di parlate di una firepitota rivoluzioni di cofe , accaduta in Oriente . La Perfia conquiftata alcuni Secoli. prima da Aleffandro il Grande, duro per qualche tempo fotro il dominio de 1 Re della Siria, o sia della Soria, Succefferi del Macedone. Afface famoso Re de Parti loro la tolse circa ducento cinquant' Armi prima dell' Era Criffiana, e continuò ivi la fgroreggiare la schiatta de gli Arfac di fino ad Ancleso Re di quelle contrade, e regnance a' tempi dell' Augusto Alissandro. (a) Contra (a) &di Artabano fi ribello un ucmo di baffo affare, ma di gran coraggio, chiamato Anajerje, discerdente da gli antichi Perfiant; il antichi quale messa in armi la Nazione sua, e collegato con altri Popoli 🍎 vicini, tre volte diede battaglia ad Artabano, ed altretrante ancora lo sconfife, ed in fine gli levo la vita. Abbattuto dunque il Regno del Parti, ritornò la Cotona in capo ad Artafarfa Pethano, e fi tirció la potenza di quella Nazione, la quale troveremo, andando innanzi, terribile a i Romani, poi foggiogata da gli Arabi, e di tal poffanza anche eggidi dopo incredibili peripezie, che fa paura el potentifiero Sultano de Turchi, e più che paura ha fatto, pochi anni sono, al Mogol, grande Imperadore dell'Indie Omentali. Mile ( b ) il vittoriolo Anaferfe l'affedio alla Fortezza d' A (b) Dobi tra, ma perdutavi indarno molta gente, paíso rella Media, e ne rational conquistà la maggior parte. Rivolte poi le fue forze contro l' Armenia, dove quel Popolo affitito da 1 Medi, e da 1 Figliuch d' Artabano, colà rifugiati, il costrinse con suo puco gusto a battere la ritirata. Pretende il Padre Pagi (c), che neil'Anno di Cristo (c) Paginina a 26. Artaserse sulle rovine del Regno de Parti piantalle il Trono de Persiam, citando in prova di ció lo Storico Agatia, e che nel feguente Anno, o pure nel 228, egli incomincialle la guerra contra de Romani. Non e Agatia uno Scrittore ficuro per tempi si lontani da lui. Abbiamo di certo da Dione (4), che nell'Anno (439. (4) più in grande apprenhone recava Artaferfe as Romant, con minacciare Amount & d'affabr la Mesopotamia, e la stessa Soria, pretendendo di volere ricuperar tutto quanto appartenne una volta a i Re di Perfia (e), (e) Mondo l'amperio de' quali arrivava fino al Mediterraneo e all'Egeo . Vuo- (1) Blanch. le il fuddetto. Pagi, che nell' Anno precedente l'Augusto Alessan- au al adro, per frenare quello minacciolo torrente, si portalle coll'efercito ad Antiochia. Monfignor Bianchini (f) differifce la di lui an- (e) 7-4data al presente Anno, e il Tillemont (g) fino all'Anno 133. A none Min. Tome II.

me sembra più probabile, che in quell' Anno Alessandro si mettef-(a) ande-fe in viaggio, giacché abbiamo una Moneta (a), spettante all'An-\* " No no IX della di lui Podestà Tribunizia, dove si legge ?ROFECTIO AVGVSTI.

Scrive Erodiano (b), the arrivato Aleffandro all' Anno-tredicelimo del luo Imperio ( numero fenza fallo scorretto ) li sveghò la guerra co i Perfiant, ed avere eff.) Augusto fulle prime creduto bene di scrivere Lettere ad Anafose, per esortario a desistere dalle novità, e a contentarii del fuo , perchè non gli andrebbe: così ben fatta , volendo combattere co i Romani , come gli era accaduto con altri Popoli, ricordandogli le imprese di Augusto, Trasano Lucio Vero, e Settimio Severo in quelle parti . Si rife l'orgogliofo Artaferfe di quefte Lettere , e la risposta , che diede , su coll' entrare armato nella Mesopotamia, e dar principio ad assedi, e faccheggi del paele Romano. Venute quefte nuove a Roma, benché Aleifandro foffe allevato nella pace, pure per parere ancorade' fuoi Configlieri fu creduta necellaria la di lui prefenza alle frontiere della Soria. Gran leva danque di gente si fece per l'Iralia. e per tutte l'altre Provincie, e formato un poderofillimo efercito coil' unione de l'Pretoriani ed altri Soldati di Roma , fi congedò Aleffandro dal Senato, ed imprese il viaggio alla volta di Levante. Attesta il medesimo Erodiano, che niuno vi fu del Senatori, e del Cittadini Romani, che poteffe ritener le lagrime al vedere allontanarfi da loro un Principe si buono, si moderato, si amato edadorato da tutti. Fece il viaggio per terra coll'Armara, e data nell'Illirico la revista a quelle Legioni , seco le prese . Passato poscia lo stresto della Tracia , continuo il fuo viaggio fino ad Antiochia , Capitale della Soria, d'ave attefe a far i preparativi necellari per così (e) tampo pericolofa gaerra. Racconta Lampridio (e) la bella maniera tenuta da lui nella marcia dell' efercito suo. Prima di muoversi di Roma, fece attaccare ne' pubblici Luoghi in iscritto la disposizione del viaggio, indicando il giorno della partenza, e di mano in mano affegnando i Luoghi , dove l'Armata dovea far alto nelle notti o prendere il ripolo d'un giorno. Mandati innanzi tali avvili . fi trovava daperturto preparata la tappa , cioè la provvinone de' viveri, nè vi fu verfo, ch' egli voleffe mai mutare alcuna dellepofate presentte, per paura che i suoi Unziali non facessero trassico delle marcie, per guadagnar danaro. Non altro cibo prendeva egli, che l'ulato da gli altri foldati , pranzando e cenando colla tenda a. perta, affinché ognuno il poteffe vedere. Gran cura fi prendeva

egli "

egli , perchè nulla mancaffe di vettovaglia , d' armi , d'abiti , di felle, e d'altri arnefi alle foldatefche, ed in tutto efigeva la pulizia , di maniera che si concepiva in mirar quelle truppe si ben guernite un' alta idea del nome Romano. Più d'ogni altra cofa poi gli Rava a cuore la disciplina militare, e che niun danno soffe inferito a gli abitanti e alle campagne , per dove paffava l' Armata . Vißzava egli in perfona le tende, nè permetteva, che nella marcia alcuno, anche de gli Ufiziali, non che de Soldati, uscisse di cammino. Se taluno trasgrediva l'ordine, le bastonate, o altre convenevoli pene erano in pronto. E a i principali dell' efercito, che avellero mancato in quelto, e danneggiato il pacie, faceva una severa corregione, con intonar loro la Massima imparata da' Crifitant, ctoè con dite: Avrefie voi caro, che gli altri faceffero alle terre voftre quel, che voe face alle lora? Perche un Soldato maltrattò una povera vecchia, il calsò, e il diede per ischiavo ad effa-Dorna, acciocché col mefliere di falegname, ch'egli efercitava, la manteneffe. Ed avendo fatta doghanza di ciò gli altri foldati, fece lor conofcere la giuftizia di quello galligo, che fervì a tener gli altri in freno. Per così bei regolamenti, e col tenere sì forte mi briglia le militie , dapertutto dove quefle paffavano , fi dicea , các non già de foldett, ma de i Senatori erano in viaggio, ed ognuno. in vece di fuggirli, gli amava, vedendo tanta modeffia, e si bell' ordine in genre non avvezza, le non a far del male, con benedire Alessandro, come se sosse stato un Dio.

VERAMENTE Zohmo (4) ferive, the i foldati erano malcon-(4) Zofontenti di Aleffandro, per questo rigore di disciplina, e vedremo in fine, che fu cost. E pure Lampridio, Scrittore più antico, e che avea bene fludiato le precedenti Storie , attesta , ch' egli era amato. da effi, come lor Fratello e lor Padre. Aggiugne questo medefimo Storico ( b), che arrivato il giovane Imperadore ad Antiochia, e (b) Longotrovato, che alcum foldati d'una Legione 6 perdevano nelle delizie, e andavano a i bagni colle Donne, li fece tofto mettere in prigione. Comincio per questo tutta la Legione a far tumulto e doglianze. Allora Alessandro salito sul tribunale, si fece condurre davanti que' prigioni alla prefenza di tutti gli altri , che erano in armi, e parlò con vigore intorno alla necessità di mantener la difciplina, e che il fupplicio di coloro dovea infegnare a gli altri -Grande schiamazzo allora insorse, ed egli più franco che mai, ricordò loro, dover effi alzar le grida contra de' Perfiani, e non contra il proprio Imperadore, che cavava il fangue da i Popoli, per

D 2 vefti-

vestire, nudrire, ed arricchir le milizie. Li minacciò ancora, se non dismettevano, di caffarli tutti, e che forle non fi contenterebbe di questo , rimproverando loro , che dimenticavano d'esfere Citradini Romani. Piu forte cominciarono essi allora a gridare ed a muovere l'armi , come minacciandolo . Ma egli , non illate , loggiunte, a bravire. L' arm vostre hin di effere contro i nemui di Roms. Ne vi avvifaste di farmi paura. Quant' anche uccideste un par mio, alla Repubblica non manchera un nuovo Augusto, per governur les, e puntre vos altre. E perciocchè non si quetavano, con gean voce gridò : Catadini Romani, deponete l'armi, e andatevens con D.o. Allora ( e par cofa da non credere ) tutti pofate l'armi , le cafacche militari , e le infegne , fi ritirarono . Gli altri foldati, e il Popolo, raccolfero quell' armi e bandiere, e porgarono tutto al Palazzo. Da li poi ad un Mese, pregato readè loro l'armì, con far nondimeno morire i lor Tribani, per negligenza de' quali erano caduti in tanta effeminatezza que Soldati. Questa Legione dipoi si segnato sopra l'altre nella guerra contro i Perfiani . Formò Aleffandro di fet Legioni una Falange di trenta mila combattenti il che ci fa intendere, che allora ogni Legione era composta di cinque mila armati . Altre guardie ancora aveva congli scudi intersiati d' oro e d'argento. A tutti questi dopo la guerra di Persia fu data maggior paga, che a gli altri soldati.

Anno di CRISTO CCXXXI. Indizione IX. di PONZIANO Papa 2. di ALESSANDRO Imperadore 10.

Confoli ( POMPEJANO, e PELIGNIANO.

Non mi son io attentato a chiamare il primo di questi Confoli Civica Pompejano, perchè quel Civica viene da una sola Iscrizione del Gudio, le cui merci sono a me sospette. Nell' Anno 209, era stato Console Civica Pompejano. Un altro ne troveremo all' Anno 241. Ma certo non è, che ancor questo Pompejano sosse appellato Civica. Il secondo Console vien chiamato da Cassiodorio, dal Panvinio, e da altri Feliciano, ma più è sicuro il Cognome di Peligniano. L' Augusto Alessandro prima di mettersi in campagna, volle tentar di nuovo se colle buone si potea frenar la Hord l'alterigia del Persiano Artaserse, (a) e gli spedi nuovi Ambasciatorì, lusingandosi, che la presenza sua, sostenuta da sì poderoso

efercito, avelle da ispirare al Barbaro pentiera più ragionevoli. Se ne tornarono effi fenza rifoluzione alcuna. All'incontro i iviò Artaferfe ad Alessandro quattrocento de suoi, tutti d'alta statura, con vesti fregiate d'oro, ed archi sfarzosi, credendo con tal comparla di atterrire i Romani. Confifte la loro ambalciata in comandare orgogliofamente all'Imperador de'Romani di ufcir quanto prima di tutta la Soria, e di ogni altra Provincia di la dal Mare, perché tutto quel paele apparteneva a i Perliani, come antica dipendenza della loro corona. Da così infolente comando irritato Aleffandro, col parere del fuo Configlio ordino, che tutti quegli Ambasciadori, spogliati de loco arnesi, sossero relegati nella Frigia, con dar loro campagne da coltivare. Ne volle fargli uccidere, perche un'iniquità farebbe stata il punir colla morte gente non presa in battaglia, e che efeguiva gli ordini del fuo Re-quafi che non fosse anche un'insquità, e un violare il diretto delle genti, quel privarli di libertà, e il non lasciarli ritornare al loro Signore. Si venne dunque all'armi. Se crediamo ad Erodiano (e), tre Corpi (a) Alm & fece Aleffandro delle fue genti , come gli fu fuggerito da fuoi Generali, e da chi meglio fapeva il meftier della guerra, perch'egli mulla mai facea di fua testa nelle spedizioni militari (6), ma vole-(6) despiva prima udire il fentimento de più vecchi, e sperimentati nell' Arte della milizia. Uno ne spinse nella Media per via dell'Armemia ; un altro nel paese de Parti , e riferbo per sè il terzo, per condurlo egli stesso. Ma o perchè Alessandro sosse di sua natura, e per l'educazione alquanto timido, o perchè l'Augusta Mammea sua Madre nol voleffe vedere esposto a i pericoli, o perché succederono diferzioni e tumulti in Soria, egli non i'inoltro punto contro i nemici, e cagion fu, che il fecondo corpo fu disfatto da I Perfiani, con vittoria nondimeno, che costò loro ben caro, e che il primo, dopo aver ben refiftito alle forze de Perfiant, nel ritornare in Armenta, per gli difagi periffe. Aggiugne lo stello Erodiano, che il Corpo di riferva d'Aleffandro per le malartie calò di molto , e fii a rifeluo di lafeiarvi la vita il fuddetto Imperadore per una grave intermità , che il forprefe. Ma perchè la grande Armata del Perfiam notabilmente anch'ella it fminul, celsò dipot la guerra, e per tre o quattro anni stettero que Barbari in pace. Così Erodiano. Non così Lampridio, il quale più che al racconto di quello Storico, proftando fede a cio che tanti altri aveano foritto de' fatti di quello Imperadore, da lui ben efaminati; gli attribuifce un'infigne vit-Luria riportata contra de' Perfiam . E maggiormente lo prova, coll'

gver veduto gli Atti del Senato, e la relazione dell'avvenimento gloriolo, fatta dal medesimo Alessandro al Senato, dopo il suo ritorno a Roma nel di 23, di Settembre. Non si può si facilmente credere, che le parole di Aleffandro foffero foli vanti e menzogne, sì perchè non fu egli di carattere milantatore, sì perchè poco farebbe occorio per ilmentirle. Diffe dunque Aleffandro di avere fconfitto i Perfiani, nell'Armata de quali bella e terribil mostra faccano settecento Elefanti colle loro torri, guernite d'arcieri. Trecento di questi effere stati presi, ducento morti, e dieciotto venivano condotti a Roma. V'erano mille carri falcati. Cento e venti mila cavalii fi contavano parimente nell'efercito nemico, dieci mila d' esti rimasero sul campo, gli altri si salvarono colla suga. Molti erano stati i Perfiani prefi , e pofcia venduti per ifchiavi. S' erano ricuperate le Città perdute della Mesopotamia, Artaserse colla perdita delle bandiere avea prefa la fuga. I foldati Romani fe ne ritornavano ben ricchi, nè fentivano più le fatiche della guerra dopo sì felice vittoria. A questa relazione tennero dietro le acclamazioni del Senato. Aggiugne Lampridio, che in quella calda azione Aleffandro correva per le file della fua Armara, animando i foldati, lodando chi meglio combatteva, combattendo anch' egli, e trovandofi esposto alle freccie nemiche. Dopo si segnalata vittoria se ne torno Aleffandro ad Antiochia, per ivi paffare, come io vo credendo, il verno colla fua Armata. E che in quell' Anno effo Augusto fiaccasse le corna al superbo Artaserse, e non già nel precedente, come volle il P. Pagi, e non nel seguente, come penso il Tillemont: (a) Moss- bastantemente si raccoglie dalle Monete (a), rapportate dal Mezpresente, perchè ivi si vede menzionata VICTORIA AVGVSTI. Solamente non si sa intendere, come Alessandro non prendesse il titolo d'Imperadore per quella vittoria. Forse l'impedi la sua modeftia. Dal Senato ancora fu acclamato Perfico Massimo e pure questo suo titolo non s'incontra nelle Medaglie. Ha poi un bel dire Erodiano, che i Persiam da sè stessi desisterono dalla guerra; perchè se così felicemente, com'egli vuole, foffero proceduti i loro affars, e le Armate Romane fossero rimaste disfatte, inverisimil cosa è come i medefimi non avessero proseguita la vittoria, ed occupara a i Romani la Mesoporamia.

Anno

Anno di Cristo cexxxii. Indizione x. di Ponziano Papa 3. di Alessandro Imperadore 11.

Confoli Lupo, e Massimo.

BRIAMO anche da Erodiano (a), che l'Imperadore Aleffan-(a) Hous dro fi fermo molto tempo in Antiochia: il che ci ferve di fondamento per credere, che vi pall'alle il verno infieme coll'efercato distribuito in que quartieri. Lungo tempo si esigeva a ricondurre per terra le Legioni, destinate per l'Europa però sembra verisimile, che succedeste in quest'Anno il suo arrivo a Roma nel tempo affegnato da Lampridio (6), cioè nel di 15. di Settembre, (6) Lampiin cut egli comparve in Senato a rendere conto della fua spedizione. Fece la fua entrata da trionfante, corteggiato da tutto il Senato, e dall' Ordine Equeltre, fra i plaufi e l'indicibil allegrezza di tutto il Popolo. Non entrò ful cocchio, come fi costumava ne trionfi , ma bensì a predi , venendogli dietro il carro trionfale tirato da quattro Elefanti . A piedi ancora andò al Palazzo, el tanta era la folla, che appena in quattr'ore potè compiere il viaggio, tutti gridando intanto. Se falvo è Aleffandro, Salva è Roma. Nel di leguente li fecero le corfe de cavalli, e i Giuochi Scenici, dopo de quali roccò un congiario al Popolo. Allora fu, che si cominciazono a vedere presso i Romani de gli Schiavi Persiani, ma non sofferendo allora la superbia de 1 Re di Persia, che alcuno de suoi Sudditi restasse in ischiavitu. fu pregato. Alessandro di rimetterli in libertà col pagamento del riscatto ; ed egli non mancò di far loro que-As grazia, con rendere a i Padroni il danaro pagato in comperarli, o pure col metterlo nell'erario, se non erano venduti. Questi Servi adunque, e gli Elefanti condotti, fempre più ci vengono ad afficurare, che l'Augusto Alessandro, non vinto, ma vincitore ritorno dalla guerra di Perfia . Seguira a dire Lampridio, che anche nella Mauritania Tingitana felicemente procederono gli affari della guerra per la buona condotta di Furio Celfo. Similmente nell' Illerico Vano Macesso, parente d'esso Alessandro, riporto de'vanraggi contro i nemici del Popolo Romano, e nell'Armenia Giunio Paimato diede anch' egli qualche buona lezione au Perhani. Da tutti que Luoghi probabilmente in questi tempi giunsero a Roma le laureate Lettere d'avviso di que prosperosi avvenimenti, le quali

quali lette in Senato e al Popolo, rallegrarono ognuno, ed efaltarono fempre più il nome e la gloria dell'Augusto Alessandro.

Anno di CRISTO CCXXXIII. Indizione XI. di PONZIANO Papa 4. di ALESSANDRO Imperadore 12.

Confoli & MASSIMO, e PATERNO.

(a) Thefan.

N' Iscrizione, che si legge nella mia Raccolta (a), in vece
di Paterno ha Paterno. Così ancore coli i ne Leggi raccolte dal Relando (b). Però quantunque io abbia ti-14 cest tenuto Paterno, gran dubbio mi resta, che il suo vero Cognome fosse Pateno. In quattro Leggi ancora Massimo vien detto Console per la feconda volta; ma ciò meglio starà all'Anno seguente. Isti-(c) Lami tul (c) in questi tempi l'Augusto Alessandro in onore di Mammea im in Alle Imperatrice sua Madre un Collegio di Fanciulli, e un altro di Fanciulle, con chiamarli Mammeani, e Mammeane, siccome Antonino Pio avea dato il nome di Faustiniane alle Fanciulle istituite in onore di Faustina sua Moglie. Parimente attese a premiare chiunque s'era fegnalato nel governo civile e militare della Repubblica. An Senatori più meritevoli accordò gli ornamenti Confolari , con aggiugnere de 1 Sacerdozi , e de 1 poderi a quei , ch erano poveri, n vecchi. A gli amici dono i prigionieri di varie Nazioni, ricenendo solamente i Nobili fra effi , che surono arrolati nella Milizia. Le terre prefe a 1 nemici donò egli a i Capitani e Soldati, posti alle guardie de' confini con permettere, che passassero ancora in dominio de' loro eredt, purché anch' essi facessero il mestier de foldati, non volendo, che que' beni restassero in proprietà di persona alcuna privata, con dire, che que talt con più attenzione militarebbono, ove si iraisoffe de difendere le tenute concedute loro con questo patto. Ed ecco se non il principio, almeno un segno assas chiaro di quei, che poscia surono chiamati Benefizi, cioèstabili dati da godere a i foldati con obbligo di militare infavor del donante, con rifervarsene i Principi il diretto dominio. Passò, dico, questo nome anche nella Chiefa, dispensatrice di si fatti beni a chi si consacra alla milizza Ecclesialtica. Oltre alle terre dono a i medesimi soldati de gli animali, e de i Servi, acciocché potessero coltivarle, e non le lasciassero abbandonate all'invasion de nemici : il che riputava egli gran vergogna della Repubblica. Mentre fi godeva tanta felicità

in Roma, ecco nuove spiacevoli dalle contrade Germaniche, (a) (1) Langelcioè avere i Germani passaro il Reno, mettere in conquasso la Gal-dia in Aleha in quelle parti con potenti Armate, saccheggiar Borghi e campagne, e far paura alle iteffe Città. Se crediamo ad Erodiano (b) Biffor Lo fin quando Alestandro dimorava in Antiochia, comincio questa brutta danza, e portatine colà gli avviti colla giunta d'aver essi Germani pallato non folo il Reno, ma anche il Danubio, ed effere in grave rischio le confinanti Provincie dell'Illirico e l'Italia stessa. Per questo si affrettò egli di lasciar la Soria, e di volgere i passi e l' armi colà, dove il chiamava il bisogno. Se vero fosse il racconto d' Erodiano, converrebbe dire, che Alessandro si fermasse un Anno di più in Antiochia , o pure ch'egli un Anno dopo quel che abbiam supposto imprendesse la guerra co i Persiani. Ma non è si facilmente da acquetarfi in ciò a quello Storico Greco , da che gli viene a fronte Lampridio, certo inferiore a lui di tempo, ma più di lui informato de gli affari di Roma. Secondo Erodiano, l' Augusto Alessandro marció a dirittura dalla Soria in Germania, nè più ritornò a Roma ; laddove Lampridio , citando gli Atti del Senato , ci afficura , effer egli dall'Oriente rivenuto a Roma, ed aver ottenuto il trionfo, e che quivi si godeva una mirabil quiete, quando sopraggiunse la novità de' Germant. Se questa giugnesse nell' Anno presente, o pure nel susseguente, non so dirlo. Caso che nel presente, attese Alessandro a far de i preparamenti, per andar in persona a dimandar conto a i Germani de i danni inferiti alle contrade Romane.

> Anno di CR'ISTO CCXXXIV. Indizione XII. di Ponziano Papa 5. di Alessandro Imperadore 13.

Confoli { MASSIMO per la feconda volta, GAIO CELIO URBANO.

In' ardeva la guerra tanto a i confini della Gallia, quanto a quei della Pannonia con terrore non lieve dell'Italia stessa. Però in quest' Anno l' Augusto Alessandro messo insieme un potente esercito s'inviò alla volta della Gallia, dove maggiore era il pericolo (c). Conduceva egli seco un gran corpo di Moti, edi arcieri (c) stessa presi dalla Provincia dell' Ostoena, o pure desertori Parti, guadagnati con buono stipendio. Di costoro pensava egli di valersi con vantaggio in questa nuova guerra, perchè tal sorta di gente saettava.

Tomo II.

E

più

più lontano, che i Germani, e coglieva più facilmente nel berfaglio de' loro corpi. Si parti Alessandro da Roma, quantunque il Senato e i migliori mal volentieri vedendolo dilposto alla partenza. (a) Lampi- fi fludiaffero di ritenerlo (a): tanto era l'amore, che gli portavano , tanta la premara , che non fi esponesse a pericolo alcuno , e a i dubbioli fuccessi della guerra. Ma egli avea tisso il chiodo di andare, perchè non potca sofferire, che dopo aver vinto i Persiani, venissero ad insultare l'Imperio Romano i Germani, gente, che altri Imperadori da meno di sè aveano faputo mettere in dovere . Seco ando Mammea sua Madre; e se crediamo a Lampridio tutti 3 Senatori l'accompagnarono per cento cinquanta miglia. Nel fare a gran giornate il fuo viaggio, incontratoficon una Donna della razza de Druidi Sacerdori della Gallia, quella gli diffe Vapare, ma non isperar vittoria, e sidati poco de tuoi Soldati. Egli non l'ascoltò, o pur non se ne mise pensiero, perchèsprezzava la morte . E Lampridio aggiugne , che avendogli predetto un celebre Strologo , ch'egli dovca morire per mano di un Barbaro , fe ne rallegrà , credendo di aver da morire in qualche battaglia, e di far quel fine gloriofo, chi era toccato ad altri Generali famoli. Arrivato alle (b) Hond rive del Reno, (b) quivi si fermò a disporre tutto l'occorrente, per portare la guerra addoffo a i Germani, ed intanto fece fabbricar un Ponte su quel Fiume, acciocché vi potesse transitar tutta l' Armata. Vuole Erodiano, Scrittore, che solamente ci descrive Alesfandro per un Imperador timorofo, e privo di coraggio, ch' egli tentalle prima ,-le potea colle buone intavolar pace co i Germani ; e loro a questo fine invio suoi Ambasciatori, con esibire gran copia di danaro, affai confapevole della forza, che ha l' oro fra que Popoli. Forfe che se avelle tenuta questa via, non gli sarebbe mancara la pace. Ma Lampridio nulla parla di ciò, e nè meno di vari combattimenti , accennati dal fuddetto Erodiano , ne' quali ferive , che benespesso i Germani comparvero non men forti dei Romani. Certo è , che non abbiam vestigio d'alcuna bella militare imprefa da lui fatta in essa guerra, ancorchè il numeroso e prode esercito suo promettesse di molto in si fatta spedizione.

Anno

Anno di CRISTO CCXXXV. Indizione XIII.

di ANTERO Papa I.

di MASSIMINO Imperadore I.

Confold Severo, e Ouinziano.

LTRO non abbiam di certo di questi Consoli, che il loro Cognome, e il (econdo vien anche chiamato Quintiliano . Ho to prodotta un' licrizione ( a ) , dove ci comparifee Gneo Pinerio (4) Thise-Severo Confole , ma fenza poter dire , fe appartenga all' Anno pre ha lagrafente. Il Panvinio (6) avea citata un'Iscrizione, posta per la salute (6) Fente. de Lucio Ragonio Urinagio Larcio Quingiano Confole, credendo, " fall conf che ivi fi parlaffe del fecondo Confole. Un'altra (c) a lui pure spet (c) rusare. tante ho dato 10, ma con farmi a credere, che quello Quingiano ber lefere. molto prima dell' Anno prefente tuffe tuffituito nel Confolito. In P. 150 a. 1 un altro Marmo ( d) rapportato anche nella mia Raccolta , s'incon- (d) 74/44. tra Tito Cefernio Macedone Quinziano Confole, ma senza che rethe alcun lume, se appartenga all' Anno presente. Una grande scoffa ebbe in quest' Anno il Romano Imperio per la morre del buon Imperadore A'effandro, tolto di vita da gli empj ed iniqui fuoi foldati. Non fe ne sa bene il luogo e la mantera. Lampridio (e) ne (e) Lampifu anch' egli allo scuro, mentre scrive, che l'Augusto giovane trovandoti nella gran Bretagna , da nei ebiamata leghilterra , fu uccifo, e che altri ferificro effere cio avvenuto nella Gallia in un villaggio, appellato Sicila, nel diffretto di Magonza, come vuole Eufebio (1), oppure in quel di Treveri Espone bensi Erodiano (2) (1) Eifficon varie particolarita quetto avvenimento, ma le circoftanze da lui in Carrier narrate non hanno affai del verstimile. Secondo lui , Maffeuno , W a. Unatale, che avea la cura d'infegnar. l'arte militare a i foldati di nuova leva, per la maggior parte prefi dalla Pannonia, era amatonon poco da elle milizie . Sparlavano coltoro di Alesfandro , come di un. Principe troppo timorofo, che non lateiava fare alcuna bella imprefa, contra de' nemici, e flava tuttavia fotto I ali della Madre , Donna, fecondo effi, intenta folamente ad animalfar danaro, e che colla tua parfimonia, rendeva, odiofo a, tutti il Figlioolo ,, effere percio da eleggerii per Imperadore un uomo forte e pratico della guerra, e che meglio premiaffe i foldati. Lamentavanti eglino in farts anche di Alessandio, perche non profondeva sopradi loro i tefori, ficcome aveano praticato Caracalla, ed. Elagabalo , ficialaqua-

tori delle pubbliche fostanze, per guadagnarsi l'affetto delle milizie , e per quello (clamavano contro di Mammea , attribuendo ad avarizia di lei ciò 🔒 che fi negava alla loro infaziabile avidità . Pofti dunque gli occhi fopra Maffunino, all'improvvito il vettirono di Porpora, el'acciamarono Imperatore. Fosse egli, o non fosse confapevole del loro difegno, almen finfe di reliftere; ma minacciato colle spade, accetto come forzato l'Augustal Dignità. Promesso dipor un groffo donativo , e di raddoppiar loro la provianda , concertò fubito la maniera di opprimere Alessandro . Avvisato queffi di si pericolofa novità, tremando, piagnendo, e fimile ad un furiofo , ufci dalla tenda, e raccomandoffi a fuoi foldati , con promettere quanto volessero, purche il disendessero. Con grandi acclamazioni promifero elsi di farlo. Paffata la notte, eccoti l'avvifo, che vengono i foldati di Massimino ; e di nuovo Alessandro uscito in pubblico, imploro l'aiuro de' fuoi, i quali replicarono le promeffe; ma all'arrivo delle truppe di Massimino lasciatisi sovvertire da lui, il riconobbero anch' essi per Imperadore. Cio fatto, diede Massimino ordine a i Tribuni e Centurioni di levar la vita ad Alessandro, a Mammea fua Madre, e a chiunque fi volesse opporre. Fu al barbaro comandamento ammediatamente eleguito, ed a riferva di chi era fuggito, tutti rimaffero vittima delle loro fpade. Così Erodiano.

Ma non è probabile, che Maffinuno foffe proclamato Imperadose , perche fi sa , ch' egli studió in turre le forme di comparit innocente della morte d'Aleffandro, ne che Aleffandro fapelle l'efaltazion di Massimino, nè che dopo tal notizia passasse anche una notte, prima d'effere uccifo, perche o egli farebbe fuggito, o avendo tante persone, che l'amavano, non e da credere, che tutti l'avellero abbandonato. Ha ben più apparenza di ventà cio, che (a) Lame (crivono Lampridio (4), e Capitolino (6), cioè che molti de foldati, malsimamente della Gallia, erano difgustati di Alessandro, (b) Come perch' egli avenduli trovati mal avvezzati futto Elagabalo, voleve imetterli con vigore nell'antica disciplina. È che segretamente intelifi con Maliimino, molti d'elsi inviati alla tenda di Aleffandro. nel dopo pranfo, allorché v'era poca gente, ed egli dormiva, al trucidaffero colla Madre. Comunque ciò accadeffe, fuor di dubbio è, che il buono, ma infelice Imperadore per mano di que ticarj, e con intelligenza e per comando di Maisimino, nomo ingratifsimo a i tanti benefizi, che avea da lui ricevuto, termino i fuoi giorni. S'è disputato da vari Letterati, cioc dal Padre Pagi, dal Tillemont,

dall' Abate Vignoli, da Monfignor del Torre, e dal Padre Valleechi Abate Benedettino, intorno alla di lui età, intorno alla durazion del luo Imperio, e al giorno della fua morte. Credefi con più probabilità, ch'egh foffe uccifo, non nel Marzo, ma nella State dell' Anno prefente, in età di ventifei Anni e di alquanti Mesi, e non già di 19. Anni, Meli 3, e giorni 7 come ha il tefto, che fi tiene per iscorretto di Lampridio, e dopo tredici Anni, ed alquanti giorni o pur Meli d'Imperio. A me non convien d'entrare in si fatte dispute, bastando al Lettore d'intendere ciò, che più importa al filo della Storia. Intanto le mirabili cofe da noi udite di quello novello Alestandro, tanto più degne di stupore e di lode, quanto che operate da un si giovinetto Augusto, in cui lo stesso Erodiano, che pur gli e poco favorevole, altro non feppe trovar di difetto, fe non la troppa dipendenza da sua Madre, ci han già fatto deteffare l'elecrabil azione di Malsimino , o pure di que' barbari foldati, che gli tolfero la vita contra tutte le leggi umane e divine, e ci danno a conoscere qual grave perdita fecero in lui il Senato e Popolo Romano, e tutte le Provincie del Romano Imperio. Un fulmine, che scoppiasse contra d'ognuno, parve l'avviso della sua morte. Se ne mostro dolente in apparenza sin lo stesso Massimino, e volte, che nella Gallia gli foffe alzato un magnifico Monumento (a) Più (a) Loren riguardevole fu l'altro, che il Senato gli fece fabbricare in Roma, dove furono portate le fue ceneri, e dove non mancarono nè a lui, nè a Mammea sua Madre gli onori divini, coll'affegno d'alcuni Sacerdoti, e gran tempo durò in Roma la fetta nel di Natalizio di luc, e di fua Madre. Gli ftefsi foldati, e fin quelli, ch'egli avea cassati in Sona, tagliarono poscia la pezzi quegli lassini, che s' erano bagnate le mani nel di lui fangue i fegno, che non l'aveano abbandonato, come vuole Erodiano, ma che improvvita doverte effere l'occisione di lui. Fu da molti scritta la Vita di questo infigno Augusto , e Lampridio cita quella di Serimio , Acolio , ed Encolpo, che oggidi perdute fervirono a lui di fcorta, per tramandarci le notizie, che abbiamo d'effo Imperadore. Verifimilmente , fe non li foffero perduti tanti Libri della Storia nobilifsima di Dione Cafaio, febben preffo Sifilino egli poco parla delle azioni d' Alessandro, noi arremmo qualche altro lume del suo governo egoverno incomparabile, perché oltre all' effer egli stato di gran mente , e di ottima intenzione, volle fempre nel fuo configlio i più faggi, i più giuili e difintereffati Senatori e Giurisconfulti , che allora fi trovaffero. Ma a quello adorabil Regnante, degno di luaքիչնչլ-

ghistima vita, succederte Massimuno di carattere tutto contrario, dedito folamente alla crudeltà , e fuorchè da 1 foldati univerfalmente odiato ed abborrito, qual manigoldo del migliore di tutti i Principi. Da che costui, tolto di mezzo il buon Alessandro, su proclamato Imperadore, partecipo al Senato l'elezione sua. Bisogno approvarla, perchè non si potea di meno, avendo egli dalla sua le forze maggiori del Romano Imperio. Non sappiamo, se da sè, o pure se per decreto del Senato, egli prendesse la Podessa Inbunizia, e il titolo di Padre della Patria, che non fu mai sì indegnamente impregato, che questa fiata. E se immenso su il dolore de' Romani e de gli altri Popoli, perchè privati d'un ottimo Augusto, quelto molto più crebbe, perché un nomo pessimo la lui succedeva, il quale dal Secolo d'oro fece in breve passare ad un Secolo di ferro l'Imperio Romano. Ma l'ambizione, che cotantol'acciecò, ficcome vedremo, ebbe dopo tre anni il meritato supplicio. Chi fosse Massimino, e quale nella privata fortuna, mi riferbo io di esporlo all'Anno seguente. Nel presente trovandosi San Ponziano Papa (a) Blenchin in efilio (a) per la Fede di Gesti Cristo, gloriosamente compiè il ad Anastas, su Pontificato, ed in vece sua su eletto Antero, e posto nella Sedia di San Pietro.

Anno di Cristo ccxxxvi. Indizione xiv. di Fabiano Papa 1. di Massimino Imperadore 2.

Confoh { GAIO GIULIO MASSIMINO ALGUSTO, AFFRICANO.

L nome di Giulio, dato da i Compilatori de'Fasti ad Affricano, dipende da una conghiettura del Panvinio (b), senza che se ne in Fast Conf. vegga prova alcuna, e però non mi son io attentato a darglielo, siccome cosa dubbiosa. In vece di Massimino, noi troviamo Massimino (c) Riland mo (c) in vari Fasti. il che potrebbe sar dubitare, se Massimino prendesse il Consolato. Ma essendo stati soliti i novelli Augusti nel primo nuovo Anno a prenderlo, ed essendovi altri lumi, ragionevolmente possiam credere, che Massimino procedesse Console nell'Anno presente. Poco più di un Mese tenne Santo Antero Papa il Pontissi sicato Romano, e diede sine alla sua vita col Martirio (d). Succenta Anassis dette a lui nell'Apostolica Sede Fabiano. Andiamo ora a vedere, chi sosse colu, che coli'enorme delitto della morte data al buon Alesi-

Aleffandro Augusto, si aprì la strada al Trono Celareo. Gaio Gur-In Vero Malfimino ( che così egli fi fece chiamare ) era di nazione barbara, (a) perché figlio di Mices o Micca, nomo Goro, e di (i) comi Ababa o Abala , Donna Alana. Nacque in un villaggio a i confini " M della Tracia, e pero veniva confiderato come Trace d'origine. Dicogo, che fosse terribile d'aspetto, che la sua statura eccedesse otto piedi, che la fua forza foffe prodigiofa, che in un fol pafto mangialle quaranta, ed anche feffanta libre di carne, il che fe fia da azedere, lascerò giudicarne a gli altri. Esfendo egli in sua gioventà Patture di proteffione, lo fcieglievano gli altri per loro capo a fine d'opporti à 1 ladri. Conofciuto coftui da Severo Augusto, allorché era nella Tracia, per uomo di straordinaria robustezza, fu arrolato nella cavalleria, poscia nelle Guardie del Corpo, e promosso dipor a varie carriche militari, spezialmente sotto Caracalla, nelle quali fi acquifto molto credito, perche infaticabile, perche nonmangiava addollo a i foldari, anzi ricompenfandoli, e gran cura presdendo di loro, fi facea amare da tutti. Per odio, che portava a Macrino, ficcome diffruttore della Casa di Severo, si ritirò al suo paese, e con difficultà torno alla milizia fotto l'impuro. Elagabalo, creato Tribuno, ma fenza comparire per tre anni a falutarlo, ne a baciargla le mani. Morto Elagabalo, venne a Roma, accolto con grande al-Jegrezza da Alessandro Augusto, da lui Indato al Senato, e creato Tribuno della Legione Quarta, compolla di giovani di nuova leva , acciocche loro infegnaffe la milizia. Chi per la fua forza il chiamava Ercole, chi Anteo, chi Milone Crotoniate, Achille &c. In questo concerto era Mastimino, quando senza ne por esfere Senatore, ulurpo il Trono de' Celari, in età d'anni feffantadue, se fi ha da credere alla Cromca Aleffandrina (1), e a Zonara (1). (6) 🕬 Aveva egli un Figliuolo giovinetto, per nome Gaio Giulio Vero (e) 2 mini. Massimo, come i ha dalle Medaglie (d). Massimo ancor egli è io Assais. chiamato da alcum Storici, giovane di rara bellezza, d'alta statu- (4) 466 za , e piu pulito del Padre rozzo e barbaro , ma creduto più super- 🎞 bo di lui ffeffo , benche Capitolino (e), che cio (crive, dica zitro (e) 🖙 ve, ch'egli era di un natural buono, e che Alessandro Augusto gli ; avrebbe dara in Moglie Teocha fua Sorella, fe non foffe flato ritenuto da i barbari cottumi del di lui Padre Maffimino. Scrive il fuddetto Capitolino, che gli fu da esso fini Padre confesso il titolo d' Imperadore. Nelle Iferitioni, e Medaglie, che restano di lui, il proviamo ornato folamente del titolo di Cefare, e di Principe del-Le Geoveure. Pero è da dire, che quello Storico s' inganna, o pur,

(a) Papera come vuole il Pagi (a), Imperadori erano anche chiamati allora il

CREATO Imperadore Mallimino, ficcome non gli era ignoto d' effere mirato dimal occhio da chi confiderava nella viltà de i di lui natali troppo avvihta l'Imperial Dignita, e teneva per vittima delle di lui ambiziofe voglie l'uccifo Augusto si rivolte ad assodar , se potea, col terrare il suo Trono, giacché coll'amore non sapea spe-(b) Come rarlo (b) Tofto dunque forto vari preteffi congedò gli amici e Configlieri d' Alessandro , eletti già dal Senato, col rimandar par-Hand 17 te d'elli a Roma, e con privar gli altri delle lor cariche. Era la fua mira di far alto , e baffo , fenza dipendere da alcuno , per poter più liberamente efercitare la fua tirannia. Tutta la fervità e i Cortigiani del passato governo mando con Dio, moltissimi ancora ne fece uccidere , non d'altro colpevoli , che di mostrarsi afflitti per la (e) 24 morte del loro buon Padrone. Tiene Eusebio (c), che in odio ap-Hel Enter punto di Alessandro, nella cui Corte si trovavano assassimi Cristiani, egli movelle una fiera perfecuzione contro la Chiefa, per cui crebbe in terra e in Cielo il numero de' Santi Martini. Tremava-(1) Crest no già i Romani per le frequenti nuove (4), che andavano arrivando della di lui crudeltà, mentre chi faceva crocifiggere, chi dar in preda alle fiere, chi chiudere vivo nelle bestie uccise, chi lasciar la vita fotto le bastonate. Altro nome già non gli si dava, che di Ciclope, di Bufiride, di Falari ôcc. Cacciofsi percio coll'andar innanzi tal timore nel Senato e Popolo Romano, che o pubblicamente o privatamente ognun facea de 1 voti, affinche Malsimino mai non (e) mone a vedelle Roma. Fusse la verità, o pure una finzione, (e) si scoprì una trama ordita contro di lui da Magno, nomo Confolare e di gran nobiltà. Dicono, ch'egli avendo prima guadagnati molti Unziali, e le guardie dal Ponte di barche fatto ful Reno , allorche Massimino era passato di là, avesse disegnato di far rompere lo stesso Ponre, acciocché Massimino restalle fra le branche de Germani, e nello stesso tempo pensasse di far proclamare se stesso imperadore. Tutti coloro, che furono sospetti di tal cospirazione, perderono la viza fenz'altro efame o processo, di modo che non si potè mai venire in chiaro, se fosse vera o falsa, e molti la crederono un'invenzione di Massimino, per liberarsi da chi non gli era in grazia. Si fa conto, che quattro mila persone rimasero per tal cagione private di vita. Dopo quella Tragedia, il corpo de foldati Osroeni, che era all'Armata, ficcome gente perfuafa, che il tanto amato da lo-

to Alessandro Augusto fosse persto per ordine del crudel Massimino,

6 12-

6 civoltarono contra di lui; e trovato per accidente Tito Quartino (a) già stato Console ed Amico di Alessandro, ma congedato dal (a) Conste campo, con tutto il suo gridare e resistere, chiamatolo de se adore, in Marine. il vethropo di porpora. Ma da li a poco quetti fu affatsinaro da Ma- Hondara. cederus suo amico, che era stato promotor della fedizione, o per man 41 rabbia d'effere stato posposto a lui , o per isperanza di qualche gran ricompensa da Massimino, a cui ne porto il capo. La ricompensa fu , the Massimino altera il ringrazio, ma poco dipoi il fece ammazzare, come autor della ribellione, e traditor dell'amico. Non s'accorda con questi Scrittori Trebellio Pollione ( & ), mentre scri- () Intelia. ve, che questo Tuo era Tribuno de Mori, e che impero sei Mesi, Timo contraddicendo a sè stesso, per aver detto prima, ch'egh fra pochi giorni fu uccifo. Secondo questo Autore, era sua Moglie Calpurmia della nobil Famiglia de Cenformi, cioè de Pifoni, Sacerdoteffa , che per l'anfigne sua castità su adorata da i Romani . Gran tempo stette la di lei Statua in luogo ben improprio, perchè nel Tem-

pio di Venere.

ALL' Anno presente un sia permesso di riferire la guerra fatta da Maisimino a i Germani , quantunque si posta dubitare, che appartenga al precedente. Un poderofissimo esercito avea condorio Jeco Alessandro Augusto in quella spedizione, perchè oltre a molre Legioni di foldati Occidentali, s'era fludiato, ficcome ho detto. di avere gran copia di Ostoem, Armeni, Parti, e Mosi, e credevafe, and il maggior nerbo dell' Armata confesse in costoro, per sar quella guerra, perchè erano tutti gente sperta nel saettare: mestier poco praticato da i Germani. Massimino a tanti combattenti ne aggiunte de gli altri , e in pertona attefe ad efercitarli. tutti, e disciplinarli. Ardeva egli di voglia di sar delle grandi prodezze , acciocché venisse ad intendere il Mondo l'importante vantaggio di avere un Imperador bellicofo, e dimenticalle, s'era poffibile, il fuo timido predeceffore. Quindi paffato il Reno, diede addoffo a i Barbari . Niun d'essi fulle prime oso di venirgli a fronte ; tutti fi ritirarono nel bofchi e nelle paludi , con fare dipoi il meglio the poteano la guerra con infidie. Diverfi combattimenti feguirono in quelle felve e paludi. Tanta era la tementa di Massimino " che al pari d'ogni foidato entrava anch'egli nelle mifchie, e menava le mani. Ma corfe una volta pericolo della vita, perche invilupato col cavallo nel fango di una palude, fu attorniato da nemici; e fe non erano a fuor, che accorfero in aiuto, fi vedeva il fine del- (c), 64-44 la sua tirannia. Scrisse egli poscia al Senato (c), d'essere entrato nel fautre Tomo II. pacie

paese Germanico, d'averne corso ben quattrocento miglia, con uccidere molti de'nemici, farne affai più prigioni, con incendiare I loro vilinggi, tutti fabbricati di legno, e col condur via un immento bottino di bestiami, e d'altre robe, che tutte lasció a i solda-(a) Hond ti. Erodiano (a) aggiugne, aver egh dato il guafto ai raccolti già maturi di quelle contrade : il che fa intendere, aver egli guerreggiato nel Giugno e Luglio. Mandò anche Maffimino a Roma dipinte in alcune ravole le battaglie da lui fatte înquelle parti, acciocché anche gl'ignoranti leggessero quivi i trosei del suo valore. Per tali vittorie fu non meno a lui, che al Figlio Cefare, dato il titolo ( ) Media- di Germanico, e quelto fi legge nelle Monete battute (b) correndo Marie, in No. la Tribanizia Podestà Seconda di lui, cioè nell'Anno presente, col motto di VICTORIA GERMANICA. Giacchè non fi trovava-(c) Horota- no prù nemici da combattere , e si accostava il verno, (c) coll' Armir abdon, mata passo nella Pannonia, e prese il suo alloggio nella Città di Sirmio, Capitale di quelle contrade, meditando maggiori imprefe nell' Anno vegnente contra de Sarmati. Minacciava egli di voier fottomettere al Romano Imperio tutte le Nazioni Germaniche; e fatto verifimilmente l'avrebbe : tanta era la fina bravura, e l'indefesso operare nel mestier dell'armi, s'egli nello stesso tempo non avesse fatta a i Sudditi suoi una guerra anche più cruda, che a i Barbari stessi · del che parleremo all' Anno seguente.

Anno di CRISTO CCXXXVII. Indizione XV. di FABIANO Papa 2. di MASSIMINO Imperadore 3.

Confoli ( PERPETUO, e CORNELIANO.

N due licrizioni riferite dal Panvinio (d) si trova un Lucio Orafi Conf

Perpetuo Confolare della Tofcana e dell' Umbria. Perciò i più han
creduto, che tali fossero i Prenomi e nomi di questi Consoli. Perce Reland chè non è esente da dubbi si fatta partita, ho creduto meglio di star
sesse col Relando (e), che solamente accenna i loro Cognomi. Quali
Inferipuosa imprese in quest' Anno facesse Massimino, dopo aver sivernato
per 186.

Sponius pag. 186.

These con (f) a lui poste nel susse guente Anno dalle Provincie, che conThese con tinuarono ad ubbidirlo, nelle quali è chiamato Dacico Massimo, SarNov. Inscrip.
matico Massimo, ed Imperadore sin sesse volte: tutti indizi di bartaglie

taglie date , e di vittorie riportate contra de' Sarmati e Daci . Capitolino (a) attesta anch'egli, che Massimino ebbe moltissime guer-(a) Condire, dalle quali ritorno sempre vincitore, e con gian ci pia di prigiomeri e di bottino. Nulladimeno ha ciera di una Rodomontata, Paver egli scritto al Senato. Tanie effere flate le guerre da lui fatte in poco tempo, quente moi altri ne focesse in vita sua tanta la preda, che avea fugerata la fruinza d' ogruno, tante i prigionieri , che non toffava ii pacfe Rom vo a fosioneile iuiti . Disti , che intanto egli peggio trattava li fudditi fuoi. Abbifegnava di danaro, per toffener quel diluvio d'armati, e per cavarne da tutti i lati, fi contedes a adiograno licenza d'accufare (b). Stavaro fem- (b) millio pre aperti gli orecchi di Maffimiro alle fpie , e a qualunque giufta 🕶 🤲 🥆 o calunmola relazione, baffando, che companife l'accula, perchè ne fuccedelle tofto la carcerazion delle perfone , fenza diffinzione alcuna, di grado o di età . Laonde notte e di fi vedevano da ogni parte anche più lontana del Romano Imperio condotti fopra carrette in Pannonia uomini incatenati di qualfivoglia Dignità civile o milirare , cominciando da coloro , che erano Itari Confoli (2) , e rutti (1) Const poi o innocesti o rei venivano condennati alla morre, o all' cfilio mancol confifco de loro beni, e colla rovina delle lor famiglie. Gran difavventura, o almen gran pericolo e batticuore era illora l'effere ricco, coll'efempio di tanti e tanti, i quali di ricchiffimi, ch'erano, erano ridotti a limolinar il pane. Nè qui termino l'infaziabil crudeltà e avidità del Tiranno. Mise anche le moni sopra tutte le rendite proprie della Città , destinate per mantenimento della pubblica annona, per aiuto della povera Plebe, per le Feste, e per gli Giuochi allora ufati i Paíso in oltre a spogliare i Templi di tutte le Statue, e d'ogni altro ornamento d'oro, d'argento, o di rame. che tutto portato alle Zecche, fi convertiva in moneta. Per tanti fpogli e violenze veggendofi i Popoli si conculcati e tenagliati dalproprio Principe, non fi può dire, come foffero malcontenti ed amareggiati, ma le lor doglianze confiftevano in fole parole, in maledizioni, in implorar l'aiuto del fordi Numi offeti, a riferva d'alcuni, che non potendo sofferire glinfulti fatti an lot Templi, nel difenderla fi laferarono più tofto fearnar preffo gli Altari. Ne mormoravano forte fin gli stessi soldati, perchè tutto di veniva rimproverato loro da i parenti ed amici, che per colpa d'esti tatite iniquità erano commelle da Mallimino. Sotto quell'Anno la corrente de' moderni Storici mette la follevazion dell'Affrica, contra dell'indegno Maffimino, e l'affunzione al Trono Augustale de i due Gor-

## 44 \* Annalid'Italia.

diani, e la lor caduta con altri accidenti; ma con restare involti in molte tenebre i satti d'allora. Quanto a me credo tutto ciò avvenuto solamente nell'Anno seguente, siccome dirò: e che Massimino passasse il presente in far guerra a i Daci e Sarmati, e svernasse dipoi quietamente nella Pannonia.

Anno di CRISTO CCXXXVIII. Indizione I.

di Fabiano Papa 3.

di Massimino Imperadore 4. de' due Gordiani Imperadori 1.

di Pupieno, e Balbino Imperadori 1. di Gordiano III. Imperadore 1.

Confoli | Pro, e Ponziano.

(a) Paper. RAN lite è qui fra gl' Illustratori (a) de Fasti, in assegnare 🧊 i Prenomi e Nomi di questi Consoli . Il primo vien chiama-Stanges, 6 to non Pio, ma Ulpio in alcune Leggi, e da Cenforino, altri gli danno il nome di Annio Pio, ed altri di Marco Ulpio Crinito. II fecondo vien creduto Procolo Ponziano, ovvero Ponziano Procolo. perchè in alcuni Fath in vece di Ponziano si trova Procolo. Il nodo (b) Trifer è tuttavia qual era prima. Ho io prodotto altrove due Iferizioni (b), Nov. Injeris che parlano di due Consoli Procoli co i loro Prenomi e Nomi, ma p. 360. fenza poter attestare, se al presente Anno alcuna d'esse appartenga. Penfo bensì, che solamente in questo accadessero le novità (1) Hood 17 dell' Affrica. (c) Le continue condanne ed estersioni, che facea \*\*rol \*\* nelle Provincie Affricane il Proccuratore del Fisco, per ben fommifemore, & 14 nuftrar della pecunia a Massimino (che questa era la via diguadagnarsi merito presso di lui ) cagion surono, che alcum nobili giovani, capo de quali fu un Maurizio nella. Città di Tisdoro, raunata una gran frotta di loro Servi e contadini coll'armi fotto, andarono a trovar costut, per pagare una condanna. Il pagamento fu, che l'ammazzaruno. Fecero bensì i foldati della guardia molta. refistenza, ma furono messi in suga. Fatto il colpo, allora meglio che prima conobbero il proprio pericolo, e però penfarono ad un colpo maggiore. Sapendo in quanto odio de' Popoli fosse Massimino, mosfero assargente a sedizione, e poi si portarono a trovare Marco Antonio Gordiano Proconfole di quella contrada, e per quanta opposizione e ripugnarza egli mostrasse , l' acclamarono Impera-

dore Augusto, e il vestirono di porpora, minacciandogli la morte, fe non accettava. Era Gondano un venerabil vecchio di ottonta anni, ornato di totte le più luminose Virtà. Mego Marullo sao Padre tirava l'origine da i Gracchi, Ulpia Gordiana fua Madre da Trasano Imperadore. Pareva ereditario in cafa di lui il Confolato, avendolo avuto il Padre, l'Avolo, e il Bifavolo, oltre ad altri dalla parte di sua Moglie. Stato era anch' egli Console due volce, l'una con Caracalla Imperadore nell' Anno di Cristo 213, e nell' Anno 219. con Aleffandro Imperadore. Pochi fi contavano, che gli andaffero avanti in abbondanza di comodi, e di facoltà. Da giovinetto fi applico a far de' Poemi, e spezialmente mise in versi e in prosa le azioni de gl'Imperadori Antonini, de' quali era innamorato. La Pretura, e l'altre pubbliche cariche da lui furono fottenute con tal magnificenza di Giuochi e d'altri pubblici follazzi, che fitirò dietro in Roma e per le Provincie l'amore e il plaufo di tutti i Popoli. Ma spezialmente divenuto Proconsole dell'Affrica, a sal segno si diede a conoscere la di lui Giustizia, Moderazione, e Prudenza, che que Popoli il riguardavano come lor Padre, ne mai cotanto amore aveano portato ad alcuno de fuoi Antecetfori. Gli davano il nome di Catone, di Scipione, e d'altri infigni Romani.

ORA il buon vecchio, ancorchè contra fua voglia, è per non poter di meno, avelle accettate le Imperiali infegne, pure confiderando , che sbrigata era la fua vita fotto il crudel Mafsimino , a cui: non parrebbe mai innocente un tal fatto, altro ripiego non feppe trovare, che quello di cercare di affodarfi il meglio che poteva ful Trono; giacche troppo pericolo era il discenderne. Dichiarato dunque Augusto Marco Antonio Gordiano suo Fighuolo, che da alcuni vien creduto chiamato Marco Antonino, s' inviò a Cartagine, dove fu folennemente riconofciuto Imperadore. Fra le ragioni, che muoyono me a credere fuccedura in quest' Anno la di lui all'unzione al Trono, a me par deciliva quella di Erodiano (a), che afferifee (a) Hond. accaduta tal novita, terminato l'Anno Terzo dell'Imperio di Maf- 6.7. fimmo, il che folamente accade nel prefente Anno. Fu ben di parere il Padre Pagi (b), che tal frale s'abbia da intendere, men- (b) Paginti tre correva il Terzo Anno di Maffinuno, ma conveniva recar efemp- in Some. pli chiari comprovanti il fuo affunto il che egli non ha fatto. Secondo la comune fignificazione Erodiano parla di un Terzo Anno finato, e non gra cominciato o corrente. Furono da gli Affricaniabbattu re le Statue di Maffimino, ed alzate quelle de' due Gordiani Augustr, a quali furono, e son tuttavia chiamati. Gordiani. Affrica-

lide ye

ni . Spedirono effi immediatamente a Roma un' Ambasciata . Non so le fra gli Ambasciatori si trovasse Valenano, uno de' primari Senatori, che fu poi Imperadore, o pure s'eglitu quello, che accolfe in Roma quegli Ambafeiatori. Esponevano esti quanto era suc-(a) sepost ceduto, e pregavano il Senato di confermar la loro elezione. (a) Malana Nel Tempio de' Caltori raunato il Senato nel di 27. di Maggio, fu-Hortesus rono lette le Lettere de' Gordiani da Giunio Sillano Corfole, fuflituito infieme con Gallicano nel prefente Anno, e non già nel precedente, an due Confoli ordinary. Con fonore acclamaziona riconofciuti furono Imperadori essi due Gordiani, e dichiarato nemico pubblico Massimino col Figlipolo. Prima nondimeno di divolgar le Lettere , e di tener la fuddetta affemblea , finto fu , che venissero spediti da Massimino alcum (gherri a Vitaliano Presetto del Pretorio, uomo crudelissimo, con lettere & ordine di dirgli a bocca in segreto cose d'importanza. Ammessi costoro nel di lui gabinetto, mentr' egli offervava i figilli delle lettere, l'ammazzarono , con far poi credere a i foldati , ciò effere frato comandamento di Maffimino, folite a far di questi servigi a' suoi Ministri . Renduto poi pubblico il decreto del Senato, e iparla voce fra il Popolo, che Mallimino era stato ucciso , e che i Gordiani prometteano un gran congiario alla Plebe , e un funtuofo donativo a i foldati : filevo cilo l'opolo a rumore, abbatté le Statue e le immagini di Maifimino , e ficaricò il fuo furore addoffo a vari fuoi Ufiziali ed amigi, e spezialmente infiert contro le spie e gli accusatori , chesi baldanzolamente elercitavano in addietro l'infame los mestiere. Moste innocenti ancora vi perirono, e perchè Sabino Prefetto di Roma volle mettervi freno, testò anch' egli ucciso. Diede poscia il Senato incumbenza a venti Senatori, già stati Consoli, di andar a difendere 1 confini dell' Italia contro gli sforzi , che potesse far Massimino . Scriffero a tutte le Provincie , anche fuori d'Italia , efortando ognuno di prender l'armi in favor de Gordiani, e contra di Maffimino. I più ubbidirono, altri per paura fe ne guardarono, ed uccifero, o mandarono a Massimino i Messi del Senato.

Appena la novità dell' Affrica accadde, che per corrieri ef-(a) Cant preffi ne fu portato il dolorofo avvilo a Massimino . (b) Sopraggiunte poi l'altra di quanto era accaduto in Roma. Allora uscì così fattamente in ismanie quel fiero Augusto, con dar del capo nelle parett, gittarfi in terra, ffracciarfi le vesti, imbrandire la spada, come le voleffe uccidere il Senato che non più uomo, ma un forfennato, una bestia parea. Se non usciva di la suo Figliuolo, su cre-

duto, che gli avrebbe cavato gli occhi, tanto era infuriato auche contra di lui , perché ful principio del fuo governo volle mandatlo a Roma, ed egli per l'amore, the portava al Padre, non fi feppe mai staccare da lui . Se foffe uo , diceva Massimino , non juribbe avvenuto quel , che ora intendiamo . Affogata pot col vino la conceputa rabbia, nel di leguente aringo i foldati (a), vomitando (a) Ho. quante ingiurie mai seppe contra de Gordiani, e del Senato Roma. 14. no ced ordino la marcia dell'efercito verfo l'Italia con tal fretta , che appena diede un fol di di tempo per prepararfi al viaggio. Oltre alla poderofa Armata del Romani, feco ancora meno affaiffime schiere di Tedetchi , presi al suo servigio , e mando innanzi le coorri della Pannonia. Marciavano totti, quando arrivarono dall'Affrica nuos e di gran confolazione per Maffimino. Era fuo Proceuratore nella Numidia Capelliano dell' Ordine Senatorio. Gli venne ordine fuor di tempo dal vecchio Gordiano di dimettere la carica, Irritato cultui pensò tofto a vendicarfene. Aveva egli fotto il fuo comando un corpo di brave foldatefche, affai pratiche del loro meffiere, perche affinate nella guerra contituamente fatta co i Barbari di quelle contrade. Con questa gente, accreteiuta da un possente rinforzo di Numidi, tutti spertissimi arcieri, s'inviò alla volta di Cartagine. Grande fu lo spavento non men de Gordiani, che di quel Popolo, perché non aveano truppe regolate da opporre. Tutravia diede all'armi quella gran Città, ed ufcirono a folla i Citradini, per affalire i nemici, avendo alla for tella Gordiano minore Augusto. Si venne ad un' aspra battaglia, in cui quantunque i Cartagineli foffero di lunga mano fuperiori di numero a i nemici, piire per la poca loro perizia nel combattimenti furono (confitti con grave loro strage. Vi perì lo stesso Gordiano Secondo in età di quarantalei anni , e fra la moltirudine de cadaveri il fuo non li potè pot rinvenire. Ciò intefo dal vecchio. Gordiano fuo l'adre, per difperazione e per non cadere in man de' nemici, fecondo Capitolino (6) ، (6) مربعة fi strangolo, dando fine anch' egli alla vita e all'Imperio. Vuole in Gent Erodiano (c), ch'egli morisse prima del Figlinolo, ma più proba-france bile sembra su questo punto il racconto di Capitolino. Entrato in au mana Cartagine Capelliano, con gran macello di gente, spogliò i Templi, e fece un mondo di mali anche in altre Città. All'avviso di così maspettata mutazion di cose . Massimino ch'era in viaggio, si rincorò forte. Chiunque poi ben prenderà il filo di tali avvenimenti, conoscerà essere guasto il testo di Capitolino, dove scrive, che questi due Gordiam tennero l'Imperio un Anno e sei Mest. Se Mas-

fimino appena udita la loro efaltazione fi mife in viaggio per venire in Italia, e prima di giugnere ad Aquileia ne intele la lor caduta come può mai thire, che si langamente regniffero i Gordia-. (4) Pages in ? Pero faggiamente il Panvinio (a), ed altri han tenuto, che il loro Imperio non duraffe più d'un Mese, e sei di, ed altri han cre-

duto due Mefi , e qualche giorno . ALLOROHF' li seppe in Roma l'infelice morte de i due Gordiani , incredibil fu l'agitazion degli animi , e lo spavento d'ognuno al vederfi tolti coloro , ne' quali era ripofta la comune speranza , e al prevedere gl'immenti mali, che si poteano aspettare da Massiamino. Principe di fua natura si fanguinario, e tanto più perchè irritato dalla ribellione di Roma. Era fatto il primo paffo, conven-(b) Most ne fare il fecondo, per difenderfi fino all'ultimo (b). Raunato dun-Carrette que il Senato nel Tempio di Giove Capitolino a porte chiule, o pu-May me d're in quello della Concordia, eleffe due nuovi Imperadori, cioe Marco Clodio Pupieno Massimo , e Decimo Celio Balbino , Senatori di gran credito ed abilità. Il primo , cioè Massimo , chiamato Pupieno da altri , perchè avezitutti e due quetti Cognomi , era di bafla nafeira ; ma il merito acquistato da lui col valore e colla prodenza nel mether della guerra , l'avea fatto falire di grado ingrado fino a quel di Generale, efercitando il quale nell' Illineo, e nella Germania, quanto s' era renduto formidabile a 1 Sarmati e Germani. altrettanto s' era, fatto amar da i Toldati. Alzato, al posto di Senazo, re, fu Pretore, Confole, poi Proconfole nella Bitima, nella Grecia , e nella Gallia Narbonete , e finalmente era flato Preferto di Roma : personaggio savio , attivo , e severo non poco, anzi creduto di gemo alpro, e rigorolo efattore del giulto. Baltino all'incontro difcendeva da Famiglia antica e nobilitlima : era stato due volte Confole; avea governato con lode varie Provincie, amato da ognuno pel fuo natural buono , per la fua affabilità , e pel buon (c) 14-2 uso delle molte sue ricchezze. (c) Erano allora Consoli sustituiti Claudio Giuliano, e Celfo Eliano, il Confolato del quali fecondo me appartiene all' Anno presente, e non già al precedente, come altri ha creduto. Un altro ertore e corto nella Vita di questi due (d) 13cm \* Imperadori , descritta da Capitolino (d). Sul principio di essa si legge, che la loro elezione segui Septimo Katendas Junit, cinè nel di 16 di Maggio, mentre si saccano: Giuochi Apollinari . Noi abbiam veduto di fopra, dirfida lui, che i Gordiani furono confermati Augusti dal Senato Romano nel di 27. di Maggio di quest'Anno, ed effendo succeduta nel medesimo Anno la morte de' Gordia-

£ men

el , a l'innalzamento di Pupieno Mafsamo, e di Celio Balbino, perché la nuova ne fu portata a Massimino durante il suo viaggio, e prima ch' egli entraffe in Italia per confeguente è fallato il telto di Capitolino. Oltre a ciò ha offervato il Padre Pagi (a), che i Gi- (i) Pagos. noche Apollinare fi celebravano Sepumo Idus Julis, e però fi dee cre-timale dere, che Capitolino afferille eletti questi due novelli Augusti nel 116. Al 9. de Luglio, non grà dell' Anno antecedente, come fi figuro effo Padre Pagi, ma bemi nel prefente. Proposta dipoi al Popolo la loro elezione, grande apprensione ebbe la Piebe del genio severo di Papuno Massimo, e pero coll'armi e con le grida si opposero. Trovato fu il ripiego di quetarli con crear Celate Marco Anionio Gendano, che alcuni dicono Nipote del vecchio Gordiano, e Figliuolo del Secondo, ed altri nato da una Eigliuola del primo Gordiano. Erodiano e di quell'ultimo parere. L'età di quelto Terzo Gordiano, il quale fi trovava allora in Roma, e fu accolto con giulive acclamazioni, reflo dubbiofa anche preflo gli antichi. La più verifimile opinione è , ch'egli fosse in età di circa dodici anni .

Now it perde tempo in Roma ad unit quante milizie ii pote. per marciar contra di Matsimino, (b) e Pupieno Massimo Augusto, (b) come ficcome perfona di iperimentata buona condutta nel comando dell' 🖷 🏄 🕬 🖜 🖜 armi, fu prescelto per capo dell'Armata. Ma prima di muoversi, convenne toddistare alla fuperifizion de' Romani, presso i quali non folevano andare alla guerra gl'Imperadori, se prima non aveano dato al Popolo un combattimento di Gladiatori, acciocche i foldati fi avvezzassero al sangue, o si ottenesse il favore della Dea Nemeli. Questo fa tatto, ficcome ancora altri Giuochi ne'Teatri e nel Circo. Dopo di che Pupieno Massimo s'invio contra di Massimino, e fi fermo a Ravenna, per far quivi maggior maffa di gente, e preparamenti per refistere al Ciclope (c) così egli nomina- (c) Const va Malsimino. (d) Mando ancora il Senato per tutte le Provincie (d) Monde e Città, che aveano alzata bandiera contra del Tiranno, perfo-l', naggi Confolari, ed altri già stati Pretori, Questori, Edili &c. con ordine di fortificar le Città capaci di difesa, di provvederle d'arfin e vertovaghe, e d'introdurvi tutto il grano delle campagne, acciocche mancalle la sussistenza all'arrivo di Massimino. Allorchè pervenne ad ello Massimino, la nuova de i novelli due Imperadori. elerri, conobbe chiaro, che l'odio del Popolo Romano era irreconciliabile contra di lui, e pero doverfi ripotre tutte le fue speranze nella forza. Sollecitata dunque più che mai la marcia del fuo efercito, che suttavia era fuori dell'Italia, giunfe ad Emona Città dell' Tomo II. . Ifteia ,

lfirra , e la trovò abbandonata da quegli abitanti . Il non aver effi lafetata ivi vettovaglia alcuna , diede da mormorare a i di lui fol-

dati , i quali dopo tante marcie sforzate e patimenti del viaggio , s' erano lufingati di trovar le tavole imbandite, anzi le delizie a i confine dell'Italia. Il peggio fu , che continuato il viaggio ebbero avvilo, qualmente Aquileia, Città allora affat valta, ricca, e popolara, ed una delle più riguardevoli del Romano Imperio, avea chiuse le Porte, e s'era accinta alla disesa. Prima d'imprendere l' affedio di quella Città, mandò Massimino Ufiziali a parsare a quel Popolo, per efortarlo alla pace : al qual fine furono adoperate promesse e parole le più belle del Mondo. Ma dentro v'erano Menofilo, e Crispino, nomini Consolari, che meglio seppero parlare, e ritenere il vaciliante Popolo dall'aprir le porte al nemico, con avere spezialmente finto, che Apollo Beleno, singolarmente tvi onorato, avelle per mezzo de gli Aruspici, predetto, che Massimino resterebbe vinto. Furono d'avviso il Padre Pagi, che questo asfedio fi facesse in tempo di verno i e il Cardinal Noris cità Erodiano (a) Aut (a) là dove serve, che il Fiume Lisonzo era grosso per le nevi delle montagne , le quali dopo un lungo verno fi distacevano , deducendo da ció, che l'affedio fi facesse nel principio del Mese di Marzo. Ma le nevi dell'alte montagne più tardi fi disfanno, e tanto più dovettero tardare dopo un lungo verno ; e però nè pare al. Giugno 📾 Luglio non disconviene l'effere tuttavia ricchi d'acque i Fiumi . Paíso Maisimino coll'Armata quel Fiume, valendofi di botti voto, o pur di que vafi, ne quali fi portano l'uve alle Città i e poi firm-

MENTRE queste cose succedeano, un lagrimevol accidente occorse in Roma dissusamente narrato da Erodiano. (6) Due soldati Pretoriani di que' pochi, che restavano in Roma, mossi da curiosità d'intendere ciò, che si trattava nel Senato, entrarono dentro,
e s'inoltrarono sino all'Altare della Vittoria. Gallicino, che poco sa era stato Console (non so se diverso da i due sustituti sopranominati, o pure l'un d'essi), e Mecense, uno de' Senatori, piantati nel petto di que' due soldati i los pugnali, li stefero morti a
terra. Fuggirono gli altri Pretoriani al quartiere, e quivi rinserrati aspettavano il tempo di vendicarsi. Uscito Gallicano commosse il Popolo ei Gladiatori all'armi contra de' Pretoriani, laonde tutti in solla corsero al Castello Pretorio, credendosi di poterso superare, e d'ingoiar i Pretoriani. Ma furono ben ricevuti dalle lor freccie e picche, in maniera tale, che vegnendo la sera, se ne torna-

occi

rono confusamente entro la Città , riportando salamente delle feriae da quel conflitto. Allora spalancate le porte del Pretorio ne uscirono i foldati, e diedero addoffo a quella difordinata moltitudine ... con farne grande firage, e mailimamente de Gladiatori. Irritato fempre più il Popolo Romano per quella grave percoffa, cerco aiuto, e continuo per più giorni a far guerra al Pretorio, non fapendo foffenre, che un mucchio di foldati tanto inferiori di numero facelle si lunga resistenza. Tultero anche gli Acquidotti al Pretorio a ma allora que foidatt mosti dalla disperazione, tornatono suoti, e colle spade alle rem inseguirono il Popolo fin dentro la Città con acciderne molti. Trovandoù ivi con ilvantaggio, perche dalle fine-Are e da 1 tetri fioccavano i faisi e le tegule, s'avvilarono di mettere il fuoco a varie cate. Per difavventura s' ando sì fattamente dilatando l'incendio, che non poca parte della Città ne rimafe disfatta : ed unitafi co' foldati tutta la feccia de' cartivi, diede un fiero faccheggio alle cafe de beneffanti. Non viera giorno, che Balbeno Augusto, timasto al governo di Roma, non mandasse fuori qualch' editto, per quetare, se mai era possibile, si gran turbolenza, e pacificare il Popolo co i Pretoriani, ma nè gli uni ne gli altri l'ubbidivano. E benche in persona mi lie volte fi isorzalle di fermarquel furore, nulla ottenne, anzi gli fu gittato un falfo, ed altei feriffe, the gli arrivo una bastonata addosfo. L'unico mezzo ( a ) (a) Comit per ilmorzar quell'izza, fu di condurre in pubblico il giovinetto Gord and Cefure, alia cui viita tanto il Popolo, che i foldati ( perchè era amato da egnuno ) fi placarono , e formarono una fpecie di concordia , o per dir meglio di tregua , perche vera pace non fu .

Av Ea ben Maisimino cominciato Laffedio d'Aquileia, perchè gli pareva troppo difonore il continuar il viaggio verfo Roma , lafciando indietro ditubbidiente la prima. Città d'Italia , ch' egli incontrava, e Cirtà di tanto riguardo. ( 6) Ma ebbe ben totto ad at-fi) minday rabbiare al vedere la valorofa ditefa del Cittadini si uomini che don- Comid in no e fanciulli, i quali con bitumi accefi accoglievano chiunque veniva a'l'affalto, bruciavano le macchine nemiche, e magagnavano-continuamente con faísi e fuoco i più arditi del campo nemico. Pero quanto più crefceva il coraggio a gli affediati, fino a farfi dalle mura le più grandi belle di Matsimino, tanto più calava l'animo a gli affedianti. Poteano ben quanto voleano i due Mafsimini. montati a cavallo girar per le (chiere , animando ciafci no alla bravura e a gli affalti tutto era indamo. Allora l'iniquo Matsimino, gracché non potea infierir contro gli Aquilciefi , sfogo il fuo (degno

contra d'alcuni de propri Capitani, imputando loro di mantener intelligenza co'nemici, e di non far molto , perchè nulla intendeano di fare, e li fece morire. Questa ingiustizza alieno da lui l'animo di moltifimi Soldati. S'aggiunfe, che mancava la vettovaglia al campo per gli uomini e cavalli, dappoiché Popieno Maffimo avea. fatto ridutre nelle Città forti turti i viveri, e vietatone per mare e pe' fiumi il tralporto. Bellemmiava per quelli patimenti la fua Armata, ed erano anche tutti mesti e scorati per le nuove, probabilmente da Pupieno. Maffimo farte Gargere, che turro il Popolo Romano era in armi, tutte le Provincie Romane, e fino i Barbari congiurati contra di Maffimino. Pertanto una brigata di foidati, folita ad aver quartiere vicino a Roma nel Monte. Albano, e che militava, allora nel campo di Maffimino , ricordevole delle Mogli e, del Figliuoli lasciati nella ilessa Roma, decermino di finir la Tragedia. Verso il mezzodi tutti attruppati andarono al padiglione di Maßimino, ed effendo d'accordo colle Guardie , levarono dalle bandière le immagini di lui. Ufciti Mafsimino e il Figliaolo per placarit, rimafero tagliati a pezzi, correndo il Quarto Anno del loro Imperio. Lo stella trattamento su tatto al Prefetto del Pretorio, e a qualunque altro de confidenti de Massimini. Furono i lor cadaven lasciati à i cam , le sole teste inviate per alcuni corndori a Roma . Dispiacque forte la morte di questi due Tiranni a i soldati della Pannonia e della Tracia, ma il fatto erafatto. Tratto allora l' efercito di entrare amichevolmente in Aquileia, ma quel Popolo. non amando ofpiti tak, folamente dalle mura ghi andava fommisuftrando de viveri, e feguito a tener chiufe le Porte. Intanto i corridori destinati a portar le teste de Tiranni a Roma, passarono in barca le Paludi formate dall'Adige, dal Po, e da altri Fiumi. da Altino fino a Ravenna, e chiamate Sette Mari, e con altro nome la Paduía. Trovato in Ravenna Papieno Massimo Augusto, che avi attendeva ad ingroffatti di gente, recatono a lui e a tutta i Ravegnani un immento giubilo coll'inaspettata felicifiima nuova d'effere liberato il Romano Imperio da i due formidabili Tiranni. Allora Pupieno Maísimo volo ad Aquileia , ricevato da quella Città com indicibil plaufo. Concorfero a lui Ambafcer e dalle Città vicine " tutte per congratularii , e l' Armata (tella di Malsimino in abito di pace, e con corone d'alloro in capo, mottro di accomodarfi alla prefente fortuna, prorompendo in liere acclamazioni, ma internamente covando del veleno, per vedera affuggettata ad un Imperadore eletro dal Senato, e non da loro. Fece Pupieno Maísimo

uma

una bella aringa a coftoro con promella di un groffo regalo, e divifo quell'efercito, mando ogni Legione alla fua Provincia, e pochi di fermatoli in Aquileia, con varie schiere, colla Guardia de Germani, ne' quali più confidava , fi rimife in viaggio , è tornoffene a Roma.

Fu così follecito per le poste il viaggio di coloro, che portavano le tefte de 1 due Mastimini , che da Aquileia in quattro di giunsero a Roma (a) Perch' era giorno di Giuochi, fi trovavano allora al (a) Guint Teatro Balleno Augusto, il giovane Gardiano Cesare, e il Popolo i della di appena comparvero que Mesti, che il Popolo gridò. Massimino è acceso. Verificatos il fatto, ebbero tutti ad imparzir per la giora. Tofto fi rauno il Senato, furono fatte le acclamazioni a gl' Imperadori, determinato, che Pupieno Massimo, e Bathino Auguiti foffero Confoli nel resto dell' Anno, e che in luogo di Massimuna foffe fuffituito Gardiano Cefare. Riconofce lo stello Padre Pags ( b ) , voler dire queste parole , che Massimino avea prima della (b) Paris ribellione disegnato sè stesso Console per l'Anno venturo 239 , e che 🔄 Anno Gordiano Terzo . Adunque egh dovea riconofcere ancora . che non era peranche nata la ribellione de i Gordiani Affricani nel principio dell' Anno prefente, in cui fi foleano difegnare i Confoli per l'Anno proffimo, ne doverti riferire al precedente Anno l' efaltazione e morte d'effi due Gordiani , e la creazione di Pupieno. Mastimo, e di Balbino. Tutte queste scene nel solo presente Anno. avvennero, e chi in oltre ben rifletterà a i frettolofi puffi di Maffimino, troverà confermata la medefima verità. Arrivato vicino a Roma Pupieno Maffimo, ebbe l'incontro di Balbino, di Gordiano Terzo, e del Senato e Popolo Romano, e gran feita fu fatta, main faccia a i foldati altro non 6 leggeva, che malinconia, e per altro verlo cominció ad apparire nebbia di diffentione fra gli fleffi Regnanti. Cioe quantunque i due Augusti attendessers con somma moderazione e zelo al buon governo si civile, che militare , puro fra loro fi feorgeva della gelona , e poco buona armonia . Balbino sprezzava Pupicno Massimo, perché bastamente nato; e Massimo non istimava l'altro, perchè non era suo pari nel valore dell'armi. Di questa discordia avvedutisi gl'infolioniti foldati i spezialmente à Pretoriani, conobbero, chefnon era fanto difficile il atterrar due Imperadori , da loro mal voluti , perchè alzati fenzadi loro al Trono , e perché sempre erano in suspetto di effere degradati , come (4) Consul uvvenne a' tempi di Severo Augusto. (c) Ora allorche & celebra & Baban. 1400

(a) Hond vano i Ginochi Scenici, o pure, come vuole Erodiano (a) i Capitolini , furiofamente venuero i Pretoriani al Palazzo . Pupieno Maffimo, che fu il primo ad accorgerfi di quefto nuvolo minacciofo, mandò, e dipoi andò anche in perfona a Balbino, perchè fi faceffero venire in aiuto loro i foldati Germani. Quì faltò di nuovo in campo la gelofia . Balbino per fospetto, che l'altro li chiamasse, per farti folo Imperadore, non acconfenti, e vennero a parole fra loro: quando ecco forzate le porte e le guardie, arrivar loro addoffor Preconani, spogharli, e menarli fuori con strappar loro la barba , batterli , e caricarli d' ingiurie . Volevano condurli al loro quartiere, per quivi finirli, ma intefo, che i Germani prendevano l'armi per foccorrerli, in mezzo alla strada li svenarono amendue ( non ne sappiamo nè il giorno, nè il Mese ), e preso seco il giovinetto Gordiano Terzo, acclamato Imperadore da effi, andarono a rinferrarfi nella Fortezza Pretoria. E tal fu 1' infelice fine di questi due August, degni certamente per le belle doti loto di miglior fortuna, colla morte de quali Erodiano termina la Storia fua. Rimasto Gordiano III. Cefare dopo tante tragiche scene, solo, ed amato non men dal Popolo, che da i foldati, tuttochè fecondo Erodia-(b) Hood it, no (b) egli non avesse che tredici anni di età, su riconosciuto da tutti Imperadore Romano,

> Anno di Cristo ccxxxix. Indizione IIdi Fabiano Papa 4. di Gordiano III. Imperadore 2.

Confoli { MARCO ANTONIO GORDIANO AUGUSTO, MANIO ACILIO AVIOLA.

(c) Thefair N un' Iscrizione riferita dal Doni e da me (c) apparisce, che Nov. Issimp tal sui Prenome e Nome del secondo Contole, cioè di Avio-la. Già dicemmo, che Gordiano III. era stato nell' Anno precedente disegnato Console. Portava egli lo stesso Nome dell'Avolo, e del Padre Augusti, cioè Marco Antonio Gordiano; perchè nato da una Figliuola di Gordiano I. su verisimilmente adottato da lui, o pute da Gordiano II. suo Zio materno, benche Desippo, e un altro antico Storico il facciano Figliuoso di Gordiano II. Il che se sossi di Capitolino (d), il secondo de Gordiani non ehbe mai Moglie legittima, e se la passava con ventidue concubine. Il vedere, che sua Ma-

Madre, tuttavia vivente dopo l'efaltazion del Figliuolo, non vien nominata da alcuno Augusta, potrebbe servire, per farla credere di bassa sfera, e non Sorella, ma concubina di Gordiano Il. Questo Principe vi fu alcun de gli Antichi (a), che il pretese nominato (a) Lampatanto no pinione, che pare confermata da qualche Marmo; ma des in Eleil più ficuro suo Nome è quello di Antonio. Età questo giovinetto Principe bello di aspetto, d'umore allegro, affabile contutti, amabilissimo, avea studiato Lettere; tante in somma eranole sue belle doti , che faceano a gara il Senato , il Popolo, e i Soldati ad amarlo, dandogli il titolo di lor Fighuolo, e chiamandolo la lor gioia, la loro delizia. Altro non gli mancava, per ben governare l'Imperio, che l'età e la sperienza de gli affari; poiché per la buona volontà non la cedeva ad alcuno. Creato dunque ch' egli fu Augusto cellarono tutti i tumulti e le brighe di Roma, li pacificarono i Soldan col Popolo, e cominció ognuno a goder del ripoto e de i foliaz-21. Audiandosi di dimenticare i tanti affanni patiti dopo la morte del buon Imperadore Alessandro. Racconta il suddetto Capitolino (b), (b) capital. che tolto di vita il crudo Massimino, i Parti, ctoè i Persiani minac- la Masimo ciavano guerra in Oriente; e che i Carpi e gli Sciti l' aveano già mossa contro le due Mesie, Provincie dell'Imperio Romano, con farvi gran danno. Perciò nel precedente Anno era già stabilito, che Pupieno Massimo andrebbe in Levante, per opporti a i tentativi de' Persiant, e che Balbino con altra Armata passerebbe al Danubio, per far fronte a i Barbari, con lasciare il giovane Gordiano al governo di Roma. Ma Iddio altramente dispose, e convien penfare, che non fosse grande nè il pericolo, nè il bisogno, perchè in quest' Anno si godè buona pace in Roma, ne si sa, che l' Imperio Romano patisse scossa o molestia alcuna in quelle contrade. Che questo novello Augusto Gordiano per maggiormente pro-حمد و المعامنة المعامنة Cacciarii l'amore del Popolo e delle Milizie, ufaffe loro un gran regalo, come fi praticava da i nuovi Principi, fi ricava dalle Monet- land in Note (c) d'allora, nelle quali è mentovata la prima Liberalità di que- min. Imper. to Auguito .

Anno

Anno di Cristo come. Indizione III. di Fabiano Papa 5. di Gordiano III. Imperadore 3.

Confoli { SABINO per la feconda volta, VENUSTO.

UESTO Sabino Console verisimilmente è quello, che dopo la morte de i due Gordiani propose in Senato di eleggere Imperador: Pupieno Maffimo e Balbino, ed appresso fu creato Prefetto di Roma. Quando ciò si ammettesse, dicendo Capitoli-(a) Capual no (a), ch'egli era della Famiglia de gli Ulpj, la stessa, che quel-La Maximo la di Traiano, converrebbe chiamarlo Ulpio Vetto Sabino. Godevasi in Roma un'invidiabil tranquillità , quando vennero nuove dall' (b) Hen in Affrica, (b) che s' era fatta ivi un' unione di malcontenti e ribelli contra dell' Augusto Gordiano, e capo d'essi era un certo Sabinia-277. no . Colà inviò Gordiano un rinforzo di gente , con cui il Governatore della Mauritania dianzi affediato da i congiurati , talmente tifirinfe coloro, che gli obbligò a venire a Cartagine, a dargli legato il lor condottiere Sabiniano, e a chiedere perdono : il che loro conceduto, si queto tutto il rumore. Ma il testo di Capitolino alquanto confuso non ci iascia ben discernere, come passasse quella faccen-(c) Zofina da, ne s'accorda con Zofimo (c), il quale pretende, che il Popolo Historia. di Carragine avelle proclamato Imperadore lo fiesto Sobiesto. di Cartagine avelle proclamato Imperadore lo stesso Sabiniano, fenza che altro fi fappia di lui . Da una Legge di Gordiano firicava , che in questi tempi era Pretetto del Pretorio un Domicio.

> Anno di CRISTO CCXLI. Indizione IV. di FABIANO Papa 6. di GORDIANO III. Imperadore 4.

Confoli { MARCO ANTONIO GORDIANO AUGUSTO per la feconda volta, CIVICA POMPEIANO.

(d) Rente. S E non mi retenesse un' lscrizione Greca, rapportata dal Reine(d) Rente. S sio (d), e presa da quelle del Lugorio, in cui si legge Console con
sur inscript. Gordiano Augusto Pompeiano Civica, io non gli darei il nome di
pag. 6)1.

Civica, nè mi siderei di un' altra del Gudio, dove questo Console

à appellato Civice Pemposase. Posto nondimeno, ch'egli nsasse queth due Cognomi, almen certo farà, che fu personaggio diverso da Pompetano, veduto da noi Confole nell' Anno 231, perche qui non vien chiamato Confole per la feconda volta. Guafto farà il tefto di Capitolino (a), dove ha il nome di Papizione, avendo noi trop-(a) Capipe testimoniante di Leggi e di Marmi, che Pompueso su il suo Co-ili gnome. Abbiam già veduto di sopra, come Artaserse avea ristabili-lità la Monarchia de Persiani. Dopo la guerra a lui fatta da Alesfandro Augusto stettero per qualche tempo quieti que Popoli i ma defunto Attalerie, divenne Sapore fuo Fighuolo Successore non men de i Regni, che dell'ambizione del Padre. La Mesopotamia posfeduta da i Romani, ficcome fottoposta una volta al dominio Perfiano, tofto fu l'oggetto delle fuperbe fue mire. Eutichio ( ) il ( ) des foda per la fua Giuffixia; ma Agatia (c) cel deferive tutto il ro- el velcio, uomo crudele, fanguinario, implacabile, e di mamere (c) affatto tiranniche. Entro coffui con formidabil efercito su i princi- Mila. pi del fuo governo nella Mefopotamia, prefe Carre, ed altre Ciisà circunvicine, e mile l'affedio a quella di Nifibi. Fabbricato quivi un Castello alto presso le mura di quella Citrà, continuamente infeftava quegli abitanti, i quali etano già vicini a renderli, quando gli convenne per urgente bifogno ritornar coll'armata nelle fue contrade. S'accordo co' Cittadini di Nisibi, che se promettessero di lasciar in piedi quel Castello fino il suo ritorno, egli se ne agdrebbe. Ma non si tofto fu partito, che i Nifibini con fuffe e muro nuovo chiufero quel Castello nella Città. Tornato poi Sapore, e rinovato l'affedio con impadronisti di Nilibi, fiera firage tece di parte di quel Popolo, e il refto conduffe in ischiavitu con immenso bottino . I progrefii di questo ferocistimo Re fecero paura fino all'Italia. Applicofsi perciò con tutto vigore il Senato Romano ad ammaffar. gente e danaro, per reprimere il boriofo nemico, e fu determinano, the il giovane Imperidor Gordiano in perfona andrebbe a comandar l'Armata, o per dir megho ad apprendere il meftier della guerra (d). Intanto fi pensò ad accafarlo, ancorchè fecondo i conti di 🕙 🕬 🖰 Erodiano, non fosse giunto per anche all'età di dieciotto anni. La Madre sua, da nos poco conosciuta, probabilmente su quella, che Els trovò la Moghe, cioè Furia Tranquillina Sabina, così appella- (e) Midata nelle Medaglie (e) e in alcune licritioni (f), ma Sabiaa in altre. 🚟 🛣 🚾 Era esta Figliuola di Musico, uomo di competente nobilia, ed alza, e non per impiego alcuno. Altro non fappiamo d'elfa Tran-per api. Tomo II.

quillina, se non che portò il titolo d' Auguste, senza apparire, che da lei nascesse prole alcuna. Fu bensì celebre Mistro suo Padre. perchè divenuto Suocero dell'Imperadore, e creato Prefetto del Pretorio. Në tardo egh a valerfi della fua autorità, per dar festo alla Corte , e mettere ful buon cammino l' Augusto suo Genero . Finguì era flato il giovane Gordiano-fotto il governo della Madre " che poco avvertità il lasciava aggirare a lor talento da gli Eunuchi della Corte . Coftoro l' allevavano in divertimenti fanciulle chi e in hagatelle , e infieme d'accordo vendevano la giustizia e i posti . Proponeya Mauro , uno d'elli , qualche rifuluzione in lode o in biafimo di taluno . Sopra cio chiedeva Gordiano il lor parere a Gaudiano , Roverendo, e Montano, ed approvando questi la proposizion dell'altro, tutto li facea . Per configlio d' effi avea creato Felice Prefetto del Pretorio, e data la quarta Legione a Sarapammone, nomini indegni di sì fatte cariche . L'erario del Principe caduto nelle griffe 🕁 queste arpie 6 trovava affatto senza sangue. Venne a tempo il saggio Militeo, per liberar da pelle si abbominevole l'Augusto (uo el Genero. Abbiamo da Capitolino (a) una Lettera da lui Teritta ad esso Gordiano, in cui si rallegra di aver medicate quelle piaghe, e di aver Gordiano allontanati da sè tali Ministri, congiurati contro l'onore di lui , e contro il pubblico bene . E Gordiano in altra Lestera riconofce d'aver operato in addietro cofe , che non erano da fase , dicendo fra l'altre cole , di conofcere oramei , quano fia infelice il Principe, posto in mano di gente, la quale gli tattia il sure, a l'agante cel felfe. Pero da li innanzi Gordiano volca faper tutto; e ficcome Principe di buon intendimento, e di miglior volontà, non lasció indietro disordine alcuno conosciuto, a cui non rimediaffe, valendofi in tutto de' configli del favio fuo Suocero, a cui dava il titolo di Padre. Per tale, è per tutore della Repubblica voleva, che fosse riconosciuto anche dal Sepato, e pubblicamente protestava, che quel di bene, che si faceva, tutto si doveva attribuire a quel Ministro d'onore, ch'era toccato a lui per Suocero. In questa maniera non parve più governo di un Giovane il suo, e andò fempre crefcendo l'amore del Pubblico verso d'esso. Augusto . Un gran Tremuoto in questi tempi si sece udire, per cui traballarono varie Città, e si aprirono voragini con inghiottir gli abitaton .

Anno

Anno di CRISTO CCXLII. Indizione v. di FABIANO Papa 7. di GORDIANO III. Imperadore 5.

Confoli | GAIO VETTIO ATTICO, GAIO ASINIO PRETERTATO.

Ato Aufidio Attire fi trova nominato il primo Confole in un' licrizione del Grutero (e). Più ne reftano dove è nominato (a) Grande Vente, e non Aufidio, e così pure fi legge in un Marmo riferito nella mia Raccolta (1). Però è scorretta quella liceigione, o pur bi face. egh portò amendue que Nomi. Gran tempo era, che non fi pra- No. 1964. ticava in Roma la cerimonia d'aprire e chiudere le porte del Tem- A Ma a J pio di Giano, allorche fi dava principio o fine alle guerre. (c) Gor- (c) Comit diano già risoluto di passare ii Levante, per opporre le forze Ro-in God toane a quelle de Perham, le fece spalancare sul principio di quell' Anno in legno di guerra. Venuta poi la Primavera, peovveduto d' una fiorità Armata, e di affai danare, imprefe il viaggio per terra alla volta di Bilanzio, per di la traghettare in Afia. Paffato per la Melia trovò nella Tracia molti nemici del Romano Imperio, verifimilmente Sarmati, Alani, o altra fimil gente barbara : tutti o li fferminò , o li fece ritirar colla fuga a i lor paeli . Seco era Mifiano fuo Suocero , Pretetto del Pretorio , e fuo braccio dititto. La provvidenza , e l'indefessa vigilanza di questo Usizial Comandante. li facea ammirar da tutti . Non v'era alcuna Città confiderabile ne' confini dell'Imperio Romano, che non foffe provvedura di tanto grano , aceto, lardo , orzo , e pagha da poter mantenere per un anno. l'Imperadore col suo esercito, se pure s'han così da interpretar le parole di Capitolino , il che a me par difficile a crederli. Altre aveano provvisione per due Mesi, ed altre meno a proporzione delle lorforze. Ellendo Preferto del Pretorio, spesissimo vistava l'armide fuoi foldati; non permetteva, che i vecchi militaffero, nè che fi arrolaffero fanciulli. Ovunque fi accampava l' Armata, volea, che il campo foffe cinto di foffe, e di notte facea fovente la ronda. Questo suo zelo pel pubblico bene riportava in premio l'amore di futta, ed era così amato e rispettato da gli Ufiziali subalterni, chu niun d'esti ofava di mancare al suo dovere . Dopo l'acquisto della Melopotamia, Sapare Re di Perlia più altero che mai era "entrato colle l'un arma nella Soria , n forfe gli farebbe riufcito agrecole di НΑ

conquitaria interamente, fe non foffe giunto l' Augusto Gordiano a reprimere un si potente avversario. Secondo le parole di Capitolino, fembra, che Antiochia fosse caduta in potere del Re-barbaro ; e ne fa dubitare, anche una Lettera feritta dal medefimo Gordiano al Senato; ma potrebbe effere, che quella gran Città, folamente fosse assediata da i Persiani, e ridotta a gli estremi. Certo è almeno, che arrivato colà Gordiano, la liberò dalle lor mani. Seguirono vari combattimenti: in tutti cantarono la vittoria i Romani . Tal terrore mifero quelli fortunati fuccelli in cuot di Sapore 💩 de'Persiani, che il più frettolosamente che poterono si ritirarono di là dall' Eufrate. Ed effer può che fuccedeffe allora, quanto rac-(a) Pome conta Pietro Patrizio (a) ne'frammenti delle Ambascerie, cioè che avendo Sapore passato l'Eufrate, si abbracciavano l'un l'altro 1 di mar real, I lut foldati : tanta era la lor giola d'avere scappato il gran perico-## Byen lo , in cui si trovavano , credendo ad ogni momento d'aver alle spalle le spade Romane. Dovette egh palfar quel Fiume verso Edessa posta di là, e però mando Messi alla guarnigion Romana di quella Città, offerendo loro un grosso regalo della sua moneta, se il volevano lafciar paffare, fingendo d'andare al fuo paefe, non per paura, ma per folennizzarvi una festa. Non sapendo probabilmente que Soldati, che Gordiano avelle data a i Perliani la mala ventura, o pure per la gola del regalo, il lafetarono paffare fenza molestra alcuna. Il resto delle imprese di Gordiano, lo riferitò all' Anno feguente, perchè non ci costa, se nel presente o nel susseguente egli ripiglialle la Fortezza di Carre, e vittoriolo arrivalle fino alla Città di Nifibi, Città della Mesopotamia, la quale ritorno anch' essa sotto l' Aquile Romane. Basterà per ora di dire con Capi-(b) Come tolino (6) tale effere stata la paura del Re Persiano, che senza fac-Garliano fi pregare abbandono tutte le Città tolte a i Romani, con rittrarne i fuoi prefid), confegnandole a i Cittadini, fenza ufar farcheggi, o far loro altro danno.

> Anno di Cristo cexelli. Indizione vi. di Fabiano Papa 8. di GORDIANO III. Imperadore 6. Confoli & ARRIANO, e PAPO.

NELL'Anno precedente, o in questo l'Augusto Gordiano finì di rimettere sotto il comando suo e della Repubblica Romana

mana le Città perdute della Soria e Mesopotamia. (a) Ed allor- (a) Capitol. chè fu a Nisibi, scriffe al Senato, ragguagliandolo del suoi prospe-in Guidano rofi avvenimenti, e che sperava di far una visita al Re Sapore nella stessa di lui Capitale, cioè in Ctesisonte; che perciò sosse lor cura di far de' fagnifizj e delle processioni, di raccomandar lui a gli Dii , e di ringraziar Missteo Presetto e Padre suo , perchè dalla buona e saggia condotta di lui egli riconosceva tutta la felicità di quell' impresa. Perciò dal Senato fu decretato il Trionfo a Gordiano, e ch' egli entrasse un Roma con cocchio tirato da gli Elefanti, e potesse entrarvi anche Musiceo in carrozza trionfale tirata da cavalli, a cui fu in oltre fatto incidere in Marmo l'elogio fuo . Ma eccoti ammalarsi Misiteo per una disenteria, e venir men la sua vita. Fu creduto da : più , che Fitippo , il qual fu dipoi Imperadore , ed avea gran paura della sevorità di Missico, gli affrettalle la morte, coll' aver guadagnati i Medici, che l'assistevano, e satragli dare una medicina contraria al di lui bisogno. Lasciò Missiteo erede di tutto il suo la Repubblica Romana, e se ne morì, e con lui venne anche a morire la fortuna del Genero Augusto, perchè rimase senza guida ed appoggio. In luogo fuo fu creato Prefetto del Pretorio il suddetto Marco Giulio Filippo, il quale poco tardò adaprirsi la strada al Trono Imperiale colla più detestabil ingratitudine, siccome vedremo all' Anno seguente. In questi tempi fiorì Plouno insigne Filosofo Platonico, di cui restano molte Opere, e la sua Vita compilata da *Porfitto* ( b ) cioè da un altro celebre Filosofo, seguace anch' (b) Paphyesso di Platone. Si mise Plotino nell' esercito di Gordiano, allorche Platini. fu per entrar nelle terre di Persia, condotto dal desiderio di conferire i sentimenti suoi co i Filosofi Persiani, ed era allora in età di trentanove anni.

> Anno di CRISTO CCXLIV. Indizione VII. di FABIANO Papa 9. di FILIPPO Imperadore 1.

Confoli ( PELLEGRINO, ed EMILIANO.

ROVANDOSI all' Anno 149. Marco Emiliano Confole per la feconda volta, verifimil cofa è, che egli stesso procedesse Console per la prima nell'Anno presente. Alla smoderata ambizione di Marco Giulio Filippo parve poco la Dignità di Presento del Pretorio. I suoi voli tendevano all'Imperio, e l'arte con cui egli

(a) Caint vi arrivò, fu la leguente. (a) Mentre fi trovava il Romano eferni, segretamente sece andar innanzi le navi, che portavano i vi-Mille coll very destinati all'Armata, affinche mancando la suffishenza, nascesse qualche sedizione contra del Principe, secome in fatti avvenne. Si trovavano i foldati in luoghi privi d'ogni fullidio per la bocca, molti d'essi erano anche stati guadagnati ed istruiti da Filippo, e però cominciò a trapelare, e polcia a prendeze l'empre più piede la mormorazione contra di Gordiano, con dire , che flava male l'Imperio, e l'efercito un mano di un Giovinetto inesperto, e doversi provvedere di un Imperadore, che avesse testa e braccio. Pasfarono i fedizion fino a chiedere, che Filippo folle posto ful trono. Per quanta refiltenza faceffero gli amici di Gordiano, convenne cedere al ripiego proporto da gli altri, cioe, che Filippo anch' egli folle dichiarato Augusto, e regnalle come Tutore di Gordiano. Così fu fatto. Rella qui molto scura la Storia. Fuor che Capitolino, niun altro Scrittore la menzione di quella affociazion dell' A) Admit Imperio. Si trovano Leggi date (6) ful principio di quest' Anno Pat Cort. da Gordiano folo. Una di Filippo folo data nel di rai di Marzo fi da Gordiano folo. Una di Filippo folo data nel di 14. di Marzo fi vede. E pur ne companice un'altra del medefimo Gordiano (olo (c) Dubret nel di 15 d'Aprile, la cui data dal Doduello (c) è creduta guaffa. and the Pretende il Padre Pagi (d) ciò fucceduto, perche non andavano in-(d) Para fieme d'accordo Gordiano e Filippo, e cadaun comandava e facea travavano nel medelimo efercito, e bisegnava, che l'infelice Gordiano steffe di fotto. Capitolino poi si contraddice, scrivendo, che Filippo dopo aver tolto di vita Gordiano, notificò al Senato con fue Lettere la di lui morte, come fucceduta per malarita, ed infieme l'elezion di sè fatta da i foldati , e che il Senato da quelle Lettere ingannato il riconobbe per Imperadore. Se prima egli fu dato Collega a Gordiano nella Dignità Impenale, come non iscriffe allora al Senato per ottenerne l'approvazione? Si puo perció dubitare del racconto di Capitolino , ed anche di altre particolarità , ch'egli aggiugne. Cine che non potendo Gordiano fofferire d'effere trattate con tanta alterigia dal nuovo suo Collega Filippo, uomo vilmente (e) Comet nato dalla pessima gente de gli Arabi (e), e salito colle sue furberie tanto alto, quando esto Gordiano era di nobilissima schiatta Romana, Nipote d'Imperadors, ed Imperadore prima di lui mon-Esteur d to un di ful Tribunale, affifhto da Megio Gordiono suo Parente. creato Prefetto del Pretorio, e fece un'aringa a i foldati, speran-

do d'indurh a deporto, con rappresentar loro la stomachevole sograsitudine di costui. Eurono gittate al vento le di lai parole, perché prevaleva la fazion di Filippo. Fece istanza, che fosse uguale fra loro l'autorità, ma ne pur quello ottenne. Si riduffe a chiedere di usar solamente il titolo di Cesare, poi di effere Prefetto del Pretorio, e in fine di calcare almeno il potto d'uno de' Generali. purche folle salva la sua vita. Pareva, che Filippo si mostrasse inclinato a quest'ultimo partito, ma rislettendo, che un di o l'altro potrebbe riforgere l'amore portato dal Senato e Popolo Romano l'anzi da tutto l'Imperio a quello giovane Principe, e che i soldan ora adirati contra di lui per la fame, non istarebbono sempre del medelimo umore, fece venire alla prefenza fua il mifero Giovane, spogliarlo, ed ucciderlo. Certamente non s'accorda questo racconto di Capitolino coll'amore, chi egli dice portato da tutti e da i foldati medefimi a Gordiano. E se Filippo era già Imperadore , perchè non provvide tofto alla fame dell'Armata? Più perciò ventimile (embra, che Filippo fosse non Imperadore, ma bem) Tutore di Gordiano in luogo di Militeo, ech'egli dipoi barbaramente al improvviso il privatte di vita. Giuliano Apostata presso Ammiano Marcellino ( a ) in una fua sringa (crive , che avendo (a) annie-Gordiano data presso Resena Città dell'Oscoena una rotta al Re Per- 🗮 👫 🤒 liano , le ne tornava vittoriolo , quando fu opprello da Filippo Profons del Presono. Non dice da Filippo già creato Imperadore. Anche Zofimo (4) lafeiò feritto, che trovandofi Gordiano fra Nifibi 🙌 শ 🚗 a Carre , Filippo fraudolentemente lasció affamare l'efercito , con difegno d'abbattere Gordiano, quafiché per colpa di lui avveniffe quel disfordine, e di falir egli poscia ful trono : il che gli venne fatto con reftare scannato l'infelice Gordiano. Sembra più verifimile il racconto di questi ultimi Scrittori. Pare, che la di lui morte accadelle verfo il principio di Marzo, correndo il festo Anno del suo Impeno. Una o due Madaglie (c) pariano della di lui Tribunique (c) One, o Padella VII. il che secondo i conti del Pagi (d) basta a far credere, Nonda ch'egh toccasse l'Anno Settimo dell'Imperio. Ma queste possono impirate. effere state battute, prima che fi sapelle la di lui morte in Euro. Pa , pero il punto non è chiato , liccome ancora tella dubbiola la di lui età , che alcuni fanno di diecinove anni , ed altri fino di ventitré. En poi onorevolmente seppellito nel luogo della sua morte il di lui corpo. Eufebio (x) ferive, che quello fu portato a Roma. (x) 👫 Accordogh il Senato gli onori divini. Lo fleffo Eslippo per fatti " Carrie credere amocente del l'angue da las , l'onorava fempre col molo di Dno.

## 64 ANNALID'ITALIA.

Divo. Coloro, che l'uccifero, tutti poi, per attestato di Capitolino, perirono di mala morte, e vedremo a suo tempo, che non andò esente da i gastighi di Dio l'infedele ed ingrato Filippo. Fiorirono sotto Gordiano, Censono, che scrisse del Giorno Natalizio, ed Evodiano Storico, della cui Storia mi sono servito in addietro, oltre ad altri Scrittori, de' quali son perite le memorie. Di Filippo, che succedette nel Romano Imperio, mi riserbo di parlare all' Anno seguente.

Anno di CRISTO CCXLV. Indizione VIII. di FABIANO Papa 10. di FILIPPO Imperadore 2.

Confoli & MARCO GIULIO FILIPPO AUGUSTO,

L secondo Console, cioè Tiziano, verisimilmente quegli è, hui Infent fio Aquillio Fabio Tiziano. Il Relando (b), e il Padre Stampa (c)
(b) Autant fidandost di un' Iscrizione dei Gudio gli danno il nome di Giunio DiFast Conf diano, o sia Tiziano. Per me non oferci fabbricare co i materiali Stomps a noi lasciati dal Gudio. Trovasi ancora in un' Iscrizione del Grutero (d) Fabio Tiziano Confole. A cagion di tale incertezza ho io (4) Grateras posto il solo Cognome. Da the nell' Anno precedente dopo l'assa-\$. 407. 8. 8. nio fatto a Gordiano ( e non prima, come fembra più probabile), Marco Guillo Filippo fu proclamato Imperadore Augusto dall' Atmata Romana, fignifico egli con fue Lettere al Senato di Roma l'affunzione fua al Trono, con fingere morto di malattia Gordiano. (e) Copuel (e) Il Senato già avvezzo a cedere alla forza ed ufurpazione de' in Gordiero foldati, chinò il capo, ed accettollo. Era fua Moglie Marcia Ota-(f) Vail- ciha Severa, così nominata nelle Medaglie (f), a cui fu dato il ti-Lan', 6 Me- tolo d' Augusta . Aveva egli anche un Figlinolo , che , secondo Au-Nonefact. relio Vittore (g), era chiamato Gaio Giulio Saturnino, ma nelle II-(a) Aurilius crizioni e nelle Medaglie comparifce col folo nome paterno di Gaio Giulio Filippo, dichiarato immantenente Cefare dal Padre. Eu-(h) Eufat, sebio Cesariense (h), seguitaro poi da San Girolamo, da San Gio-Hift Eccles vanni Grisostomo, da Paolo Orosio, e da altri, scrisse, essere fa-44. 6. c. 26. ma, che amendue i Filippi, Padre e Figliuolo, fossero Cristiani, e i primi Augusti, che professassero la Fede di Gesti Cristo. In prova di che narra, che venuto l'Imperador Filippo ad Antiochia per

la Refta di Pafqua, volendo egii intervenire la notte avanti alle facre Funzioni della Chiefa colla Moglie Otacilia, San Babila Vefcovo di quella Città, contapevole dell'eccesso commesso contra del fuo legitimo Principo, animolamente li rispinse, protestando, che non entrerebbono in Chiefa, se non faceano la confession de for falls, e non prendeano luog i fra i pubblici Penicenti. il che da loro fu con fimma umilià eleguito. Ma l'autorità per altro grande d'Eufebio, e de gli Autori fopraccitati non ha ottenuto da i Critici de gli ultimi tempi, che le gli creda in questo. Pare, che fin Zonara (4) ne dubitalle a i suoi di. Il tradimento fatto da Filippo a Gor (a) Zenne diano, non convienmas ad un Criffiano. Percio giudiziolamente il " deseit. Cardinal Baronio (b) coll' autorità d'Origene offervo, ch'egli al (i) samue meno ne' principi del suo Imperio non pote protestar la Religion di donet. Re-Crifto. Oltre di che Lattanzio contemporaneo d'Eufebio, Sulpicio Severo , Trodoreto , ed altri hanno riconofciuto , che Cottan tino il Grande fu il primo, che abbraccialle la Fede Crittiana. Quel sì, che ragionevolmente fi può credere, e l'afferma anche San Diomino Vetcovo d' Aleffandria, furono i due Filippi molto favorevoli a i Cristiani , e crebbe di molto forto di loro la Chiesa di Dio. E chi sa, che l' Augusta Otacilia non tosse quella, che nudrisse nel Maristo. si buon cuore verfo la fanta Religion de' Unifiani 4 E' penta la Vita de 1 due Filippi, che verifimilmente fu scritta da alcuno de gli Scrittori della Storia Augusta , laonde poco abbiamo di lui, per meglia conoscere il tittema delle sue operazioni. Ora noi sappiamo da Zofimo (c), the Filippo free pace con Sapore Re della Perka; ed (c) Zofime è privo di verifimile cio, che narra Giovanni Zonara (d), cioè chi (d) Zofime egli compero quella pace con cedere al Re Perfiano la Mesoporamia e l'Armenia, ma che mormorando non poco i Romani di que-Ro, egli poi difefe e confervo quede Provincie. Sapore già vinto da Gordiano vedes minacciara fin la fua Capitale , ne e credibile, the in un trattato riportalle cotali vantaggi. Che quella pace eligelle qualche tempo per conchiuderla, si puo-giustamente immaginare , e pero fembra conchiula in questo , e non già nell'antecedente Anno. Quando por fosse da credere il fatematimbuito a San Babila Vefcovo d'Antiochia, ed accaduto nel tempo della Pafqua, là quale nell'antecedente Anno cadde nei di 14, d'Appile, 6 avrebbe affar argomento di credere, che Flisppo dalle vicinarze di Ctesisonre non potesse arrivare a quel tempo in Antiochia, e sarebbe da riferire all' Amno prefente il fuo artivo ad effa Città . Ma quel farco per le cose deux bà ciera di favola. Che poi Filippo mollosi - Tomo II. مللها

dalla Soria arrivatie nell'Anno precedente a Roma, se lo persuase (a) Papiara il P. Pagi (a), ma senza pruove sicure. Le monete rapportate dal Cris. Saron. Mezzabarba (b) sembrano pruttosto indicare, ch'egli vi giugnesse la la manta nell'Anno presente, sotto il quale appunto altro non soio riferire, mise sono la suddetta Pace, e l'aver Filippo fatto il viaggio assar lungo dalla Soria a Roma.

Anno di Cristo comett. Indizione IX. di Fabiano Papa II. di Filippo Imperadore 3.

Confoh & PRESENTE, ed ALBINO.

A che fu giunto Filippo a Roma, ben sapendo, altro nos (c) Zefent 1 meritar le azioni me, che con delle milizie e del Senato. (d) Messe Nelle Monete (d) deil Anno precedente si parla della sua Liberalera, e Zolimo attesta, ch' egli con gran profutione d'oro rallegro l'avidità de' foldati. Al Senato Romano parlo con fomma benignità , promettendo gran cofe ; e certo quel poco, che refla di notizie a lui spettanti, ci rappresenta ben quello Principe ambizioso, ed anche superbo, ma non già crudele. Parlava egli sempre di Gordiano con onore, ne alcun oltraggio mai fece alle di lui statue e (e) Come memorie. Solamente abbiamo da Capitolino (e), che la magnif-Gordiene ca Cafa di Gneo Pompeo, polleduta da i Gondieni, fu occupata fotfanore. to Filippo dal Fisco Imperiale. Tuttavia non fidandosi de'Romani , i principali impieghi conferiva egli a i propri Parenti. Per que-Ro diede il comando dell'Armi in Soria a Prisco fuo Fratello, e quello della Meña e Macedonia a Severiano Padre di fua moglie: persone poco atte a farti ubbidire e rispettare; il che influi col tem-(f) Masa, po alla di lui rovina . Eredettero il Mezzabarha (f), e il Bianchini (g), che Filippo in quest' Anno rompesse la pace co'Persiant, e ni (g), che riuppo in quest' Anno rompette la pace co Pertiani, e nia furono refirente al Romano Imperio. Maficcome vedemmo, questa partita e presa di peso da Zonara, Storico di poca esattezza. Era la potenza de' Pertiani, tale da non lasciarsi far paura, da grofse Armate, non che dalle poche milizie, che furono lasciare allora di guarnigione nella Soria. Pero quelta guerra feconda col Redi Persia siam dispensari dal crederla vera . Quel i, che sopra buon fondamento fi troya appoggiato, ma chi io non so dire, fe appar-

tenga all' Anno presente o pure al seguente, si è il movimento de' Carpi Popoli Barbari forse della Sarmazia. (a) Costoro fatta un' ir-(a) Zosner ruzione ne' Luoghi vicini al Danubio, portavano la defolazione in Li. 44. 16. quelle parti. Filippo, per farfi credito co' Romani, in persona passò colà con un buon efercito, e venuto con que Barbari alle mani. Li sconsisse. Rimfaronsi molti d'essi in un Castello, a cui su posto l'affedio. Ma raccolte di nuovo le lor forze, tentarono un altro combatumento, che non fu per loro più felice del primo per l'empito de' Mon militanti nell' Armata Romana. Però fecero istanza di pace e lega . al che avendo fenza farfi molto pregare acconfentito Filippo, restituita la quiete a quelle Provincie, se ne ritorno tosto a Roma. Alcune Medaglie portate dal Mezzabarba (b) sotto il (b) Medio-presente Anno, parlano di un' Allocuzione fatta da Filippo all'esercito, e di una sua Vittoria, che ragionevolmente si può riferire misa superalla fuddetta imprefa. Ma io non me ne afficuro, perchèm un'Ifcrizione del Fabretti (4), spettante all' Anno seguente, Filippo Augu-(4) Fabretti sto è chiamato Proconsole: titolo dato a gi Imperadori, allorche lasorpetto erano in qualche spedizion militare.

Anno di CRISTO CCXLVII. Indizione X.

di Fabiano Papa 12.

· di FILIPPO Imperadore 4.

di FILIPPO juniore Imperadore 1.

Confoli MARCO GIULIO FILIPPO AUGUSTO per la feconda volta, MARCO GIULIO FILIPPO CESARE.

L giovane Filippo, Figliuolo di Filippo Augusto, che procedette Console col Padre in quest' Anno, non era che Cesare nelle Calende di Gennaio. Fu di parere il Padre Pagi (d), ch'egli dipoi (d) Paginimi in questo medesimo Anno sosse dichiarato Collega dell'Imperio da Cini Basini esso suo Padre, cioè Imperadore Augusto. Molta oscurità s'incontra nella Storia di questi tempi, e crescono ancora per cagione di Marmi sinti, e di Medaglie sasse, o non assa attentamente lette. Se noi prestassimo sede ad una Iscrizione del Gudio, rapportata anche dal Relando (e), il giovane Fisippo nè pure nell'Anno seguente era (e) Rasol fregiato del ntolo d'Imperadore, usando il solo di Cesare, leggendosi ivi: IMP. CAES, PHILIPPO III. ET IVLIO PHILIPO CAESARE II. COS. Ma cento volte ripeterò, che le Merci del Gudio non ci possono servire per iscorta sicura all'Erudizione.

(a) Spon Ma Lo Spon (a), il Bellorio, e il Fabretti (4) ci han fatto vederè un dos Em creto emanato in favore de' foldati dell'Armata navale del Mifeno, (b) Paled in cut Eslippo il Padre vien detto IMP. CAESAR M. IVLIVS I Iden PHILIPPVS PIVS FELIX AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. Per party IIII. CONSVL III. DESIG. P. P. PROCONSVL. E il Figliuolo IMP. CAESAR M. IVLIVS PHILIPPVS PIVS FELIX AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. IIII. COS. DESIGNAT. P. P. Più forto fi legge IMP. M. IVLIO PHILIPPO COS. DES. III. ET. IMP. M. TVLIO PHILIPPO COS. II. DES. COS. Sarebbe da defiderare, che avefsimo più Iferizioni de i due Filippi, per confrontarle infieme ed afficurares, the niun inganno s'incontri nello memorie antiche, o credute antiche. Da quetto monumento, facto mentre correa la Quaria Tribunina Podestà di Filippo feniore, cioè nell'Anno prefente, deducono alcuni, che il giovane Filippo, Subiro che su creato Cesare, ottenne dal Padre la Podesta Tribunizia nell' Anno 244, e ch' egli nel prefente fu promoffo al fommo grado d'Imperadore Augusto . Ma il Padre Hardiino avrebbe trovato da dire contra di tal Decreto, perchè fecondo lui non fi comunicava ad altri, ed era ritenuto per sè dall'Imperador feniore il grado. di Poniefice Massimo, che pur qui si mira goduto anche da Fiurpo juniore. Potrebbe parimente comparir della confusione, nell'appellar esso Filippo COS. II. DES. COS. benchè sia certo, ch' egli fu Confole per la prima volta in quell'Anno, e difegnaco Confole per la feconda nel feguente. Certamente puo credera non affai efattamente copiato quel Decreto, e tanto prà perchè con effo convien confrontarne un altro fimile, che fi legge nella mia (c) The Raccolta (c), ed appartiene all'Anno feguente. Quivi anche il giorane Fil ppo li truva appellato Augusto, cio fervendo a farti riconoscere per falla l'Iscrizione del Gudio. Similmente Filippo juntare porta il titolo di Pontofice Massimo al pari del Padre ; e però cade a terra la regola proporta dal Padre Hardumo. Quivi in oltre fi dà al medetimo Filippo juniore la Jeconda Tribuaigia. Podefià . e per confeguente l'ottenne egli nell'Anno prefente , allorche fu promoffo alla Dignità Imperatoria, e non già allorche venne creato Cefere, come voleva il Padre Pagi. Con tal notizia s'accordano ancora varie Monete, rapportate dal Goltzio, e indarao credute faile da esso, perche discordi dalla sua opinione. Un riguardevol punto di Storia e l'effersi sotto i Edippi Augusti cele-brato l'Anno Milletimo della creduta tondazion di Roma, ma senza che apparifea chiaro, fe a quest' Anno o pure al figuente fi deb-

**在38年出** 

Basiferire la gran festa, di cui fanno menzione gli Storici antichi.

Lo ne parlerò al seguente Anno. Abbiamo da Aurelio Vittore (a), (a) deresta
che Filippo fece fare di là dal Tevere un Lago, perchè quel paese di la dal Tevere un Lago, perchè quel paese deresta.

Permissione di tempi.

Anno di CRISTO CCXLVIII. Indizione XI.

di Fabiano Papa 13.

di FILIPPO Imperadore 5.

di FILIPPO Juniore Imperadore 2.

Confoli MARCO GIULIO FILIPPO feniore AUGUSTO

per la terza volta,

MARCO GIULIO FILIPPO juniore AUGUSTO

per la feconda.

UE son l'Epoche della fondazion di Roma; l'una di Marco Varrone, fecondo la quale, nell'Anno precedente correva l' Anno Millefimo d'essa fondazione, l'altra del Fasti Capitolini ; e secondo quella cominciava a correre nel presente Anno esso Millesimo. Il giorno Natabzio di Roma comunemente fi credeva il di 21. Aprile. Fuor di dubbio è, che questo Millesimo s'incontrò sotto I' Imperio de 1 due Filippi Auguth , e fu con fomma magnificenza di Giuochi e follazzi folennizzato. Sumarono il Cardinal Noris (b), (b) Morie E. e il Padre Pagi ( c) cominciato questo Millesimo nell'Aprile del pre- pit Confet. cedente Anno, il Petavio (d), il Mezzabarba (e), il Tillemont (f), (c) Papia, il. Bianchini (g), e il Relando (h) riferirono esso Millesimo all' An- (d) Prievies no presente. Si credono alcuni di poter conciliare insieme queste di Detrina due opinioni con dire, ma senza pruova, che essendo durata la so- (-) Messe lennità dal di 21. Aprile dell' Anno precedente sino al di 21. d'es- Manipul. fo Mese del presente Anno, si verifica, che in amendue i suddetti (f) Tille-Anni si celebro l' Anno Millesimo della fondazion di Roma. Contuttociò se noi miriam le Monete (1), rapportate da vari Scrittori, del Empr.
ci sembrerà accostarsi più al verso l'opinione di chi mette il princi-nai ad Anepio d' ello Millesimo nell' Anno presente, perciocche i Giuochi Se-staf Biblioth colori, e il Secolo Millenario son quivi enunziati colla Tribunizia (h) Reland. Podestà V. di Filippo seniore, cominciata nel Marzo di quest' An- (1) Mediah. no, e mentr' egli esercitava il Terzo Confolato, che parimente si- bid. gnifica l' Anno prefente. Niuna memoria di ciù fi trova nelle Monece battute, correndo la Quarta Tribunizia Podestà di Filippo.

Breviar.

E però quando non si provi, che tutte le Feste allora fatte si ridusfero a 1 foli ultimi giorni d' esso Anno Millesimo, a noi resta giusto motivo di credere cominciato effo Anno nell' Aprile del prefente 🕳 (a) Zopous Abbiamo da Zolimo (a) la deferizion de' Giuochi Secolari; e da Hill. 1.2.05. Capitolino (b) la notizia de gli animali forestieri, che comparvein Gordiano ro ne combattimenti fatti allora nell Anfiteatro, e nel Circo: cioè Elefanti XXXII. Alcı X. Tıgrı X. Leoni mənfueti LX. un Cavallo Marino, un Rinoceronte, X. Lioni bianchi, X. Camelopardalı, X. Afini felvatici, XL. Cavallı fieri, ed innumerabili altri diverfi animali. Servì questa gran folla di fiere a i divertimenti del Popolo Romano, oltre a i Giuochi Circenfi, ed oltre a mille paia di (4) Eight. Gladiatori mantenuti dal Fisco. Eusebio (c) anch' egli racconta. In Chronic. che in quella folennità furono uccife innumerabili beilie nel Circo Magno, e che nel Campo Marzio per tre di e tre notti fi fecero i Giuochi Teatrali . Aggiugne dipoi , che in effo Anno Millefimo bruciò in Roma il Teatro di Pompeo, e l'edifizio chiamato Cento Colonne, funtuofo Portico di quella incomparabil Città. In Roma Pagana, anzi dovunque dominava la falfa Religion de gli Dii viziosi, (d) si lasciava da molti Secoli il passaporto a quell'insame vizio, per cui Sodoma e Gomorra perirono. V'erano abbominevoli scuole di questo, e il Fisco ne ricavava un tributo. Avea tentato, ficcome già offervammo, anche il buon Imperadore Aleffandro di rimediare a questa infamia. Non meno di lui fece conoscere l' Augusto Filippo il suo buon genio, perchè con editto pubbleco vietò questa nefanda luffuria. E contuttochè Aureho Vittore confesti l'obbrobriosa corruzion de' Romani Gentili, con aggiugnere, che la proibizione in vece di estinguere tal pestilenza, maggiormente l'attizzò, dovuta nondimeno è la fua lode a questo Imperadore, siccome quegli, che dal canto suo non lasciò di perseguitase il Vizio, ancorche gli mancaffero poi le forze e il tempo per istadicarlo.

Anno

Anno di Cristo cerlix. Indizione xit.

di Бавтано Рара 14.

di FILIPPO Imperadore 6.

di FILIPPO juniore Imperadore 5.

di Declo Imperadore 1.

Confoli [GIUNIO AQUILINO.

OMINCIARONO a fconcertarh, fe non nell'Anno anteceden-, te, certo nel presente gli affari di Filippo Imperadore, non mà per colpa di lui, perch'era buon uomo, ne facea male ad alcuno, e pero fu creduto da alcuni, che fosse Crusiano, ma per le gravi imposte, motivo sempre di doglianze a i Popoli, e perché i Governatori ed Ufiziali da lui posti nelle Provincie o non sapeano governare, o troppo volcano governare, perloche erano odiati da foldati e da i Popoli . Effendo Governatore della Soria Prifee Fratella di Filippo Augusto, e rendutosi egli oramai infosfribile, si fece in quelle parti una fedizione (a), e fu proclamato Imperadore (a) Zationi un certo Papiano, di cui perì tofto la memoria, perche fu uccifo. Mi sup se-Famenzione Aurelio Vittore (+) fotto l'Imperio di Decio Suecessor (+) decia di Filippo di un Jorepiano, che aspiro all'Imperio in quelle parti, 🏣 🛎 per ellere, diceva egli, parente di Alessandro. Verisimilmente coftut è il medefimo, che prello Zofimo porta il nome di Papiano, e come un fungo fece la comparía d'Imperadore fotto Filippo. Ne medefimi tempi nella Mesia e Pannonia, Provincie governate allora da Severano Suocero di Filippo, fuccedette un'altra fedizione, per cui alquanti di que' Popoli e foldati acclamarono Imperadore no certo Marine Centurione, o qualche cofa di più in quelle Armate, che si crede chiamato in alcune Medaglie (c) ( se di sicu- (c) Gois ra antichità non so ) Publio Carvilio Marino. Portate queste nuove 6 Medito a Roma, alteroffi forte l'Augusto Filippo, al pel timore che l'in- impiere. cendio crescesse, e si perché amava la quiete per sè stesso, e la lasciava godere a gli altri. Andossene al Senato per pregario d'asuto an si grave congrunture, e delle ancora, le despiaceva el suo governo, d'effere pronto a deporre l'augusto suo ministero. Parevano legate le lingue di cadaun Senatore, ma in fine Decio un d'efis, per nobiltà di fangue, e per molte belle doti perfonaggio affai riguardevole, fi alzo e diffe; che non v'era motivo di tremare per

quelle novità , perchè farte da perfone mancanti di nobilità , di foguito, e di metzi per fostenersi, e che perciò aveste un po' di pazienza, perche non tarderebbono a (vanire que fantalmi d'Imperadori. Così fu: anche a Marino s'intefe fra poco tolta la vita. Ma non cessando in Filippo la paura d'altri simili sconcerti , perchè fapea quanto mal animo nudrillero i foldati verfo de loro Unziali, gli cadde un mente di spedir nella Metia e Pannonia per Governatore un nomo di vagna, e mile gli occhi addolfo al fuddetto Decie . Questi si scusò per quanto pote, ma coranto Filippo si prego, e quafi lo storzo, che benche contra fua voglia accetto quell'impie-(4) Z- go, & ando. (4) All'arrivo fuo rimafero ben confuse e surbate quelle miliare, giudicando non per altro effere flato mandato Decio colà , che per dare un efemplar gastigo a chi avea avuta mano nella: ribelhone. Furono a configho, e tanto per efentarfi dal di lui rigore, quanto per precautarn all'avvenire, determinarono di crear Imperadore il medefimo Decio, in cui riconofcevano tutte le dotri convenevoli per si eccelta Dignità. Se fenza faputa di lin, Dio losa . Prefentatifi dunque all'improvvito a Decio, con alte voci l'acclamarono Imperadore, e gli mifero addoffo la Porpora. Non mascò egli di fare ogni poffibil refiftenza a questa novità , parlando , per quanto fi crede, di cuore, a fine di fcuotere quella nobiliffima. sì , ma pericolofa foma , nulladimeno per le minacce del foldati, che mifero mano alle spade, gli convenne querarsi. Per atteffato di Zonara (b), scrisse Daio delle Lettere segrese

(b) Zennar in Annald.

Remarks.

a Filippo, adducendo in tua (cufa la violenza a lui fatta, ed afficurandolo, che verrebbe a Roma, e depurrebbe la Porpora. Ma Filippo Auguito punto non fi fido di quesfe parole, credute da lui trappole, perche perfuafo, che Decio avelle tramara d'accordo la ribel-(c) Amina hone ed efaltazione fua. (c) Raunata percio una poderofa Armata, ancorche la fua età, e la poca fanità potessero dissuadergli l'andare, pure lasciato il Figlinolo Augusto al governo di Roma, s inviò in perfona contra di Decio , il quale colle tue foldatefche s'era già mes-To in viaggio alla volta dell'Italia. Restatono in Roma tanti Pre-(4) 2- toriani, che bastassero alla difesa del Figlio. (2) Incontraronsi lo due nemiche Armate nelle campagne di Verona, superiore era di numero e di forze quella di Filippo: cio non offante il valore, e la buona condotta di Decio fecero piegar la vittoria in fuo favore. Zofimo, e Zonara ferivono, che nel calore di quella battaglia restò uc-

trucidato in Verona, mettendo forse la Città per denotare il ter-

(c) Ent. in cufo Fulupo; Eutropia, Aurelia Vittore, ed Eufebio (c) il fanno

ritorio. Fu inviata la de lui cesta a Roma, dove i soldati non tardarono ad uccider anche il giovinetto Filippo Augusto, il quale per testimonianza d'Aurelio Vittere, si trovava allera in età di dodici Anni, di naturale si fevero e tralinconico, che depo i primi fuoi cinque Anni per qualunque spettacolo o facezia non su mai veduto. ridere, e perché ne Giuochi Secolari avea offervato il Padre Imperadore shardellatamente gidere, con volto corrucciofo il guago. Spropolitato racconto è quello della Cronica Alellandrina ( a ), do- (a) £ 5. we fi narra, che il giovane Filippo, rappretentato vivente anche con Paliti forto Gallo e Volufiano, con febrità tece molte guerre, finche cem- per apper Battendo cofitra a i Gepidi cadde da cavallo , e fi ruppe una colla : laonde portato a Rem., quivi termirò i fuoi di in età di quarantacinque Anni. Ma io no offervato altrove (6), che abbiam quel (1) la Cronica di mano di Andrea Darmario Greco Impoltore - Forfe in vece di Fiuppo, li dee ferivere Decio juniore, benche nè pur ciò & accordi ceil i vera 🦠 ria . Si accorda bensì colla verità quanto è ivi ferrito interno al esce e Filippo Semore illituite alcune Compagnie de giovani (ceiti j'er le guardie del Corpo - Nell' licriatone da me pubblicata (c. , di cui feci menzione di fopra , fi vede , ch' era- (c) Thom no dies. Cort api chare Finppiane. L'Anno, in cui reilo abbre- How topoge viata la Vita a quella cue Imperadori, è senza fallo il presente il presente. Mefe e il giorno tono incerti. Si può flare all'opinione del Padre Page (d), che mette la lor morte circa il mefe di Luglio, giacche (d) 🕬 ab's amo una Legge di Fiurpo, data nel di 17. di Giugno fotto que- Cie. Bone. An Confole,  $oldsymbol{\epsilon}$  un altra di Dans tuo Succeffore , data rel di 19. di Ottobre parimente nel presente Anno . Parlero di esso Decio nell' Anno leguente. Ne si dee tacere, che regnando i due Filippi Auguilt, (e) fi faicito in Alessandria, probabilmente nelli Anno pre- (e) Enfaine cedente, una perfecuz one contra de' Cristiani, mossa non già per tre Ecologica en la perfecuz one contra de' Cristiani, mossa non già per tre esp. 40. ordine o editto alcuno d'elli Imperadori , ma per la malignità di que' Cittadini Pagani , facilia i tumulti , e che miravano fempre di mal occhio i feguaci di Gesù Cristo. Ne fa menzione San Dionifio Vescovo celebre di quella gran Città , che sioriva inquesti tempt, ficcome ancora fiori. Ongene, Scrittore di gran nome, ma non egualmente gloriofo nella Chiefa di Dio. In quest'Anno ancora , ovvero nel precedente fu creato Vefcovo di Cartagine I infigie Martire e Scrittore facro San Cipriana .

Tomo 11.

K

Anno

Anno di CRISTO CCL. Indizione XIII. di CORNELIO Papa 1. di DECIO Imperadore 2.

(GAIO MESSIO QUINTO TRAIANO DECLO Confoh Augusto per la feconda volta,

E SSENDO perite le Vite de i due Filippi, de i Decj., e di Galla, e di Volusiano, già scritte da Trebellio Pollione, la Storia di quelli tempi rella troppo fmunta, ed involta in molte tenebre, di maniera che fi stenta a distinguere le persone e i fatti d' allora. Decio, che dopo la caduta de i due Filippi restò solo Imperadore, fi trova ne' Marmi e nelle Monete appellato Gaio Mef-(-) Zifera fio Quinto Traiano Decio. Zofimo (a) Storico Pagano, e nemico dichiarato de' Cristiani, cel rappresenta personaggio di molta nobiltà, ed ornato di tutte le Virtu. Tale principalmente doverre sembrare a lui, perchè trovoun questo Augusto un siero persecutore della Religion di Cristo. Era egli nato nel Borgo di Bubaha o Budalia del territorio di Sitmio nella Pannonia inferiore, il qual luogo ci difficulta il credere tanta nobikà, quanta gliene (b) Arrifer dà Zosimo. Secondo Aurelio Vittore (b) potea egli allora essere in età di circa quarantafette anni. Anche Eutropio, (c) Pagano al pari di Zofimo, cel descrive per nomo ornato di tutte le Virtu, mansuero, placido, che vivea senza fasto, che nell'armi era bravissimo. Quali onorevoli impieghi avesse egli prima esercitan, nol dice la Storm Certo e, ch'egh era-dell'ordine Senatorio. Benchè pou non fi fappia con evidenza, pure fi tien comunemente, che Moglie di Decio fosse Erennia Eirifeilla Augusta, di cui resta (d) Medie memoria nelle Medaglie (d), e il nome di un Figliuolo di Decre And in Nov ferve a confermarlo, imperciocche il Primogenito suo portava afe Infe il nome di Qu'nio Erennio Escufco Meffio Decio, e questi fu dal Padre Augusto nell'Anno precedente fregiato col titolo di Cefare. Urfaltro fan Fighuolo per nome. Gaio Valente Hofliliano Meffio Quinto Day confegui anch' effo il nome e la Dignità Cefarea. Che Decio avesse due altri Figliuoli appellati Etrusco, e Tratano, l'hanno creduto alcuni, ma senza prove valevoli a riportarne il comune affenso. Ota Decio Imperadore secondo lo itule de nuovi Imperadori, prefe il Confolito nelle prime Ca-

P.Asr in Berrie (c) & 1100 -

lende di Gennaio dell'Imperio (uo. Perch'egli fi trova in alcune antiche memorie chiamato CONSVL II. perciò si orede, che in alcuno de precedenti Anni egli toffe stato Console sustituito. Se alcuna riguardevol impresa, se verun utile regolamento faces. se quetto novello Augusto ne primi tempi del suo governo, non v'ha Storia, non v'ha licrizione, od altra memoria, che ce l' infegni. Quel foto detestabil fatto, spettante all'Anno presente, di cui s' hanno parecchi infigni contemporanei teffimoni nella Storia Ecclesiaftica, fu la siera persecuzione da lui mossa contra del Cristianesimo, per la quale stranamente restò sconvolta la Chiefa di Dio, ed innumerabili Cristiani lasciarono gloriosamen-

te la vita ne tormenti e fotto le feuri.

CORREVANO già trentotto Anni dopo la morte di Severo Imperadore, che i Cristiani universalmente godevano pace, ancorche non mancassero de mali Ministri e Governatori, che or qua or là infierissero contra di chi professava la Legge di Cristo. Alcuni de gli stessi Imperadori erano stati favorevoli a questa fanta Religione, con efferti per ciò diffusa e mirabilmente moltiplicata per la Terra la semente Evangelica, e il numero de' Fedeli divenuto innumerabile, quando l'Imperador Decio, quel descritto sì placido da Aurelio Vittore, prefe a perseguitar apertamente chiunque nemico si scopriva de gl'Idoh, & adorava il vero Creatore e Salvatore del Mondo, con editti crudeli, che furono sparsi per tutto l'Imperio Romano, e più barbaramente eseguita, dove maggior copia di Fedeli si trovava. Altro io non diro di questo gran si gello della Chiesa di Dio, per cui nelle antiche Storie e memorie de' Crithani. Decio fi acquistò il nome d'uno de più cattivi Principi di Roma. Son da vedere intorno a ciò l'Opere di San Cipitano allora vivente, Eufebio Cesamense, Lattanzio, Orosio, gli Annali del Baromo, gli Atti de Bollandish, e le Memorie del Tillemont. Quel solo, che a me conviene di ricordar quì, si è essere stato uno de primi a far prova della Crudeltà di Decio San Fabiano Papa, il quale nell'Anno presente, con ricevere la Corona del Martirio passo a miglior vita. Suo Succeffore nella Sedia de San Pierro, ma dopo molte difficultà, fu Cornelio, uno de più infigni Pontefici

efella Chiefa di Dio. Intanto Decio fen venne a Roma, dove (a) Entre. altro non si sa , ch'egh facesse, se non un Bagno, di cui par-EpinocHist. la Eutropio (a). Ma s'egli mosse guerra al Popolo Cristiano,

Name (max.

Imperator.

Dio permise, che nè pur egh godesse pel poco tempo, che visfe e regno, pace nell'Imperio. Sotto di lui cominciò a rinvigorirsi la porenza de' Barbari, e a rendersi familiari nel Romano Impe-(a) Joden-rio la fedizione e rivoluzion de gli Stati. Giordano Storico (a), 24 Robus Gr. corrottamente appellato Giornande, benchè Scrittore, a cui non mancano favole, pure si può credere, che ci abbia conservata qualche verità in un racconto spettante a questi tempi. Scrive egh adunque, che Cniva Re de i Gott, avendo divisa l'Armata fua in due corpi, spinse il minore contro la Mesia Romana; ed egli coll'altro, confiftente in fettanta mila combattenti, andò per aliediare Eustesio, chiamato Novi, Città della Mesia alle rive del Danubio... Ne fu respinto da Gallo comandante dell' armi Romane. Paísò a Nicopoli, Città fabbricata da Traiano preffo quel Fiume; e sopravvenendo Decio Imperadore, anche di là su costretto a ritirarli. Forse nell'Anno precedente, trovandosi Decio Augusto in quelle parti, succederte questa irruzion de' Goti; o pure, se su nel presente, parrebbe, che Giordano col nome di Decio Imperadore fignificar volesse Decio Cesare di lui Figliuolo, il quale verisimilmente su lasciato, o mandato dal Padre; per opporsi a i tentativi di que' Barbari. Passò Cniva il Monte Emo, con disegno d'assediat Filippopoli, Città della Tracia, che alcuni credono fabbricata da Filippo Imperadore, ma che più anticamente portò quelto nome. Per soccorrere quella Città, anche Decio passò l'Emo, e venne a postarsi a Berea. Cuiva all' improvviso gli piombò addosso, e gli diede tale spelazzata, che Decio fuggendo fi ricoverò in Italia, restando al comando di quell' armi Gallo, il quale si studiò di riparar le perdite fatte da i Roma-(b) Medial ni . In alcune Medaghe , rapportate dal Mezzabarba (b) fotto quest' Anno, si trova DACIA CAPTA, DACIA FELIX, ma senza che si sappia, qual guerra sia questa, e nè pure se al presente Anno, o al precedente appartengano queste Medaglie.

Λгпо

Anno di Cristo celi. Indizione xiv.

di CORNELIO Papa 2.

di DECIO Imperadore 3.

di TREBONIANO GALLO Imperadore 1.

di HOSTILIANO DECIO Imperadore 1.

Confoli GAIO MESSIO QUINTO TRAIANO DECIO CONTOLI AUGUSTO PER la terza volta, QUINTO HERENNIO ETRUSCO DECIO CE-

Nos so ben dire, se nel precedente, o nel presente Anno i Goti, senza dubbio quegli stess, che da Zosimo (a) son chia- (a) Zestano man Sciti, o vogliam dire Tartari, affediaffero la Città di Filip. 4.1. 649-17. popoli nella Tracia. Quel che è cerro, per testimonianza non men d'esso Zosimo, che di Giordano (b), s'impadronirono que Bar- (b) Jedia bati dopo lungo affedio di quella Città, e le ferive il vero Am-defficial Gemiano (c), vi passarono a fil di spada cento mila persone. Zost- (c) Annual. mo e Giordano non parlano fe non di una gran copia di prigioni Marchina fatta nell'acquillo d'essa Città. O sia che Lucio Prisco ( forse Fra. 16,5, 16, 3). rello del gia Filippo Imperadore ) fosse Governatore di Filippopoli, o pure, ch' egh toffe Presidente della Macedonia, nella qual Provincia si stefero i rapaci vincitori Goti: noi abbiamo da Giordano, e da Aurelio Victore (d), che costus unitosi con essi Goti (d) Aurelias prese il titolo d' Imperadore, volgendo l'armi contra de i Decj. Piller in E-E sembra, che San Cipriano (e) avesse conoscenza di lui. Ma Zoniras in costui dichiarato pubblico nemico dal Senato Romano, stette po- databanco ad effere uccito. Noi qui certamente ci troviamo in folte neb- Epifiale 12. bie di Storia , effendovi altri , che credono prefo questo titolo da Prisco folamente dopo la morte de' medesimi Decj , e restando una gran confusione nell'assegnare i Successori e i Tiranni insorti dopo di loro. Intanto non fi mette in dubbio il funesto fine de i  $D_{\ell^*}$ ej , benchè le circostanze del medesimo sieno varie e discordi presfo gli antichi Scrittori. I fortunati progressi adunque de i Goti, e l'innalzamento, se pure è vero, di Prisco, secero, che Decio feniore giudico necellaria la fua prefenza nella Mefia e Macedemia, per liberar da i Barbari quelle Provincie. Se in quelle parti non era già il Figliuolo Erennio Etrusco Decto, seco andò nel pre- $\{i\}$  Alesso sente; e trovandosi qualche Medaglia (f), in cui esso si vede ap- $\frac{f}{m \cdot f}$  loper

pellato Augusto, credefi, che in tal congiuntura egli fosse dichiarato Imperadore e Collega nell'Imperio dal Padre. Marciarono i due Augusti Deej contra de Goti con esercito poderoso, e seor desalthe reterar nel loro paete. Alcuni vogliono (6), che Decio gl'infe-European da esto Frame egh ventste con loro alle mani. In quel constitto (c) Jardanas il movane Decro, per quanto s'ha da Giordano (c), trafitto dalle marcas is freccie Gotiche perì il che disamino l'esercito Romano. (d) (4) Earny Ma il vecch o Decio fece lor coraggio con dire, che la perdita di un solo soldato nulla era alla potenza Romana, dopo di che alla disperata si spinse contra de Barbari, cercando o morte, o vendetta. Trovò appunto la morte, circondato ed oppresso da

(c) Zafanet

nemici. Ma Zesimo (e) ci vorrebbe far credere, che Gallo Generale de' 40 ' 19 18 medetimi Deci per ingordigia dell'Imperio, fegretamente se l'untendelle co i Goti, e per mezzo loro arrivalle ad atterrar questi due Regnanti. Per configlio d'effo Gallo, dice effo Zotimo, fi mifero esti Gott in battaglia dietro ad una palude, ed allorche Decio ebbe poste in suga e sconsitte le due prime loro schiere, volendo dar addoffo alla terza, s' moltro col Figlicolo nella palude, dove amendue impaiitanati, ed esposti alle freccie de Barbari, infieme col loro feguito perirono. Secondo Vittore e Zonara, ne pur furono trovati, non che feppellitt, i loro cadaveri, e ciò especi-(1) Later famente vien confermato da Lattanzio (f) nel fuo Trattato delle Lui de Mar morte de' perfecutore della Religione di Cristo. Certamente tutti (4) Exprise gli antichi (g) Cristiani riconobbero per un colpo della mano di Dio 14 of the sa presta ed sgnominiosa morte di Decio, nemico dichiarato de se-Expense guaci di Gesù Cristo gastigo toccato anche prima e dipoi aqualun-

Out of the que Principe Romano, che apertamente volle muover guerra ad farire 6.24 una Religione fanta, che Dio volca al loro dispetto piantata e dila-60% 14

Comminion tata fulla Terra . Il Luogo della morte dei due Dec; resta tuttavia dubbiofo, o per meglio dire ignoto. Costantino il Grande in una fua Orazione presto Eusebio sembra renerso morto nel paese de' Goti, e di là dal Danubio, altri di quà, alcuni nella Melia, ed altri

nella Tracia. Danno il nome di Abirto o Abritto a quel fito, e Giordano attesta, che tuttavia restava un luogo chiamato Altare di Decio, dove egli fagrifico, prima di far quella giornata. Ma niuno ora sa additare, in qual Provincia e territorio fosse tal Luogo. Si disputa ancora intorno al tempo, in cui perirono i due. De-

ĊĮ.

cj. V' ha (a) chi crede ciò fueceduto circa il Mefedi Gingno, (b) (a) Elizabe ed altri ne gli ultimi due Mesi dell' Anno presente. Abbiamo da minadanas. Trebellio Pollione (c), che essendo Consoli i due Decj (adun- in Paguita que nell' Anno corrente ) vennero al Senato Romano Lettere ed (c) Trachas ordini di Decio di eleggere un Censore, Usizio da gran tempo Faltrian. dismesso in Roma. Il Pretore, giacche amendue i Consoli, cioè i due Augusti Deci, erano assenti, nel di 27. d'Ottobre propose l'affare, e di comune consentimento su eletto Censore per la sua rara probità Valenano, il qual poi divenne Imperadore. Trovavasi questi coll'Imperadore all'Armata nella Tracia o nella Metia, come so credo, e non già in Roma, come pensò il Padre Pagi. Informato Decio del Senatusconsulto, fece chiamar Valeriano, ed in piena Affemblea il dichiaro Cenfore, con ispiegare la di lui autorità, che era amplistima. Cioè poteva egli determinare, chi dovea aver luogo in Senato, ridurre all' antico stato l'Ordine Equestre; modificare o confermare i tributi e i Dazz; far nuove Leggi; riformar le milizie, e giudicar tutte le caufe de' Palatini, de' Giudici, e de 1 Prefetti, a riferva de' Consoh ordinari, del Prefetto di Roma, e del Re delle cose sacre, e della primaria Vergine Vestale, se pur essa conservava illesa la pudicizia. Ma Valeriano, alzatofi in piedi, prego l'Augusto Decio d' averlo per iscusato, se non poteva accestar quello carico, perche questo apparteneva a chi godeva il grado d'Imperadore, ed erano venuti tempi, ne' quali muna persona privata potea promettersi tal forza da farsi ubbidire: e così andò in nulla il disegno. Ma se nel di 27. di Ottobre Decio tuttavia regnava, e fe not vedremo Gallo suo Successore Augusto nelle Calende seguenti di Gennaio: vegniamo insieme a scorgere, che nel Novembre o Dicembre di quest Anno dovettero i due Deci perdere la vita e l'Imperio. Quel che succedesse dopo la lor morte, sarà accennato all' Anno feguente .

Anno di CRISTO CCLII. Indizione XV. di Cornell Q Papa 3. di Lucio Papa r. di-Treboniano Gallo Imperadore 2. di Hostiliano Decio Imperadore 2. di Volusiano Gallo Imperadore 1.

GAIO TREBONIANO GALLO AUGÜSTO, per Confoli la feconda volta, CGATO VIBIO VOLUSTANO CESARE.

IVOLGATA la morte de i due Decj, le Armate della Me-' sia e della Tracia, poco stettero a proclamar, imperadore Gaio Treboniano Gallo lor Generale, a cui forse indebitamente (a) Zofiner fu attribuito da Zofimo (a) il tradimento fatto a i due Deci. Aupaese fosse il suddetto Treboniano Gallo, nol sappiamo, se non che al dir di Vittore fembra nato nell'Ifola delle Gerbe fulle coste dell' Affrica . Perch' egli, avendo prefo fecondo lo fille de gli altri (c) Release august Augusti il Contolato in quest' Anno (c), si trova in un'iscrizione, e in alcuni Fasti Confole per la seconda volta, da cio si aigomenta effer egli flato Confole fuffituito in alcuno de gli anni addietro. Il grado di Generale dell'armi, che dicemmo fottenuto da lui, gli facilito quello d'Imperadore. Aveva egli un Fignuolo appellato Gaio Vibio Gallo Volusiano, cui diede immediatamente il titolo di Cefare. Ma affinche non nafceffe, o gia sato fi imorzaile il foipetto, ch'egli avelle tenuta mano, all obbrobriofa morte de 1 Deuj, fi mostro amantistimo della lor memeria, parlandone sempre con lode e riverenza, volle ancora, o pure acconsenni, che amendue fossero tecondo la stoira persuasione del Gentilefimo deificati. Vi rettava un altro Figlicolo di Decio feniore, cioè Gato Valence Hoshiliano Messio Quinto Decio, già dichiarato Cefare dal Padre. Gallo non tanto per farsi sempre più credere ben affetto alla memoria d'esso Decio, quanto per timore, che questo di lui Figliuolo, spalleggiato da i soldati, potesse prorompere in qualche ledizione, spontaneamente il dichiarò Augusto, e Collega fuo nell' Imperio, aspettando più proprio tempo, per liberarii da lui. Disegno ancora sè stesso Console col Figlinolo Volusiano per l'Anno presente. Di tutto questo accaduto nell'Anno addietro,

(pe-

Brewson.

spedi egli l'avviso a Roma, e il Senato niuna dissicultà mostrò ad-

approvario.

Not troviam circa questi tempi vari altri Imperadori o Tiranni , fenza poterne ben chiaramente diftinguere. L'irnalizamento e il Luoghi, dove fecero la loro breve comparfa e caddero. Di un Giu-Le Falence, che ufurpo la Porpora Imperiale, parla Aurelio Victore, con dire appena partito da Roma Decio, che costui occupo il Trono, e su in breve punita la sua temerità colla morre. Ma Trebellio Politone (a), the merita qui maggior fede, afferice, the coffui (4) 7~... per pochi giorni fece la figura d'Imperadore, non in Roma o in mi l'agressi Italia, ma nell'Illirico, e quivi fu uccito. E forte il movimento ryariar fuo accadde, dappoiche i due Decj aveano cellato di vivere. Vede- 🖙 🥐 6 tuttavia una Medaglia (+), felicemente, fe pur è vero, diffot- (-) terrata, in cui vien fatta menzione di Marca Aufidia Perpenna Nonifica. Liciniano Imperadore Augusto, confuso da Vittore ora con Valenie, Imperaned ora con Hoffeliano. Il Padre Pagi (c) è di parere, che coftui, (c) Pagnin vivente Decio, formaffe la fua cofpirazione, e prefo il nome d'Au- Cai. Bann. gusto nelle Gallie, quivi da esto Decio restasse fosfocato, scrivendo Eutropio (4), ch'effo Decio prima di portar l'armi contra de'(4) Zome. Goti, estinse una guerra civile insorta nelle Gallie. E' plausibile la di lui conghiettura, ma non esente da dubbi. Torniamo ora a Treboniano Gallo, riconosciuto Imperadore anche dal Senato Romano. Le prime fue occupazioni furono quelle di flabilir, pace coi Gott, comperandola nondimeno con vergognote condizioni, (e) (e) Zafina perche non folamente permife loro di tornaziene alle lor contrade di là dal Danubio con tutto il bottino, fatto fulle terre Romane, e fenza prenderfi cura di rifcattare, o far rilafciare gran copia di Nomani, anche Nobili, fatti prigioni nella prefa di Filippopoli i ma Eziandio (i obbligo di pagar da lì innanzi un certo tributo annuale a que Barbara, affinché non inquieraffero Umperio Romano. Non fu pero Gallo il primo ad avvilir la maeflà Romana con fimili parti. L'elempio gliene avea dato Domiziano, e probabilmente altridebili Augusti aveano sarro lo stesio. Dopo di che come s'egli avesto con tali prodezze mericato il trionfo, fe ne venne probabilmente nella Primavera di quest' Anno a Roma, turto spirante gioria, ed affai contento di se steffo Forse perche i Secerdoti Pagani, o al Senato relante della confervazione de fuoi falli Dii , fecero nuove istanze anche a Gallo, cerro e, che la perfecuzion de Cristiani, alquanto ralentata, e fors' anche cell'ata ne gli ultimi Mefi dell'Anno. precedente e ne primi del corrente, fi rinovellò, e per tutte le Toma II.

Provincie fi attese ad inferire contro i Cristiani, che ricusavano di sagrificare a gli abborriti Numi della Gentilità. Son qui da vedere (a) SS Cy-le nobilissime Lettere e gli Opuscoli di San Cipriano (a) e di San Cornelio Papa, il qual ultimo per cagione di tal persecuzione fuin Epiflolis, mandato in chilo, e poi coronato col Martirio. Al governo della Chiefa Romana fu fultituito Lucio Papa, il quale dovette anch' egli da lì a qualche tempo sofferire l'esilio. Ma Iddio non cesso di flagellar con nuovi gastighi questi Principi nemici del Popolo suo eletto, cominciando con una delle più terribili e lunghe. Pestilenze, che mai paffeggiaffero fulla Terra. Si andò effa ftendendo a poco (b) Eutrop a poco per tutte le Provincie del Romano Imperio (b), facendo Sandus Cy dapertutto una fiera strage. Se crediamo ad Aurelio Vittore (c), prame. & Hostiliano Augusto, già Fighuolo di Decio Imperadore, colto da Aurelias questa infezione, termino i suoi giorni. Ma Zosimo (d) pretende, Vidoria Bre che Gallo Imperedore sospettando, che questo Collega da chi amava la memoria del di lui Padre Decio fosse un di portato troppo (d) Zojones va la memoria del di fui Padre Decio fone un di portato troppo to levare dal Mondo, fingendo verifimilmente, che fosse morto di (e) Infaur Peste. Dopo la cui morte egu dichiarò Augusto il suo Figliuolo Nov. Inferip Gallo Volusiano, il quale nelle licrizioni (e) è chiamato Gaio Vibio Affinio Gallo Veldumiano Volusiano.

Anno di CRISTO CCLIII. Indizione 1.

di Lucio Papa 2.

di TREBONIANO GALLO Imperadore 3.

di GALLO VOLUSIANO Imperadore 2.

di EMILIANO Imperadore 1.

di VALERIANO Împeradore 1.

di GALLIENO Imperadore 1.

Confoli GAIO VIBIO VOLUSIANO GALLO AUGUSTO per la feconda volta, MASSIMO.

L secondo Console vien chiamato da alcuni Marco Valerio Massimo. Perchè non ne ho veduto finora le prove, io m'attengo (f) Antilus a chi solamente l'appella Massimo. (f) Sembra, che il governo di Syneellus, Gallo Augusto sosse affai dolce, e ch'egli usando maniere popolari e placide, si studiasse di farsi amare da ognuno, suorchè da i Cri-

fliani. Ma l'efferfi tanto egli, che il Figliuolo, dati al luffo e alfedelizie (a), li faceva disprezzar dalla gente; e la loro negligen-(a) 24za o poca applicazione al governo incoraggi di molto i Barbari, per affalire e malmenare le Provincie del Romano Imperio. Finalmente l'ira di Dio stava addosso ad un Principe, che mossa avea anch' effo guerra a 1 Cristiani, i quali pure erapo i migliori de fudditi suoli Durando dunque l'orrido flagello della Peste, s'aggiunse a i male L'irruxiane de gli Sciri, cioè de' Goti, Carpi, Borani, o tieno Burgondi, e d'alire Nazioni Tartare, nella Melia, Tracia, Macedonia, e Grecia fino al Mare Adriatico. Inesplicabili futono i saccheggi da lor fatti, le Città non fortificate, ed alcune ancora delle forti, fi aidero, foccombere, al loro furore, ed intanto Gallo in Roma fidava bel tempo. Comandava in quefti tempi l'armi Romane nella Pannonia Marco Giulio Emiliano . Aurelio Vittore (b) (b) direfini gli dà il nome di Emilio Emiliano. Questi, secondochè racconta l'anna E-Zofimo, animati i fuoi foldati, diede addolfo a gli Sciti, e gli " riusch di sconfiggerli, e d'incalzarli fin dentro i loro paesi. Questa vittoria cagion fu, che l'efercito fuo il proclamo Imperadore, Giordano ( c ) folamente ferive , che Emiliano , confiderati a graviffimi (c) India danni, recati allora da i Barbari alle Terre Romane, e la trafcurarezza di Gallo e di Volusiano Augusti, fece conoscere alle sue mi- Zuligia lisse la necessità di aver un Imperadore di perto da opporte all'in-finue, folenza de' Gott, dal che venne ( per fuggestione certo di lin ) che dell' delle lin ) che quell' Armata si accordò a crearlo Imperadore. Chi egli ripultasse, o aveffe già ripulfati i Barbari , o pure ch' egli faceffe qualche tregua con loro, si potrebbe argomentar dal s'apere, che gli s'incamminò a gran giornate verso l'Italia, senza far cato d'elsi. Ma sorfe ciò avvenne, perchè secondo Zosimo (d) que Barbari, rivolte (d) 246.4. le loto (correrie verso l'Asia, arrivarono ad Eseso, e desertarono poi tutti la Cappadocia. Allora fu che si svegliò Gallo, e raunate quelle forze, che potè nell'angustia del tempo, marcio contra di Emiliano, non folamente entrato nell'Italia, ma anche giunto nell'Umbria. Furono a fronte le due Atmate a Terni, (econdo l' afferzione di Vittore (e), e di Eutropio (f), o pure al Foro di (e) devitore Flaminio, Città da gran tempo sistrutta, e posta allora a i confi- (1) Emp. ni di Foligno, come s'ha da Eufebio (g). Ma le foldatefche di 🖳 Gallo snervate dalle delizie di Roma, non poteano compettere con (8) E-f4. quelle di Emiliano, il quale ebbe anche l'avverienza di subornar- Sympline le con far correre l'egretamente fra loro la promella di un gran re l'aimp galo. Il perchè i due Imperadors Trebemano Galle, a Volufiane

Gallo furono da i lor propri foldati privati di vita .

CREDESE, che Gallo fosse allora in età di quarantasette Anni " e, gran disputa è intorno, alla durata del suo Imperio. Fu d'avviso il (a) 746- Tillemont (a), the verfoil Mefe di Maggio, Gallo foffe uccifo. Amendue (i videro poi nell' Anno feguente aggregati al numero de gli Dii da Valeriano Augusto, ch' era loro amico fedele, ma non avea gia l'autorità di fare de' veri Dir. Rimafto vincitore Emiliano, e rinforzato anche dall'Armata di Gallo, che fi uni alla fua, altro non gli restava per essere assodato sul Trono Imperiale, che l'approvazion del Senato - Questa l'ottenne senza difficultà , perchè (b) Zame muno ofava di negarla, ed egli (b) promife di fracciare i Barbari. dalla Melia, e di tar guerra a i Pertiani, che mettevano a facco la (1) Aurilia Mesopotamia. Si sa (c), che Emiliano era Moro di Nazione, e nato di baffa Famiglia, ma il fuo valore gli avea fpianata la ffrada a i posti più sublimi. Se si dee credere ad una Moneta di lui rappor-(4) dest. rata dall' Angellom (d), egli fu due volte Conjole. Potrebbe effeche dopo la morre di Voluliano Augusto Console nell' Anno presente, avelle prefu il Confolato. Ma nulla di cio apparendo in tante (e) Missi altre Medaglie, che restano di esso Emiliano (e), si puo dubitati in Na della legittimità di questa. Ebbero poco effetto le promesse del novello Imperadore, perchè poco sterre a scoppiar contra di lui un fulmine, che fi andava fabbricando nella Rezia e nel Norico . Inquejle Provincie Publio Licinio Valeriano era dietro a far gran malfa di gente da tutte le parti con difegno di venire infoccorio di Gelloe di Volusia io : quand' ecco giugnergii l'avviso d'effere quelli fiatà uccifi, e che regnava il nemico Toro Emiliano. O fia che Valeriano idegnalie di l'attometterà all'ufurpator dell'imperio, o che i foldati tuoi ne concepifiero anch' effi dell' abborrimento, andò a (f) Amiliar terminar la taccenda nell' effere Valenano acclamato Imperadore (f) dal medefimo efercito fuo, benche Zofimo (g) fembri avere cre-(c) Zafes, duto, che folamente dopo la morte di Emiliano, egli per confentivò ben in forze, calo in Italia, e prefe il cammino alla volta di Roma . Già correva il terzo Mefe , che Emiliano lignoreggiava , ma (h) Zonow in mamera tale, the fe Zonara ( h ) dice il vero, fin gli iteffi foldati fuoi il riputavano indegno di regnare. Perciò ufcito anch' egli in campagna, per andare ad affrontarfi con Valeriano, allorché fu nelle vicinanze di Spoleti [ verifimilmente verfoil Mefe d'Agolto ] fu quivi da' fuoi propri foldati frenato. La morte fua confermò 🗸 🚗

Epitoni.

Alegal.

leriano senza spargimento di sangue nel pieno possesso della Dignità Imperiale. Che Valeriano, riconosciuto da tutti Imperadore, desse dipoi in quest' Anno il titolo di Augusto a Publio Licinio Gallieno suo Figliuol primogenito, e il creasse Collega nell' Imperio, Io scorgeremo da gli Atti dell' Anno seguente. Credesi, che Ongene, celebre, ma combattuto Scrittore della Chiesa di Dio, terminalse (a) anch' egli i suoi giorni nell' Anno presente.

(a) Pagins in Cris. Bar.

Anno di CRISTO CCLIV. Indizione II. di STEFANO Papa I. di VALERIANO Imperadore 2. di GALLIENO Imperadore 2.

Confol: Public Licinio Valeriano Augusto
per la feconda volta,
Public Licinio Gallieno Augusto.

S ECONDO la Cronica di Damaso, o sia secondo Anastasso Bi-bhotecario (b), il Romano Pontesice San Lucio, richiamato (b) Angledall'essito, regnando Valeriano Augusto, coll'essere decapitato per des Balis-la Fede di Gesù Cristo, compie gloriosamente il corso della sua successione. Vita. E che ciò succedesse in quest' Anno alli 3. di Marzo, su opinione di Monfig. Bianchini (c), laddove il Padre Pagi (d) riferi la (c) Bianchi. di lui morte all' Anno precedente. Quel che è certo, nella Catte- aut address. dra di San Pietro succedette Stefano, ma è ben difficile il provar cui Baton. concludentemente, che in tale e tal giorno succedesse l'elezion di al An. 253. questo, e d'altriantichi Romani Pontesici. Del resto il fare martirizzato San Lucio forto di Valeriano nell'Anno prefente , non fi accorda con quanto abbiamo da Eufebio Cefarienfe (e), cioè avere (e) Esfe. San Dionifio, Vescovo in questi tempi di Alessandria, scritto ad Hist. Ecclis. Errnammone, che Valeriano si mostro si mansueto e benigno verso de' Cristiani ne' principi, o sia ne'primi Anni del suo governo, che muno de precedenti Augusti, anche di quei che furono creduri Cristiani (cioè de' Filippi) avea mai praticata tanta cortesia e benevolenza verso i seguaci di Gesù Cristo, come egli sece. La sua stessa Corte era piena di Cristiani, e pareva una Chiesa di Dio. Come dunque pretendere, ch'egli levasse la vita a San Lucio Papa in questi principi del suo Regno FE questa su la ragione, percui il Cardinal Baronio differi la di lui morte fino a i tempi della perfecuzione, fucceduta folamente nel quinto Anno del di lui Imperio. Sa-

rebbe pertanto da vedere, se San Lucio, riconosciuto Martire anche vivente da Eusebio, tale fosse stato, perche sostenne l'estito, ed altri strapazzi per la Fede di Cristo, senza poi lasciare il capo fotto la spada de persecutori. Quanto ho poi ricordato della benignità di Valenano verso de' Cristiani, ci ta per tempo conoscere la bellezza e dirittura dell'animo fuo, e la prob tà de'fuoi costumi. Abbiamo anche veduto di fogra , come egi-era tiato feelto dal Se-(a) Fint nato Romano Cenfore (a), per effere in concetto del più favio, ed onorate Senatore, che allora fi trovaffe in Roma. Contava egli fra i suoi pregi la Nobiltà del sangue, ma più una vita sinqui menata (b) Januar con gran prudenza e modelha. Giovanni Malala (b) cel descrive per uomo di flatura corta, gracile, canuto, col nafo alquanto fchiacciato, con barba folta, pupille nere, occhi grandi, timido, e di molta partimonia. Pare certamente, ch' egli aveffe più di festant' anni , altorche fu acclamato Imperadore. Due Mogli , per atteffato di Trebellio Pollione, ebbe egli , amendue a nei ignote . La prima gli pirtori Gallieno suo Collega e Successore, l'altra Valenana juntore. Era paffato Valeriano. Augusto lor Padre per tutti i gradi delle Dignità fino al Confolaro, in cui fi conofce fuffituito in alcuno de precedenti Anni, giacché avendolo preso in quest Anno, come foleano fare tutti i novelli Augusti , vien registrato ne' Fast Confole per la feconda volta. Da che Valeriano fu con gran plasso riconosciuto da tutti Imperadore, il Senato dichiato Cejare il di lui Primogenito (c), cioè Publio Licinio Gallieno. Cio fu nell' Anno precedente, dopo di che effendo di molto inoltrata la State, ciuè de la Epit, per quanto fi puo conghierturare, passata la metà d'Agosto , o sul principio di Settembre, il Tevere gonfio oltre miliura inondò la Città di Roma il che fu prefo per un prefagio di difgrazie. Ma non molto dovette stare l'Imperador Valeriano a dar anche il titolo di Augusto al Fighuolo Gallieno, ancorche Zofimo ciò riferifica (4) Mos-più tardi, perchè di tante Monete (d), che restano di lui, egli si hat in No. trova chiamato solamente Imperadore Augusto, e non mai Lesare Paffarono dunque a Roma i due novelli Augusti, accolti con istraordinaria giosa dal Senato e Popolo Romano, perchè Valeriano era riputato il più meritevole di tutti di quella eccelfa Digni-(e) Trabel- tà (e) e le si fosse data al Mondo tutto la facoltà di eleggere un buon Imperadore, farebbe ognuno concorso ad eleggere questo. Era pertanto grande la speranza e l'aspettazione di tutti, che Va leriano avesse da rimeriere in siore l'Imperio Romano. Come cio

fi verificalle , l'andremo a poco a poco vedendo . Entrazono Con-

foli

to Pice Fig-

Chrystage,

soli nelle Calende di Gennaio i due Augusti; ma ciò, che operassero nell' Anno prefente, a nostra notizia non è finquì pervenuto.

Anno di CRISTO CCLV. Indizione III.

di Stefano Papa 2.

di VALERIANO Imperadore 3.

di GALLIENO Imperadore 3.

Publio Licinio Valeriano Augusto per la terza volta,
PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO per
la feconda.

ERTO è, che in Valeriano Augusto concorrevano moltissi-me di quelle belle doti e qualità, che possono rendere gloriosi i Regnanti, come la Prudenza, l'Affabilità, la Gravità, e la lontauanza dalla Superbia e dal Fasto. Il desideno suo di accertar nelle buone risoluzioni, di rimediare a i disordini, e di giovare al Pubblico, per quanto era in fua mano, gli rendea cari tutti gli avvili di chiunque suggeriva avvertimenti e regole di buon governo. Resta tuttavia una sua Lettera (a), scritta a Balista, forse Pro- (a) Iden in ferro del Pretorto, che gli aveva infinuato delle buone Maffirme Triputa intorno al non permertere Ufiziali inutili e foldati nelle Guardie, 44. 17. che non fossero uomini sperimentati nel mestier della guerra . Raro giudizio ancora traspariva dalle elezioni, ch' egli faceva de gli Ufiziali della milizia, e tutti coloro, che noi andremo vedendo ribellarsi a Gallieno suo Figliuolo, e furono in concetto di personaggi dotati dimolto valore e merito, erano creature di lui. Così Aureliano, e Probo, che riuscirono dipoi insigni Imperadori, da lui riconobbero il principio dell'alta loro fortuna. Secondo il Catalogo del Bucherio (b), Lolliano fu da lui creato Prefetto di Roma (b) Cuffinell' Anno precedente ; Valerio Maffino nel prefente . Contutto- niente Buciò mancava di molto a Valeriano, per divenire un eccellente Imperadore. Egh non avea petto, nè quella forza di mente e di coraggio, che serve a i Principi grandi, per operare intrepidamente gran cole ne' propri Regni, e per mettere il cervello a partito a i nemici de' suoi Regni. (c) La prudenza sua scompagnata da que- (c) Zossau sto vigore, il rendeva dissidente e troppo guardingo, per timor sem- La capase. pre di non estare. L'inoltrata sua età contribuiva non poco ad inde- Armini Figure di non estare. L'inoltrata sua età contribuiva non poco ad inde- Rosa Epiz. bolir ancor l'animo suo. Contuttociò s'appl.cò egli bravamente

a gli affari ; ed in vero fotto di lui egregiamente procedeva il governo civile de Popoli. Ma fi cominciarono a featenar difaftri da ogni parte. Durava tuttavia la Peste, le Nazioni Germaniche verfo il Reno facevano frequenti fcorrerie nella Gallia, le Scitiche, paffato il Danubio andavano defolando la Trucia, Mefia, e Macedonia, e i Pertiani, dal canto loro non ceifavano d'inteffar la Mefopotamia e la Soria. Mancano a noi Storie, che mettano per ordine, e riferifcano a i lor Anni propri que fatti. Troviamo anche (a) Mene- nelle Medaglie di quest' Anno (a) mentovata una Vittoria de gli (b) reper le riportata. In una Lettera (b) scritta da Valeriano Augusto a in Aurilian. Cetonio Albiro Prefetto di Roma nell'Anno feguente, e in alcuni altri dipoi , egli chiama Aureliano , che fu dipoi Imperadore , Liberatore dell' Illuneo, e Ruftoratore delle Gaine. Potrebbe effere, che questi nell' Anno presente desse qualche buona percrifa a i Goti, che malmenavano l' Illimeo, ovvero a i Germani, che sconciamente infestavano le Galliche contrade. Abbiamo ancora nel Codice (c) in # (c) un Rescritto satto in quest' Anno da gl' Imperadori. Valenano e Tie a Ca Gallieno, e da Valeriano Nobiliffimo Cefare. Chi sia questo Valetia-Travalles no Cefare, s'è disputato fra gli Eruditi, e resta tuttavia indecisa la lite. I più l'hanno creduto Publio Licinio Valenaro, feconde-(d) Familia genito di Valeriano Augusto, ma il Padre Pagi (d) pretende, ch'egli fuste Publio Licinio Cornelio Salonino Valeriano, Figliuolo di Galheno Augusto, e Nipote di Valeriano semore Augusto, il quale fi sa di certo, che ebbe titolo di Cejare, e di Principi della (e) Tradel- G.oventic. Cercamente a' tempi ancora di Trebellio Pollione (e) punto controverso era , se Valeriano secondegenito di Valeriano ieniore avefle avuto il titolo di Cefare, ed anche d'Augusto; nè le Medaglie decidono quetto punto. Effe bensì, e in molta copia, ci assicurano, che Salonino Valeriano Figlinolo di Galheno su or nato del titolo Cefareo. Ma una nobile licrizione, da me pub-(f) Thefere blicata ( f), e spettante all' Anno 259, può qui togliere ogni dub-New lafore bio , veggendoli ivi regiltrati Valeriano e Gallieno Augusti , ed inpop 160. 1 Seme con loro Publio Cornelio Salonino Valeriano Nobilifismo Cefare. Se Valeriano Fratello di Galheno fosse stato Cesare allora, di lui ancora si sarebbe fatta menzione. Tale era bensì Salonino. (8) Mes. E però le Medaghe (8), che parlano di Valenano Cefare, e fono attribuste al Figlio recondogenito di Valeriano Augusto, abbian giusto motivo di credere, che appartengano a Salonino Valeriano Cefare, Figlio di Gallieno. Di qui finalmente apprendiamo, che

en dandere Gallieric.

Le Dignità di chi era folamente Cefere, e non Impendere Augusto, portava feco molta autorità, da che il nome loro fi comincia a veder ne gli Editti.

Anno di CRISTO CCLVI. Indizione IV.

di Stefano Papa 3.

di VALERIANO Imperadore 4.

di GALLIENO Imperadore 4.

Confoli ( MASSIMO, e GLABRIONE.

Ha chi da il Nome di Valeno al primo di questi Consoli, cioè a Massimo, senza che se ne veggano buone pruove. Il medesimo ancora vien detto Confole per la Jeconda Volta, qualiche egh stello folle, che era stato promosto al Consolato nell' Anno 253. o pure ch' egli fosse quel Massimo , che nel precedente Anno elercitò la canca di Prefetto di Roma . Perchè qui si lavora solamente di conghietture, amo to meglio di mettere il folo fuo certo Cognome, the di proporto con nomi dubbioli. Già diffi non effere agevol cosa lo strogliare i tempi, e le avventure di questi lmperadori per penuria di memorie. Pero camminando a tentone l' Occone e il Mezzabarba (a) rapportano all' Anno presente alcune (a) O----, 6 Medaglir, dove fi parla di una Vittoria Germanica; e pure in niu-Middle na d'esse troviamo la Tribunizia Podestà Terza, o Quarta di Valeriano, che ci afficuri dell' Anno prefente. Tuttavia effendovene una di Galheno Augusto, in cui si legge la di lui Tribunicia Podestà Quarra, e la stella Vinoria Germanica, bastante fondamento es refa di credere vittoriole in quest' Anno l' armi Romane contra de' Germani . E probabilmente il giovane Gallieno Augusto quegli su , ch' ebbe l'onore di tal vittoria. Nel rovescio di una Medaglia di Kalerano suo Padre, attribuita dal Mezzabarba all' Anno presente si legge GALLIENVS CVM EXERCITY SVO. In un' altra ad esso Gallieno è dato in questi medesimi tempi il titolo di Germenico. Aurelio Vittore (b), ed Eutropio (c) scrivono, che Gallie-(b) Aurelio no ne primi Anni del suo Imperio fece alcune imprese convalore e Epitone. fortuna nelle Gallie, da dove feacció i Germani. Abbiamo pari- (é) Emp. mente da Zolimo (d), che vedendo Valeriano defolato I Onente da da Zolimo (d) Zolimo i Barbari, determino di accorrere a quelle parti con un efercito, Lorgo po lafoiando al Figliuolo Galheno, la cura di opporfi a ghaltri Barbari. che maltrattavano le Provincie Romane dell' Europa. Però Gal-, Tomo II. lieno .

lieno, ficcome quegli, che conofceva maggiore il bifogno contra de i Germani., Popoli fieri, i quali calpettavano tutto di gli abitatori delle Gallie, passò in persona al Reno, dando ad altri Capitani ordine di opporfi a i Borani, Carpi, Goti, e Burgundi, che recavano continui travagli alla Tracia, e alla Mesia. Postatosi Gallieno alle ripe del Reno, talvolta impediva a i nemici il paffaggio, e se pur passavano, dava loro addosso. Ma non avea egli tali forze da poter fate lungo e vigorofo contrafto a que nuvoli di gente, che da varie parti della Germania allettati dalla gola del bottino. calavano alla diffruzion delle Gallie. Perciò ricorfe al ripiego di far lega con uno di que' Principi della Germania, lavorando, come sipuò credere, di regali, contanti, e di promesse per l'avvenire; ed esti dali innanzi quei surono, che impedicono a gli altri Germani il passare il Reno, e se pur passavano, tosto moveano lo-(a) Popular 10 guerra. Et è da notare (a), che in questi tempi si comincia ad in Aurilian ndire il nome de' Franchi, Popolo della Germania anch'esto, che unito con altri infestava le terre de' Romani.

Anno di CRISTO CCLVII. Indizione V.

· di Stefano Papa 4.

dı Sısто Рара г.

di VALERIANO Imperadore 5.

di GALLIENO Imperadore 5.

Confoli Publio Licinio Valeriano Augusto
Publio Licinio Gallieno Augusto
per la terza.

Finqui'potè lodarfi della mansuetudine e clemenza di Valeriano Augusto il Ropolo Cristiano, avendolo egli favorito,
non che lasciato vivere in pace, ma in quest' Anno si cangiò sì fattamente il cuor d'esso Imperadore, che divenne persecutor mortifero e fiero de gli adoratori di Gesù Cristo. (b) Macriano, che
dal fango s' era alzato a i primi onori della Corte, e godeva spezial
confidenza e possessionel cuor di Valeriano, quegli su, che per attestato di San Dionisso Vescovo allora d'Alessandria, sovvertì il Regnante, facendogli credere, che fra le tante disavventure, ond
era allora oppresso l'Imperio Romano, conveniva valersi della Ma-

gia,

gia, e dell'invocazion de Demonj: al che effondo troppo contraria L Religion de Cristiant, bisognava sterminarla. Ne probabilmente dimenticò di attribuire ad essa Religione la folla delle pubbliche difgrazie : che così erano soliti di fare i Pagani (4). Vedremo po- (a) Borna, feia costus aspirar all'Imperio, e ricevere da Dio per mano de gli in dimett. uomini il gathigo delle fue iniquità. Ebbe dunque principio inquelt' (ne Tore Anno la Persecuzion di Valeriano, che andò pui crescendo, e sola- Tolonos, mente cessò, allorche la mano di Dio si sece sentire anche sopra Engirema. questo crudel nemico del fuo nome, con restar egli prigion de Perfiam . Intorno a ciò è da vedere la Storia Ecclefiaffica (b) i nè al- (b) desfec tro ora ne dirò 10, se non che Santo Stefano Romano Pontefice nell' Papar. Anno prefente gloriolamente fostenne la morte, confessando la Fe-Talente de di Gesu Crillo, ed ebbe per Succellore Siflo nel Pontificato. Fu- Blandamer. rono anche in pericolo, e perciò si ritirarono, due insigni Campioni della Chiefa di Dio , cioè i Santi Dionifio Vescovo di Alessandria, e Cipriano Vetcovo di Cartagine, per tacere de gli altri. Si moltiplicavano intanto le guerre , e da ogni parte fi trovava angulhato dai Barbari nemici il Romano Imperio. Era già qualche tempo, che Sapore Re de'Perfiant non lafetava paffar anno, che non ifcorreffe coll'efercito fuo a danni della Mefopotamia e della Soria. Maggiozi ancora furono i rumori e danni , che fi fentirono dalla parte della Tracia e della Melia, perche i Goti con altre nazioni abitanti, di là dal Danubio vi faceano delle frequenti incurfioni. Zolimo (c) ar- (c) zafani riva a dire, che i Borani, i Goti, i Carpi, i Burgundi, non lascia- Mandago tono parte dell' Illirico, dove non facessero delle scorrerie e saccheggi, e che giunfero fino in Italia, fenza trovarvi chi loro faceffe refittenza. Comandava allora l'armi Romane nella Tracia (d) (d) Pajfin Marco Ulpio Crinuo, uomo di gran vaglia, creduto della Cafa di Tratano Imperadore, e già stato Console nell' Anno 238. Quali imprese egli sacesse, per reprimere la petulanza di que Barbari, nol sappiamo. Tale nondimeno era il di lui credito, che fii creduto inclusar Valeriano a dargli il titolo di Cefare cola nondimenopoco verifimile per le confeguenze, che ne potezno avvenire in danno de' propri Figliuoli e Nipoti . Giunio Donato fu Prefetto di Roma in queft' Anno.

M 1

Anno

Anno di CRESTO CCLVIII. Indizione VI. di S15ТО Рара 1. di VALERIANO Imperadore 6. di GALLIENO Imperadore 6.

Confoli ( MERMIO TOSCO, e BASSO.

🗨 Емрие рій з' inaspriva la persecuzione mossa da Valeriano Анguffo contra de i feguaci di Gesti Crifto; e però in quest' Anno fu nobilitata la Chiefa dal Martino di San Siffo fommo. Pontefice , e del fuo gloriofo Diacono. San Lorenzo . Vide auche l' Affrica. morie nella confessione della vera Fede l'immortal Vescovo di Cartagine San Cipriana, oltre a ranti altri Martin, che fi possono leggere nella Storia Ecclefiaffica. Accadde, che Ulpio Crisuo Gover-(a) mothe natore della Tracia, e di turto l'Illurico (a) fi ammalò in tempo appunto, che le continue vestazioni date da i Goti, e dall'altreBarbare Nazioni a quelle contrade maggiormente efigevano l'affifessadi un bravo Generale . Valeriano Imperadore, verifimilmente ne' primi meti di quest'Anno, spedi colà per Vicazio o Luogotenente da las Lucio Donazio Auritano, che fu col rempo Imperadore. Ciha confervata Vopifco la Lettera ferittagli dal medefimo Augusto, piena di filma del valore e della faviezza d'ello Aureliano, col regifleo delle Truppe, che doveano militare forio di lui, fra le giulifi può credere, che fi contaffero alcune Compagnie di genre Germanica, perchè i lor Capitani fi veggono chiaman Renemende, Haldegoffe, Hildemondo, e Cariovifio I Franzesi moderni si 6gurano, che quelli foffero della Nazion Franca, conquillatrice dipoi delle Gallie, quatiche nomi rati non convenifero anche ad altre Nazioni Germaniche. In effa Lettera Valeriano promette il Confolato ad Auraliano, e ad Ulpio Crimio pel di 11 di Maggio dell' Anno feguente. E perchè di grandi spese doveano fare i nuovi Confoli, prendenda quell'infigne Dignità, con fare i Ginochi Circenti, e dar de i magnifici conviti a i Senatori e Cavalieri Romani, el la povertà di Aureliano difegnato Confole non era atta a sì groffe spele. Valeriano ordino, che l'erario pubblico gli sommimilitraffe tutto il danaro, e gli utenfili occorrenti, affinche egli noncompanific da meno de gli altri. Ando Aureliano al comando dell' armi in quelle parti, e con tal follecitudine e bravura diede la caccia a i Barbari, e con vari combattimenti gli atterri, che chi nun

restò vittima delle spade Romane, si rittrò di là dal Danubio, restando con ció libera la Tracia e l'Illieico da quella mala gente. A si here nuove doverte ben efultare il cuore di Valeriano, e del Senato e Popolo Romano, ma probabilmente a turbar questa gioia giunfero altri corrieri dall' Oriente coll'avviso di funestissimi guat.
Sapore Re della Persia, se crediamo ad Eusebio (2), in quest' An-(1) sapono venne più furiofamente di prima a faccheggiar la Soria. Potreb- in Chesis. be nondimeno effere, che al precedente Anno apparteneffero le disavventure di quelle contrade. Trebellio Pollione (b) ci da fonda- (b) 7-44mento di credere, ch'egli occupaffe e spogliaffe anche la nobiliftiocheno senve, che un certo Mariade, uno de Magistrati d' Ana trovare il Re di Perfia, e fi efibì di fargli prendere a man falva Googla Patria sua. Non lasciò il Re cader in terra una si bella offerta. e messo in ordine l'esercito , per la via di Calcide s'inviò colà. Per testimonianza di Ammiano (d), e di Egesippo (e) se ne stava un (d) deside di il Popolo d'Antiochia, ficcome gente perduta dierro a i follazzi, 🚧 📳 🦚 con gran festa ed attenzione mirando un istrione e sua Moglie, che (1) Most colle loro buffonerie cavavano il rifo da tutti quando ella dopo una girara d'occhi diffe ad alta voce: Mario, o io fogno, o vengono e Perfiani. Rivolfe ognuno gli occhi alla montagna, e videzo in fatti calar l'efercito Perfiano. Tutti allora a gambe, e a studiarsi di falvar quello che poteano. Entrati nella Città, che muna difefa fece , i Perfiani , dopo la strage di molti Cittadini , misero a sacco tutta quella ricca Città, policia ad essa, e a' circonvicim Luoghi dato il fuoco, fe ne andarono carichi di bottino. Volle il Re Sapore prima di partirfi far godere il premio dovuto al traditore Mariade, con ordinare che folle bruciato vivo, come s' ha da Ammiano, o decapitato, come scrive Malala.

TREBELLIO Politone (f) racconta, che un Cittade ricco e no- (f) hate bile, avendo (valigiato il Padre, fi ritirò in Perlia, e mosse il Remondo Sapore, de Odenato Re della Ferucia contra de' Romani; e che avendo Sapore presa Antiochia e Cesarea, costui si sece proclamat Cesare, e prese dipoi anche il nome d'Augusto, ed empié di terrore tutto l'Otiente. Ma non ando molto, che su ucciso a tradimento da' suoi stessi soldati, in tempo appunto che Valeriano Augusto era in viaggio per sar guerra a i Persiani. Troppo versimili sembra che questo Cinade lo stesso sia che Manade, mentovato da Giovanni Malala, e che o l'uno o l'altro di quegli Storici abbia al-

**-613** 

(a) Differ terate le circoftanze del fatto. Fulvio Orfino (a), e il Messabae-Name for ba ( b ) portano una Medagha di questo Corade. Quanto a me, al-(b) Mide lorche miro una o due Medaghe di fimili effimeri Tiranni, sempre bio il No tremo per paura, che qualche impostore abbia buriato, chi si af-(c) Zenia, tanna per formar raccolta di Medaghe. Zonara (c) fa accaduta la alemas. diferatia di Antiochia dopo la prigioma di Valeriazio Imperadore ji ma come abbiam veduto. Trebellio Pollione ce la rapprefenta fucceduta prima ch'egli arrivaffe in Oriente, e così pare da credere, percha appunto Valeriano fi mile nell' Anno prefente in campagna. per tagliar il corfo a i progressi de Persiani nella Soria. Ammiano, che riterifice cutal fatto fotto Gallieno, non difcorda punto, perchè Gallieno fu Imperadore col Padre. Di queste scragure adunque accadure in Oriente informato Valeriano Augusto non peno a giudicar necessaria la sua presenza in quelle parti , e perció raunato un gran corpo di Armata, molle da Roma, per andar a pallare fecondo l'ufo d'allora il mare a Bifanzio . Ch'egli fi trovalle in quella (4) Profes Città nell' Anno prefente, fi ha con ficurezza da Vopisco (4), nel rapportare, ch'egli fa un Atro pubblico quivi fatto. Cioè effendo affito nelle Terme di Bifanzio l'Imperador Valenano alla prefenza dell'eferesto e de gli. Ufiziali del Palazzo, fedendo alla deftra fua Memmio Fojco ( vuol dire Tojco ) Confole ordinario di quell' Anno , Bebio Macro Prefetto del Pretorio , e Quinto Ancario Prefidente dell' Oriente, ed essendo affisi dalla finistra. Asulaio, o sia Amulia, o pure Anolino Saturnina Duce polto a i confini della Sciua, Murençio destinato Governator dell'Egitto, ed alin de primarj Ufiziali : l'Imperadore a nome della Repubblica negrazio Aureliano, perché avesse liberate da i Goti le Provincie Romane di quelle parti, è il regalo di quattro Corone, murali, di cinque vallari , di due navali , di due civiche , di dieci afte pure , di quattro bandiere di due colori , di quattro tonache Ducali roffe , di due mantelli Proconfolari, di una preteffa, di una tonaca palmara, di una toga dipinta ècc. Il difegno ancora Confole fuffituito per l' Airno leguente, con promessa di scrivere al Senato, che gli desse il ba-Rone e 1 sasci Consolari. Per tanta benignità anche Aureliano rendè umili grazie al generolo Augusto dopo di che levatosi in piedi Ulpio Crimito Duce dell'Illirico e della Tracia, definato Confola in compagnia di effo Aureliano, per l'Anno (eguente, venne dicendo , che trovandoli egli lenza fuccellione , adottava per fuo Figliuolo il fuddetto Aureliano, ficcome perfona meritevole d'ogni onore per la fua prudenza e valore, con fare istanza, che l'arro fuo

fosse approvato e corroborato dall' Imperadore presente: siecome fu fatto. Se ne ricordino i Lettori, perche vedranno a suo tempo effo Aureliano alzato alia dignità Imperiale. Da Bifanzio paísò poi l'Augusto Valeriano ad Antiochia, ma fenza che apparisca, s' egli vi arrivaffe nel prefente Anno, o pur nel feguente. Intanto i Persiani dopo il gran slagello recato ad Antiochia, (a) passarono (a) Essetta nella Cilicia e Cappadocia, dando il facco a tutto quel paefe . Ag- Chrosie. giugne Giovanni Malala (b), che le loro scorrerie si stefero per tut- (b) Journes to l'Oriente fino alla Città di Emefa, non vi lasciando paese, che Malala in non devastassero e bruciassero. Altri malanni ebbe l'Imperio Ro-Chronop. mano ancora dalla parte del Ponto Etifino, o fia del Mar Nero, de' quali parleremo all'Anno seguente. Sotto i Consoli di quest' Anno riferi (ce Trebellio Pollione (c) la cibellione di Decimo Lelio Inge-(c) Trebil-nuo, Generale dell' Armi della Mesia e Pannonia, che su acclama-in Pollio to Imperadore da quell'efercito, e poscia abbattuto da Gallieno. Tyrana. Tuttavia è difficile il credere accaduta nell'Anno presente cotal 49.8. follevazione, perchè Valeriano Imperadore passò in vicinanza di quelle parti, ne in tempo tale costui avrebbe avuto tanto ardire; e pare, che Gallieno, regnando il Padre, non si fosse peranche abbandonato a i piaceri, come vien supposto da chi racconta que-Sto fatto.

Anno di CRISTO CCLIX. Indizione VII.

di Dionisto Papa 1.

di VALERIANO Imperadore 7.

di GALLIENO Imperadore 7.

Confoli ( EMILIANO, e BASSO.

Zofinas (d) dopo avere scritto, che i Borani, Goti, Car-(d) Zofinas pi, e Burgundi, Popoli tutti da lui chiamati Sciti, portaro-lin capin no il terrore e la desolazione per ogni parte d'Italia, e dell'Illirico, aggiugne, che rivolsero i lor disegni e passi anche verso l'A-sia. Probabilmente ciò avvenne, dappoiche il valor d'Aureliano gli ebbe satti sloggiare dalle Provincie Europee. Mancavano legni a costoro per passar forse dalla Taurica Chersoneso, o sia dalla Crimea, nelle Terre dell'Asia, ma ne surono provveduti da gli abitanti di que paesi o per timore o per danari. Arrivarono alla Città di Pittunte, posta alla ripa del Mar Nero, e si provarono d'impadronirsene. Ma Successiano, che comandava in quelle parti l'armi

armi Romane, li ricevè così bravamente, che li fece ritirate in

fretta non fenza mortalità di molti d'effi. Avvenne, che Valeriano già pervenuto ad Antiochia, conofcendo il valore di Successiano, al volle presto di sè , e chiamatolo il creò Presetto del Pretorio in luogo di *Behia Macro* , o pure unitamente con lui , con ordinargli di ristorar le rovine della Cirtà d'Antiochia. Così Zosimo, da cui veggiamo attellata! occupazion d'essa Città fatta da i Persiani. non già dopo la prigionia dell'Imperador Valeriano, ma innanzi. Dovette la partenza di questo prode Capitano animar gli Sciti, cioè i Tartari suddetti, ad altre imprese, e però passarono in Colco, e fenza poter prendere il ricco Tempio di Diana in Fasi, tirarono diritto a l'imunte, e se ne impadronirono. Di là s' inostratono a Trabifonda Città grande , e piena di Popolo , provveduta di buon presidio di soldati, e vi misero l'assedio. Si tratcurati surono non menoa Cittadini, che la guarnigione, che lafciarono entrarvi una notte i Barbari. Gran bottino vi fu fatto, gran copia di prigioni , diroccati i Templi e le Case : tutta la Città e i Luoghi cit-(a) Zatara convicini rimalero un teatro di miferie e rovine . Secondo Zotimo (a) bifunda , ed occupata che l'ebbero , fecero delle fcorrerie per tutto il paefe intorno , e finalmente carichi d'immenfa preda fe ne tornarono fulle navi al loro paele , come fi puo credere , accottandok il verno. Valenano Augusto, per quanto vedremo, seguitando Zotimo, era tuttavia in Soria, e vel troveremo anche nell'Anno appresso, e per conseguente non si puo abbracciar l'opinione del Pa-(b) Pagina dre Pagi (b), e d'altri, che metrono forto quest' Anno la cattivite . Cornelio Secolare fu in quest' Anno Prefetto di Roma . Ed ivi dopo molti Mefi di Sede vacante a cagion della Perfecuzione, che tuttavia durava, fu eletto sommo Pontefice Dionifia. Non v' ha memoria, se in quest' Anno Ulpio Crimito, ed Aureliano prendessero il Confolato, loro promesso nell'antecedente da Valeriano Auguíto. Ma all' Anno 171, troveremo esso Aureliano Confole per la Jeconda volta ; e quando cio sia certo , puossi inferiene , che nell' Anno presente egli procedesse Console sustituito in lingo di Gallie-(c) Profesor e Valenano (c), che doveano precedere nel Confolato. Hanno la stantana disputato gli Eruditi, per indovinar, chi tossero questo Galliano e questo Valeriano, destinati anch' esti Consoli nell' Anno presente. Veggali il Pagi (d). Refta tuttavia dubbiofa una tal quistione.

Апло

Anno di CRISTO CCLX. Indizione VIII.

di Dionisio Papa 2.

di VALERIANO Imperadore 8.

di GALLIENO Imperadore 8.

Confoli Publio Cornelio Secolare per la feconda volta, Giunio Donato per la feconda.

L Prenome e Nome di questi due Consoli, non ben sicuri in addietro, vengono oggidi chiaramente confermati da una nobile licrizione, elistente nel Museo del Campidoglio, che si legge nella mia Raccolta (a). Le ricchezze portate al loro paele da gli (a) Tiefen-Scitt, cioè dat Tartari, saccheggiatori di Trabisonda spl Mar her loging. Nero, fecero invogliar altri circonvicini Barbari a concorrere a così lucrofo methere. (4) Si diedero tofto a preparar navi , obbli- ,b) Zofiem gando gli Schiavi Cristiani a fabbricarne; poi senz' aspettate il si- 4 i est i+ ne del verno, e senza volersi valer di que Legni, per la Mesia inferiore passando, ebbero maniera di valicar lo Stretto di Bisanzio, e di giugnere a Calcedone, Città, che andò tutta a facco. Di là fi trasfertrono a Nicomedia di Bitinia, Città vasta, e piena di Popolo, abbondante in gicchezze e în ogni copia di beni . Ancorche ne fossero fuggiti i Cittadini portando quel meglio, che poterono, con loro, sì grande nondimeno fu la preda ivi fatta, che ne stupivano i Barbari steffi . Le Città di Nicea, di Cio, di Apamea, e di Prula incorfero nelia medefima infelicità; e perchè coloro non poterono mettere il piede in quella di Cizico, fe ne tornatono indietro, e diedero alle hamme Nicomedia, e Nicea. Dimorava tuttavia l' Augusto Valeriano in Antiochia, quando gli vennero si funeste nuove della Bitima. Credevasi, ch' egli spedirebbe colà alcuno de' Generali con un corpo di gente, ma perchè era Signore affai diffidente, altro non fece, che inviar Felice alla difeia di Bifanzio. Ed egli poi fe n'andò colla fua Armata nella Cappadocia. Trovò guaffata da' Perham anche quella Provincia, da i Perham dico, i quali aveano ancora fatta rivoltare l'Armenia , e creato ivi un Reda loro dipendente , stando più che mai orgogliosi in campagna contra de' Romani. Ma giunto eta il tempo che Dio voleva umiliare, ed insieme punire Valeriano, crudel persecutore de' Servi suoi, e reo di tante morti date a sì gran copia d'illuftit Campioni della Fe-Tomo II.

de di Cristo. Quando egli pur pensava d'andare a mettersi a fronte de Perfiant, ecco la Pette entrar nel di lui efercito, e farne un orri-(a) Andar bile (cempio. Ciò non ottante più Storici (a) ferivano, che fece Vian. guerra a' Persiani nella Mesopotamia, e che in una battaglia per tra-Entropias dimento di un fuo Generale, come ferive Trebellio Pollione (6). Zozvis afgazhaa , egli fu vinto. Quello Generale vien creduto Macnano, e San Dia-(b) Trade nitio Vescovo d'Alessandria presto Eusebio (c), serive, che costui lui Petto dopo avere istigato Valeriano a perseguitar i Cristiani, e dopo ave-(s) Explant re ottenuto il supremo comando dell' Armata, come s' ha da una Hot Z . Lettera (d) scrittada Valeriano al Senato, tradi lui stesso in fine. Noi vedremo, che costui aspirava all'Imperio, e senza la rovina (2,770) di Valeriano non poteva saltre sul Trono. Zonara (e) pretende, put I, was the Valeriano in questo infetice combattimento restalle preso . Ma (d) Zara, Zosimo (f) tenza far menzione alcuna di britaglia, e solamente Li Att Lie notando, che rimale disfatto l'elercito Romano dilla Peffe, legui-(1) 4 mil ta a dife, che Valeriano, uomo non avvezzo alle peripezie della guerra, cadde in difperazione, ne altro feampo feppe immaginare, che quello di guadagnar cul danaro il temuto Re Sapore, cioe di comperar la Pace da i Pertivii . Spedì per questo Ambasciatori con grande offerta d' oro, mil Sapore li timando indietro fenza nulla accettare, felamente ritpondendo, che fe Valeriano voleffe renire ad abboccarti con lui, fi tratterebbono meglio i loro affari. Qui manco la prudenza a Valeriano, perche fidatofi della parola del Re barbaro, ando con poco feguito a trotarlo, e fu immedia-(4) Z was tumente ritenuto prigione. Altri (g) furono di parere, che tro-" vandost Valeriano in Edesta, ed estendo assamato i esercito, i folis His in dati fi follevarono minacciando la vita di lui, e ch'egli fe ne fuggi

nel campo Persiano, dove resto imprigionato. Questo racconto ha

Chi Perus ben ciera di tavola.

CERTO 3 CERTO è intanto, che l'aleriano Imperador de Romani cadde nelle mani di Sapore, superbissimo Re de' Persiani, e secondo sus-Le atomib Ton 1 11 ft. re le apparenze per frode o di Macnano fuo Generale, o pur de' (1 Provilles Perfiant thesse, come ha Zosimo, e sembra anche infinuare Pierro Poller in Patrizio ( A ) ne frammenti delle Ambascerie. Sappiamo altresì per Falence. Lectionical de attellato di vary antichi Scrittori (1), che dall'alta Dignità Impe-Afartiber riale egli fi vide ridotto alla condizione di un viliffimo Schiavo fot-F efecutor Espesser in to la tirannia del Re nemico, che il menava daperturto come un trofco delle fue vittorie, veilito della Porpora per fua maggiot confatione, e carico nello stesso tempo di catene. Allorche il Tiranno volca falire a cavado, obbligava lo fehiavo. Augutto a chinarfi col-

le-

le mani in terra , e a fervirgli di scabello , con aggiugner anche un ifisolente mio, dicendo, che quello era un vero incufare, e non geà il dipignere nelle muraglie e neue savole i Re vinii , cime faceano i Romani. In fomma nulla lufciò egli indietro per avvilire per quanto potea la maeftà del nome Romano, nè vi fu obbrobrio ed ignominia, che non fi facesse patire a questo intelice Regnante. la cui caduta, e il vergognolo stato fembro pofcia a chi viste lungi da que' tempi degno non poco di compaffione. Ma San Dionitio Vescovo allora di Alessandria, Lattanzio, Costantino il Grande, Paolo Orosio, ed alter, hanno riconosciuta nell'ingiusta crudeltà del Re Sapore la condotta giuftifuma della Provvidenza di Dio contra di un Principe, che s'era mello in penfiero d'estinguere la fanta Religion de' Criftiani , e fopra tanti innocenti Servi del vero Dio avea stogato il suo furore. Quel che dovette oltre a rante miserie ed ignominie maggiormente lacerare il cuore di Valeriano, fi puo credere , che fosse il vedere , che aveva un Figliuolo Imperadore , un Nipore Cefare, e tanti grandi uomini, da lui follevati a i primi pothi ed onori . e pure niun d'esti alzò mai un dito per liberarlo colla forza , o per rifeattarlo coll' oro da quella vergognofa fehiavità. Anzi dovette ben giugnergli all' orecchio , (a) che l'infame (uo (a) Joseffini Figliuolo Gallieno non folamente niun penfiero li prendeva di lui, Gallino mai non ispedì a Sapore per trattare della di lui liberazione, ma lasciava anche traspatire il contento suo per quella disavventura. che l'avea liberato da un Padre , riguardato da lui come troppo rigorofo. A chi con dispiacere gli parlava di questa funestiffima scena, mostrava egli di consolarii con dir di sapere, che suo Padre era nomo mortale, a effere ben grande la di lui sciagura, ma che sinalmente v' era incorfo colla glaria d'effer nom coraggioso. Ed ecco come l'ambigione fregolaigavea effinto nel cuor di Gallieno tutti a doveri della gratitudine filiale , ed ogni riguardo all' onore dell' Imperio Romano, troppo (vergognato nella persona di Valeriano dal Re altero di Persia. Maggiormente poi dovea risaltare l'abbominevol fua non curanza delle (venture del Padre, all'offervare, come tanto il Popolo Romano, che le milizie deploravano concordemente la miferabil forte di un Augusto divenuto Schiavo. Fino i Popoli Batteiani, Ibeti, Albani, e Taurofeiti, quantunque nonfossero sudditi del Romano Imperio, si condoliero tanto di questo finittro-cafo , che non vollero ricever le lettere , colle quali Sapore lor notificava la fua vittoria, e feriffero a 1 Generali Romani, estbendoù pronti-a prestar loro aiuto, per liberare dalla schiavitti Va-

(a) Trabel- leriano (a). Rapporta anche Trebellio Pollione le Lettere scritte ( se pur non son cose finte ) al Re Sapore da Balero Re de' Cadusi, in Volenan. da Artabasde Re dell' Armenia, e da un certo Belfelo, che io credo nome gualto, nelle quali parlano in favore di Valeriano, ed esaltano il poter de' Romani. Ma chi più era tenuto a sbracciarfi pel prigioniero Augusto, cioè Gallieno suo Fighuolo, quegli era, che men de gli altri penfava a liberarlo o rifcattarlo. E però Valenano, spogliato dell'Imperio, in un abisso di miserie, continuo a vivere alcuni Anni, ancora nella fua fchiavitù , da cui finalmente la (b) Chron- morte il liberò. L' Autore della Cronica Alessandrina scrive (b), con Alexan- che i Persiani l'uccifero nell'Anno di Cristo 269, ma più verifimil den Tom I fembra, che morisse di morte naturale. E morto che su, per or-(c) Peirus dine di Sapore venne scorricato. (c) Concia la sua pelle, per mag-Puncius de gior vergogna del nome Romano su posta in un Tempio, e si mo-Legationibus. Luttantius îtrava a tutti gli Ambafciatori vegnenti da Roma, per ricordar lede Mortibus to di non fidarsi molto della loro potenza. Il dicsi da Agatia (d), Perfection che Valeriano fu fcorticato vivo, fi può relegar tra le favole. Ho L'4 Hifor. 10 poi rapportata a quest'Anno la cattività di questo Imperadore, con feguitar l'opinione del Panvinio, del Petavio, del Pearlon, del Tillemont, e d'altri, perchè questa convien più col filo delle azioni di lui, a noi confervate da Trebellio Pollione, e da Zonmo. (e) Pagius Il Padre Pagi (e), che mette la di lui caduta nell' Anno precedened An. 259, te, niuna valevol prova adduce da potere sbattere l'altra opinione, che il fa prigioniere nell'Anno presente, come scorgerà chiunque sappia farne l'esame.

Anno di CRISTO CCLXI. Indizione IX. di DIONISIO Papa 3. di GALLIENO Imperadore 9.

Confoli Public Licinio Gallieno Augustoper la quarta volta, Lucio Petronio Tauro Volusiano.

Opo le disavventure del Padre, che non su più contato pet Imperadore, restò solo al governo del Romano Imperio il Mor. Instrip. rapportate (f), egli è ancora chiamato Public Licinio Egnaçio page 254 (g) Ramestus Gallieno. Il Remesso (g) avendo trovato questo Egnazio, si avvistò, ch'egli sosti fosse un Fratello del medessmo Gallieno Augusto, el'

opimone fua fi trovava feguita dal Tillemont (a). Ma egli altri (a) 17th. pen tu, che lo stesso Imperadore Galbens. Da Corneux Sa'mina mon, Mine Augusta ebbe Gallieno due Figliuoli, cioe Publio Licino Cointeho Salonino Valeriano, a cui abbiam già veduto, che non si tardo a concedere il titolo di Cefare. Trovansi molte Medaglie ( b ) col (b) Mr. . nome suo. L'altro su Quinto Giulio Salonino Gallieno, che in al-lar in A sune rare Medaglie s'incontra onorato anch' esso col ritolo di Cefa- n/a 12. re . Vopisco (c) nella vita d'Aureliano riferisce una Lettera scritta (c) 1/4/ ... ad Antonino Gallo Confole, fenta che noi fappiamo, in qual An- " An ...... no cada il Confolato di coffui. Dice d'effere stato ripreso da esso Confole in una Lettera familiare, per aver mandato ad educare Gallieno sua Figliuolo preffo di Postumo, piuttotto che presso di Aureliano. S'è disputato, chi sia questo Gallieno, mandato nella Gallia, ed appoggiato alla direzione di Postumo, Governatore di que' paesi. Il Tillemont (d) parve sospettare in un luogo, beache (d) Tall poscia sia di diverso parere in un altro, che questi sosse la stesso Pri- mondida. mogenito (uo , cioè Gallieno ora Imperadore, ma questo Gallieno è detto Puer da Valeriano, età che non conviene all'Augusto Gallieno, che in que' tempi avea già de' Figliuoli. Parve al Conte Mexzabarba (e), the folle mandato cola Quinto Giulio Salonino (e) M. List. Gallieno, da noi già detto fecondogenito dell'Imperador Gallieno, di la quando Valeriano il chiama fuo Figliuolo, e non già Nipote. Finalmente stimo il Padre Pagi (1), che questi fosse Licinio Saloni- (1) Pa si no Valeriano Primogenito di Gallieno. Trebellio Pollione (g) il 💯 🏥 chiama Salonino Galueno. Lascerò so, che altri decida cotal con las Polario troversia, per cui non si possono recare se non conghietture, e pas- 3-deses tero innanzi.

Non mancavano all'Imperador Gallieno delle buone doti. Per conto dell'ingegno molti fi lafciava addietro. Avea studiata l'Elo quenza e la Poetia; faceva anche de' versi tollerabili, mostrava gginio alla Filosofia Platonica, e tale stuma ebbe di Plotino eccellente Maestro di quella Scuola, vivente allora, che gli era venuto il capriccio (h) di risabbricare una Città nella Campania, per ivi (h) Perso sondare una Repubblica di Platonici; ma ne su distornato da'iuoi promi in Indisordani. Pareva avere del coraggio e della prontezza (i), ma (i) Indisolamente ciò si verificava, quando era in collera, o si sentiva iri distornato dallo sprezzo altrui. La sua magnificenza e liberalia, se vo- sellente gitam credere a Zonara (h), era qual u conveniva ad un imperado- (h. Zonara re, amando egli di sar del bene a tutti, e di non risutar grazie a chiunque ne chiedeva. Aggiugne, ch' egli inclinava alla Clemen-

23 .

za , non avendo fatto morire, chi contra di lui s'era rivoltato. Anche Ammiano Marcellino fembra concorde con lui su quello punto. Tuttavia un ritratto ben diverso di lui sece Trebellio Pollione. e la fua crudeltà flarà poco a darci ne gli occhi. Del pari vedremo, che ando coi progresso del tempo svanendo quella parte di buono , che in lui fi trovava, con lafciarti egli prendere la mano dall'eccessivo amor de i divertimenti e de piaceri illeciti, e col divenur neghitiolo e sprezzato: cose tutte , che si tirarono addietro de'gravissimi sconcerti, e surono quati la rovina della Repubblica Romana. Non si dee già tacere, che questo Principe debolissimo, riconofeitta per ingluttiftima-la hera perfecuzione molfa dal Padre con-(i) Enform tra de' Cristiani, (a) restitui ful principio del suo governo la pace Haler Et alla Chiefa, vierando il recar ulteriori moleftie a i professori della Legge di Cristo. Ma non cessò per questo l'ira di Dio, che voleva Bangar puniti i Romani. Gentili, per aver attizzata la crudeltà di Valeriadefente de no contra de fuoi fervi ; e pero s'affolio ogni forta di diferazio fohan Ann. pra l'Imperio Romano, regnante Galheno. La Pette più che mai Prom vigorofa feguitò a mietere le vite degli nomini, i tremuoti rovelciaad hour de rono le Città, da ogni parte i Barbari continuarono a spogliare e lacerar le contrade Romane. Il maggiore de guai nondimeno fu. che nel cultre del Romano Imperio inforfero di mano in mano vari ufurpatori e Tiranni , l'infolgnza de'quali non fi poté reprimere fenza lo spargimento d'infinito fangue.

regist like 7

PFR la prigionia di Valeriano reflarono in una fomma confusio-(b) Zofor ne gli affari dell' Oriente (b), e coria questa voce per tutto l'Im-Mines 27. perio, e fra i Barbari, si spalancarono le porre alle tedizioni, alle rapine, e ad ogni più funcila novità, quali che fofle rimalla vedova abbandonata la Repubblica Romana , e si riputasse uomo da nulla il di lui Figliuolo Gallieno Augusto. Trovavasi questi allora all' Armata del Reno, per opporfi a i tentativi de'fempre inquieti Getmani. Racconta Zolimo, che gli Sciti, cioè i Tartari abitanti di là dal Danubio, unite intieme varie loro Nazioni, divisero in due corpi l'immenta lor moltitudine. Coll'uno entrarono furiosi nell' Illinico, faccheggiando e devastando le Città e campagne, e coll' altro vennero fino in Italia, ardendo di voglia di dare il facco alla steisa Città di Roma, ne cui tetori speravano di saziare la loro avidità . Mefatti giunfero fino in quelle vicinanze . Il Senato allora per rimediare a si gran pericolo, rauno quanti foldari pote, diede l'armi a i più gogliardi, della Plebe , in maniera, tale che mife, in piedi un efercito più copioso che quello de' Barbari : il che bastò per far

-Oilsi

retrocedere quegli affaffini. Se ne tornarono esti al paele loro, ma con laferar la defolazione dovunque passarono. Incredibili mali altrest recarono gli altri all'Illigico , dove nello stesso tempo si pravoil loro flagello e quel della Peste. Forse la Peste medesima su quella, che caccio di la quelle barbariche loculte, lo non so dire, fe poffa effere focceduto inquesti tempi cio, che vien narratoda Zonara (4), croe che musch a Gallieno con soli dieci mila soldati suoi di (4) z=2, , Sconfiggere presto a Milano trecento mila Barbari. bravura, di cui in desi i non intendo 10 d'effere mallevadore. Veramente Zofimo attefta, ch' egli dalla Gallia calo in Italia, per ifcacciame gli Sciti, ma Zonara ferive, effere stati Alamanni que Barbatt, a quali diede la totta. Ghantichi Scrittori acilmente confondono i nomi delle Na-21011 Barbariche. Eusebio (6), ed Orosio (c) in fatti serivono, (6) & ... che circa questi tempi gli Alamanoi dopo avet saccheggiate le Gal- (c) O (m. lie, vennero a dare il malanno all'Italia. Anche i Sarmati, To put la carti non tono parte anch' effi de gli Sciti , mentovati da Zofimo, portarono l'armi loro contro l'Illirico nell'Anno prefente. Avea in quelle parti il comando dell'armi Romane Regilliano (d), uomo de () finelles gran valore. Da una Lettera a lui scritta da Claudia, che su poi per l'yone. Imperadore , fi raccoglie , aver egli data una gran rotta au Sarma <equation-block> 🦸 ti preflo Scopi, Città della Metia fuperiore, oggidi Ufcubi nella Servia Abbiamo da Trebellio (e), che effendo Cont sli Fosco ( cioè (e) Hone & Tofos ) e Bofo nell'Anno 158, e fapendo le Legioni della Meila , quanto fosse immerso Gallieno nelle crapole e nella lussuria, e che 🔻 era bifogno di un coraggiofo Generale contra de Sarmati già incamminati alla lor volta, proclamarono Imperadore Ingenuo Guvernator della Pannoma, Ma o il retto di Trebellio ii dec credere guatto, o pur egli s' inganno in riferire la ribellion d'Ingenue prima delle (venture di Valeriano Augusto), e dobbiamo attenerci qui ad Aurelio Vittore (f), il quale chiaramente fenve, avere la cat- (f) dontini tività di Valeriano data anta all'ambizion d'Ingenuo per ribellacti. Lo stello vien confermato da Zonara (g) , e pero all'Anno presen (g. Zonara te dee appartenere quel fatto. Ne fu portata la nuova a Gollieno delle Augulto, che a grangiornate paísò colà con un lefercico, dove era-DO multi Mori. Aureolo Capitano della fua Cavalleria diede una rotta ad Ingenuo, per la quaie disperato si uccile. Puo nondimeno dubitarii, fe in persona vi andasse Gallieno. Abbiamo (4) una sua (4) Tribis-Lettera scritta à Celere Venano tuo Generale in quelle parti , dove dam. con furore inudito gli ordina di procedere contra d'Ingenio, e de fuoi feguaci fenza mifericordia alcuna, con uccidere e taghare i pez-

21 chiunque de' foldati o di que' Popoli avea avuta mano in quella sollevazione; e che quanto più farebbe di venderta, tanto più gusto a lui darebbe . V'ha chi dice , che Ingenuo , presa la Città di Mursa, o di Sirmio, dove egli risedeva, col pugnale si levasse la vita, per non venire in man del crudo Gallieno. Che o nell' Anno precedente, o pur nel presente si rivoltassero Postumo nella Gallia, Macriano in Oriente, Valente nell'Acaia, Regiltiano nella Mesia, Aureolo nell' Illirico, è stato parere di vari moderni Storici. Mancano a noi lumi, per distinguer bene i fili e tempi della Storia, per quel che riguarda i Tiranni allora inform nel Romano Imperio; nè ho to voglia di presentat a i Lettori le dispute de i Letterati intorno a questi punti . Però chieggo licenza di parlar d'essi Tiranni ne gli Anni feguenti, perchè non è facile l'affegnar i veri tempi de' fatti d' allora .

> Anno di CRISTO CCLXII. Indizione X. di Dionisio Papa 4. di GALLIENO Imperadore 10.

Public Licinio Gallieno Augusto per la quinta volta, FAUSTINO.

N di coloro, che alzata bandiera contra di Gallieno Augufto fi fecero proclamar Imperadori, fu Marco Fulvio Ma-(a) Mediob criano (a), da noi più volte nominato di lopra, perlonaggio nato Numificati ballamente, ma che falendo per vari gradi militari acquitto il cre-Trebillius dito d'essere il più valoroso e prudente Generale, che si avesse allo-Polito ibid ra l'Imperio Romano. Arrivo cottui si avanti, che Valeriano Auguito, ficcome già accennai, non avea persona più confidente di (b) Enfilm lut, e da lui appunto fu mosso a perseguitare i Cristiani. (b) Pertaluno, ch'egli fosse di quella stessa Nazione. A lui diede Valeriano il comando dell' Armata, allorchè infelicemente prefe a far guerra a i Pertiani, e per opinione d'alcuni tradito fu da lui. Tradi egli ancora il di lui Figlinolo Gallieno. Imperocchè dopo la pri-(c) Tratel. gionia di Valeriano, giacche nulla era filmato Gallieno, i foldati della Soria cominciarono, fecondochè ferive Trebellio Pollione (c), a trattare di voler un Principe atto a fostenere l'Imperio. Fusono a configlio su questo Macriano, e Servio Anicio Balista, che era

in Triginia. Tyranga GAP. III.

flato Prefetto del Pretorio fotto Valeriano, ed efercitava allora la canca anch' egh di Generale. Fu d'avviso Balifta, che mun soffe più atto di Macriano al comando deil' armi, e al guverno dell. Imperio Romano. Se ne feuso Macriano con dire d'effer vecchio e zoppo, ma perchè avea due suoi Figlinoli giovani, già Tribuni, e di fingolar bravuta, cioe Quinto Fulsio Macrieno, e Gneo Fubrio Queto, tu conchiufo, che il braccio di questi due Figliuoli supplirebbe all'età del Padre, e però Macriano venne acciamato Imperadore Augusto, ed egli appreilo promosse alla medesima. Dignità i due suoi Figli . Di tutti e tre resta memoria nelle antiche Medaglie (a) . Trebellio Pollione (b) vuol che Macriano ufurpaffe l'Im- (a) Galpaperio , effendo Consoli Gallieno e Volufiano , cioè nell'Anno pre- Namifant. cedente 261. Al Padre Pagi (c) parve questo un errore o dello Sto- Impriato rico, o del testo, perchè secondo lui nell' Anno 259, accadde la (b) Todos disgrazia di Valeriano, ne tanto pote reftar l' Armata di Soria sen Gallen. za ( apo - Ma ficcome abbiam detto , che non regge l'opinione del (c) #9 Pagi intorno all Anno della cattività di Valeriano, così ne pur suf- Con Anno filte il negar qui fede a Trebellio. Già s'è detto, che Valeriano cadde in man de' Perfiani nell'Anno 260. Che poi non fuccedeffe a) totto l'ufurpazione da Macriano fatta dell'Imperio, fi può ricavarda Zonara (4) . Scrive questo Autore, che dopo la sventura di Va- (4) Zonara lemano, a Persiani senza paura d'alcuno portarono l'armi vincitrici in descit. per la Soria, per la Cilicia, e Cappadocia, il che vien confermato da Eufebio Cefariente (e). Prefero la nobiliffima Città d' Antio- (e) Esfachia Capitale della Soria, poi Tarfo infigne Città della Cilicia. in Caront. Quindi mifero l'affedio a Cefarea di Cappadocia, la qual fi crede , che conteneffe allora quattrocento mila anime. Gran difeta fu fatta da que Cittadini , effendo los Capitano Demoftene , nomo di grancuore, el forfe l'avrebbono (cappata, fe un certo Medico fatto prigione, per non poter reggere a i tormenti, non avelle tivelato a i nemici un fito, per cui entrati una notte fecero una ftrage immenfa di que Cittadini. Demoffene los Capitano, effendovi ordine di prenderlo vivo, falito a cavallo, ed imbrandito lo flocco, fi cacció per mezzo a il Pertiani, ed atterratine non pochi, ebbe la fortuna di falvarii. Gran quantità di prigioni fu fatta da i Barbari. nella prefa di quella Città, e tutti appena provveduti di tanto cibo, che bastasse a tenerii in vita, e fenza poter bere acqua se non una volta il giorno , come fi fa colle bestie . Finalmente i Romani fuggits eleffero per for Capitano un Calaflo (al Tillemont (f) fospet- (f) Tileta , che Zonara voglia dire Baliffa ) il quale trovando shandati i de Engli Tomo II.

Perliant, diede loro affai buffe in varjincontri, prese anche le concubine del Re Sapare con delle grandi ricchezze. Per queste percosse si affretto Sapare a ricondursi ne' suoi passi, seco menando l'infelice Valeriano. Ora cotali imprese richiegono del tempo, ne si vede, che Macriano se n'impacciasse panto; e pero sondatamente si può credere, ch'esso Macriano solamente nell'Anno 261. secome attesta Zonara, sosse acclamato Imperadore. Credesi ch'egli regnasse in Egitto, ma se cio è vero, non dovette ivi piantare la sua signoria senza spargimento di sangue, sacendo menzione San sassemble su senza senza spargimento di sangue, sacendo menzione San sesse di suoi senza senza questi tempi affisse la Città d'Alessandia, suffessi seguita poi da una terribil Peste. Che il dominio di Macriano se sendesse quasi per tutta l'Asia, abbiamo motivo di crederlo senza

difficultà; ed ivi egli comando per più d'un Anno.

Pensaya probabilmente Macriano d'incamminarli alla volta (1) Intelles de Roma, e de passare lo stretto de Bisanzio colla sua Armata, (1) confole dell'Acaia da Gallieno, uomo d'alto affare, e suo particolar nemico, gli avrebbe fatta opposizion nel passaggio, mando un (c) Middle personaggio di gran credito, cioè Lucio Calpurnio Pisone Frugi (c), per ammazzarlo. Se n'accorle Valente, e non sapendo come me-(4) Apriles glio fottratifi à 1 pericoli , si fece proclamar Augusto, (4) e regno l'ame de qualche tempo nell'Acaia e Macedonia. Non andò più innanzi Pisone, ma ritiratoli nella Tellaglia, giacche vedea tanti, che usurpavano l'Imperio, ne volle anch' egli la sua parte, con prendere il titolo d'Imperadore, e di Teffalico in quella contrada. Ma spedita una man di soldati da Valente , levó di vita Pifone , e Valente theffo for anch'eght da li a poco accifo da'fuoi foldati . V'ha delle inverifimiglianze in questi racconti, ma più ancora inverifi-(a) Total mile a me fembra il dirfi da Trebellio Pollione (a), che saputati in Roma la morte di questi due personaggi nel di a5, di Giugno il Senato decretò gli onori divini a Pisone, con dire, che non si potes trovar uomo migliore e più costante di lui. Come mai questo, se e vero, ch'egli uturpasse l'Imperio contra di Gallieno Padrone di

Roma? Nello stesso Decreto disse il Console di considere, che Gallieno, Valenano, e Salonino steno nostre Imperadore i intorno alle quali parole han dispotato più Letterati, per determinare, chi sosse o Valenano, e Salonino, e se tutti godessero altora il titolo d'Imperadore il che è dissicile da stabilire per vari motivi. Ota

Macriano, mella intieme un' Armata di quarantacinque mila com-

battenti , e lafciato Queso Augusto suo secondo Figliuolo , affishito da Balifla, al governo della Soria, marciò verso l'Europa, e pafsò il mare a Bifanzio. Ma feffe neit Illinico, e pare i ene ciliemità della Tracia, gli venne a fronte Marco Acilio Aureolo con altro più poderolo efercito, per dargli battaglia, e fegui ancora qualche menar di spade . (a) Trattandosi d'altri Romani , non voleva (a) 20- 30 Aureolo lafetar la briglia a'fuot, sperando che que'di Macriano ver- in desart rebbono dalla fua parte, perche avea fatta la chiamata, e forfe guadagnato alcuno de' contrat). Unziali. Ma quei non fi movevano. Per avventura venne ad imbrogliaro, e a chinar la bandiera uno de gli Alfieri di Macriano non vi volle di più , perche gli altri Alfieri credendo cio fatto non per azzardo, ma per ordine del Capitani , abbaffarono anch' effi le infegne , e andarono in numero di trenta mila ad unirfi con Aureolo ( b), acclamando l' Imperador Galhe- (b) Tribil no. Accortofi dipor Macriano, che anche gli altri restati con lui di Tripino ritubavano, li prego di non voler dare se stello, e il Figlio Quinto Tyrioni Fulvio Macriano in mano d'Aureulo. Il compiacquero elli con am- 💝 🗥 mazzar lui e il Figliuolo ; e cio fatto paffarono 'anch' effi nell' Armata d' Aureolo. Trebellio Pollione dà la gloria di questo fatto a Domiziano , valorofo Capitano d'esso Aureolo , facendoci credere , che Aureolo non v'intervenisse in persona. Da San Dionisso Alesfandrino (c) li ricava, che la caduta di Macriano, per cui refto l' (c) Enfant. Imperador Gallieno libero da un nimico, che gli facca gran ribrez- 144. Enfa 20, accadde nell' Anno Nono dell' Imperio d'esso Gallieno, e pero 17 op 11 nel presente. Si vuol qui aggiugnere, che resto tuttavia padrone di quafi tutte le Provincie Orientali Gneo Futrio Quieto, dichiarato, come già diffi, Augusto da Macriano suo Padre. Stavagli a' fianchi Balifla, personaggio di gran senno, e di sperimentato valore. Ma giunta la nuova, che il di lui Padre e Fratello erano stati vinti e tolti dal Mondo, cominciarono le Città dell'Oriente l'una dopo l'altra a ritirarfi dall'ubbidienza di Quieto. Zonara ( d ) pre- (d) Emme tende, che Odenato da Palmira, di cui parleremo fra poco, quegli folle, che affediato Quieto nella Città di Emela, l'uccideffe : Trebellio Pollione (e) sembra più tosto attribuire la di lui morte (e) Trabilia a i foldati, che Aureolo avea spedito per prenderlo vivo. Quanto Pollo della a Baufta, o egli fe ne fuggi, o per mezzo di qualche accordo ebbe "." la facoltà di zitizarfi. Anch'egli, ferivono, che prendeffe dipoi il titolo d'Imperadore Augusto in qualche parte dell'Oriente, e fi manteneffe fino all' Anno 164. In fatti v'ha qualche Medaglia ( / ), ( ) Maria che cel rappresenta Augusto. Ma so torno a defiderare, che le Mo- Inguina. daghe

ž

ın Trigiat. Tyrana, cap. g.

daglie di tanti Tiranni vivuti in questi tempi, sieno tutte legittime e vere, perchè non son mancati di coloro, che per farsi ben pagare da i dilettanti di sì fatte anticaglie, han faputo formar di pianta Monete similialle antiche, col mutar le loro iscrizioni. Trebellio Pollione confessa ingenuamente di non sapere, se Balista prendesse sì o no la Porpora, ed esservi Scrittori, che asseriscono essersi egli ritirato ad una vita privata. Quel che è certo, egli fu dipoluccifo, chi dice per ordine di Odenato, e chi da i foldati di Aureolo, con riferire la di lui morte all' Anno 264, circostanze rutte dubbiofe, e che non fi possono chiarire. Noi sappiamo ancora, che dopo la morte d'Ingenuo Tiranno Quinto Nonio Regilliano nell'Illiti-(4) Tribil- co (2) si sollevo, e prese il titolo d' Imperadore Augusto. Costen, ficcome di fopra accennai , fece di molte prodezze contra de' Sarmati, e ricuperò l'Illirico, che per la dappocaggine di Galheno era quafi tutto perduto. Ciò dovette avvenire, prima di ufurpar l'Imperio; ma in qual tempo egh l'usurpasse, nol possiamo determinare; e noi vedremo fra poco, che anche Aureolo prese il ntolo d'Augusto nel medesimo Illirico. Per quel, che scrive Trebellio, fu un accidente, che costui fosse promosso all' Imperial Dignità da i foldati, i quali scherzando sul nome di Regilliano, trovarono che Dio gli avea dato questo nome, acciocchè divenisse Re, e per questo l'acclamarono Augusto. Ma que medesimi soldari dipoi per timore della crudeltà di Gallieno, già provata nella ribel-lion d' Ingenuo, e per le premure di que Popoli, che non volcano quel pelo addollo, diedero ad ello Regilliano la morte.

> Anno di CRISTO CCLXIII. Indizione XI. di Dionisio Papa 5. di GALLIENO Imperadore 11.

Confoli { ALBINO per la feconda volta, MASSIMO DESTRO.

REDESI, che il primo Console fosse nominato Marco, o \_ Manto Nummio Albino, perchè v'ha un' Iscrizione Romana, dove egli è chiamato Conful ordinanus iterum. Che così fosse, può (b) Aput darfi. Ma nell' antico Catalogo (b) de' Prefetti di Roma noi tro-Bucherum, viamo, che Nummio Albino eta stato Prefesto di Roma nell' An-6 Eccardum no 161. e seguito ad esercitar quella carica nell' Anno seguente, ed anche nel presente; e non sapendo noi, che sosse per anche in-

trodotto. il dare ad un folo quelle due. Dignità nel medefimo Anno , perció può reftar fospetto, che foffero due persone diverse , le non che andando innanzi cominceremo a trovare chi effendo Prefetto di Roma efercito nello stesso tempo il Consolato. Circa que th temps a Germani penetrarono colle loro scorrene fino in Itpagna. Aurelio Vittore (a), ed Eutropio (b) (crivono, che i Franchi, Po- (a) da chai poli allora della Germania, quei furono, che entrati nelle Gallie, fina vi fecero immenti faccheggi, e di la passarono nella Spugna Tar-(h) E-o-p ragonese, dove presero per forza e saccheggiarono la Capitale maro un di quel paele, cioè Tarragona, e trovata copia di navi, andatono infino a vifitar l'Affrica. Paolo Orofio (c) attefta anch' egh la (c) Padra defolazione lasciata da costoro nella Spagna, con aggiugnere, che milio, ne restavano anche a i suoi tempi le funeste memorie, e che duro per dodica Anni la perfecuzione da loro recata a quelle contrade. Fu di parere il Valetio (d), che costoro non per le Gallie, ma per (1) Pale l'Oceano passassero in lipagna, come poi fecero i Normanni nel Se Ro Franc. e slo Nono, ed Eumene (e) porge buon fondamento a questa opi-(r) ta meno mone, che sembra più verifimile, che non e il creduto loro passage. eio pir le Gallie. A queste calamità son da aggiugnere l'altre, narrate tutte in un fiato (f) da Aurelio Vittore, da Eutropio, e da O-(f) Annios rosto, ancorche non se ne sappia il tempo preciso. Cioè, che la fista delle Dacia, di cui quella, che oggi e Transilvania, era anticamente in groupe. una parte, e tutto quanto il paele, conquiltato una volta da Traia. Orgini en no, venne in potere de Barbari. Secondo Eutropio, i Quadi e i Sar mats devastarono la Pannonia. Eusebio (g) scrive, che l'occuparo- (g) Esfe. no. Orribili ancora furono i danni recati da gli Sciti, cioc da i Go-10 Carretti ti, alle Provincie dell' Europa e dell'Asia, colle quali confinavano. Trebellio Pollione ( 4 ) racconta, che cottoro s'imposfessarono della (h) racconta Tracia, devaltarono la Macedonia, e vennero ad affediar Tellaloni- Galinia. ca, oggidi Salonichi. Fu loro data battaglia nell' Acaia da Machano. General de' Romani, diverfo da colui, che abbiam veduto di fopra, e il cui vero nome probabilmente era. Margiano, di cui parletemo più abbaffo. Sconfitti fe n'andarono i Barbari. L'altro efercito di effi Goti , paffato nell' Asia , pervenne fino ad Efefo , dove dato prima il facco al celebre e ricchiffimo Tempio di Diana, pofcia lo con-questa partita, con dire, che i Goti, condutti da Respa, Veduco, activata del Turo, e Varo lor Capitani, vi faccheggiarono varie Città, incendiarono il Tempio di Diana Efefina, e pella Bitima fpogliarono e diroccarono la bella Città di Calcedonia. Carichi di bostino rel ri-

tornare a cafa, devastarono Troia ed Ilio; lasciarono i segni della loro sierezza nella Tracia, e presero la Città d'Anchialo, posta alle radici del Monte Emo, dove si fermarono molti di per que Bagni caldi, che quivi si trovavano. Dopo di che se ne tornarono a lor paesi. Ma non si contentarono di questo que Barbari. Un si gustoso mestiere li sece altre volte ritornare a i danni delle Provin-(c) Pages, cie Romane. Crede il Padre Pagi (a), che l'irruzione fuddetta de' Gott appartenga all'Anno precedente, perche fi figura celebrati allora i Decennali di Gallieno. Ma chi riferifce a quett' Anno ese feste, vi unifice ancora i pianti dell' Asia per cagion de' suddetti

In qual Anno Postumo Governator delle Gallie si rivoltasse con-

tra di Gallieno Augusto, e prendesse il titolo d' Imperadore, è tuttavia in disputa, nè so son qui per entrare in si farte liti di Critica, che il Lettore non aspetta da me . Certo è , che almen qualche tempo prima dell' Anno prefente egli ufurpo l'Imperio in quelle paru. (b) Melle-Per quanto credono gli Eruditi di ricavar dalle Medaglie (b), era il Aire in Na- fuo nome Marco Caffio Latieno Postumo, benche Trebellio Polio-(c) Trold- ne (c) il chiami Postumio . In una Iscrizione (d) da me data alla lului Pollin . ce , non Latieno , ma Latino si vede appellato . Questi era bassa-ra Ingula . ce , non Latieno , ma Latino si vede appellato . Questi era bassa-ra Ingula . ce , non Latieno , ma giunto ad essere uno de più eccellenti Capitani, re Galucio che si avesse Roma allora, uomo di singolar prudenza e gravità, (d) Thisar che con tutta la sua severità intendeva l'arte di farsi amare da i Popar 160 as poli e da i foldati. Valeriano Augusto, che sapea ben discernere i meriti delle persone, gli avea dato il governo delle Gallie, ac-

ciocche il suo valore servisse a rintuzzar l'orgogno de Franchi, e d'altre Nazioni Germaniche Trasrenane, già ufate a moleftat le Provincie Romane. Tal credito s' era egli acquistato, ch'esso Valeriano gl' inviò suo Nipote Salonino, non so se il primo, o se il secondo Figliuolo di Galliano, acciocche l'istruisse nell'arti convenerti ad un Principe e ad un Guerriero. Ma fe Postumo era dotato# tanti bei pregi , non fi trovava già in lui l'importantistimo della fedeltà. Il sapersi nelle Gallie la vita lussuriosa e scandalosa , 🕬 menava Gallieno in Roma, cagionò in que' Popoli un tal disprezio di questo Principe, auutato probabilmente anche dalle segrete 🖝

finuazioni d'effo Postumo, che pensarono a provvedersi d'un liperadore, in cui concorresse il valore e il senno, per disendersi di (e) Zeasse i nemici Germani. Avez Postumo, per relazione di Zonara (c)

danalis. sconsitto un corpo di que' Barbari, passati di qua dal Reno, e di-(f) Zofinia ftribuito a i soldati il bottino fatto (f) . Silvano Capitan delle gua-

die del giovinetto Salonino Cefare, l'obbligo ad inviar quella preda al Principe il che si forte amareggio i foldati, mal foddistatti per altro, poiche lor non piaceva di star sotto il comando di un Fanciullo, cioè d'esso Salonino, che alzato rumore proclamarono Imperadore Postumo. Il che fatto, marciarono tutti a Colonia, dove dimorava ello Salonino, gridando di voler nelle mani il l'rincipe, e Silvano, ed affediarono quella Città. Bifogno darli, e. Pollumo li fece morire amendue, aggiugnendo quest'altra taccia alla violata fede contra del fuo Sovrano. Non vi fu Popolo alcun delle Gallie, che nol riconofcesse volentieri per Imperadore, e pare, che anche le Spagne, e l'Inghilterra si sottomettessero al di lui Imperio, e tolta la tellonia, era egli ben degno di reggere Popoli. ( a ) Nello (a) Prelatina. spazio di sette Anni, che Postumo regno, anche nelle Gallie regno Palligia Di la felicità tanta era la sua moderazione e giustizia, tanto il suo la cavalore, per cui ridulle i Germani a contenersi nei lor hmiti, e sabbrico anche alcune Castella nel loro paese. Egli si trova nelle Medaglie (b) ( se pur tutte son vere ) appellato Console per la quar. (c) Model. ta volta. Avea un Figlinolo, nomato Gaio Giunio Caffio Poftu- Impresso. mo, a cui diede il titolo di Cefare, e poi quello d'Augusto Fu Poltumo il più potente e terribil avversario, che si avesse Gallieno, non tanto per la fua buona tella, quanto per l'amore, che gli portavano i Popoli delle Gallie, e per lo grande squarcio, ch'egli avea fatto dell' Imperio Romano,

On a Gallieno Augusto ( 10 non so dire in qual Anno ) con buon efercito marciò in persona contra di Postumo. Teodoro era il Generale della fua Armata. Pofero l'affedio ad una Città, dove s'era rinchiulo Poltumo; ma nel fare Gallieno la ronda intorno a quella Città, fu ferito da una faetra, e dovette ceffare per questo l'affedio. Se poi Trebellio Pollione (c) tien qualche ordine ne fuoi (c) Tribiracconti, circa questi tempi, o pur nell'Anno precedente, il medefimo Gallieno, conducendo feco due bravi Capitani, cioè Aureole, e Claudo (il qual fu poscia Imperadore) tornò di nuovo a far guerra a Postumo. Fu assora, che Postumo dichiarò Imperadore Auguño e Collega suo, Marco Aureho Piai vono Vittorino, uomo di grande abilità nel mestier della guerra, benche perduto dietro le femmine , per potere più facilmente opporti a gli storzi di Gallieno. Segurtono vari combattimenti o fraramuccie, e in una battaglia reitò anche (confitto Postumo), ma senza apparire, che per quello finistro colpo peggiorallero gli affari di lui, e ne profittassero quel di Gallieno. Parimente intorno a questi tempi un'orribil diffi ven-

tura accadde in Bifanzio. Per quanto fembra dire Trebellio, doveva effere venuto alle mani il Popolo di quella Città colla guarnigione , e prevalendo la torza de foldati , retto tagliata a pezzi quella Cittadinanza, in maniera che tutte le vecclue Famiglie vi peritono, a riferva di coloro, che o per la mercatura, o per la milizia ne erano lontani . Gallieno adunque shrigato che fu dalla guerra di Postumo, passò alla volta di Bisanzio, dove non isperava di entrare se non colla forza. Ma avendo capitolato quel Presidio, v' entrò, e poi fenza offervar la parola e il giuramento, fece uccidere tutti quanti que' foldati, che vi fi trovarono. Di là poi frettolosamente, e glorioso per quel macello, come se aveste riportata qualche gran virtoria, sen venne a Roma, dove celebro con grande è ditufata pompa il Decennio compiuto del fuo Imperio . Secon-(a) Para do il Padre Pagi (a) questa solennità si fece nel precedente Anno, of As 164 fecondo altri nel presente, perche in questo terminava esso Decennto, e fi taceano i Voti pubblici per la confervazione dall' Impe-(b) Mass. radure per un altro Decennio. Le Medaghe (b) ne parlano, ma " No senza chiarirne il tempo . Racconta lo stesso Trebellio ( , ) , che (1) Tribil Gallieno correggiato da tutto il Senato, dall' Ordine Equettre, e as Golbert. Servi, e dalle Donne, che portavano torcie e lampadi accese, processionalmente si portò al Campidoglio. Cento buoi culle corna dorate , e con gualdrappe di feta ( cofa preziofa in que tempi) le ducento bianche agnelle, andavano innanzi, per fervire a i fagrifizj. V' intervennero ancora dieci Elefanti , che fi trovavano allora in Roma, e mille e ducento Gladiatori, superbamente vestiti. V' erano carrette, che menavano ogni forta di Buffoni ed Iffrioni, ed altre nelle quali fi rapprefentavano le forze de' Ciclopi. Per tutte in fomma le strade altro non si vedeva, che Giuochi, e le acclamazioni dapertutto andavano al Cielo. Comparivano in fine centinaia di persone, fintamente vestite, chi alla Gorica, chi alla Sarmatica, ed altre con abiti da Franchi e da Perfiani. Con quella vana pompa, o sia con questa mascherata, si credeva l'inetto Principe d'importe al Popolo Romano, il quale in mezzo a gli applaufi fi burlava di lui, moltrandoli favorevole, chi a Postumo, chi a Regilliano, il qual non dovea peranche effere stato ucciso, ed altri ad Emiliano, e a Saturnino, che già si dicevano anch' esti vivoltati. I più nondimeno compiangevano la prigionia di Valeriano, a cui nulla penfava l'ingrato Figliuolo. Accadde, che conducendo-

si fra la turba de' finti Persiani anche il Re di Persia, come prigio-

niere (cosa che moveva il riso a tutti) alcuni bussoni si cacciarono fra que' Persiani, guatando attentamente ognun d'essi in viso. Interrogati, che cercassero con tanta premura, risposero: Cerchiamo il Padre del Principe. Gallieno, che mai non si risentiva all'udir parlare dell'infelice suo Padre, e solamente mutava discorso con dire a gli astanti: Cosa di buono avremo al pranzo? che sollazzi abbiam da godere oggi? Vi sarà egli sposso domani al Teatro, al Circo? avvertito della facezia di que' Bussoni, allota prese suoco; e fattili imprigionare, li condanno ad essere bruciati vivi: sentenza e spettacolo, che amareggiò sommamente il Popolo, e talmente se ne dolfero i soldati, che ne secero a suo tempo aspra vendetta.

Anno di Cristo CCLXIV. Indizione XII. di Dionisio Papa 6. di Gallieno Imperadore 12.

Confoli Publio Licinio Gallieno Augusto per la festa volta, SATURNINO.

O io prodotta un' Iscrizione (a), posta a Lucio Albinio Sa-(a) Thesaur. turnino Console, ma senza poter determinare, se ivi si par-Nov. Inscrip. li di Saturnino Console di quest' Anno. S' è fatta poco sa menzio-pag-365. ne di Saturnino, personaggio anch' esso usurpator dell' Imperio, in questi calamitosi tempi di Roma. Quel poco, che ne sappiamo l'abbiamo dal folo Trebellio Pollione (b), il quale non seppe nè pur egli (b) Talddirci altro, se non che era uomo di prudenza singolare, di vita ama-lius Pollio bile, e che avea riportato più vittorie contra de' Barbari; ma sen-Tyrannus za poter assegnare ne il tempo, ne il paese, dove l' Armata posta esp. 22. forto il suo comando gli diede la Porpora Imperiale. Probabilmente egh comandava a i confini della Scitta. Ma perchè parve nell' andar innanzi troppo severo, que' medefimi, che gli aveano dato l'Imperio, quello insieme colla vita gli tolsero. Maraviglia è, come quello Storico, ed altri sì vicini a questi tempi, sì poco sapesfero di quegli avvenimenti. Per quel che riguarda Emiliano, mentovato anch'esso poco sa da Trebellio Pollione, non è peranche stabilita la ferie de' fuoi Nomi , perchè le poche Medaglie , che s'hanno di lui, lasciano dubbi d'impostura. Vien creduto non diverso da quell' Emiliano, che per attestato di San Dionisio Alessandrino (c), Hist. Ec. les. perleguito malamente i Cristiani in Egitto. Era egli Generale dell' lie 7. 5 in Tomo II.

(a) Trabelles armi Romane in quelle steffe Provincie, ( a ) quando insorta um Policia To- briga, per avere un soldato battuto un Servo, a cui era scappato detto, effere migliore le scarpe sue, che quelle de Soldan: la Plebe Alesfandrina, solita per ogni bagatella a muoversi, e a far fedizione, s'accruppò, è con armi e faffi andò infuriata a trovar Emiliano, regalandolo ancora d'alcune fatfate. Dicono, ch'egi. non trovalle altro scampo, che quello di farsi dichiarar Imperadore, per poter comandare a bacchetta, le farfi più rispettare . Per quel tempo, ch' egliregnò, tenne con vigore l'Imperio, e vilito la Tebaide, e tutto l'Egitto, mettendo buon ordine dapertutto. Ma fpedito colà da. Gallieno un efercito fotto il comando di *Teolog*, Emiliano nel punto, che fi preparava a far una fpedizione contro a gl'Indiani, fu prefo, e ftrangolato in prigione. Voleva poi Galheno creat Teodoro Proconfule dell'Egitto, acciocche godesse più autorita e balla, ma ne fu ritenuto da i Sacerdoti, perchè v'era una predizione, che allora l'Egitto tornerebbe in libertà, quando v' entraffero i fafci Confolari , che fi davano a i Proconfoli, e 🕸 Pretefta de Romani. Trebellio Politone cità per teftimonio di 🕬 Cicerone e Procolo Grammatico. Il tempo, in cui Emiliano alarpala Porpora, e perdè la vita, indarno fiva ora cercando. Lo della Polhone nel precedente Anno parlò di Aureolo, come di perfossi già ribellata contra di Gallieno Augusto. Per questa ragione metu io fulla feena costui nell' Anno presente, benche trovi qui imbroghati non poco i conti di quello lilorico. (6) Sembra, ch'eglipro-(b) Idea 3. ponga la di lui ribellione avvenuta non molto dopo la cattività di Valenano Imperadore; e perciocche dipoi a vede, ch' egh combattè in favor di Galheno contra di Macriano, ed anzi poco fa in compagnia del medefimo Gallieno l'abbiam veduto far guerra a Pollumo: non fi può gia facilmente credere, che cosi presto egli fi rivoltaffe. Politione l'acconcia, con dire, che Gallieno fece pace coa Aureolo, e di lui si servì poscia contra di Postumo. Altri sono stati d'avviso, che il prendesse per Collega nell' Imperio, per abbattere col braccio di lui gli altri Tiranni: tutte cofe improbabili pref-(c) Zefeur fo chi fa le gelofie e le diffidenze de i Dominanti . Zofimo (c) nice rifce la rivolta d'effo Aureolo all' Anno 167 ed in cio e feguito 44 Mentale glie (e), che restano d'esso Tiranno, si vede, ch' egli era appellalirico fu a lui conferito da Gallieno, ma egli guadagnari gli anio: de foldatt, fifece acclamat Imperadore. Se dice il vero il foprato-

tara

tato Trebellio Pollione (a), nell'Anno precedente Odenato Re de' (a) Trabellias Palmireni ottenne l'Imperio di tutto l'Oriente. Riferbo io le no- Gallione. time di questo infigne Personaggio all' Anno seguente.

> Anno di CRISTO CCLXV. Indizione XIII. di Dionisto Papa 7. di GALLIENO Imperadore 13.

Public Licinio V aleriano per la feconda Volta,
LUCIO CESONIO LUCILIO MACRO RUFI-

L primo Console, cioè Valeriano, comunemente vien creduto il Fratello di Gallieno Augusto, con opinione, ch' egli nell' Anno 259, fosse stato Console sustituito. Tempo è oramai di parlare di Odenato, il cui nome si rende ben celebre per le imprese da lui fatte in servigio dell'Imperio Romano in Oriente. Egli ( t ) era (b) Agaillas nato in Palmira, Città nobile della Fenicia, non lungi dall' Eufra- La Hair te, delle cui rovine ed antichità han rapportato molte notizie in questi ultimi tempi i viaggiatori Inglesi. Ch' egli sosse solamente Cittadino e Decurione in quella Città , lo serive Eusebio (c). Ciò (c) Enfetius vien anche confermato da Zolimo (d), il quale nondimeno aggiu in Chronic gne, aver egli avuto delle milizie proprie: il che sen bra indicare, lib. 1 aprili proprie: ch'egli fosse uno de' Principi de Saraceni abitanti verso l'Eufrate, e Collegati de' Romani, (iccome ancora fu di parere Procopio ( e ). (e) Procepus Fece Dio nascere in questi tempi un uomo tale, per umiliar l'orgo- 4 Bello Perf. glio di Sapore Re della Persia, che dopo la gran vergogna inferita a i Romani, col fare fuo Schiavo il loro Imperador Vateriano, pareva in istato di assorbit tutte le Provincie Romane dell'Oriente. Avea Odenaso (f) in sua gioventu fatto il noviziato della guerra (f) Intellius nella caccia delle fiere, prendendo Lioni, Pardi, Orfi, ed altri ani- giat Tyranz. mali felvatici, ed indurando il corpo a i venti e alle pioggie. Ve- 44. 44. deto ch' egli ebbe divenuto formidabile a tutto I Oriente il Re Sapore per le vittorie guadagnate sopra i Romani, abbiamo da Pietro Patrizio (g), che per comperarii la buona grazia di quel Regnan- (6) Patrizi te, gl' inviò molti Camelli, carichi di prezioni regali, con lettera Legationi. di tutta sommessione e rispetto. All'alterigia di Sapore, ( male or- Tim. 1 H.f. dinario de i gran Tiranni dell' Oriente ) parve un'infolenza l' atto By puint. d'Odenato, che essendo persona privata, avesse osato di scriver-

gli , fenza prefentarii egit in perfona al foglio fuo . Il perchè ftracciò quella Lettera, fece gittar nel Fiume que' prefenti, e diffe a i Mesti, ch'egli saprebbe ben insegnar le creanze al loro Signore, e come un par suo dovea trattare con chi era suo Padrone, e che sterminerebbe lui colla fua famiglia e Patria. Contuttoció s'egli bramava un gaftigo men rigorofo, venille a proftrarfi a i fuoi piedà colle mani legate. Fu allora, che Odenato non sapendo digerar tanta boria, nè tollerar le mal meritate minaccie del barbaro Re-(a) Zames gnante, si gitto affatto nel partito de' Romani. Zonara (x) sersve , effer egli stato quello , che nella Mesopotamia assedio in Emela Queto Fighuolo di Macnano Tiranno, ed il fece uccidere. Da (5) 7mm lui parimente (b) tolta fu la vita a Balifia usurpatore anch' esso com dell'Imperio in Oriente. Appresso mosse una fiera guerra al Re di Perfia, ricupero Nifibi, e Carre, e tutta la Mesopotamia. S' era egli dato il vanto di voler anche cavar dalle mani de' Perfiani il prigionier Valeriano, e perciocché mostrava in tutto dipendenza da Gallieno Augusto, ed ubbidienza a gli ordini che venivano da lui, fu creato Governatore e Generale dell' Oriente da ello Imperadore.

Avvennero questi fatti ne gli Anni addierro .

Tyranau. AND THE

Cur Odenato anche prima di quell'Anno entrato nelle terre de' Perfiant, grande strage facesse di loro, ed arrivasse fino a Ctebfonte, Capitale allora di quella Monarchia, fi può raccogliere da (c) zomo (c), e da Trebellio Pollione. (d). Ma verso questi tempi egli (4) Fried di nuovo più potente e risoluto che mai , torno addosso ai Persiani , la Persiani e mise l'assedio a Ctesisonte. Molti combattimenti , saccheggi di Galliere. & tutto quel pacfe, e macello incredibile della nemica gente, tu ivi fatto. Ma perchè tutti i Satrapi, della Perfia fi unirono per la comune difefa , non potè far crollare a i fuoi voleri quella Metropoli . Portate intanto a Gallieno le nuove, qualmente Odenato, dopo aver liberata da Perfiani la Melopotamia, era giunto fotto Ctelifonte, avea messo in suga il Re Sapore, presi molti di que Satrapi , e fatta strage di que' Barbari - per consiglio di Valenano suo fratello, e di Lucalo suo Parente, che abbiam veduto Confoli ordinae) nell' Anno presente, a motivo di maggiormente attaccare Odenato a gl' interesti del Romano Imperio, gli diede il titulo d' Anguflo, dichiarandolo (uo Collega, ed ordinando, che fi batteffero Mo-(e) Gabrer, nete in onore di lui , delle quali alcune ancora ne restano (e). A molu dovette parere ftrana una tal rifoluzione, perchè reftava giu-Afficatamente in mano ad Odenato, Principe Braniero, futto l' Oriente, e pure, se dice il vero Trebellio Pollione, il Senato e

Komfa. Legiona.

tutto

tutto il Popolo Romano sommamente lodarono questo fatto, probablimente sperando, che andasse a terra l'inetto Gallieno, e che questo valoroso Fenicio avesse poi da rimettere in buon sesto il troppo sfasciato Imperio Romano. E ció basti per ora di Odenato. Benchè non si sappia il tempo preciso, in cui anche Trebelliano non volle essere da meno di tanti altri usurpatori dell' Imperio (a), pu- (a) Tribel-re ne parleremo quì. Solamente noi sappiamo, che costui, nomi- sin Pollicia Galliera, nato Gaio Annio Trebelliano in qualche Medaglia (b) (le pur son 6 in Trigim. legittime le Medaglie di lui ) trovando nell'Isauria quel Popolo mal-Tyrani e i contento di Gallieno, e bramoso di un Condottiere, prese il titolo & Mediolosis d' Imperadore, e nella Rocca d'Isaura si fabbricò un Palazzo. Fra Numsimat que' luoghi stretti del Monte Tauro si mantenne egli per qualche Imperator. tempo, ma speditogli contro da Gallieno, Causifoleo Egiziano, Fratello di quel Teodoto, che avea preso Emiliano Tiranno dell' Egitto, ebbe maniera di tirarlo a campagna aperta, di dargli battaglia, di sconfiggerlo, e di levargli la vita. Maque Popoli per paura de' gastight continuarono nella lor ribellione e libertà, ne si poterono per gran tempo, e forse mai più, rimettere all' ubbidienza della Repubblica Romana. Ne pure all'Affrica mancarono i suoi disastri . (c) Quivi per cura di Vibio Passieno Proconsole , e di Fa- (c) Trebellian bio Pomponiano General dell' Armi a 1 confini della Libia, fu creato Pollio in Imperadore un Tuo Cornelio Celfo semplice Tribuno, e vestito Togot. colla Porpora Imperiale da una Galliena Cugina del medefimo Gallieno Augusto. Ma non passarono sette dì, che costus su uccifo, il suo corpo dato a i cani, ed impiccata l'effigie sua, per opera del Popolo di Sicca, il quale s'era mantenuto fedele a Gallieno. Abbiamo un' licrizione (d) comprovante, ch'esso Gallieno tece in (d) Pannia. quest' Anno rifabbricar la mura di Verona, perlocché quelle Card in Fast Conf. quest' Anno rifabbricar le mura di Verona, perlocche quella Città Messous Veprese al utolo di Galleniana. Il lavoro su cominciato a di 3. d'Apri-res. illustrat. le, e terminato nel di 4. di Dicembre. Dovea servire quella Città d'antemurale a gl'insulti de' Germani. A' tempi del gran Pompeo (e) lecone era essa divenuta Colonia de Romani; (e) ma scaduta per le guer- la Panegra. re, trovo miracolosamente un rittoratore un questo si disattento es e. e scioperato Augusto.

## Annali D'Italia. 218

Anno di Cristo cclavi. Indizione xiv. di Dionisio Papa 8. di GALLIENO Imperadore 14.

Public Licinio Gallieno Augusto per Confoli { SABINILLO. la fettima volta,

Gellien.

En gli nuovi Tiranni, che ogni di faltavano fuori, conquaffato era l'Imperio Romano, ma pocoparea, che se ne afflig-(a) Total-gesse la testa leggiera di Gallieno Imperadore. (a) Quando gli giunon potremo not vivere fenza il lino d' Eguto ? Veniva un altro a dirgli le orribili scorrerie fatte da gli Sciti nell' Asia, e i tremuoti, che aveano in quelle parti diroccate le Città , rispondeva . Non potremo not far fenza le loro spume di netro, per lavaret? Udita la perdita delle Gallie, se ne rise, dicendo: Sio a vedere, che la Repubblica sia sbrigata, se non verran più le tele di Arras . Così quello Imperadore con aria di Filosofo, ma con vera dappocaggine e floltizia di Principe. È intanto le applicazioni fue più ferie erano dietro alla cucina e alle tavole, per mangiat bene, e ber meglio. e a foddistar le strenate voglie della libidine fua, e a far comparte di luffo ditufato , fenza prenderfi penfiero del pubblico governo ; e fenza metterii affanno di tante ribellioni e difastri, che fioccavano da tutte le bande ful Romano Imperio . Abbiamo da Aurelio Vitto-(b) Anthur re (b), ch' egli oltre alla Moglie Salonina Augusta, teneva varie Vidor in E. Concubine, fra le quali la principale su Pipa, Figlipola del Re de Marcomanni , per ottenere la quale cedette ad ello Re una parte della Pannonia superiore. E questa sua trascuraggine appunto era quella , che animava or questo or quello ad alzar bandiera conrra di lui, e ad ufurpare il nome d'Imperadore. Trovò egli nondimeno un ingegnoso spediente, per mettere freno all'esaltazione di (c) Aprelias nuovi Augusti, (c) e su quello di proibir da li innanzi, che i Senaperchè diffidava di chiunque era in credito, e poteva aspirare all' Imperio , o muover altri a liberarfi da lui . Ufo fude gli altri Augufti di condur fempre feco ne' viaggi e nelle guerre un numero feelto di Senatori , che formavano il loro Configlio , e mantenevano ne' Popoli e nelle Soldatefche il rispetto dovuto al Senato , e coman-

gelouid.

davano bene spesso le Armate. Tutto il contratto sece Gallieno. E di qui poi venne, che avvezzatifi i Senatori a goderfi in pace a lor posti e beni, e a risparmiar le fatiche, i pericoli, e le sedizioni della milizia, più non cercarono di far caffare quella Legge di Gallieno: perlocche fempre più venne calando la loro fiima ed autorità , e crebbe l'infolenza di chi comandava e maneggiava le armi.

INTORNO a questi tempi pare, che succedesse nelle Gallie il fine di Postumo, ilato per più Anni Tiranno, o sia Imperadore in quelle parti, dove ancora avea preso il Quarto Consolato. Scrivono (4), ch'egh mantenne sempre que' Popoli in istato felice, mer- (a) Toda-ce del suo senno e valore, ed era anche universalmente amato e rispettato. Tuttavia si sollevò contra di lui Lucio Eliano, che prese Tresmi il titolo d'*Imperadore* in Magonza . Eutropio (b) ferive, che aven- 🚧 🙉 do Postumo presa quella Città, per non aver voluto abbandonare (b) Easte. il facco a i foldati, cofforo l'incesfero insieme col giovane. Postumo fuo Figliuolo. Ho so con Aurelio Vittore appellato Eliano, l'emulo che fi rivolto contro di lui, ma quelti infallibilmente non è fe non quel personaggio, che da Trebellio Polhone (c) vien chiamato (c) Trebellio Lolliano, e tale ancora si trova il suo nome presto d'Eutropio. and rap. a. Postumo, secondo il suddetto Polhone, per maneggi segreti d'esso Lolliano perdè la vira; ed e certo, che questi sopras visse a Postumo. Dicono, ch'egli fu accettato per Imperadore da una parte delle Galhe , che fece di gran bene alle Città di quelle contrade, e che rifabbrico vari Luoghi di la dal Reno. Ma che ? Vittorino, Figliuoio di Vittoria, già preso per Collega dell'Imperio da Postumo, gli fece guerra, e peggiore gliela fecero i fuoi foldati, perchè annoiati dalle troppe fatiche, alle quali continuamente gli obbligava, gli tolfero la vita. Trovanti Medaglie (d), dove egli e chiamato (4) #66-Lucio Eliano, ed Aulo Pomponio Eliano, altre le ne rapportano min lapor. col nome di Spurio Servillio Loltiaro. O l' une lo l'altre fono mere impolture, quando ancora non fieno rutte. Sicche Marca Aurela Vittorina restà solo possessor delle Gallie. Ma costus (2) con tut- (e) Tobate le belle don d'uomo grave, clemente, economo, ed efattor for Police della disciplina militare, portava nell'ossa im vizio, che desigrava tutte le fue virtà , cioè una sfrenara libidine , per cui niun rifpetto portava a i talami de'fuoi foldati . Ne riporto anche il gaffigo. (f) Trovandoli egli in Colonia, un Cancelliere dell'efercito, (f) 4006irritato contra di lui per la violenza ufata a fua Moglie, effendofi 🏣 🛎 congrurato con altri, l'ucculero. Il fanciullo Vittorino di lui Figliuolo, fu allora dichiarato Cefare da Vittoria, o fia Vittorina, Avo-

la fua paterna / ma-nella stessa maniera che il Padre, fu anch'esti

Manfan. Emperator.

(b) Europ. (c) Trobal ы Тызык Tyrun. Tap. y.

ammazzato da i medefimi foldati . Così Trebellio Pollione, il quale , se son vere le Medaglie inferite dal Goltzio e dal Mezzabar-(a) Game, ba (a), mai informato fi scuopre di quegli affari. In esse medaghe veggiamo appellato questo Fanciullo Gaio Piavio Vittorino, e nos già col solo titolo di Cesure, ma bensi d'Imperadore Augusto. Se sosse vero il racconto di Pollione, nonvi resto tempo da battere Monere in onore di questo picciolo Augusto. Il punto sta , che siamo ben ficuri d' effere quelle Monete fattura indubitata dell'Antichità Certamente è lecito il dubitarne. Dopo i due Vittorini, l'Impeno delle Gallie fu da quelle miliaie conferito ad un Mario, già lato fabbro ferraio. Eutropio (6) mette l'efaltazion di costiu fra Latlieno, e Vittorino. Trebellio Pollione (c) dopo Vittorino. Era costui falito in alto ne' posti militari per l'estrema sua forza , di ciu alcune pruove rapporta Pollione. Ma un foldato, già di lui garzone nella bottega del fuo mestiero, vedendosi sprezzato da lui, o prima o dopo l'ulurpato Imperio, due o tre giorni dopo la di lui promozione . col ferro lo stese morto a terra, dicendo nel medelimo tempo. Questa è la spada, che su di eua man sabbricasti. Allora Vittoria, Madre del vecchio Vittorino, che volea pur confervare l'acquitata fua autorità nelle Gallie, a forza di danaro induffe i foldati a proclamar Imperadore, forfe nell' Anno feguente, Tetrico, fuo parente. Senatore Romano, e Governatore dell'Aquitania, Provin-1) Golger cia delle Gallic. Questi nelle Medaglie (1) si trova nominato Publ a Pivefa, o fecondo un liferizione, Pelurio Tarico, con appa-

renza, che alcuna d'esse memorie patisca eccezione. Dicono, ch' egh era anche flato Confole, e che portatagli quetta heta nuova a Bordeos, quivi prese la Porpora. Suo Figlinolo Gaio Pacievio Pivefo Teinco, ancorché allora fanciullo, fu creato Cefore dalla fuddetta Vittoria, la quale appresso ( non si sa in qual Anno ) termino a fuoi giorni, aiutata, per quanto ne corfe la voce, dal medenno Tetrico, al quale piaceva di comandare, e non d'effere comandato da lei. Continuò dipoi Tetrico la fua fignoria non folamente mile Gallie , ma anche nelle Spagne , fino a' tempi di Aureliano Au-(e) Paper, gusto, siccome allora diremo. Fu di parere il Pagi (e), che Posto-Entre Barre ino regnaffe nelle Gallie fino all'Anno fecondo di Ciaudio Imperadore. Non mancano ragioni ad altri per crederlo uccifo fotto Gab lieno. La lite non è peranche decisa, ne certo si può ben chiarite il

tempo di tante rivoluzioni fuccedute in quelle contrado.

Anno

Anno di CRISTO CCLEVII. Indizione XV. di Dionisio Papa 9. di GALLIENO Imperadore 15.

Confol ( PATERNO, ed ARCESTLAO.

F In Oriente, mosteava benel mesona and dichiarato Augusto in Oriente, mostrava bensi unione con Gallieno Imperadore, ma verifimilmente fi facea conofcere per folo Padrone delle Provincie Romane dell'Afia . Seguitava egli a far vigorofamente guerra a i Perfiant, quando fu uccito. Si disputa tuttavia inforno al rempo, al luogo, e all'uccifore. Chi crede fucceduta la di lui morte nell Anno precedente, chi nel prefente. Certo è, che circa queth temps i Goti, o tieno gli. Sciri fecero un'irruzione nell'Alia (a), (a) Tiest e giunfero fino ad Eraclea, faccheggiando tutto il paefe. Secondo in Galliero Sincello (6) Odensio prefe la rifolazione di portar l'armi contra di co- (6 symmu storo, e giunto ad Eraclea, vi su ferito emorto. Zosimo (c) all' "High incontro ferive, che gli foggiornava in Emela, dove celebrando 24, 147 15 un non so qual giorno natalizio, a tradimento refto privato di vita. V'ha chi il fa uccifo ( d) da un altro Odenato fuo Nipote , chi da Meo- (4) Zerem mio suo Cugino, e sospettò anche taluno, che Zenobia sua Moglie in decable tenesse mano al misfatto per gelotia di veder anteposto a' propri Figliuoli Ezode, nato da una prima Moglic ad esto Odenato, e da lui creato Augusto. Certo è , che quello Erode , nominato anche Erodiano in qualche Medaglia, della cui legittimità non so, se posfiam dubitate, perde anch'egli la vitacol Padre. Era giovane portato al luffo, alla magnificenza, a i piaceri, e il Padre gli lasciava far tutto. Equesto intelice fine ebbe Odenato, Principe de più gloriofi del Levante, perche gran flagello de Perfiani, e perche confervò all'Imperio Romano le pericolanti. Provincie dell'Afia. Attivo Trebeliio Pollione ( e ) a dire, che Dio veramente fi mostro ira- (e Diame. to contra del Popolo Romano, perchè toltogia Falenano Augusto, Trom. n in gli conferso Odenato. Egli intanto il metre Tra Titanni, ma Trime Con inginira al vero, e contraddicendo a se ftello. (1) Quanto a Mes- (1) The mio, che lo tleffo Pollione ci rappretenta come d'accordo con Zeno- in a bia, per rogliere la vira a Odenato, dicono, che fu con contenfo di lei proclamato [mperadore], ma non andò molto , che i foldati naufeati per la di lui sporca luffuria, gli levarono insieme coll'Imperio la vita. Lasció Odenato dopo di sè tre Figliuoli, cioc Herea-Toma II.

nuno , Timoleo , ed Uhaballaso , che presero il titolo d'Augusti , (a) Galem, e fi trovano mentovati nelle Medaglie (a). Ma perciocche erano in età non ancor capace di governo, Seiumia Zenotia lor Madre Augusta prese essa le redini a nome de' Figliuoli, siccome Donnavirile , e fece dipoi varie gloriofe imprefe , del che parleremo andando innanzi.

Dissi, che gli Sciti, o vogliam dire i Goti, aveano portata la desolazione in varie Provincie dell' Afia, e mastimamente della Cap-(b) Indid-padocia. (b) Ora fi vuol aggiugnere, che coftoro, udito, cheloro es Gallien. li apprellava colle sue armi O lenato Augusto, non vollero gua aspettarlo, e si affrettarono, per tornarlene a i loro paesi coll'immento bottino fatto. Nondimeno ful Mar Nero ne perirono non pochi " perche affaliri dalle truppe e navi Romane. Ma non paíso gran tempo , che entrati per le bocche del Danubio nelle Terre dell'Imperio , vi fecero un Mondo di mali . Sulle rive del Mar Nero fu data: loro una rotta dalla guarnigione Romana di Bifanzio, ma fenza che cestastero per quetto dal bottinare in quelle parti. Ne da lor soli vennero cotanti affanni . Anche gli Eruli patfati dalla Palude Meotide nel Mar Nero con cinquecento vele fotto il comando di Naulobat loro Capitano, per mare vennero fino a Bifanzio e a Crifopoli, la una battaglia loro data rellò fuperiore l'efercito Romano, e però (c) Table tumultuolamente fi ritirarono . (c) Ma ecco tornar di nuovo i Goti, che fon chiamati Sciti da altri , i quali andati alla ricca Città i di Cizico, la spogliarono, Indi si portarono alle Isole di Lenno e di Sucro nell'Arcipelago, ed arrivati fino all'infigne Città di Atene, la bruciarono, con far lo stesso barbaro trattamento a Compto, Sparta , Argo, e a quafi tutta l' Acaia, fenza trovar perfona , che ofaffe di loro opporti . Tuttavia melliti gli Ateniefi in una imbofcata, con aver per loro Capitano Desippo liborico, ne fecero un gran macello. (Si vedrà qui fotto all'Anno 269 un'altra prefa di Atene, e forfe folamente a que tempi e da riferire la disgrazia di quella. Città ...) E pure non finì la faccenda, che (correndo per l'Epiro , per l'Acamania , e per la Beozia, recarono anche a quelle parti de i gran malan-(4) Zonara (4) fembra riferir quello flagello a i tempi di Claudio fuccessor di Gallieno. Mentre si fiero temporale spremeva da ognibanda le grida de i Popoli afflitti, non pore di meno, che non fi ivegliaffe l'Imperador Gallieno, e non fi moveffe da Roma, per accorrere al foccorfo delle matconcie Provincie. Agrivato , ch' egli fu nell'Illirico, non pochi di que Barbiri caddero fotto le spade Romane l'aonde gli altri prefero la fuga pel Minte Gefface. Mer-

u Police

Sympolius

Zones

ziano, ed Eracliano suoi Capitani con altre prodezze liberarono in fine da que Barbari le Provincie dell'Imperio. Ebbe parte in tali imprete anche Claudio, che su dipoi Imperadore, e i due primi Generali divisando fra loro, come si potesse sollevar la Repubblica dall'inetto e crudel governo di Galliego, mifero per tempo gli occhi fopra di effo Claudio, per adornarlo della Porpora Imperiale. Diede probabilmente la spinta a questi lor disegni d'essere a mio credere succeduto in questi tempi ciò, che narra Trebellio Pollione (a) con dire, che quando si credeva, che Gallieno fosse ito coll' (a) Intessus esercito per cacciare i Barbari, egli si fermò ad Atene per la vani. Pollio sa Gallieno. tà di prendere la Cittadinanza di quell'illustre Città, di esercitar ivi la carica di Arconte, cioè del Magistrato supremo, di esserar-rolato fra i Giudici dell' Areopago, e di assistere a tutti i loro sagrifizi, con vitupero della Dignità Imperiale. Poco fa ho detto . poterti dubitare, che non accadelle verso questi tempi la presa e l' incendio d'Atene. Viene maggiormente confermato questo dubbio dall' andata colà di Gallieno. Questa ridicola gloria, questa trascuratezza de' pubblici affari nel bifogno, in cui fi trovavano allora le Provincie Romane, fece perdere a i foldati la pazienza e il rispetto verso di un Principe si disattento e vile, e trattar fra loro di eleggere un degno Imperador di Roma. Lo seppe Gallieno, cercò di placarli, e non potendo, ne fece uccidere qualche mighaio i rifoluzione, che indusse anche i Generali a desiderar e proccurare la di lui rovina , come vedremo all' Anno feguente .

> Anno di Cristo cclaviii. Indizione i. di Dionisio Papa 10. di CLAUDIO IL Imperadore 1.

Confolt { PATERNO per la seconda volta, MARINIANO.

On si crede, che questo Paterno Console fosse quello stesso, che nell'Anno precedente esercito il Consolato ordinario, perchè non folevano le persone private goder quell' insigne Dignità due anni di fila, come ralor faccano gli Augusti. Petronio Volusiano bensì, stato Presetto di Roma nell' Anno precedente, continuò in quella carica anche nel presente. Abbiam parlato di sopra di Manio Acilio Aureolo, Generale della Cavalleria Romana nell'Illirico, nomo di gran valore nell'armi. Ribellossi anch'egli al pari di

di dem.

stadem.

tanti altri contro al disprezzato Gallieno ; e chi si attiene a Trebel-(a) Freid- lio Pollione (a), mette la di lui rivolta tino nell'Anno 161. Ma di lui Pollio in gran lunga maggior apparenza di verità ha il racconto di Zofi-(b) Zyour mo (b), seguitato da Zonara (c), che riferisce all' Anno precedente, l'aver egli preso il titolo d'Imperadore. Allorche Galiteno (c) Zeagrat fi trovava nella Mesia, o pur nella Grecia, per timore, che Postuma, Imperadore, o ha Tiranno nelle Gallie, o pur chi era fucceduto a lui, non profittaffe della di lui lontananza, ordino ad Aureoto di venir colle tue mitizie a Milano , e di far abortire i difegni di chi governava le Gailie. Venne Aureolo, e meglio chiarito del discredito, in cui era Gallieno, e che le Gallie per la morte di Postumo, e per le mutazioni feguire, in vece di dar gelofia all'Italia, pareano disposte ad effere vinte : credette esfere questo il tempo di sahre ful Trono . Ne pervennero gli avvifi a Gallieno, che conofeiuta la gravità del pericolo, a gran giornate fe ne tornò in Italia, e (d) Apriline a direttura marciò contra di Aureolo. (d) Avendolo (confitto, e Vidente E- ferito in un fatto d'armi, l'obbligò a ritiratti a Milano, Città, che (e) Zormes appresso su da lui assediata. (e) Accadde in occasion di quella battaglia, che l'Imperadrice Comelia Salonina corfe pericolo d'effere prefada' nemici, perché avendo essi osservato, come poca guardia fi faceva nel Campo di Galheno, arrivarono fino al Padiglione di lui, dove dimorava essa Imperadrice. Trovavasi ivi per avventura un foldato, il quale era dietro a eucire una fua vejte . Coffuj al comparir de' nemici, dato di piglio allo feudo e allo flocco, contal ferocia due ne percoffe, che gli altri giudicarono meglio di retrocedere. Intanto venne a rinforzar l'efercito di Gallieno, Marziano Generale, ch' egli avea lasciato neila Mesia o nella Tracia. contra del Goti. Erachano Prefetto del Pretorio, vi giunto anch'egli. con della cavaderia. Zonara il chiama non Eracliano, ma Aurelia-#0, il quale fui per Imperadore .

ORA quelli Generali in vece di condurre a fine l'affedio di Milano, piattoito andavano concerrando di levar dal Mondo il malvo-(f) Trabal luto Gallieno . (f) Ne diede Marziano l'incumbenza a Cecrope , o ба Селорю, Capitano del Dalmatini, uomo coraggioso, che arditamente preie l'impegno, con lufingarfi di poter egli effere affunto all'Imperio. Ma qui , fecondo il folito , difcordano fra loro (g) Austra gli Scrittori. Aureho Vittore (g) (crive, che Aureolo vedendofi a Factor shed. mal partito, ebbe mamera di contraffare una Lettera o Carta, come scritta da Gallieno , in cui erano notati i principali Ut ziali dell' Asmata, ch'egli intendeva di voler far morire quafi fuoi traditori.

Questa Carta trovata da gl' interessati, li spronò a rimediare al proprio pericolo colla morte di Gallieno. Margiano, ed Eracliano furono i principali de congiurati, ma non mega Trebellio Pollione (4), che anche Claudio non tenesse mano a questo trattato. Sem- (2) Traisfbra nondimeno più verifimile il dirfi da Zonara (6), che avendo la filla molto prima quegli Ufiziali tramata la congiura contra di Gallie: (b) Zott il no, ed essendo traspirara questa mena, eglino si affrettarono ad in Annalis. eseguirla, e la maniera fu la seguente. Una notte mentre Gallieno cenava, o pure se n'era ito a dormire, Eracliano, e Cecrope comparvero affannati a dirgli, che Aureolo con tutte le fue forze faceva una fortita. Gallieno spaventato si fatosto armare, e montato a cavallo esce della tenda , movendo all'armi le foldateiche. In quella confutione ed ofcurità Cecrope fe gli appresso, e l'uccife. Altri vegliono, che un dardo feagliato non ti sa da chi, gli levaffe la vita, ed altri, ch' egh fosse morto in letto. Non merita certo fede il diru da Aurelio Vittore (e), che Gallieno ferito invialle () Aurelies prima di morire le Infegne Imperiali a Claudia, foggiornante al-pière. lora in Pavia. Comunque sia, questo miserabil fine ebbe la vita di Gallieno, e perciocche la nuova d'effer stato dipoi eletto. Imperadore Claudio (d), is seppe in Roma nel di 24, di Marzo, da cio (d) Intelcon sicurezza racca ghamo, che la morte di esso dovette succedere andene alquanti gi stoi prima. Parimente sappiamo, che Valcuano di lui Fratello, il quale da alcuni fu creduto, ma con poco fondamento, ornato del titolo di Cefare, ed anche di Augusto, e il giovane Gal-Geno, di lui Figliuolo, già dichiarato Cefure, restarono involti in quello naufragio, ed ammazzati nelle vicinanze di Milano. V'ha chi li tiene privati di vita in Roma. In fomma noi troviamo ffrapazzata di molto in questi tempi la Storia Italiana, senza sapere, a chi attenerci fenza pericolo di errare. Aurelio Vittore (e) aggiu- (e) dirella gne, che portata la nuova dell'uccifo Gallieno a Roma, il Popolo Pitto delle si sfogo con infinite imprecazioni contra di lui, e il Senato fcaricò l'odio tuo contra de fuoi Ministri e Parenti, facendogli precipitar già per le teale Gemonie. Claudio succeduto nell Imperio, ordino dipor, che non si recasse molestia a gli altri, che aveano schivato il prin o surore della burasca. E per far conoscere, o dar ad incendere , c'i egli non s' era milchiato nella morte di Gallieno, mandò il di lui Corpo, per quanto fi crede, a Roma, e comando, che un siscreditato Augusto fosse messo nel numero de gli. Dir il che si deduce da qualche rara Medagha, dove gli e dato il titolo di Divo. Ma fiamo noi ben certi, che antiche fieno e legittime tutte le Medaglie, che si chiamano rare, e raristime? Noi certo non leggiamo. che Claudio punisse alcuno per la morre data ad esso Galheno.

Dono la Tragedia di quetto Imperadore i foldati, che l'aveano odiato vivo , mostrarono di compiagnerlo estinto , e ne facevano elogi, con apparenza diformar una fedizione non già per vendicarlo , ma con difegno di dare un gran facco in tal congiuntura a chi (a) Tind- non le l'aspettava. (a) Per frenare la loro insolenza, Marziana, e

Gollieno.

4- Maduelach Aunifrate. Importated

lins Pollie en Claudia.

gli altri Generali fi appigliarono al folito lenitivo della moneta. Pero loto promifero venti pezzi d'oro per teffa , e non tardarono a sborfarli, perche Gallieno avea lasciato un ricco tesoro. Questa rugiada imorzò tutto il loto fuoco, e concorfero anch'essi a dichiarar Gallieno un Tiranno, e ad accettar Claudio per Imperadore. Quanto (b) Georgia a questo Principe, noi il troviamo nominato nelle Medaglie (b) Marco Aurelio Claudio, e non già Flavio, come l' intitola Trebelho Pollione, ed oggidt vien comunemente da noi conofciuto e mentovato col nome di Claudio II. e più fovente di Ciaudio il Gottes. (c) Trebe. Il suddetto Trebellio (c), che si ssorzò di esaltarlo dapertutto, perché scriveva a Costanuno Augusto, la cui Avola Claudia era stata Figlia di Ce spo Fratello di esso Claudio, tuttavia non seppe trovare, che la nobilia del fangue fosse un pregio di Claudio. Era egli nato nell'Illimo, ci, è nella Dalmazia, o nella Dardania, Provitie d'effo Illitico, nell'Anno di Cristo 274. o nel 215. nel di 20. di Marzo. Le sue belle don , le sue molte Virtù per la scala de' gradi militari il portarono in fine all'Imperio . S' egli aveffe Meghe non fi sa , certo non ebbe Figliuoli . Due erano i fuoi Fratelli , cioè Quintillo, che succedette a lui nell'Imperio, e Cospo, dal quale poco fa diffi difeendente per via d'una fua Figliuola Costantino il Grande. Coffantina obbe anche nome una di Iui Sorella. Sotto l' Imperador Decio cominció egli la carriera de' fuoi onori, e creato Tribuno ebbe la guardia del passo delle Termopile; e sotto Valeriano il comando della quinta. Legione nella Soria, con falario da Generale , poscia il Generalato dell' armi in tutto l'Illirico . Trebellio Politone rapporta una Lettera di Gallieno , in cui mostra molto affanno dell'effer egli in cartivo concetto di Claudio, e la premisra di placarlo: al qual fine spedì ancora molti regali. La verbà (1) Men 4 fi è , che tutti gli Scrittori (d) , e fin Zolimo , benche nemico di Costantino Augusto, confessano, che in questo personaggio concorrevano il valore, la prudenza, l'amore del pubblico bene, la more razione, l'abbornmento al luffo, ed altre nobili qualità, che faza dubbio il rendevano dignissimo dell'Imperio ; ed egli su dipoi regithra-

Aur.L Fift. Europhu Zalau.

gistrato da ognuno fra i Principi buoni e gloriosi della Repubblica Romana.

On a dappoiché tolto fu di vita Gallieno, o sia, come vuol Trebellio (2), che Marziano, ed Erachano Presento del Pretorio, a. (1) Tribitimi veffero gia fatto il concerto di alzar Claudio al Trono Imperiale, o Claudio pure che tenuto il Configlio da tutta l'Ufizialità, di confenfo comune ognun concorreffe nell'elezione di questo si degno suggetto : certo è, ch' egli fu creato Imperadore con approvazione e gioia univeriale, e malfimamente dell'efercito, perché tutti riconosces ano in lui abilità da poter rimettere in buono stato l'Imperio Romano, lasciato in preda ad amici e nemici dalla negligenza di Gallieno. Allorché s'intefe in Roma l'affunzione di quetto Principe, che non manco di parteciparla tofto con fuelettere, al Senato, le acclamazioni furono immenfe, strepitofa l'allegrezza del Popolo. Gli Atti d'esso Senato di scuoptono i comuni desider; , e le comuni speranze, che il novello Augusto, liberasse l'Italia da Aureolo ; la Gallia e la Spagna da Vittoria già Madre di Vittorino, e da Teinco dichiarato quivi Imperadore ( il che qualora fuffifteffe , converrebbe differire fino all' Anno feguente la rovina di Vittoria, e di Tetrico), e l'Oriente da Zenokia Regina de Palmirem , e Vedova di Odenato, la quale non volca più dipendere da i Romani Augusti , e faceva da Padrona nelle Provincie Orientali dell'Imperio. La prima applicazione dell' Augusto Claudio quella fu di abbattere il tuttavia resi-Rente Aureolo, con dichiararlo Tiranno, e nemico pubblico. Mando ben esto Aureolo mesti a Claudio , pregandolo di pace , ed esibendofi di far lega o patti con lui , ma Claudio con gravità rispose , che queste erano proposizioni da sare ad un Gallieno (simile ad Auteoto ne' costumi e timido ), e non già ad un par suo. Secondo Trebellio Pollione ( b ) . Aureolo in una battaglia datagli da Claudio ad ( )? reletar un Luogo, che fu denominato il Ponte d'Aureolo, oggidi Pontiro- Police In lo, simale sconfitto ed ucciso. Zosimo (c) all' incontro natra, ch' sap in egli fi arrende, ma che i foldatigià irritati contra di lui gli levaro- 🕜 🚈 Anno da Claudio Augusto contra de gli Alamanni , ma ne parla bene Aurelio Vittore (3). Coftoro probabilmente chiamati in foccor- (3) Aurilia fo suo dal vivente Aureolo, erano calati fin presso al Lago di Gar- Fider = 4da nel Veronefe. Claudio tal rotta diede loro, che appena la meră di si fterminata moltitudine si fatvô colla suga. Trovanti Medaglie (e), nelle quali e appellato Germanico, prima che Gouco, (e) Aledonon perche i Gott foffero Popoli della Germania, come ha creduto age Inger

Politio in

taluno, ma bensì per la vittoria da lui riportata de gli Alamano. (a) Emmer Paísò dipoi il novello Augusto a Roma, (a) dove rutabili la diffi la Panegyne plina e il buon governo, ch' egh trovò in uno stato deplocabile per Trebellius la debolezza di Gallieno. Formò delle buone Leggi, condenno 🗫 gorosamente i Magistrati, che vendevano a i più offerenti la giu (b) Zonaras stizia, e frenò col terrore i cattivi. Uso era stato, anzi abuso, per in Annalis, attestato di Zonara (b), che alcuni de' precedenti Imperadori della navano anche i beni altrui , e fotto Gallieno spezialmente ciò s' era praticato: e lo stesso Claudio postedeva uno stabile a lui donato dal medefimo Augusto, appartenente ad una povera Donna. Ricors questa a Claudio, con dire nel Memoriale, che un Ufiziale della milizia ingiustamente possedeva un suo campo. Claudio accortosiche a lui andava la floccata, in vece di averfelo a male, rifpofe? effere ben di dovere, che Claudio Imperadore (obbligato a far gius Mizia a tutti ) restituisse ciò, che Claudio Ufiziale avea preso, senza badar molto alle leggi del giulto . Sul fine di quell' Anno si crede , che dopo infigni fatiche per la Chiefa di Dio , terminasse i suoi grorni Dionifio Romano Pontefice.

> Anno di CRISTO CCLXIX. Indizione II. di Felice Papa 1. di CLAUDIO II. Imperadore 2.

Confoli & MARCO AURELIO CLAUDIO AUGUSTO,

T'HA una o due Iscrizioni , nelle quali Claudio è chiamato Confole per la seconda volta. Non mi son 10 arrischiato ad inritolarlo tale, perche più fono i monumenti, ne'quali egli fi vede puramente appellato Confole. Questo Paterno, se a lui si appli-(d) Buche- Antiochtano. Giacchè andava ben la faccenda forto un Imperadore! rus de Cycl. sì screditato, come era Gallieno, aveano preso gusto alle ruberis ea 1 saccheggi delle Provincie Romane 1 Gott ne gli anni addietro; in questo invitarono al medesimo giuoco altre Nazioni barbare , cioè Offrogoti, Gepidi, Virtinghi, Fruli, Peufini, Trutungi, ed 🐗 tri di que' Settentrionali feroci Popoli . Nell' Anno presente adulque li videro comparir di nuovo costoro, compresi da molti antichi fotto il folo nome di Goti, o Gotti, a defolar l'Imperio Romand. Può

Può dubitarfi di un errore nel tello di Zòfimo (a), allorchè scrive The formations una flotta di fei mila navi. Quand' anche non foffero, che barche, il numero par troppo grande. Trebellio Pollione (b) non riferisce se non due mila navi di que Barbari. E di più non ne conta Ammiano Marcellino (c), là dove fa menzione (a) Zafran di quelli fatti. Ma sì Zolimo, che Pollione fanno ascendere il nu- (b) from contare i servi e le donne. La prima scarica del loro surore su con- in Climbe. tro la Città di Tomi, vicina alle bocche del Dani I io, da dove paf- (r) Ammiani farono a Marcianopoli Città della Melia. Da amendue respinti do- 144, 144, 14. po vari combattimenti, ti rimitero ne i lor Legni, e dal Mar. Nero ""." entrarono nello stretto di Bisinzio, dove la corrente rapida dell'acque, che urtava quelle navi le une contra dell'altre, ne fece perir non poche insieme colla gente. È non mancarono quei di Bisanzio di far loro quanta guerra poterono. Dopo avere (d) inutilmente (d) zono. tentata la Città di Cizico, vennero nell' Arcipelago, e pofeto l'affedio a Salonichi, o fia Teffalonica, e a Caffandria. Aveano mac- Pallin And chine proprie per prendere Città, e già pareano vicini ad impadro- denuese mith d'amendue, quando venne lor nuova, che Claudio Augusto s' Marcella de apprellava colle sue forze. Certo e, che Claudio dimorante in Ro- Assable. ma, allorche intefe questo gran diluvio di Barbari, prese la 1160luzione di andar in persona ad incontrarli, e tuttoche si disputasse da alcum, se fosse meglio il far guerra a Terrico, occupator della Gallia e della Spagna, cioe delle migliori forze dell'Imperio, che ai Gott e a gli altri Tartati, tispose La guerra di Teinco è mia propria, ma quella del Gott riquarda il Pubblico e però volle anteporre il pubblico al privato bisegno. Zonara ( e) in vece di Te- (e) Zonara enco mette Postumo, che era già secondo i nostri conti morto. Ot mentre egli attendeva a fare un possente remamento per quellaimprefa, spedi innanzi Quinnilo suo Fratello, e con ello lui dureliaeo, al quale per la maggiore sperienza ne gli affari della guerra diede il principal comando delle milizie nella Tracia e nell'Illinico.

L'ARRIVO di quelli due Generali con un poderoto corpo di gente quel fu , che perfuafe a i Goti di abbandonar l'affedio di Salonichi , e di gittatfi alla Pelagoina e Peonia, dove la cavalleria de' Dalmatini si segnalo, con tagliare a pezzi tre mila di coloro. Di la pasfarono i Barbari nell'alta Mefia , deve comparve ancora l'Augusto Claudio colla fua Armata (1), e fi venne ad una giornata campale, (1) Tobbche fu un pezzo dubbiofa. Piegareno in fine i Kemani, e fuggiro. Pate no, o fecero vista di fuggire, ma ritornati all'improvviso per vie

Tomo II.

difaftrofe addoffo a i barbari , ne stefero morti ful campo cinque ta mila, riportando una nobiliffima vittoria d'essi. Quei, che si 🖽varono colla fuga, voltarono verfo la Macedonia, ma affaliti dipoi in un fito dalla. Cavalleria Romana, ed oppressi dalla fame, buona parte lasciarono ivi le lor offa, e il resto veggendosi tagliata la firada , si ridustero al Monte Emo , dove fra mille stenti cercarono di passare il verno. Ancor questi li vedremo sterminati nell'Anno fe-(a) Zenera guente. Se e vero cio, che racconta Zonara (a), convien credere. che una parte della lor flotta e gente, statcata dal groffo dell' Armara, andasse a dare il guasto alla Tessalia ed Acaia. Vi fecero gran danno, ma solamente alle campagne, perchè le Città erano ben munite e in guardia, a seppero ben difendersi. Tuttavia riuset a i Barbari di prendere quella di Atene , dove raunati tutti i Libri di quelle famole Scuole, erano per farne un falò, se un d'esti più accorto de gli altri non gli avelle trattenuti , dicendo , che perdendosi gli Areniesi intorno a quelle bagatelle, non avrebbono badato al meftier della guerra, e più facile era il vincer effi, che altri Popoli. Questa disavventura d' Atene verssimilmente non altra è, che la raccontata di fopra all' Anno 267. Aggiungono gli Storici, che i Barbari suddetti tornando a navigare, giunsero alle Isole di Creta e di Rodi, e fino in Cipri, ma fenza far impresa alcuna confiderabile, anzi affaliti dalla peffe, rimafe estinto un buon numero di loro. Altre novità ebbe in questi tempi. l'Oriente. Zenobia Regina del Palmireni , dominante nella Siria , feoffo ogni rispetto. ed ogni fuggezione al Romano Imperio, rivolfe i pentien ad ag-(b) 24 grandire il luo dominio colla conquitta dell' Egitto (b), mantenendo ivi a questo fine corrispondenza con Timagene, nobile di quel paele. Spedi colà Zabda suo Generale con un' Armata di settanta mila perfone tra Palmiteni e Soriani, il quale data battaglia a cinquanta mila Egiziani, venutigli all'incontro, li sharagliò, vittoma , che si rirò dietro l'ubbidienza di tutto quel ricco paese. Zabda " lafciato in Aleffandria un prefidio di cinque mila armati , fe ne tornò in Soria. Trovavati in quelle parti Probo, o sia Probato, con una flotta per dat la caccia a i corfari. Questi udite le mutazioni dell' Egitto, verso là indiritzò le prore, ed ammassate quelle soldatesche, che potè si dell' Egitto, che della Libia, scaccio la guarnigion. Palmirena da Alessandria, e sece tornar l'Egitto sotto il comando (e) 7me de Romani. Ma non rallento Zenobia gli storzi fuot. (c) Rispedi colà con nuovo efercito Zabda e Timagene, che furono si bravamente ricevuti e combattuti da Probo, e da i Popoli d'Egitto,

che

che ne andarono sconsitti, ed era terminata la scena, se Probonon avesse occupato un sito presso Babilonia d'Egitto, per tagliare il passo a due mila Falmureni. Ma Timagene, ch'era con loro, siccome più pratico del paese, essendos impadronito della montagna, con tal forza piombo sopra gli Egiziani, che si mise in rotta. Probo per questo di sua mano si diede la morte, e l'Egitto tornò in potere di Zenobia. (a) Claudio Augusto, perchè impegnato nella (a) Journal guerra de' Goti, non poteva attendere a questi affari, siccome ne chiesta su pure alle Gallie occupate da Teinco, (b) il quale in questi tempi (b) Eumener tenne per sette mesi assendata la Città di Autun, che non voleva in Pangyi, ubbidirlo, e colla forza in fine la sottomise. Al desunto Papa Dioconstant.

nisso succedette sul principio di quest' Anno Felice nella Sedia mesi al Anessenti San Pietro (c).

Anno di CRISTO CCLXX. Indizione III.

di FELICE Papa 2.

di CLAUDIO II. Imperadore 3.

di QUINTILLO Imperadore 1.

di AURELIANO Imperadore 1.

Confoli { ANTIOCO per la seconda volta, ORFITO.

L dirsi da me Antioco Console per la feconda volta, è fondato fopra un'iscrizione, da me data alla luce (d), e sopra i Fasti (d) Thesar. di Teone e di Eracho, chiamati Fiorentini, ne'quali i Confoli di Nov. Inferip. quest' Anno son chiamati Antioco per la seconda volta, ed Orfi- Pag. 366. to. (e) Fu nell' Anno presente Presetto di Roma Flavio Antiochia- (e) Cuspiniano . il che battò al Mezzabarba (f), e al Padre Pagi (g), per dar  $\frac{nu}{Buchenus}$ . questo nome al Console suddetto Ma non ho 10 osato per questo di (f) Mediot. mutar il nome a noi somministrato da i Fasti. Il resto de' Goti (h), Nunificati. che avea passato il verno sca molti patimenti nel Monte Emo, e (g) Pegini, per la peste andava sempre più calando, venuta la primavera, ten- Gine Baron. tò di aprirsi un cammino, per tornarsene al suo paese; ma essendo (h) Tribelbloccati que' Barbari da var, corpi dell' Armata Romana, bisognò in Claudio. farsi largo colle spade. Alla fanteria Romana toccò l'urto, loro . Loquette urto così gagliardo, che le fece voltar le spalle, e ne restarono sul campo due mila. Peggio anche andava, fe non fopraggiugneva la cavalleria, spedita da Claudio Augusto, che mise sine alla strage

Greeke.

de' suoi . Furono poi cotanto incalzati i Goti dall'esercito Romano. e ridotti anche a mal partito dalla pelle , che depolle l' armi dimandarono di renderti . Molti d'esti furono arrolati nelle Legioni ; ad altri fu dato del terreno da coltivare, alcuni pochi reftarono in armi sin dopo la morte di Claudio, di maniera che di tanta gente pochillimi, furono coloro, che potetleto riveder le proprie contrade. (a) Total Rapporta Trebellio Pollione (4) una Lettera di Claudio Augusto. Policie Yeritta a Brocco Comandante dell' Armi nell'Illineo, in cui dice di avere annichilati trecento venti mila Goti , atfondate due mila navi di effi, che i fiumi e i lidi crano coperti di fcudi, fpade, e picciole lancie, grande il numero de' carriaggi, e delle Donne prefe . Per così memorabil vittoria a Claudio Imperadore fu conferito (b) At il titolo di Gonco, o fia Gonco, b), che companice in varie Mo-(c) Galque, nete di lui(c). Dal medefimo Pollione (d) abbiamo, aver Clan-Callieno, dio cosi riftretti gl'Ifauri , da noi veduti ribellati totto Gallieno, che già penfava d'averli colla corda al collo a tuoi piedi, e di met-(d) Frenches terli poi nella Cilicia, per togliere loro la comodità di nuove rinuarono nella rivolta, non fi sa fe per offinazione d'esti, ovvero per la morte supraggiunta a Claudio. Ne pur sappiamo, se a quest' Anno, o fe all'anticedente appartenga la ribellione ed efaltazione di Cenforno al Trono Imperiale. Cottui , fe crediamo a Trebej-(e) Politica ito Politione ( c ) , il quale e talo a purlarne , due volte era stato Confole, due volte Prefetto del Pretorio, tre Prefetto di Roma, ed anche Procontule, Confole, Legato Pretorio &c. Vecchio era e zoppo per una ferita a lui toccata nella guerra di Valetiano contra de Perfiant. Prefe egli la Porpora Imperiale, non apparifee in qual Anno , e ignoto in qual Luogo , fe non che quello Storico nota , effor egli stato uccifo da soldati medesimi, che l'aveano fatto imperadore, dopo fette giorni d'Imperio, alla guifa appunto de funghi , e the tu feppellito preffu Bologna con un Epitaño , in cui fi tjeferivano turti i fiioi onori , conchiudendo , ch' egli era fiato felice: in tutto, fuor che nell'effere Imperadore. Pero tener fi può a miocredere per battuta alla macchia una Moneta riferita dal Meaza-(f) Miss batha (f), dove egli e chiamato Appio Claudio Cenforino, e coll'

Anno Terzo dell'Imperio . I Parenti di collui duravano a i tempi.

ha mischiato molie tavole, in questi tempi la Regina Amolia occu-,

Name from That di Costantino il Grande, e per odio verso Roma andarono ad abi-Ameni / tar (g) nella Tracia e nella Bitimia. Purche s'abbia a prestar fede : (h Januari a Giovanni Malala (h), che fra non poche verità a noi confervate -Obverge.

Conforms &

Tap.

pò l' Arabia, stata finqui ubbidiente a 1 Romani, con uccidere il loro Governatore Trasso (forse Crasso, perche questo non par Co-guone Romano) mentre l'Impetadore Claudio dimorava in Sirmio Città della Pannonia.

Quevi appunto fi trovava questo Augusto, quando egli termino colla vita il fuo corto, ma gloriofo Imperio (a) I Goti da lui (a) Enfetter st felicemente vinti , fecero le lor vendette , coll'attaccar la peste in Channe all' Armata Romana, e un malore si micidiale paíso alla persona Manda del medefimo ( b ) Claudio Imperadore , e il rapi dal Mondo . S' è terroge disputato intorno al Mese, in cui egli mori (c). Dal Tillemont (d) Anadom. vien creduto morto nell'Aprile di quell'Anno, e più veritimile a (b) Indi-me fembra la di lui opinione. Il Noris, e il Pagi, perche fi truova una Legge (r) col nome di Claudio, data nel di 16. d'Ottobre (c) Primini dell' Anno prefente, la qual potrebbe effer tallata, come fono tant altre, han tenuto, ch'egli circa il fine di quel Mefe ceffaffe di vi- (4) Tillovere. Certo è almeno pressogli Eruditi , che in quest Anno friccedet and, Min. te la morte fua , compianta da tutti , e maffimamente dal Senato Ro (1) farra mano, (f) il quale gli decreto uno Scudo, o fia un Buffo e una Statua (1) ( 2) ( 2) d'oro, che furono melli per suo onorenella Curia del Campidog in, e mil informe Secondo la folle superstituon de Pagant se ne sece un Dio . In quest (1) Enrique Anno ancora diede fine al fuo vivere Plouso (g) , tamofo Filofoto Flatonico, le cui Opere son giunte fino a i di nottri. Chiaramente ferive Trebellio Pollione ( A) che dopo la morte di Claudio forcrea ( Fertiviamo appellato nelle Medaglie (1), ) Fratello del medelimo de (n) Tradi-funto Claudio, dimorante in Aquileia, e non gia vivente Claudio, las Palla come ha creduto taluno . Questo Quintillo , che Eutropio (1) di- milioni ce approvatodal Senaro, era ben conofesuto per uomo dabbene, e hanga molto affabile, ma fecondo Zonara. 1) peccava di templicità, ne ferrire avea spalle per si gran fardello, e pero non si si, ch' egi facess. agione od smpreta alcuna degna di offervazione. Per fiva diffavven- (1) diseasa tura avvenne, che Aureliano, il più accreditato Utiviale, che ii didina trovalle nell'Armata acquartierata în Sirmio , la proce n'ato q' afi nello stesso sempo se paradore con univertal co. sen unento di que (m) 246 soldati (m). Portata questa nuova in Italia, grande strepito sece, (m) 246 se. confiderando ognuno le qualità eminenti di quello e etto , fuperi, ti 🚈 🙉 🤲 fenza paragone a queile di Quintillo, e la torza deil' Armera, che la l'Armera necompagnava l'elezione fiella. Da queflanovir à procedette la mor 🕟 🐠 🕫 te dal medefimo Quintillo, nella tudderra Città d' Aquileia - V' Villandina ha(a) chi il dice rapito da una malattia. Trebelito Pollione (a) difficia

(4) Antier con altri (4) apertamente cel rappresenta ucciso da' foldati; e Zo-Villor in E- simo (b) tiene, che conoscendosi evidente la di lui caduta, i suoi. Eutropias stessi parenti il consigliarono a cedere con darsi la morte, al qual in Brovier. partito si appighò con farsi tagliar le vene. Diecisette soli giorni. (1) Enfirme bio (1), e Zonara (1). Venti da Vopisco (1). Zosimo scrive, ch: in Chrometa.
(d) Zondrat.
(d) Zondrat.
(d) Zondrat.
(e) Persuadono, non essere stato si breve il suo Regno. Intanto è suor (c) Popifous di dubbio, che Aureliano resto solo sul Trono, ed approvato con (f) Medio gran plaufo dal Senato Romano. Noi il vedremo uno de' più gloharb, in No- riofi ed infleme afpri Imperadori; e di uomo tale avea ben hifogno mifat l'appre allora la Romana Repubblica, lacerata da' suoi stessi Figliuoli, e più ancora malmenata dalle Potenze straniere. Nè tardò già Aurehano a mettere in efercizio il fuo valore con belle imprese, le quali se fossero succedute tutte nell'Anno presente, come penso il Til-(g) Tille lemont (g), non al fine d'Ottobre, ma all'Aprile di quest'Anno. mont, Men. si dovrebbe riferire la morte di Claudio, e l'assunzione all'Impe-(h) Pagusus rio dello stesso Aureliano. Ma il Padre Pagi (h) ne attribusce una con Pagus parte all' Anno seguente; e veramente ci troviam qui sprovveduti di lumi, per affegnare il precifo tempo di que' fatti : fatti nondimeno certi, de quali mi riferbo ad esporre unitamente la serie nell' Anno , che viene.

> Anno di Cristo ccexxi, Indizione IV. di FELICE Papa 3. di AURELIANO Imperadore 2.

Confoli { Lucio Domizio Aureliano Augusto; Basso per la seconda volta.

L Padre Pagi, il Relando, ed altri ci danno Aureliano Imperadore Confole per la feconda volta, ma con fondamenti poco stabili a mio credere. Si suppone, che Aureliano nell' Anno 259fosse Console sustituito, e di questo niuna carezza apparisce. Suno (1) Reine, citate due Iscrizioni, l'una Ligoriana, pubblicata dal Reinesto ( i) four Inferent. e l'altra data alla luce dal Relando (k), e presa dal Gudio, cioè due (k) Reland monumenti, che patifcono varie eccezioni, e vengono da fonti, Fall. Conf. che non possono servire a darci limpida, e sicura la verità. All'ime il contro tutti i Fasti Consolari antichi ci presentano sotto l' Anno corrente Aureliano Confole, ma fenza la nota del Confolato secondo.

do. Altrettanto troviamo nelle l'enzioni di questo, e de' seguenti Assi, tutte conformi in mettere quello pel primo Confolato d'Aurehano. Una anch' to ne ho prodotta ( a ) non diversa dall' altre. (a) 7846.
Pomponio Basso su creduto dal Panvinio ( b ) il secondo Console, Non Inform. perche fotto Claudio fi trova un riguardevol Senatore di questo 📆 🛴 Nome : conghiettura troppo debole. Da i susseguenti Illustraron - 24 Gm. de' Fasti vien egli chiamato Numerio, o put Marco Ceionio Virio Baffo, ma con aver succiato nomi tali dalle due suddette non affatto ficure licrizioni. Per altro fi trova un Cetonio Baffo (c), a (c) Par cui Aureliano scriffe una Lettera, ma senza segno, ch'egli toffe stato Console. Il perché a maggior precauzione non i ho io appellato se non col solo Cognome di Bosso. L'Imperador novello Aureliano nelle Monete (d) parlanti di lui, vien chiamato Lucio Do- (d) Andre mirio Aureliano. Si può dubitare, che fia un fallo in alcune l'effere chiamato. Claudio Domizio. Aureliano, e che in vece d'IMP, CL. DOM. Scc. s' abbia a leggere IMP. C. L. DOM cioè Cefare Lueto &cc. come nell'altre . Il Cardinal Noris, e il Padre Pagi credettero, che la vera sua Famiglia fosse la Valeria, perchè scrivendogli una Lettera Claudio Imperadore, il chiama Valeno Aureliano, e nell'éferizione Ligoriana, che diffi pubblicata dal Reinefio, egli porta il medefimo nome. Ma e se fusse guasto il testo di (e) Poplar Vopifco ( e)? Poiché quanto a quella l'erizione, torno a dire , ch' diffe essa non è atra a decidere le controvertie. Tanto nelle Medaglie, che nelle antiche Merizioni, altro nome, ficcome diffi, non vien dato a queito Imperadore, che quello di Lucio Domizio Aureliano, e a questo conviene atteners. E se alter (f) il chiama Flavis Clau- (f) sugge. die Velene, non c'è obbligazione di feguitarlo. Non ebbe difficultà Vopifeo di confessare, che Aureliano fortì nafeita bassa ed oscura nella Città di Sirmio , ovvero nella Dacia. Ripenfe. Ma fi fece egli largo colla fua prudenza e valore nella milizia, e di grado in grado (alenda , fempre più guadagno di plaufo e di credito. Bello era il fuo afpetto , alta la itatura , non ordinaria la robuitezza. Nel bere e mangiare, e in altri piaceri del corpo, in lui ti offervava una gran moderazione (5). La sua severità e il rigore nella militar di- (5) Paris Teiplina, quati andava all'eccello. Denunziato a lui un foldato, delen che avea commeffo adulterio colla Moglie del fuo albergatore, ordino che si piegassero due forti rami d'un albero, all'un de quali fosse legato l'un piede del delinquente, e l'altro all'altro, e che por fi lasciaffero andare i rami. Lo spettacolo di quel milero spatcato in due parii, gran terrore infuse ne gli altri. Ebbe principio

la fortuna fua fotto Valeriano Augusto; Gallieno ne mostrò altissma filma, e più di lui Claudio. In varie cariche militari riportò vittorie contra de' Franchi, de' Sarmati, de' Goti. Teneva mirabilmente în briglia le fue foldatefche, e ciò non oftante fapea farfa amare dalle medefime. Merita d'effere qui rammentata una Lestera di lui, feritta ad un fuo Luogotenente, ove dice. Se vuoi effere Tribuno, anzi se i' è caro di vivere, tient in dovere le mani de foldau. Niun d'essi rapisca i polli aliriti, niuno tocchi le alirui pecore. Sia proibito il rubar l'uve, il far danno a i feminati, a l'esigere dalla gente olto, sale, e legna, dovendo ognuno contensarsi della provvisione del Principe. S'hanno i soldati a rallegrar del botuno fatto fopra i nemici , e non già delle lagrime de fudditi Romani. Cadauno abbia l'armi sue ben terse i le spade ben aguzze ed affilate, e le scarpe ben cucue. Alle vesti fruste succeda-no le nuove. Mettano la paga nella tasca, e non già nell' osteria. Ognun porti la fua collana, il fuo anello, il fuo bracciale, e nol venda o gruochi. Si governi e freghi il cavallo, e il giumento per le bagaglie, e costancora il mulo comune della compagnia; e non si venda la biada lor destinata. L'uno all'altro presti aiuto, come se sosse un Servo. Non han da pagare il Medico. Non gettino il danaro in consultar indovini. Vivano castamente ne gli alloggi, e se attaccheran lite , loro non manche un regalo de buone bassonate . Bene farebbe , che alcun Generale od Ufiziale de nostri tempi studiasse questa si lodevol lezione, saputa da ilGentili, e talvosta. ignorata da i Cristiani . Moglie di Aureliano Imperadore su *Ulpia*. Sevenna, la quale non si sa, che procreasse altro, che una Fightuola, i cui discendenti viveano a' tempi di Vopisco .

ORA da che su creato Imperadore Aureliano, se dice il vero Zo
[2] Zossas simo (a), eglissi venne a Roma, e dopo aver quivi bene afficurata la sua autorità, di colà mosse, e per la via d'Aquileia passò
nella l'annonia, che era gravemente intestara da gli Sciti o sia da
i Goti. Mandò innanzi ordine, che si ritirassero nelle Città e ne'
Luoghi i viveri e i soraggi, assinche la same sosse la prima a sar
guerra a i nemici. Comparvero, ciò non ostante, di quà dal Danubio i Barbari, e bisognò venire ad un satto d'armi. Senza sapersi chi restasse vincitore, la sera separo le Armate; e satta notte i nemici si ritirarono di là dal Fiume. La seguente mattina ecco i loro Ambasciatori ad Aureliano, per trattar di pace. Se la
concludessero, nol dice Zosimo, e sembra che no, perchè partito
Aureliano, e lasciato un buon corpo di gente in quelle parti, su-

FORG

rono alcune migliaia di que' Barbari tagliate a pezzi. Il motivo, per cui si mise in viaggio Aureliano, su la minaccia de Popoli, che Vopisco (a) chiama Marcomanni, e Desippo (b) Storico Giutun- (a) Popsar ght, di calare in Italia: se pur de' medesimi fatti e Popoli parlano (b) D. (c) Inddetti due Scrittori. Secondo Desippo, Aureliano portatosi al par de Lega. Danubio contro a i Giutunghi Sciti, diede loro una sanguinosa rotta . e passato anche il Danubio , su loro addosso , e ne sece un buon Halaycare. macello, talmente che i reflanti mandarono Deputati ad Aureliano per chiedere pace. Fece Auteliano metter in armi e in ordinanza il (uo efercito, e per dare a que' Barbari un'idea della grandezza Romana, vettito di porpora ando a sedere in un alto Trono in mezzo del campo, con tutti gli Ufizialia cavallo, divisi in più schiere intorno a lui , e colle bandicre ed infegne , portanti l'Aquile d' oro, e le immagini del Principe, poste in fila dietro al suo Trono. Parlarono que Deputati con gran fermezza, chiedendo la pace, ma non da vinti, rammentando all'Imperadore, che erano giornaliere le fortune e sfortune nelle guerre, ed esaltando la lor bravura , giunfero a dire d'aver quaranta mila cavalieri della fola Nazion de' Giutunghi, ed anche maggior numero di fanti, e d'effere nondimeno dilposti alla pace purchè loro si dessero i regali confueri, e qued'oro ed argento, che fi praticava, prima d'aver rotta la pace. Aureliano con gravità loro rispose, che dopo aver eglino col muover guerra mancato a i trattati , non conveniva loro il dimandar grazie e presenti; e toccare a lui , e non a loro , il dar le condizioni della pace , che penfallero a quanto era avvenuto a i trecento mila Sciti , o Goti , che ultimamente aveano ofato di moleflar le contrade dell' Europa e dell'Afra, e che i Romani non farebbono mai foddisfatti, fe non paffavano il Danubio, per punirli nel luro paele. Con quelta dilgustola risposta turono rimandati quegli Ambisciatori. Per attestato del medesmo Desippo (c), (c) Desp. Autore poco lontino da quetti tempi, anche i Vandali moffero guerra al Romano Imperio, gente anch'esti della Scitta, o sia della Tartarra, ma una gran rotta loro data dall'efercito, fece ben tofto fmontare il loro orgoglio, ed inviar Ambafciatori ad Aureliano, per far pace e lega. Volle Aurehano udire intorno a ció il parere dell' Armata; e la risposta generale su, che avendo que Barbari efibite condizioni onorevoli, bene era il finir quella guerra. Così fu fatto. Diedero i Vandali gli ottaggi all'Imperadore, e due mila cavaili aufiliari all' Armata Romana: gli altri fe ne tornarono alle lor case con quiete. E perchè cinquecento d'essi vennero dipoi a Tomo II.

bo ou nelle Terre Romane, il Re loro, per mantenere i patti,

li fece i a ri mettere a fi) di fpada,

MENTRE II trovava Aureliano impegnato contra d' effi. Vandali , ecco giugnergli nuova , che una nuova Armata di Giutunghi era in moto verfo l'Italia. Mando egli innanzi la maggior parte dell' efercito suo, e poscia col resto trettolosamente anch' egli marciò per impedire la lor calata; ma non fu a tempo. Coftoro più preff; di lui penetrarono in Italia, e recarono infiniti mali al diffretto di (a) Perfeu Milano. Vopisco (a) li chiama Svevi , Sarmati , Marcomanni , e si puo temere, che tieno confuse le azioni, e replicate le già dette da fopra. Comunque fia, per le cofe, che fuccederano, convien dire, che non fossero lieva le forze e il numero di costoro. E si sa , che avendo voluto Auraliano con totto il tiosforzo affilite que Barbari. verso Piacenza, costoro si appattarono ne bachi, e parverso la fera fi feugliarono addoffo a i Romani con tal furia , che li mifero in rotta, e ne fecero si copiofa ffrage, che fi teme perduto l'Imperio. In oltre si sa, che questi loro progressi tal terrore e costernazione fregliarono in Roma, che ne feguirono varie fedizioni, le quali aggiunte a gli altri guai , diedero molta apprentione e idegeo ad Aureliano "Scriffe egli allora al Senato", riprendendolo, perché tanti riguardi , timori , e dubbj avelle a confultar i Libri Sibilina in occatione di tanta calamità e bifogno, quafi che ( fon parole della fua Lettera ) essi fossero in una Chiesa di Cristiani, e non già nel Tempio di tutti gli Dii . Il Decreto di vilitare i Libri d'effe St-(b) Pa, and bille fu fte fo nel di tit. di Gennam, croè fecondo il Padre Pagi (b) Con dans nel Gennaio dell'Anno prefente . Ma non puo mai stare , che Aureliano, come penta il medetimo Pagi, fosse creato Imperadore in Sirmio ful principio di Novembre dell'Annoproffimo paffato, e ch'egli venifie a Roma, tornaffe in Pannonia, riportaffe vittorie in più Luoglu al Danubio, e dopo aver feguitato ga Alamanni, o vogliam dire i Mircomanni e Giutinghi , mandatle gli ordini fuddetti a Roma : il tatto in due f li Mefi. Chi sa , come gl Imperadori non marciavano per le potte, ma con gran Corte, Guaidie, e milizie, conofce toffo, che di più Meti abbitogni rono tante imprefe. Pero convien dire., che Aurehano, ficcome immagino il (c) tille Tillemon: (c), the create Imperadore ned' Aprile dell' Anno prece-Barbart appartient all'Anno prefente , per la qual point di 11, di Gennaio dell' Anno fufleguente vennera confeltata in Roma i Libri creduti delle Sibille, ne quali fi trovo, che conveniva far mol-

des Kaper

t,

ti fagnifizi erudele e procedi i sajedi bizara me le pre se i dalla superitizion del Pagani. A noi battera, giacche non per pio ac-· certare i tempi di quelli si ffrepitoti avvenimenti, cle " i apporti il poco , che sappiamo della continuazione e del fire e tutto di feguito. Abbiamo da Aurelio Vittore (a) (percne Vopi- (a) Airela. (co qui ci abbandona ) , che Aureliano in tre battaglie fu vincitore View it L. de' Barbari. L'una su a Piacenza, che dee essere diversa dalla raccontata da Vopisco : altrimenti l'un d'essi ha fallato . La secenda su data in vicinanza di Fano, e del Fiume Meiauro, fegno che la giornata di Piacenza era stata favorevole a i Barbari , per csiersi egimo inoltrati cotanto verso Roma. La terza nelle campagne di Pavia, che dovette sterminar affatto questi Barbari, turbatori della pace d'Italia con che ebbe felice fine quella guerra. Allora Aureliano moste alia volta di Roma i suoi passi , non per portarvi l'allegrezza de un Trionfo, ma per tarvi fentire la fua feverità, anzi crudeltà. Imperocche (6) pien di future per le sedizioni, che nate (6) Poppio. ivi dicemmo, con voce, che lossero state tefe insidie (c) a lui stes-in parime to, e al governo, condenno a morte gli Autori di quelle turbolen. ze. Vopisco, tuttoche suo Panegizista, confessa, ch' egli troppo aspra e rigorosa giustizia sece. E tanto più ne su biasimato, perche non perdono ne pure ad alcum nobili Senatori, tra quali Epinmio , Uibano , e Denu; ano , ancorche di poco momento foffero . e meritaffero perdono, alcuni loro reati, e quelli anche fondati nell'accuta di un fol tetlimonio. Prima era forte amato Aureliano, da il innanzi, comincio ad effere folamente temuto, e la gente dicea, non altro effere da defiderare a lui, che la morte, e ch'estr (d) Islan. era un tuon Medico, ma che con mal garbo curava i malait. An le Cajant che Giuliano Augusto (d) Apostata l'accusa di una barbarica crudel- (e) dandini ta, ed Aurelio Vittore (2) con Eutropio (1), cel rapprefenta co- Of stropes me nomo privo di amanità e fanguinatio, avendo egli levato di vi ne Benter ra fino un Figliuolo di sua Sorella. Tal sua barbarie pretende Am (g) Atomio miano (g), che si stendesse sotto vari pretesti spezialmente sopra tori di pretesti se la contratta della contrat a ricchi, a fine d'impinguar l'erario, restato troppo clausto per le # # pazzie di Gallieno, e in tal opinione concorre anche Vopisco (A). Fu in questi tempi, che Aureliano, confiderata l'avidità de' Bar ., 14- 4 bari , già featenati contra dell'Imperio Romano , (1º cul configlio (t) Jasoni del Senato prese la risoluzione di ritalibricar le mura rovinate di il Es dias. Roma, per poterla difendere in ogni evento di pericoli e guerre in Chiante. Idacio (A) ne fa menzione fotto quest' Anno. Ma Eusebio (1). m) (4) Caffiodoro (m), ed altri mettono cio più tardi. Nella Cronica A chione

lessandrina solamente se ne parla all' Anno seguente. Con questi occasione certo è che Aureliano amplio il circuito di Roma, scrivette do Vopifco , che il giro d'effa Città arrivò allora a cinquanta miglia: Opera si grande nondimeno, secondo Zosimo, su solamente terminata fotto Probo Augusto.

> Anno di Eristo cclexii. Indizione v. di FELICE Papa 4. di Aureliano Imperadore 3.

Confoli { QUINTO, VELDUMIANO, O 62 VELDUMNIANO.

OMATE i Barbare, e restituita la tranquellità all'Italia, due altre importantissime imprese restavano da fare all' Augu-Ro Aureliano Teinco occupava le Gallie e le Spagne . Zenobia Regina de' Palmireni quasi tutte, o tutte le Provincie dell' Oriente occupava, ed anche l'Egitto. Per vari motivi antepole Aureliano all'altra la spedizion militare contro a Zenobia. Quella Principella, che s'intitolava Regina dell'Oriente, una delle più rinomate Don-(a) Speak ne dell' antichità, fi trova chiamata in alcune Medaglie (a), che Bon di Uju si suppongono vere, Settimia Zenobia Augusta, quatiche ella di-Musufage. scendesse dalla Famiglia di Settimio Severo Augusto, quando essa secondo Trebellio Pollione (b., vantava di discendere dalla Cafa Middle das de Cleopatra, e de i Re Tulomei. Santo Atanafio (c) prerete . ch' ella feguitasse la Religion de Giudei, e suvorisse per questo i estapio Paolo Samofateno, e da Malala (d) vien detta Regina de Saka. Pallis saceni. Scrive il fuddetto Storico Politone, che in lei fi ammirava Trigine Ty- una bellezza incredibile, uno spirito divino. Nen e vivacissimi i (c) And and suot occhi , il colore sosco . Non denti , ma parole , pareano or-Hip. As in nargli la bocca, la voce foave e chiara, ma virile. Al bifogno u-(d) Junner guaghava i Tiranni nella severita, super iva nel resto la cica de la de' mighori Principi. Contro il costume delle Donne sapeva confervare i tefori, ma non lafciava di far risplendere la sua liberalità, ove la richiedesse il dovere. Nel portamento e ne costumi non cedeva a gli uomini, rade volte ufcendo in carrozza, fpeffo a cavallo, e più spesso facendo le treo quattro miglia a piedi , ticcome persona allevata sempre nelle caccie. Da Oderato suo Marito, che già dicemmo uccifo, nonticeveva le leggi, ma a lui le d. va . Prele bens) da lui il titolo di Augusta, da che egli su dichiarato Augu-

Name(mai Imperator. (b) Tradel Chronogr.

to, e portava l'abito Imperiale, a cui aggiunfe anche il Diadema. Non si tosto s' accorgeva essa d'essere gravida, che non volca più commerzio col Marito. Il suo vivere era alla Persiana, cioè con lingolar magnificenza, e volea effere inchinara fecondo lo shile praficato co i Re Persiani . A parlare al Popolo iva armata di corazza, pranzava fempre co i primi Ufiziali della fua Armata, ufando piatti d'oro e gemmati . Poche fanciulle , molti Eunuchi teneva al fuo fervigio, e l'impareggiabil fua castità, tanto da maritata, che da vedova, veniva decantata dapertutto. Aureliano stesso in una Lettera al Senaro (a) ne parla con elogio, dicendo, ch'ella non parea (a) Todollini Donna : tanta era la di lei prudenza ne'configli , la fermezza nell' Follo in eleguir le prese risoluzioni, e la gravità con cui parlava a i solda- Tyranti , di modo che non meno i Popoli dell' Oriente e dell' Egitto , a 147 13. lei divenuti fudditi , che gli Arabi , i Saraceni , e gli Armeni non ofavano di difubbidirla, o di voltarfi contra di lei: tanta era la paura, che ne aveano. A lei anche in buona parte fi attribuivano le glariole azsoni del fu Odenato fuo Marito contro a i Perfiani. Ne gra le mancava il pregio delle Lingue e della Letteratura . Oltre al fuo nativo Linguaggio Fenicio o Saracenico, perfettamente polledeva l'Egiziano, il Greco, e il Latino, ma non s'arrifehiava a parlare quell'altimo. Ebbe per Maettro nel Greco al celebre Longero File foto , di cui retta un bel Trattato del Sublime , e la cui morre vedremo fra poco. Fece imparare a fuoi Figliachi, il Latino si fattamente , che poche volte e con difficulta parlavano il Greco. Si pratica fu della Storia deil Otiente e dell'Egitto, che il crede, che ne formalle un compendio. Al fuo Marito Odenato ella avea parturito tre Figliochi, cioe Herenniano, Timolao, e Vaballato, al quali dopo la morte del Padre ella fece prendere la Porpora lmperrale, e il titolo d' Augusti, ma perche erano di età non peranche capace di Governo , esta in nome loro governava gli Stati . Un altro Figliuolo ebbe Odenato da una sua prima. M. glie , chiamato Erode, u pure Erodiano, che fi truova nelle Medaglie (1), ( non 6) Gabrier so le tutte legittime ) col ritolo d' Augusto, a lui dato dal Padre, Augusterius Come anche afferma Trebellio Pollione (c). Per eagione dell'étal Ampai morire lui, e il Marito Odenato, ficcome accennai di fopra. Una tai Polite ral tella, benche di Donna, signoreggiante dallo Stretto di Costan- dulmi tinopoli fino a tutto l'Egitto, ed aluttita da molti de' fuoi vicini, potea dar suggezione ad ogni altro. Potentato, ma non già ad Aurelia-

reliano Imperadore, che pel fuo coraggio, e faggio contegno, fi

teneva fempre le vittorie in pugno.

S'invio dunque Aureliano da Roma con possente esercito vesso l'Oriente per la strada-solità di que tempi , esos per terra alla volta di Bifanzio, pel cui Stretto fi paffava in Afia. Ma prima di giu-(a) Popline gnerva, egli nettò (a) l'Illitico, e poi la Tracia da tutti i nemici (b) Aurilian del Romano Imperio, che erano tornati ad infettar quelle Provin(b) Aurilian cie. Scrive Aurelio Vittore (b), che a'tempi d'esso Aureliano un
Vidor in E- certo Settimio nella Dalmazia prese il titolo d'Imperadore, e da li a poco nei pago la ipena , ammazzato da' fuoi propri foldati. Quando cio avvenifie, nol fappiamo. Per atteftato bensi di Vopifeo, Aurehano, perchè Cannabaude Re o Duca de i Goti dovea aver commesso delle insolenze nel paese Romano, passato il Danubio, l'andò a ricercar nelle terre di lui, e datagli battaglia, l'uccife insieme con cinque mila di que barbari combattenti. Probabilmente lu in quella congiuntura, ch' egli prese la carretta di quel Re, tirata da quattro Cervi , su cui potcia entro a fuo tempo trioniante in Roma, ficcome diremo. Furono trovate nel campo barbarico molte Donne estinte, vestite da soldati, e prese dieci d'esse vive. Molte altre nobili Donne di Nazione Gotica rimafero prigioniere, (c) Profes (c) the Aureliano mando dipor a Perinto, accrocche ivi fullero en Bonofe. mantenute alle spese del Pubblico, non già cadauna in particolare, ma fette infieme, acciocche coffaffe meno alla Repubblica. Sbrigato da questi affari , marció Aureliano a Bifanzio, e passato lo Stretto, al folo fuo companie ricupero Calcedone e la Bittinia, che Zenobia avea fortomesso al suo imperio. Zosmo (d) nondimeno affertice, aver la Bitima scosso il giogo de' Palmirent, fin quando udi esaltato al Trono Aureliano. Ancira nella Galazia sembra averfatta qualche refiftenza : certo e nondimeno , che Aureliano fe ne impadron). Giunto poscia, ch' egli su a Tiana Città della Cappa-(e) Partier docta, ( e ) vi trovo le porte ferrate, e preparate quel Popolo alla difefa. Dicono, che Aureliano in collera gridaffe. Non lajoro un Cane in questa Città. Vopisco, grande ammiratore del morto Apollonio, Filosofo celebre, anzi Mago, nativo di quella Città, di cui tanto egli , come altri antichi faccontino varie maraviglie, cide molte favole, e che eratenuto da que Popoli per un Dio : Vopifeo, dico, racconta, che effo Apollonio comparve in fogno ad Aureliano, e l'eforto alla elemenza, se gli premeva di vincere.

parole, che baffarono a difarmate il di lui (degno. Venne poi a tro-

varlo al campo Eraclammone, uno de' più ricchi Cittadini di Tiana, sperando di farsi gran merito, col tradire la Patria, e gl'insegno un tito, per cui si poteva entrare nella Città. Fu essa merce di quelto avvilo prefa con facilità , e quando ognun fi afpettava di darle il facco, e di fare man balla contro gli abitanti, Aureliano ordi no, che fosse ucciso il solo traditore Eraclammone, con dire, che non si potea sperar sedelta da che era stato insedele alla sua Patria; ma la (ciò godere a i di lui figliuoli tutta l'eredità paterna, affinche non si credesse, che l'avesse fatto morire, per cognere le molte di lui ricchezze. Ricordata ad Aureliano la parola detta di non lasciare un Cane in Tiana: oh, rispose, animazzino iuiti i Cani, che ne son contento: risposta applaudita fin da i medesimi soldati, benche contraria alla lor brama e speranza del sacco.

SE crediamo a Vopifco (a), Aureliano, continuato il cammi- (a) l'opifei no , arrivo ad Antiochia , Capitale della Soria , e dopo una leggie- le Auticare ruffa al Luogo di Dafne, entro vittoriofo in quella gran Città, e ricordevole dell'avvertimento datogli in fogno da Apollonio Tianeo, uso di fua clemenza anche verto di que' Cittadini . Paffando dipol ad Emela, Città della Melopotamia, quivi con una fiera battaglia decife le sue liti con Zenobia. Ma Zosimo (6) diversamente (b) 24-4-

ferive, the Zenebia con grandi forze l'aspetto di pie termo in An- lib. 1 . 10. tiochia , e mando incontro a lui la poderofa Armata fua tino ad Imma, Città molte neglia distante di la . Gran copia d'Arcieri fi contava nell'efercito di lei, e di quelli penumava quel de Romani. As ea in eltre Zenobia la fua numerofa cavalieria , armata tiittada capo a piedi, laddove la Romana non era composta fe non di cavalli leggieri. Aureliano, maitro di guerra, offervato lo svantaggio, ordino alla fun cavaileria di mottear di fuggire, tantoche la nemica in feguitarli fi trovalle affai flanca pel pelo dell'armi, e che poi voltallero faccia, e menallero le mani. Cosi fu fatto, e fegul un'orribile strage de Palmirem . Eusebio (c) forive , the si segnato in quel- ( ) Eighton la gran bittuglia un Generale de' Romani, appellato Porpeiano, e la l'america cognosion to il Franco, la cai fari glia durava in Antiochia anche a i fuoi di Non ofavano i fuggitivi di portarii ad Antiochia, (d. per (e) Zefori

timore di non effere ammelli, o pur d'effere tagliati a pezzi da Cittadini , fe fi accorgevano della rorta for data : ma Zabda , o fa Zaba, for Generale, prefo un nomo, che fi raffomighava ed Aureliano , e fatta precorrer voce , che conduceva priginniere i Imperadore stesso, trovo aperte le porte, e quieto il Popolo. La notte 'eguente poi con Zenobia s'incammino alla velta di Emela al etto il

vincitore Aureliano in Antiochia, ricevuto con alte acclamazioni da quegli abitanti ; e perche parecchi de'più facoltofi s'erano ritiran per paura dello (degno imperiale, Aureliano pubblico tofto un bando di perdono a tutti ; e questa sua benignità fece ripatriar di buon grado ciascuno . Dopo aver dato buon ordine a gli affari d'Antiochia, ripiglio Aureliano il fuo viaggio verso Emela, dove s'era ridotta Zenobia. Trovaro presso Dafne un corpo di Palmireni, che volevano disputargli il passo, ne uccise un gran numero. Apamea, (a) Popular Larissa, ed Aretusa nel viaggio vennero alla sua ubbidienza. (a) in Auritani Consisteva tuttavia l'Armata di Zenobia in settanta mila combatt e cap. 12. tenti fotto il comando di Zabda . Si venne dunque ad un'altra campale giornata, che sulle prime su o parve svantaggiosa a i Romani, perchè parte della lor cavalleria o perforza o contigliatamente piegò. Ma mentre la inseguivano i Palmireni, la fanteria Romana di fianco gli affalì , e ne fece gran macello , non giovando loro l'effere tutti armati di ferro, perchè i Romani colle mazze li tempestavano, e rovesciavano a terra. Piena di codaveri resto quella campagna. Zenobia con gran fretta fe ne fuggi ritirandofi a Palmira, ed Aureliano ricevuto con plaufo giulivo in Emela, dove tende grazie al Dio Eligabalo, creduto autore di quella vittoria; e g dopo aver prefi e vagheggiati con piacere i tefori , che Zenobia non . avea avuto tempo di alportare, marciò condiligenza alla volta di Palmira , Città fabbricata da Salomone ne' deferti della Soria , o fia della Fenicia, ed affai ricca pel commerzio, che faceva co'Romani

> Anno di Cristo cclexiii. Indizione vi. di FELICE Papa 5. di AURELIANO Imperadore 4.

e Persiam . Nel cammino sa più volte in pericolo, e riporto gravia danni l'Armata fua da gli affattini Soriani. Pur giunto a Palmira, la strinse d'assedio. S'egli in questo o pur nel seguente Anno riducelle a fine si grande imprefa, per mancanza di iumi non fi puo ora

decidere. Sia lecito a me il differirne il racconto al feguente.

Confoli & MARCO CLAUDIO TACITO, PLACIDIANO.

TACITO primo Console in quest'Anno, perchè vien comunemente creduto lo stesso, che vedremo poi Imperadore, gli Interratori de Fasti danno il nome di Marco Claudio. Benche vi poi-

posa restar qualche dubbio, pure io mi son lasciato condurre dalla corrente. L'affedio di Palmira, ficcome dicemmo, fu imprefo da Aureliano con gran calore, ma non erano men riguardevoli i preparamenti per la difesa. ( a ) Stava ben provveduta quella. Città (a) Fogiliode freccie, pietre, macchire, e d'altri ilrumenti da guerra, e il dordon. da lanciar fuoco fopra i nemici, liccome ancora di viveri , quando care sa all'incontro uomini e bestie dell' Armata Romana niuna sustificiana trovavano in quella spelata campagna, piena solo di sabbia. Oltre a ciò aspetiava Zen bia soccorto da Persiani, Armem, e Saraceni, di maniera che si ridevano gli affediati delle sgherrare de gli affedianti. Ma Aureliano tuppa il bifogno dell' Armata per conto delle provvitioni, facendone venire al campo da tutte le vicinanze, ne lasciava indierro forza e diligenza alcuna, per vincere quella si ben guernita Città. Maggiormente crebbe l'izza e la jacca fua, perché avendo su a principa seritto a Zenchia, comandar dole impefiosamente di rendersi, con efibirle comodo mantenimento, deveil Senato l'aveffe mella, e con promettere falvo ogni diritto de Palmirem. Zenobia gli diede un insolente rispotta, con mittolarii Regine d'Oriente, antepotre il fuo nome a quello dell'Imperadore, e moftrar fiducia di targli calar l'orgoglio colloccorfi, ch'ella alpettava . (b) Vennero in fatti gli aiuti a lei promeffi da Perfiani, ma (b) 16- a. Aureliano tagliò loro la strada, e li sbando. Vennero anche le sch c- 4 11 re de Saracem, e de gli Armeni, ma egli parte cul terrore, parte co i danari le induffe a militar nell'efercito fuo. Contuttocio un' ostinata, difesa fecero gli assediati, con bestar eziandio e ingiusiar i Romani. Un di coloro vedendo un di l'Imperadore, il carica di villanie. Allora un arciere Perfiano fi elibi di rispondergli, e gli tirò cost aggruftatamente uno firale, che colpitolo il tece retolar merto giù dalle mura. Intanto veggendo Zenobia, che a Palmira s'affotrigliava la vettovaglia , shino meglio di ritirarti fulle terre del Perfiant , ma fuggendo fopra de i dromedarj , fu prefa per via da i cavaliers, che le spedt dierro Aureliano, e prigioniera fu a lui condotta. Grande strepito ed istanza secero i foldati, perche egli gafligaffe, colla morte la fuperbia di coffei, ma Aureliano non volle la vergogna d'aver occifa una donna, e Donna tale. La Citta dipoi zidotta all'agonia, dimando ed ottenne qualche capitolazione . V' entro Aurebano, e perdono al Popolo, ma non giu a i principali, creduti configheri di Zenobia, a quali, come a fedutteri ed auto (c) seglio ri de canti mali, levo la vita. Fra quelli fu compreto (c. Lorge- Zafano). no celebre Filosofo e Sofista, e Maestro o Segretano della medesi- 1272 per Tamo II.

Nonefores.

Imperiore.

ma, convinto d'aver egli dettata l'albagiofa ed infolente rispofta, che Zenobia avea data alla Lettera d' Aureliano . Soffi Longino con tal fortezza la morte, ch'egli stesso consulava gli amici, venun a deplorar la di lui feragura. Perdonó anche Aureliano, per quanto si crede, a Vabellato, uno del Figliubli di Zenobia, e truo-(a) Trotan vali una Medaglia (a), in cui fi legge il tuo nome col titolo d' Augusto, e nell'altra parte quello di Aureliano Augusto. Quando fia vera ( del che fi puo dubitare ) fara ffata battuta in uno de precedenti Anni , e prima della soprascritta Tragedia . Di Herenniano , e Timolao, due altri Figliuoli di Zenobia, non fi sa bene, qual fosse la sorte loro. Zosimo parla d'un solo Figliuolo di Zenobia, condutto in prigionia colla Madre. Vopisco all'incontro serive, che Zenobia fopravviste molto tempo cum libera nelle vicinanze di Roma. Quelto si può intendere anche di Fighe, che certo essa ne avea: (b) Total ma Trebellio Pollione (b) c'infegna, che Zenobia co'fuoi due Fi-Trigini. Ty- gliuoli minori Herenniano, e Timolae fu condotta in trionfo a Roma . Fu poi di parere effo Zonmo , che Zenobia nell'effere condotta in Europa, o per malattia, o per non voler prendere cibo, moriffe per istrada, vinta dal dolore della mutata fortuna, o per won. sofferire la vergogna d'essere condotta in trionso. Merita ben qui fede Vopisco, il quale più vicino a questi tempi ci afficura, ch' ella giunse a Roma, e viste molto dipoi, come diro all'Anno seguen-(c) Jehanna te ... Anche Giovanni Malala ( c ) attesta , che l'infelice Principessa comparve nel trionfo Romano di Aureliano, fallando folamente (4) Zerou nell'aggiugnere, che le fu dipoi tagliato il capo. Zonara (4) tapporta su quelto varie opinioni. Possiamo ben poi credere a Zoli-(e) Zome mo (e), allorché racconta, avere Aureliano (pogliata Palmira di (f) Perfer to si rimise in cammino, e torno ad Emesa, (f) deve forse il troni , Seri ( creduti i Cinefi ) , Iberi , Albam , Armeni , & Indiani, ...

aiuto a Zenobia.

RIMESSO dunque in pace l'Oriente, Aureliano paísò lo Stretto di Bifanzio per tornarfene a Roma , menando feco Zenobia , e i 😭 zeres da les Figliuols . 🏈 Informato , che s Popola Carpi aveano fatta un' incursione nella Tracia, ando a trovarli, e li disfece; e percio il Senato Romano, che gli avea già accordato i titoli di Goitto, Sar-matico, Armeniaco, Partico, & Adiabenico, il nominò ancora

che gli portarono de fontuost regali. Trattò con superbia e sierezza i Perfiam, gli Armeni, e i Saraceni, perchè aveano prestato

Car-

Carpine. Se ne rife Aureliano, e scriffe loro, che s'aspetrava oramai d'effer anche intitolato Carpifiale, nome fignificante una forta di Scarpe, e da cui poscia e a noi venuto il medesimo nome di Scarpa. Ma eccoti arrivargli avviso, che i Palmireni v'erano ribel-Lati, con aver tagliato a pezzi Sandarione, e lecento arcieri, lasciati ivi di prefidio. Con tal follecitudine tornò egli indietro, che all'improvvito arrivo ad Antiochia, e spavento quel Popolo, intento allora a i Giuochi equeftri . Aveano tentato i Palmireni d'indurre Martellino Governatore della Melopotamia, e di tutto l' Omente, a prendere il titolo di Augusto. Gli ando egli tenendo a bada, ed informando intanto di tutto Aureliano, ma coloro non vedendo alcuna rifoluzione di liu, dichiararono poi imperadore un certo appellato Acádico da Vopisco, Anuoco da Zosimo. Giunse Aureliano a Palmira, quando men fel pentavano, e prefa quella Città fenza colpo di spada, sece mettere a fil di spada tutto quel Popolo , uomini , donne , fanciulli , e vecchi con furore d'inudita crudeltà, benche poi tornato in se stesso servesse a Cuonio Baffo di perdonare a quei , che restavano in vita . Zosimo pretende , ch' each per afpresso non facefie montre quel ridicolo Imperadore creato da i Palmirem . Ordino egli ancora , che si ristabilisse come prima il Tempio del Sole , metto a facco da i foldati , deputando a tal efferro buona fomma d'oro e d'argento. Del refto fece (pianare quella Circà, le cui rovine, visitate a tempi nostri da gli eruditi Inglefi, ritengono ancora molti vestigi dell'antica for maestà. Gia dicemmo, che Zenobia nelle sue prosperità avea usurpato al Romano Imperio l' Egitto . Ora Aureliano , mentre nell' Anno addietro faceva a les la guerra in Oriente , (ped) Probo (a), il qual fu poi (a) Fappar Imperadore, con delle foldatefche, per ricuperar quella ricca ed m Proba umportantifima Provincia. Nel primo combattimento sbaraglio Probo a nemici ; nel secondo ebbe la peggio , ma ripigliare le forse, tanto fi adoperò , che mife quella nobil contrada forto il comando de' Romani, ed aiuto poi Aureliano a ripigliar i Oriente nel re-No della guerra co i Palmireni . Pareva dopo ciò , che l'Egitto avefse da goder pace, quando un Marco Firmo, o Firmo, nativo di Seleucia ( d ), amico di Zenobia non ancor vinta, prefe il titolo di 👌 🚧 🖛 Auguito e d'Imperadore , come secondo Vopisco appariva dalle Medaglie battute di lui , alcuna deile quali fi crede , che refti tutta- (r) Galque via (c). Poffedeva costui molte ricchezze, e maffimamente nell' Army 1 Egitto, dove fra l'altre cofe tanta Carta, chiamata Papiro, fi fabbeicava ne fuos beni , ch' egis fi vantava di poter mantenere col fo- Agricor.

lo Papiro , e colla , adoperata in formar la Carta , un efercito . Teneva corrispondenza costui co i Blemmii e Saraceni , e mandava all' Indie navi a trafficare : Impadronitofi dunque coffui di Aleffandria ; e dell'Egitto, aiuto per quanto potè Zenobia, ma caduta effa, cadde anchi egli. Aureliano non già in persona a mio credere andò , ma ípedi cola parte dell' Armara, che feonfiffe Firmo, e dopo variturmenti l'uccife, confottomertere in poco tempoquel ricco paefe , e mandare a Roma gran copia di grani , la spedizion de quali (a) Forfar cottos avea interrotta. Aureliano (a) in ragguagliare il Popolo Romino di quelle vittorie, ferille fra l'altre cole di faper egli , che ello Popolo non andava d'accordo col Senato, non era amico dell' Ordine Equeftre, ed avea poco buon cuore verso de Pretotiani. Sbrigato finalmente da quegli affari l'infaticabil Aureliano Augu-

Aural, ann. Frabellina Palle 10 Terme Enfidence on Charles

fto , indiriggo i fuoi paffi verto l'Europa con animo e vogliadi atterrar anche Teinco, che folo restava tra gli usurpatori del Romano Imperio. Come egli arrivato colà ricuperalle in poco tempo quel-(b) 14m in le Provincie, alla stuggita lo raccontano i vecchi Storici (b) . Altrapon fi sa , fe non chi, fegui una battaglia a Scialons fopra la Marna, in cui Terrice ficifio tradi l'efercito suo perche si diede volontariamente ad Aurchano : laonde i fuoi foldati riportarono una gras, percosta da quei di Aureliano. Sono altri di parcre, che Terrico toffe da' fuoi foldati tradito , e confegnato ad Aureliano , al quile & fottomifero pofcia anch' effi. Tuttavia grande apparenza e' e , cho seguisse o prima, o poco dopo dell'arrivo di Aureliano in quelle contrade qualche fegreta capitolazione ed accordo fra Aureliano e lui , al vedere l'indulgenza con cui effo Aureliano , Principe poco avvezzo alla clemenza, tratto il medefimo Tetrico. E la ragione d'abbandunare i fuoi per girtarfi in braccio ad Aureliano , l'abbiamo da gli antichi Storici. Cioè fu la continua difubbidienza de a foldati luoi, che ad ogni poco fi follevavano: dal che fu forzato Tetrico ad invitare e pregar Aureliano, che il liberaffe da taoni mali. Venuto egli alla divozion di Aureliano, tutte poi del pan le di lai milizie il riconobbero per Imperadore, e passarono nell' Atmata Romana, con che le Gallie, e per confeguente la Spagna e Bretagna fi videro rettituite fotto la fignoria del medefimo Auguto. Puo o dee anche oggidi effere motivo di stupore il corso di tante imprese e virtorie, fatte da un solo Augusto, e inpoco più di tre Anni, con aver egli liberato da tanti Barbari nemici il Romano Imperio, atterrati i Tiranni, e riunite al fuo corpo tante membra, da effo per pro anos disgiunte. Eufebio (c) nella Cronica met-

te fotto quest' Anno il Trionso Romano di Aureliano; masi dee credere uno sbaglio, siccome vien giudicato ancora il riferirsi da lui nell' Anno primo, o tecondo d'esso Imperadore, la caduta di Tetrico, la quale vien posta da Vopisco dopo la guerra l'almirena. Non si sa nè anche intendere, come in un solo Anno potesse Aureliano far tante azioni e viaggi, quanzi ne abbiam veduto in quest' Anno, menando seco eserciti, cioè ruote pesanti, che non volano, senza aggiugnervi ancora il suo ritorno dalle Gallie a Roma. Però co i più de gli Storici rapporterò io all' Anno seguente il suddetto Trionso.

Anno di CRISTO CCLXXIV. Indizione VII. di FELICE Papa 6. di AURELIANO Imperadore 5.

Confoli Lucio Domizio Aureliano Augusto
per la feconda volta,
Gaio Giulio Capitolino.

D'o over dato huon sesto a gli assati delle Gallie, sen venne a Roma l'Augusto Aureliano, per celebrare il Trionso suo. Riuscì questo de i più grandiosi e memorabili , che mai si fossero veduci in quell'augusta Città, Vopisco (a) ce ne dà un poco d'idea, (a) Vopisco con dire, che vi erano tre Carrozze Regali , le quali tiravano a se in Aureliana. i guardi d' ognuno. La prima avea servito ad Odenato Augusto, già Marito di Zenobia, coperta d'argento, oro, e pietre preziofe. La feconda di fomigliante ricco lavoro l'avea avuta Aureliano in dono dal Figliuolo o Nipote del morto Re Sapore, dominante allora in Persia. La terza era stata di Zenobia, che con essa sperava di comparir vittoriosa in Roma, ed in essa entrò ella appunto, ma vinta e trionfaia. Eravi anche la Carretta del Re de'Goti, tirata da quattro Cervi, entro la quale Aureliano fu condotto al Campidoglio, dove fagrificò a Giove que' medefimi Cervi, secondo il voto già fatto da lui. Precedevano in quell'immensa processione venti Elefanti, ducento siere ammansate della Libia e Palestina, che Aureliano appresso dono a vars particolari, per non aggravar di tale spesa il Fisco, e dei Camelopardali, e delle Alci, ed altre simili bestie forestiere. Succedevano ottocento para di Gladiatori, e i prigionieri di diverse Nazioni Barbare, cioe Blemmii, Assomiti Arabi, Eudemoni, Indiani, Battmani, Iberi, Saraceni, Perfiam, Gon, Alam, Rossolam, Sarman, Franchi, Svevi, Vanda-

Topat. Tylana. ags ags

li , e Germani, colle mani legate ; fra'quali ancora fi contarono molti de principali Palmireni fopravanzati alla firage , e parecchi. Egimani a cagion della loro ribellione. Ma quello, che maggiormente tirò a sè gli occhi di tutti , fu la comparfa fra 1 vinti di Terico vestuto alla mantera de' Galli, col Fightuolo Testico, al quale egii (a) Trainfor avez conferito il titolo di Senatore. (a) Veniva anche Zenolia con pompa maggiore, futta ornata, anai caricata di gemme, dopo aver fatta gran refiftenza ad ammettere il pefo, ed ufo di quelle giole in si disgultofa congiuntura. Con catena d'oro avea legati à piedi e le mani , ed una ancora ne avea dal collo pendente , fostenuta da un Perfiano, che le andava avanti. Con questo mirabile apparato , colle Corone d'oro di tutte le Città, colle carrette piene di ricco-botino , con tutte le infegne , e coll'accompagnamento del Senato , Efercito , e Popolo , pervenne molte ore dipor Aureliano. al Campidoglio, e tardi al Palazzo, rattriffandoti iiondimeno molti al vedere condotti in Trionfo de i Senatori Romani, il che non (6) region era in ufo; e mormorando altri , (6) perché si menasse in trionso in decision una Donna, come s'ella fosse qualche gran Capitano. Intorno al qual lamento. Aureliano dipoi con sua Lettera cerco di soddisfate. il Senato e Popolo Romano , col metrere Zenobia del pari co'più illustri Rettori di Popoli . Furono poscia impiegati i seguenti giorni in pubblici follazzi di Giuochi Scenici e Circenti , in combattimenti di Gladiatori, caccie di fiere, batraglie in acqua, e in allegna-

a cadauno del Popolo Romano.

ABBIAMO da Trebellio Pollione (c), che Aureliano non folamente perdonò a Zenobia, ma le allegnò ancora un decente appanaggio pel mantenimento di lei , e de fuoi Figliuoli , e un Luogo a Tivoli presto al Palazzo d' Adriano, dove ella suggiorno dipoi (4) Europe a guifa d'una Matrona Romana. Entropio (d) ferive, che ai fuoi giorni rellavano ancora de i discendenti da esta Zenobia, senza dire, se per via di maschi, o pur delle sue Fighuole. Il dirsi da Zona-(a) Zanter ra (e), che Aureliano sposò les, o pur una delle sue Figlie, s'ha da 🌣 🚣 🖰 contare per una favola . Ciera bensì di verità ha l'aggiugner egli 🖡 che le Figlie d'effa Zenobia furono da lui collocate in matrimonio con de 1 Nobels Romans. A quanto poco fa ho desto non a sultante la liberalità di Aureliano verso il Popolo, perché altri regali gli. fece in abiti e danari (f). E perciocchè infinita copia v'era di debitori del Fisco, ordino, che nella Piazza di Traiano si bruciassero tutte le lor cedole. Pubblicò ancora un perdon generale per tutti i

mento perpetuo di pane e carne porcina , che ogni di fi diffribuiva.

(c) Todal.

u Pedie

rei de lefa maeftà . S'acquattò egli spezialmente lode nell'aver nonfolamente rimeffa ogni pena a Tamco, già Imperadore, o sia Tiranno delle Gallie, (a) ma dichiaratolo ancora Correttore di tut- (a)? ta l'Iralia, cioè della Campania, del Sannio, della Lucania, de' Pollo Tie-Bruzi , della Puglia , Calabria , Etruria , ed Umbria , del Piceno , ap. 47. e Flaminia, e di tutto il paefe Annonario, colmandolo d'onori, e chiamandolo talvolta Collega, Commilitone, ed anche Imperadose : segni di qualche precedente accordo , seguito fra loro . Gli diceva burlando, che era può anore il governare una Provincia d' Iraha, che il regnar nelle Galhe . Anche al giovane Terrico di lui Figlio fa conceduto posto fra i Senaron, con godere illesi i lor beni parrimoniali. ( 4 ) Fece in oltre Aureliano portere alla Zecca tutte (b) Zelimi le Monete adulterate o calanti , e ne diede al Popolo delle buone. Fu in questa occatione, che i Ministri della Zecca (c), acculati di (c) s'appino qualche frode nel loro ufizio, spinti da Felicistimo Schiavo o Liber. in desito dell'Imperadore, mossero una si fiera sedizione in Roma, che par la Evi uccifero fette mila foldati di Aureliano cofa difficile a crederfi. pune. Ma pagarono anch' esti in fine il fio della lor crudeltà, col restar a formati vanti, ed espotts al facore, che era per lo più ecceffivo in Aureliano . Racconta Suida (4) , che questo Imperadore fece morir molti (4) dista Senatori per informazioni della loro infedeltà, ricavate da Zeno- - Loro-Lia. Era egli un grande adoratore e divoto del Sole : ( e ) però (e) Zifina in quest' Anno fece fabbeicare, o pure termino di fabbricare in Fontante Roma il Tempio del Sole con fingolar magnificenza, arricchendolo d'inamenti ornamenti d'oro, di perle, e d'altre cose presince. Pelava il folo oro ivi potto quindici mila libre. Onivi espose le Statue del medefimo Sole, e di Belo, con altri ornamenti asportati da Palmira. Anche il Campidoglio fi vide riempiuto de i doni a lui fatti da varie Nazioni, e Tempio alcuno pon vi fu in Roma, che non participatie di qualche fuo dono. Fortifico ancora l'autorità de Pontefici, ed affegnò rendite per la manutenzione del Templi, e del Ministri. Azioni tutte, che fan conofcere l'amore e selo , ch'egh nudriva per la fua falta Religiome , croe per l'Idolatria , zelo , che ancora circa quetti tempi lo ipin- (f) futte fe , dopo effere stato finora clemente verso i Crustiam , a muovere de fee de contra di loro una fiera perfecuzione (f) Ma per poco tempo, per-Chimia che Dio non rardò a durgli quel fine e gaftigo , a cui foggiacquero de Mine. anche in quello Mondo aitri nemicie perfecutori della Hengione e Poficiale. Chiefa fua fanta. Alcune buone Leggi fece Aureliano ; ma altre Sympton più meditava di farne , e fopta tutto voleva provvedere al foverchio 🗸 🚲 luffs.

(2) Popifere luffo introdotto in Roma, (a) con proibire il consumo dell'oto in Aurelian tanti ricami, indorature, ed altri vani ufi, e con vietar l'ufo della Seta, perchè venendo questa allora solamente dell'India, ogni libra di esta costava una libra d'oro. Sarebbe da desiderare, che anche a'di nostri nascessero degli Aureliani , per rimediare al lusso di certe Città d'Italia, e alla pazza mutazion delle mode. Per altro godeva Aureliano Augusto, che i privati abbondassero in vasi d'oro e d'argento. Trovandos ancora molte terre incolte nella Toscana e Liguria , fuo difegno fu di mandar colà a coltivarle le famiglie de' Barbari prigioni . Ma questi ed altri disegni , troncato il filo della (b) Blanche sua vita, abortirono tutti . Credesi (b), che in quest' Anno Feltrisuad das- ce Papa fosse emamato da Dio al premio delle sue fatiche, e che o per l'imminente, o già inforta perfecuzione non si eleggesse il suo Successore, se non nell' Anno seguente.

> Anno di Cristo cclxxv. Indizione VIII. di Eutichiano Papa 1. di TACITO Imperadore 1.

Confoli { Lucio Domizio Aureliano Augusto per la terza volta, Tito Nonio Marcellino.

(c) Vepifeur No. Configure a roll de Vopifeo (c) fu Confole fustituito Au-Zonares in relio Gordiano, e nel di 25, di Settembre Velio Cornificio Gordia-Annalibur no . Sui principio di quest' Anno opinione è , che fosse promosso al Pontificato Romano Eutichiano. Nell'Anno addietro l' Augusto Aureliano era paffato nelle Gallie, verifimilmente per cagion di qualche ribellione, accaduta in quelle parti, ch'egli fonza fatica ellinfe. La Città di Otleans vien creduto, che fosse rifabbricata da lui, e prendesse il di lui nome. E perchè i Barbari erano entrati nel paese della Vindelicia, che abbracciava allora parte della Baviera, della Svevia, e i Grigioni, Aureliano accorfo a quelle parti, rimife il paefe in pace con averne cacciati i nemici. Di là ando nell'Illimo, e probabilmente fu allora, che fcorta la difficultà (d) Laften de poter sostenere la Provincia della Dacia, oggidi Transilvania, tius de Mor. potta di là dal Danubio, attorniata da troppi Barbari, prese la risous. Perfecut luzione di abbandonarla (d). A questo sine ritirò di quà dal Fiume Eutropiate tutte le milizie, e famiglie Romane abitanti in quel paese, e lor Syncettus. diede

diede parte della Mesia per abitarvi , paese, che si nomino dipoi la nuova. Dacia, di cui dicono, che Serdica diveniffe la Capitale. Da cio fi vede fallita l'immaginazione e il vanto del Romani Gential, presendents, the il loro Dio Terminenon rinculaffe giammai, cine i un lateratle mai perdere paele una volta unito al loro Imperio. Altri timili efempli di quello loro inerio Dio riferifee Santo. Agosti-. Ventumbrente (verno Aurchano in quelle parti , o pur (a, dapitenella I racia nel. Anno pretente, applicato a mettere infierre un ma de Co possente escretto per portar la guerra addosso a i Persiani. Eta egn 4 14 15 invafaro dal defiderio della Gloria , e quanto più di grandi imprete" egli avea fatto finquit, a nulla ferviva, che a maggiormente accenderlo per farne dell'altre. Ne gli mancavano ragioni o pretetti contro la Perfia, che già vedemmo aver prefe l'armi in favor di Zenobia. Ma Iddio il colte nel punto (1), che i fuci ordini di terro e (3) Litarfuoco contra de' Criftiam erano gia dati, e fi doveano stendere per non de Metutto. I Imperio. (c) Un fulmine caduto in vicinanza di Jui , e. de' 🚧 🚎 🦠 fuoi certifiant, pure non fu bastante a rimuoverlo dalle prese ri- (c) Enstitut foluzioni. Per altra mano eg i perl, ficente per dire. A riferva des Popoto Romas . C'te ver mente l'amava per gli

molti benel zi g - ricevati , o che ii iperavano, (4) prem altri gli (4) Poplar portavano affette coli a dena fua feverita, anzi cradelta, di cui " distilian fovente abbiam recate le prove. Il Senat Rimano, e fino i fuoi propri Cortigiani, non amore, ma bensi timere aveano di lin. (c) Accadde, ch'egh un di minaccio gravemente Mnefleo, uno de' (e) Austral fuoi Segretary, per quaiche : ilo. Era vien chiamato da Zofi- fabra de mo (f). Coftus, ficcome pratico, che Aureliano nen minacciava filenti mai da burla, e che se minacciava, non fapeva perdonare : effen- " finalidofi molto prima avvezzato a contrahare il carattere del Padrone, [] Zofina formò un biglietto, mettendovi col fuo i nomi di molt' altri, co' quali Aureliano era in collera, e d'altri ancora, che non erano flati minacciati da lui , come deffinati tutti dal fanguinario Augusto alla morte, ed esagerando poi la necessità di salvar sè stessi, con levare dal Mondo quello (pierato carnefice. Abbiam veduto altri Augulli condotti a morte per si fatte lifte di Cortigiani destinati a perire. Dubitar fi potrebbe, che alcuna d'esse sosse a noi venuta dalle sole dicerie de a novellista. Quel che le certo, si trovava allora Aureliano in un Luogo chiamato Cacrephrurium, cioè Callelnuovo, posto fra Bisanzio ed Eraclea. Quivi gli Ufiziali animati da Mnesteo contra di lui, preto il tempo, che Aureliano era con po-Tomo 11.

ferive, ch'egli morì per mano di Mucapor, uno de' fuoi Generali, Aitre particolarità di quelto fatto non ha a noi confervato la Storia. Essendo, giunta a Roma la nuova di sua morte nel di 3, di Febbrato, per accestaco del medefimo Storico , vegniamo a conofcere , che alquanti giorni prima del fine di Gennaio dell'Anno prefente dovette succedere la di lui Tragedia. Scopristi dipoi la furberia di Mnefteo, e ne fu fatta alpra vendetta, con legarlo ad un palo, ed esporto ad esfere divorato dalle fiere. Gli altri da lui ingannari gran pentimento ebbero d'aver bagnate le mani nel fangue del lovo Principe, e parte vennero allora uccifi da i foldati , parte poi da i Successori Augusti Taciro, e Probo. Funerali magnifici furonofatti al defunto Imperadore dall' Armata, la qual anche ferille al Senato e Popolo Romano coll' avvilo del funello fuccello, e conpremura, perche Aureliano foffe aggregato al catalogo de gli Dii. Tacue, che fu poi Imperadore, il primo allora de Senatori, quegli fu , che dopo un bell'elogio alla memoria di Aureliano fu il primo a decretargli tutti gli onori divini. È certamente non fipuo negare ad Aureliano la gloria d'uno de più infigni Imperadori Romani, per averegh in si poco tempo rimello in piedi, e liberato di i nemici interni ed esterni tutto l'Imperio Romano, con disposizione di far altre mirabili imprefe, se non gli fosse stato sul più bello troncato il filo della vita. Era egli tuttavia vegeto d'età, e questa la fapeva egli confervare colla fobrietà del vivere, e fe fi ammalava, non correva già a chiamar Medici , ma curava egli ffeffo i fuoi mala con una dieta rigorofa. La fua foverchia feverità, benché gli parsoriffe l'odio di molti, pure mufcì di grande utilità alla Repubblica, perche levò di mezzo, o cacciò in efilio i cervelli torbidi, cabalifli, e perturbatori della quiete pubblica. Spezialmente perfeguirò egli i Delatori, cioè gli Accufatori, tanto ben veduti fotto altri precedenti governi. Non la perdonava ne pure la 1 fuoi medefini parenti e fattil ari. E la moderazione fua nel veftire fi flendeva anche alla Moghe e alla Figliuola, alle quali, perche pur volevano una velle di feta, rispole, rispo coffue una te'a, the fa vendera a gefo d'aro. Altre fue lodevoli doti rammenta Vopifco. Ma a quelto egregio Principe inancava la Clementa, Virrò neceffaria, non che fommamente commendabile ne' (aggi. Principi, e daquesto difetto, o per dir meglio dalla sua crudelta fu egli finalmente condotto ad un fine infelice.

AVREBBE og sun creduto, che appena morto Aureliano l'Armata fua acclamaffe Augusto sicuno di que' Generali. Ma non fu

con . ( a ) Forfe perchè niun d'effi v'era efente dal resto , a dal fof- (a) Megha perto della morte d'Auteliano, non fi poterono indutre i fol- in an dati a creare alcun d'effi Imperadore. Anni scriffero al Senato, con pregarlo di scegliere un Imperadore degno di tal posto. Non attentandosi di farlo il Senato, perche alle Armate non soleano piacere Augusti creati in Roma da Senatori tre volte corsero e ricorsero lettere fra loro, rimetterdo fempre l'una parte all'altra una tale elezione controversia tara, e che tacea stupir chiunque era consapevole della prepotenza de paffati eferciti in tali congiunture . ( 4 ) (b) 44-1-16 Durante quetta contesa passarono sei mesi, senza che fi eleggette Imperadore ; e ciò non offante nell'intorno figodeva buona culma, Fine in E e tutti i Governatori , scelti da Aureliano e dal Senato , continua vano tranquillamente ne' loro impieght, fuorche Aurel o Fojco Proconfole dell'Afra, in cui luogo fu spedito Falconio. Era in quelli tempi Prefetto di Roma Poflumio Siagna, Secondo il Catalogo pubblicato dal Bucherio (c), ma Vopilco (crive, che nel di 15. di Set- (e) tembre era effa Prefettura appoggiata ad Elio Cefetiano. Quegli, che diede fine a questa sonnolenza, e sece, che il Senato procedesfe all'elezion di un nuovo Imperadore , fu il militar movimento de' Germani, (4) i quali pallato il Reno, aveano già occupato varie (4) rippia nobili e ricche Città, e temevali anche guerra da Perhani. Velio Completo Gordiano. Console suffituito, tappresentò nel di 11, di Settembre la neceffità di crear un Imperadore. Preparavati a rifpondere Marco Claudio Tacito, primo fra a Confolari, quando a comun voce fu interrotto dal Senato, che l'acciamo Impenidore, ficcome perfonaggio per la rara fua prudenza ed integrità , riconofciuto digniffimo di quell' eccelfa Dignità . Fece egli refiftenza per quanto poté , con allegare l'avanzara fua eta , e il non poter cavalcare , e reggere eferciti , anzi perch'egli avea preveduto quefto colpo , per due men era ftato rititato nella Campania. Ma alzaton Merio Folcomo Nicomaco tanto diffe, tanto prego Tacito, metrendogli davanti il bisogno della Repubblica, ch'egli cedette, e l'elezione sua fa molto applaudita dal Popolo, e da' Pretoriani, a' quali fu promefso il solito regalo. Si vantava Tacire d'effere discendente o parente di Camelio Faciro celebre Storico , ed egli percio fece mertere in tutte le Librerie l'Opere di lui , e pur ciò non offante perite molte d'effe sono oggidì indarno desiderate da i Letterati. Era flato Confole, avea multi Figliuoli, ma giuvanetti, ed un Fratello isterino , appellato nelle Medaglie Marca Anna Floriana . Non capiva m se per l'allegrezza il Senato al vederfi giunto a poter eleggere

dopo si lungo tempo un Augusto, e si pregiava di averlo eletto tale, che in breve potè corrispondere all'espettazione d'ognuno, col rimestere in ufo gli antichi diritti, e l'autorità del Senato e del Prefetto di Roma. Ne diedero i Senatori tofto il lieto avvifo con lettere a Carragine, a Treveri Città libera, ad Antiochia, Aquileja, Milano, Alestandria, Testalonica, Corinto, ed Atene. Ora Tacito, appena accettato l'Imperio, e rendute grazie al Senato, ordino, che fi metteffero in alcuni Templi le statue d'argento d' Aureliano, ed una d'oro nel Campidoglio. Quest' ultima dipoi non fu posta ; le altre si. Proibi ranto al pubblico, quanto a i privati il mischiar insieme l'argento e il rame, el'argento e soro Victo, che i Servi non potessero chiamarsi all'esame contra del propri Padroni , e ne pur trattandoti di delitto di lefa maesta . Determino , che si facesse un Tempio de defunti Imperadori deificati, volendonondimeno, che ivi si collocassero le sole Statue de i buoni Augutti , per animar alla loro imitazione i Successori . Avendo fatta istanza del Confolaco dell'Anno fuffeguente per fuo Fratello Floriano, il Senato, benchè avvezzo a chinar il capo a tutto quanto bramava. no i precedenti Augusti, pure nego a lui questa soddistazione, adducendo, che già erano difegnati i Confoli, ed effere inconveniente il far torto ad alcun de gli eletti. Dicono, che Tacito si rallegraffe al.' offervare questa fibertà nella Curia , e che dicesse: Sa il Senato de che tempra sia il Principe, ch' egit ha eletto. Poscia dono al Pubblico il privato fuo patrimonio, le cui rendite fi fanno afcendere dal Salmatio ad un valore, ch' to non ardifeo di efprime. re, parendo difficile a crederfi. Sembra anche inverifimile queito do to per chi era vecchio, ed avea fighuoli, e il publicarit di Vopisco potrebbe ammertere un altro senso. Tutte potcia il contante, ch'egh fi trovava in caffa, l'impiegò in pagar le milizie, E tanto per ora bafti di quello Imperadore di pochi giorni .

Anno di CRISTO CCLXXVI. Indizione IX.

di Eutichiano Papa 2.

di FLORIANO Imperadore 1.

di PROBO Imperadore 1.

Confoli 

MARCO CLAUDIO TACITO AUGUSTO per la feconda volta.

EMILIANO.

F A menzione Vopisco (a) di Elio Scorpiano, che era Console (a) territori nel di 3. di Febbraio dell' Anno presente, e perciò si può cre- se Proto dere, che Tacito Augusto tenesse per un solo Mese il Consolato. Fra l'altre azioni di lui riferite da Vopisco vi su l'aver egli bandito da Roma i postriboli non già delle pubbliche Donne, per quanto io mi figuro, ma bensì di un vizio più deforme ed abbominevole : provvitione nondimeno, che fu di brevittima durata in un Popolo avvezzo ad ogni brutalità, perchè mancante de i lumi e del freno della vera Religione. Proibl ancora il tenere aperti i Bagni in tempo di notte, per impedire le fedizioni; e victò tanto a gli uomini, che alle donne il portar vesti di seta. Volle, che si distruggesse la cafa propria, e che a spese sue quivi si fabbricaste un Bagno pel Pubblico. Cento colonne di marmo di Numidia alte ventitre piedi do no al Popolo d'Oftia. Affegno alla manutenzion delle fabbriche del Campidoglio le possessioni, ch'egli aveva nella Mauritania, donà a i Templi l'argento, che terviva alla fua tavola, è manumife cento de' suoi Servi dell'uno e dell' altro sesso. Continuò poscia a vivere come prima , ulando le medelime vella , che gli aveano fervito da privato. La fua tavola continuò ad effere parchiffima i il maggiore imbandimento confifteva in cavoli ed altri erbaggi. Non volca, che la Moglie portaffe gemme, e nè pure permite al pubblico i ricami d'oro nelle vesti. Ebbe anche cura di punire rigorosamente gli uccifori di Aureliano, e fopra gli altri a Mucapor fu dato un rigorofo galligo . (b) S' era fin l'Anno addierro udito un gran movimen- (b) Zofase to di Barbari Sciti dalla Palude Meotide, che pretendeano d'effere listi taje 67 Rati chiamati da Aureliano Augusto in suo aiuto. Costoro si sparse- Assaula. ro pel Ponto, per la Cappadocia, Galazia, e Cilicia, commerten- Papilina in do que le ruberie ed infolenze, che crano il mettier familiare di Tach gente usata alle rapine. Tacito benchè vecchio, giudico debito della fua Dignità il portarfi colà in perfona coll' eferciro. Neco era

Floriano suo Fratello, dichiarato Presetto del Pretorio. Da due parti amendue combatterono contra di tali affaffini , con obbligar quelli, che non restarono vittima delle spade Romane, a ritirarsi ne'lor paesi. Ciò fatto, si preparava Tacito, per tornare in Euro-(a) Ander pa , quando la morte venne a trovarlo , (a) chi dice in Tarfo , chi in Tiana, e chi nel Ponto, e non avendo regnato, che sei mesi e Enfert as giorni , secondo i conti d'alcuni , si conghiettura , ch egli finisse di Christian vivere nell'Aprile dell'Anno presente. Restava tuttavia indeciso a' tempi di Vopifco , s' egli mancaffe di vita per malattia naturale, (1) 2-fee o pure perché-uccifo. Convengono gli Scrittori Greci (1), che vio-Zonorse lenta fotfe la morte fua . Intorno a cio ferive Zofimo , che avendo Enfebrur Tucito mandato per Governator della Soria Massimina suo parenfolianari. March St. te, cottui maltrattò in maniera i Magistrati della Città, che tutti cospirarono contra di lui , egli levarono la vita . Temendo poscia coloro di ricevere da Tacito il meritato galtigo, unitifi con quegli

(c) Vapper gusta, se non che (c) a Terni gli su alzata una memoria sepolera-

Certo il suo senno e l'amore del pubblico bene, poteano sar speratt da lui delle gloriofe imprefe , ma il corro fuo vivere gl'impedì il (4) 14 m fare di più . Stento 10 a credere a Vopisco (4), quando scrive, aver egli comandato, che il Mese di Settembre si appellasse Tacito, non parendo propria di un si faggio vecchio Augusto una si pueril vanità. " Doro la caduta di Tacito , Marco Annio Floriano , fuo Fratel-

uccifori di Aureliano , che reflavano anche vivi , tali infidie tramarono ad esso Augusto Tacito, che il levarono dal Mondo. Nulla di più fappiamo di lui , e nè pur ne feppero gli Autori della Siona Au-

le con istatua, che poi restò arterrata ed infranta da un fulmine.

lo utenno, e Prefetto del Pretono, quali che l'Impeno foffe creditario, si fece proclamare Imperadore Augusto da' suoi soldati, e non tardo a spedirue l'avviso al Senato Romano, il quale non sece difficultà ad accettarlo. Ma ritrovandosi allora Probe Generale dell' armi Romane in Soria, quell' Armata appena ud) la morte di Tacito, che a gran voce chiamo Imperadore ello Probo . Fece egli almeno apparentemente non poca relistenza, siccome personaggio, che non avea , per quanto egli dicea , mai defiderato quell'onote, (c) protestando spezialmente a que soldati, che non troverebbono vantaggio in volerlo innalitare, perchè egli era nomo poco indulgente. Tuttavia gli convenne cedere, e tanto più perche dopo un tal atto farebbe riufcito pericolofo a lui il dimorare in illato privato. Percio ecco inforgere una guerra civile. Floriane fu riconosciuto per Imperadore a Roma, e per tutte le Provincie dell'Euro-

pa "

pa, e dell' Affrica, ed anche in Asia sino alla Cilicia; laddove solamente la Soria, la Fericia, la Paleftina, el Egitto fi fottomifero a Probo, pochifima parte di Mondo in paragone dell'altra . Dimorava allora Floriano verso lo fretto di Bisanzio, dove avez ri ffretti gli Sciti, timafti sbandati nell'Alia, quando gli giunio l'avviso d'aver per competitore Probo. Lasciati dunque andaré i Barbart, fimile in arnefe, per procedere coll'armi contra di lui, e pafsò nella Cilicia. Probo all'incontro, perchè fi fentiva affai inferiore di forze, ad altro non pensò, che a prepararli per la ditela, c a tirare in lungo la guerra, quando arrivo il caldo della State, il quale ardente in quelle parti non folamente fi fecesfentir moleffisfiano a i fuldati di Floriano, la maggior parte Europei, e piuttofio ulati al freddo, ma li fece anche cadere per la maggior parte malati . Di ció informato Probo si accostó coll'esercito suo a Tarso, dov' era Floriano, e benché uscissero in ordine di battagliai soldati da lui, pure non ofatono azzardarfi, che ad alcune fearamuccie. Pertanto inquieri al veder così sodebolita per le malattie la loro Armata , e non ignorando, quanto folle superiore in abilità e merito l'emulo Probo, il quale fi può congluetturare, che facesse far loro delle legrete infinuazioni di molto vantaggio, vennero in rifoluzione di terminar quella guerra, con abbandonar Floriano, ed accettar Probo per Imperadore . ( a ) La più comune opinione de (a) tippini gli Storiei è, che Floriano foffe uccifo da i fuoi. Aurelio Vittore (b) ", nondimeno lafcio feritto, ch'egli con tagliarfi le vene, da se ftel Lifetto fo si diede la morte, dopo due Mesi in circa d'Imperio. Sicche re Arratant stó folo Imperadore Probo , ed ebbe alia fua ubbidienza tutte le mi- africal. lime, che si trovavano in Oriente: dopo di che spedi a Roma del- (b) dona le saporite Lettere, rappresentando al Senato e al Popolo Romano, Viderio Ech'egli per forza aves ben preso il titolo d' Augusto, ma che senza l'approvazione d'effi , che erano i Principi del Mondo , egli non volearstenerlo - che ben fapeva di poter far tali slargate, da che avea us mano le forze maggiori dell'Imperio , e qual fosse in casi rali l' ulo del Senato. Nel resto di Vopisco è scritto, che questa Lettera di Probo fu letta in Senato nel di 3, di Febbraio, e in lui concerfeto t voti e plautid'ognuno. Per confenso di tutti i Critici v'ha dell' errore, da che il medefimo Storico confessa cessata la vita di Floriano nella State dell' Anno prefente dopo due lo tre Meti d'Imperio ; e pero non pute Probo nel Febbraio di quell'Anno aver prefala Porpora , ne aiperrar fino al Febbraso dell'Anno feguente, per proccurară l'aporovazion del Senato. Anno i

Anno di Cristo ccexxvii. Indizione X. di Eutichiano Papa 3. di PROBO Imperadore 1.

Confoli MARCO AURELIO PRODO AUGUSTO, MARCO AURELIO PAOLINO.

(a) Meliot Name de La Medaglie (a) il novello Imperadore porta il nome di Manco Aurelio Probo. Egli era (b) nativo di Sirmio nella (b) Lopifest Pannonia, di famiglia mediocre, e mal provveduta di beni. Die-Proba desi in sua groventu alla milizia, e sotto Valeriano Augusto pergit Prille in E. suoi buoni portamenti arrivo ad essere Tribuno. Lodavasi sotte in lui la bella prefenza, il coraggio, e la probita de coffumi corrispondente al suo Cognome. Non poche segnalate imprese sece egli in guerra contro varie Nazioni barbare, e contro i ribelli dell'Imperio, di modo che fu cariffimo a Gallieno Imperadore, il quale fenvendo a lui , il chiamava fuo padre. Tanto lo fiimo Aureliano Augullo, che parve inclinato a volerlo per fuo fuccessive, e Claudio, e Tacito il riguardarono fempre come il miglior mobile della Repubblica Romana. Vopisco rapporta varie prodezze di lui, cd alcune Lettere de fuddetti Augusti in prova del gran concetto, che avezno di quello perionaggio, quando era in privata lortuna. Nel mestier poi della guerra niun sorie il pareggiava, ne a lui mancava it bel fegreto di farti amar da i foldati, non già con lafeiar loto la briglia (n) collo , ma con sar conoscere ad ognuno , quanto gli amaffe. Li vilitava fovente, nulla voleva, che loro mancaffe, 🔂 che lor foffe fatta ingiuthzia alcuna, anzi colla fua faviezza fpefso placava, il crudel Aurebano, se il trovava adirato contro di loro. Qualor fi faceva qualche bottino, a riferva dell'armi, tutto voleval, che di dividesse fra i medesimi soldati. Per altro li teneva egli continuamente in elercizio, e in lavorieri, affinche s'induraffero nelle fatiche, imitando in ciò l'Affricano Annibale. E però in molte. Città fece da essi fabbricar ponti , Templi , portici , ed. altri edifizi, e seccar nell'Egitto delle paludi, per potervi seminare, aprendo canali, che fearicaffero l'acque, e facilitando in altre maniere il traffico pel fiume Nilo. Creato pofeia Imperadore in età virile, e riconofeiutoper tale da tutti i Popoli del Romano Impensi in cost belle azioni s'impiego, che Vopilco fi lafcio feappar dalla penna la mio credere una stoggiata (perbole), con dire, ch'egli 🌬

da preferire ad Aureliano, Traiano, Adriano, a gli Antomni, e ad Aleffandro, e Claudio Augusti, perchè ebbe tutte le loro Virtu, ma non già i loro difetti. Così Vopisco (a), il qual poi si trova (a) Figura. aver saputo si poco delle gesta di questo Imperadore. Scrive Zosi- in Plonine mo ( b ), the una delle prime fue applications fu quella di punit gli (b) affort uccifori di Aureliano e di Tacito. Ne arrifchiandoli a tal giullizia con pubblicità, li fece invitar tutti ad un convito, dove furono tagliati a pezzi dalle sue Guardie, fuorche uno, che si salvò, e preto dipor fu abbruciato vivo. Ma Vopisco (c) non s'accorda con lui, (s) Popses confessando bensì, che Probo vendico la morte di quegl'Imperado. ri , ma con più moderazione e discretezza , che non aveano prima fatto i foldati , e Tacito Augusto. Perdono ancora a coloro , che aveano sostenuto Floriano contra di lui, perché seguaci non di un usurpatore, o Tiranno, ma di un Fratello del Principe. Nel mentre che fi trovavano imbrogliati gli affari pubblici per la morte di Tacito, e per la disputa dell'Imperio tra Floriano e Probo, i Popoli della Germania paffato il Reno (d) occuparono non poche Cit- (d) Zajim. tà delle Gallie in que' contorni. Vopisco (e) ci vorrebbe far crede- 1 199 47 re, che tutte quelle Provincie dopo la caduta di Postumo restassero (e) Popisione feonvolte ; e che tolto di vita Aureliano , veniffero in poter d'effi Germani . Pertanto l'Augusto Probo , lasciato per ora il pensiero di passare a Roma, sen venne a Sirmio sul principio di Maggio, e di là poi marciò allavolta del Reno. Trovò i Barbari sparsi per le Città Galliche, e diede loro addollo in vari combattimenti con farne una strage incredibile. In una Lettera da lui scritta al Senato Romano fi pregia d'aver uccifi quattrocento mila di que' Barbari , a di averne prefi fedici mila, che s'erano poi arrolati nelle truppe Romane, e da lui sparti in vari Luoghi e in diverse Legioni. Temer si può, che sia scorretto qui il testo di Vopisco, o che la morre di tanti armati fia un vanto, difficile a credere. Ricuperò Probo , e liberò dal giogo barbarico feffanta , o fettanta nobili Città delle Gallie .

RACCONTA quì Zofimo (f) una cofa firana, cioè, che pro- (f) zofina vandofi gran careftia di viveri nell'Armata fua , ofcuratofi il Cielo 🚟 🖰 all'improvvifo cadde una ditotta pioggia , e feco una tal quantità di grano, che se ne trovavano de i mucchi nella campagna. Stupetatti i foldati non ardivano di valerfi di quello foccorfo, ma in-Calzati dalla fame, fecero macinar quel grano, e il trovarono molto a propolito per l'aziarli. Non avrei fatta lo menzione di quello racconto , che al pari de gli altri Lettori credo anch' jo favolofo ; e Tomo 11. canto

(a) Zamer tanto più perchè Vopifco non ne dice parola, e Zonara ( a ) ne parle dubitativamente, ma non ho voluto ommetterlo, perchè anche nell' Anno 1740, vennero nuove, che in una Villa dell' Auftria era: piovuto del grano, e n'ebbi io stello fotto gli occhi, ma fenza efferfi potuto chiarire, fe il vento l'avesse culà trasportato da altro Luogo, o in qual altra maniera ciò feguiffe dovendo per altro effere certo, che grano tale (fe pur ne fu vera la pioggia ) non era nato in Cielo, ne venuto da quel paefe, dove non fi ara, ne femina. Aggiugne il fuddetto Zofimo, che intervenne lo stesso Proba-Augusto ad una gran battaglia , data a i Logioni Popoli della Germania, que mederimi probabilmente, che son chiamati Ligi da Cornelio Tacità. La vittoria la dal canto de Romani, Sennone Principe di quella gente col Figliatolo refta prigioniera, ma Probola rimile poscia in libertà merce di un Trattato di pace, per cui furono reflituiti tutti i prigioni, e le prede da lor fatre. Segui ancoga un hero combattimento, tra i Generali di Probo e i Popoli Franchi, mentre l'Imperadore in persona sacca guerra, e venne alle mani co i Borgognoni e Vandali su le rive del Reno, Popoli, che non fi sa intendere, come dalla Tartaria, o da altro paele Settengrionale foffero pervenuti fin culà. Non avea. Probo forze tali da poter combattere del pari con quelle fterminate mainade di Barbari, pero da faggio cerco folamente di dividerli. Tanto dunque gla attitizarono a Romani con dir . . . il ce vi a ie, e moltrando poi di fuggire, se alcun d'ess, palara di quà dal Reno, che gran parte del loro campo paíso il lis me Sin cardarono allora i Romani ad affalirli e distarli e ques che re larmo intatti di la, non otrennaro pace se non con chique en contituir tutto il bottino e i prigioni. Perche: etcg et con fedelta il trattato, Probo ando ad affalielt ne' bie trine ramenti, una parte ne uccife, un'altra fece programment of the Port pe, e quell mandati nell gran Bret a a pop quel paele, terrationo dipor con tedebra al Remano. fragers - Voche Vopitco actetta, che Prebo avendo valicato il Reno, pirto la guerra in cafa de Barbari, e la tece ritirare fino a i Fium. Necro ed Alba , con torre loro non minor buttino di quel ch' el'i aveano fatto nel paese Romano. Continuo ancura molto tempo quella guerra, tenza che pallaffe giorno, in cui non gli toffero portate molte teite di que' Barburi , per cadauna delle quali egli pagava una moneta d'oro. Un tal guatto obal ga nove di que Principi a venire a tuoi piedi, e a dimandar pace. Quetta fu loro accordata, purché desfero oltaggi, ed insieme una contribuzion di vacche. PCCO-

petore, e grano. Veggonsi Medaglie (a) di Probo colla Vittoria (a) Medaglie Germanica, le quali son da riferire all' Anno presente, od anche Imperatorial suffeguente, parendo che tante imprese non si potessero compie- (b) Enstitut re in pochi Mess. Cominciò in quest' Anno (b) ad infettare il Mon-in Chronico. do l'Eressa di Manete, che stese poi di molto le radici, e duro dipoi per moltissimi Secoli, con penetrar anche nell'Italia dopo l'Anno Millesimo dell'Era Volgare.

Anno di Cristo colxxviii. Indizione xi. di Eutichiano Papa 4. di Probo Imperadore 3.

Confoli MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la feconda volta,

F Unio, o Vino Eupo fu Prefetto di Roma (e) nell' Anno prefen- (e) Bushim. te, e ne'due susseguenti. Si sigurò il Panvinio, ch'egli procedesse ancora Console in quest' Anno : il che puo essere vero, quando si supponga già introdotto l'unir insieme queste due Dignità. Dopo aver restituita la quiete alle Gallie, passò l'Augusto Probo nella Rezia (d), e lasciò quel paese in somma pace, e libero per (d) Vopulous allora dal fospetto di ricevere molestia da'nemici del Romano Im- in Profes. perio. Arrivato nell'Illirico, compiante quelle contrade infestate e messe a facco da i Sarmati, e da altre Nazioni Barbare. Il terrore, che seco portavano l'armi di lui, fu bastante a dissipar tutta la nemica gente, e a ripigliar il possesso d'ogni Luogo da lor prelo, quasi senza stoderare le spade. Continuato il cammino trovo anche la Tracia gemente per l'irruzion de Goti m quelle parti. Duolfi Vopisco, che la Storia di questo infigne Imperadore fosse come perita a fuoi tempi ; e pur egli fiorì poco più di un mezzo Secolo dappor. Altro dunque non ci seppe egli dire delle imprese di Probo nella Tracia, se non che tal paura concepirono di lui i Goti, che parte si sottomise ai di lui voleri, e parte stabili con de i trattati una buona amicizia co i Romani. Gran tempo era, che i Popoli dell'Ifauria stavano ribelli al Romano Imperio, senza aver potuto i precedenti Augusti ridurli al dovere, perchè le asprissime lor montagne tante Rocche erano di loro difefa, e quivi fi manteneano a forza di ruberie continue. Probo aspirando alla gloria di domarquegli affaffim, marciò a quella volta, e nel viaggio colfe e fece

morire Palfuno, potentistimo Capo di que' ladroni; e con tal arte

dipoi maneggiò la guerra, che liberò tutta l'Isauria, e rimise in quelle parti l'autorità e le leggi della Romana Repubblica . Non vi fu luogo per ilcolcelo che folle, in cui non tentallero d'entrare o per amore o per forza i di lui foldati: bench'egli poi diceffe, effere tale quel paefe, che ben più facile era l'impediene l'entrata a i ladroni, che il cavarneli, fe vi fossero entrati. Donò a i veterani molti di que' Luoghi a titolo di Benefizio ( noi diciame on Feudo ) con obbligo a i los Figliuoli di militare dopo i dieciotto anni, acciocche non imparaffero prima il meftier del rubare, che quel della guerra. Ma per quanto egli facesse, non andò molto. che quel Popolo tomio alla ribellione, ed il Paefe feguitò ad effere (a) Zofimo un nido di ladri. Parla anche Zofimo (a) de i fatti dell' Ifauria, Marione, gran capo di masnadieri, e forse non diverso da quel Palfusio, che vien mentovato da Vopilco, con un corpo di gente avea finqui malmenata la Licia, e la Panfilia. All'approfimarti dell' Armata Romana, andò a rinferrarfi co' fuoi in Cremna, fortezza inespugnabile della Licia perla fua fituazione il montigii, e per le fosse profonde . Quivi asfediato, tece ratar mosti editizi per feminary i , ma conofcendo ciò non baftante al bilogno, fi fearico delle perione inutili, mandandole faori, e perche turono queste tatre mentrar da i Romani, il crudel nomo le fece precipitar giù da que cirapi . Trovo anche maniera di cavare una firada fotterranea, per cui i fuoi ufcivano a bottinare . Per via d'una Donna fu seoperto l'assare. Allora Lidio 6 sbrigo col ferro di quei, che erano fuperfli i ul. difefa. Non fimiva si presto quel blocco , te un valente fuo maneggiator di macchine, the foles colpir colle freetie dovinique mirava, battuto ingiustamente da lui, non tosse si ggato al canco de Romani, da dove con una factta mortalmer te fen L die in tempo ch' egli fi affacciava ad una finestra, per guatare gli andamenti de nemici. Quefto colpo diede fine all'affedio, effendofi renduti que difenforì. Probabilmente son da riferire all'anno presente tutte le suddette pro-(b) Marie dezze dell' Augusto Probo. Truovasi qualche sua Medagha (b). dove è menzionata la Vittoria Gottea, attribuita con ragione all' Anno corrente, e con indizio, che qualche battaglia con fortunato esito sosse stata data a i Goti, ancorche Vopisco nulla parti di combattimenti con quella Nazione .

Imperatur.

Anno

Anno di CRISTO CCLXXIX. Indizione XII. di EUTICHIANO Papa 5. di PROBO Imperadore 4.

Confoli MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la terza volta, Nonto MARCELLO per la feconda.

Unstro secondo Consolato di Noma Marcella è appoggiato ad una Isenzione Romana, da me data alla luce ( a ). Cotonato (a) raga-di vittorie passava l' Augusto Probo di un paese in un altro. Men lacre Dalla Soria dunque mosse egli contro a a Popoli Blemmi, confinanti Par att. all' Egitto. Costoro o per forza, o perchè chiamati da qualche congiurato, s'erano impadroniti di Copto e di Tolemaide, Città Egiziane, che presto cederono alle forza dell' Armata Romana, con istrage de' difensors. ( b ) Ed essendo mandats molts de costoro a Ro- (b) seporar ma prigionieri, per la sparutezza e novità del volto e del porta-in Post mento loro, furono oggetto di stupore a chiunque li mirava. La sconfitta di que' Popoli, giudicati in que' tempi il terrore de lor vicini , diede molto da paventare al Re di Perfia , creduto Narfeo , o Narfeie. Probo Augusto in fatti meditava da fargli guerra, quando sopragiunsero i di lui Ambasciatori , dimandando pace con assai umiltà Probo con fostenutezza gli accolfe , non volle ricevere i regali a lui inviati con dire, che si maravigliava, come il Re loro invialle così poca cosa adun Principe, il quale, qualor gli piacelle, diverrebbe padrone di tutto il di lui paele. Con tale niposta li rimandò spaventati e confusi. Cresciute perciò la paura ne Persiam , di nuovo spedirono Legati con esibizioni tali , che Probo soddisfatto conchiule pace con loro. Fu di parere il Padre Peravio, che appartenelle più tosto a Probo ciò, che Sinesio (c) attributice a Ca- (c) 51 agi. . ruio Augusto, con iscrivere, che avendo il Re Pertiano fatra qual- di Rigio. che ingiuria a i Romani , l'Imperadore marciò per l'Armenia colla fua Armara, contra di lui . Giunto su la cima della montagna " onde li scopriva la pianura della Persia con quella vista rallegrò i fuor foldati , dicendo effere quello il paefe , dove avrebbono iguazsato nell'abbondanza, e che pazientallero per ora il difetto di molre cole Quindi postosi a tavola sopra l'erba, sece portare il suo pranzo, confifente in una fola feudella di pifelli, e in qualche peazo di porco falato ; ed eccoti l'avviso d'effere arrivati gli Amba-

sciatori Persiani. Senza muoversi, senza mutarsi d'abito, mentre era vestito di una casacca di porpora, ma di lana, e con un cappello in resta, perchè calvo affarto, diede loro udienza; e disse, che fe il Re loro non provvedeva, vedrebbe in breve tutte le di lui campagne sì nude d'albert e grant, come la fua testa era di capelli, e così dicendo filevò il cappello. Efibì a que' Legati la fua tavola, se aveano bisogno di mangiare; se no, che se n'andassen. La relazione da costoro fatta al Re di un Imperadore e di un'Armata sì poco curante delle delizie e del lusso, talmente accrebbe il terror ne Perfiam, che il Restesso in persona su a visitar l'Imperadore, e ad accordargh tutto cio, ch' egh defiderava. Noi non fappiamo, che Carino facelle guerra a' Perliani, abbiamo bensì da Vo-(a) Popular prico (a), e lo vedremo fra poco, avere l'Imperador Caro portate felicemente l'armi contra di loro, e però poterfi alui più tosto, che a Carino, riferir questo fatto. Contuttoció convien ello meglio a Probo, a cui bastò di far paura a i Persiani, senza adoperar l'armi per farfi rispettare.

> Anno di Cristo ccexxx. Indizione XIII. di Ептіснімио Рара 6. di PROBO Imperadore 5.

Confoli ( MESSALA, E GRATO.

N Marmo rapportato dal Malvasia (b) ci sa vedere un Lucio Pompanio Grato due volte Confole. Non è improbabile, che Austra Felfin. ivi si parli del Console dell'Anno presente. Lasciato che ebbe l' Atgusto Probo in una invidiabil pace l'Oriente, se ne ritornò in Europa. Fermatoli nella Tracia, ricorfero a lui i Bastarni, Popolo Barbaro abitante verso le bocche del Danubio, forse perchè cacciati dan lor nemici, o pure per migliorar di paefe, chiedendogli (c) I oppose abitazione nelle terre Romane, e promettendo fedeltà (c). A cenzofines to mila di costoro assegnò Probo campagne da coltivar nella Tracia, t i 🏟 💯 e costoro da li innanzi furono assai fedeli al Romano Imperio . Non cost fu de i Gepidi, Grotunghi, o fieno Trutunghi, e Vandali, molte migliain de' quali ottennero anch' esti di fissar il piede nelle Provincio Romano, acciocchè le popolassero. Imperciocchè costoro appena videro occupato Probo in guerreggias contro a i Tiranni, de quali fra poco parlerò, che si rivoltarono, e parte per terra, parte per mare gravissimi danni recarono a più contrade Romane. Fu

ch Care

PAGE STA

Fu perció obbligato dipoi l'Imperadore Probo a volgere l'armi contra di que' mafnadieri con opprimerli si tattamente, che pochine ritornazono vivi all'antico luto paefe. Abbiamo nondimeno da Zofimo, che una parte de' Franchi, la quale s'era stabilità nel paese Romano , fatta una sollevazione , e raunata gran copia di navi, infesto la Grecia, passata dipoi in Sicilia, vi prete la Citta di Siraenfa con grande strage di que Cittadini , ed infine respinta dall'Asfrica ebbe la fortuna, uscendo probabilmente dallo Stretto di Gibilterra , di ritornariene fana e falva nella Germania. Ancorchè manchino lumi , per accertare il tempo in ciu feguì e terminò la ribellion di Saturnina, parlandone Eufebio (a) fotto quell'Anno, e (a) Esperi non differtendo Vopifco (b), a me non disdirà il farne qui parola. Vedemmo già un Saturnino Tiranno forto Galheno, per confento [ ] 2, ... di tutti gli antichi Storici (c) un altro di tal nome fi follevo a'tem- di tutti pi di Probo. Trovanti Medaglie (d), nelle quali l' un d'effi è stati de l' chiamato Sefto Giulio Saiurnino, e l'altro Publio Sempronio Sarure La pare qual d'esti appartenga al Regno di Probo. Secondo il Tillemont (c), a Middado il Sello Giulio par quegli, che in questi tempi si rivolto. Zosimo il Accine fa nato nella Mauritania. Vopisco cel dà oriondo dalle Gallie, cioe (e) Filica un paese inquietissimo, e facile a crear de nuovi Principi, e a nov. Min scuotere il giogo. Pero Aureliano (f) avendolo fatto Comandan 🦘 🏧 te dell'Armi nelle frontiere dell'Oriente, spezialmente ordino, che costui non entrasse mai nell'Egitto, ben conoscendo il carattere de' Galli, a l'inquietudine e vanità de gli Egiziani, avidi fempre di cofe nuove. S' era fegnalato Saturnino in vari posti militari, e in diverse occationi di guerra, di modo ch'egli si vantava di aver estinte le turbolenze delle Gallie, liberata l'Affrica dalle mani de'Mori, e data la pace alle Spagne . In fomma era creduto il più bravo Generale, che si avelle a' fuoi di Aurebano. Probo Augusto l'amava anch' egli forte, e fidavafi affaiffimo di lui . Avea in oltre coftui cominciato il fabbricare una nuova Città in Antiochia, o pure un'Antiochia nuova ( g ) in non so qual paete. Ma effendo egli andato in (c)  $E_{\theta}(k)$ Egitto contro il divieto, il popolo troppo volubile d'Alessandria l' diden acclamo improvvisamente. Augusto. Saturnino, per operar da uomo d'onore, fuggi di colà, e li ritiro nella Palettina i ma quivi tanto gli dovettero picchiar in capo gli amici fuoi, rappretentandogli il penculo di vivere privato dopo un tal tatto, che fi lafciò (h) Pippla indurre a prender la Porpora, e il titolo d' Augusto. Per altro a litano dice (A), ch'egh mal volentien fi riduceffe a quelto, e fer le acclama-

clamazioni del Popolo gli cadevano le lagrime da gli occhi, confiderando gl'imminenti pericoli, e a chi gli facea coraggio, tenne un bel discorso intorno alla miseria de' Regnanti, e riconobbe, che (a) Zenses questo passo il menava alla morre. Pretende Zonara (a), tale essere stato l'amore e la fiducia, che a questo Generale professava Probo, che fece punir come calunniatore il primo, che portò la nuova della di lui ribellione. Gli scriffe, anche più lettere, per 🖝 ficurarlo della fua grazia, ma prevalendo le infinuazioni di chi fosteneva, non doversi egli sidar di si belle parole, non si seppe arrendere. Pertanto colà inviò l'Augusto Probe un corpo di milizie " a cui molte altre fi unirono abbandonando Saturnino , il quale affediato in un forte Castello , restò in sine preso, e gli fu reciso il capo contro la volontà di Probo; con che tornò la calma nell'Oriente

e nell'Egitto .

Emperatur.

A questi medefimi tempi mi fia lecito di riferir anche la ribel-(b) Free hone di Procolo, e di Bonojo, esposta da Vopisco (b), ed appena (c) develue accennata da Aurelio Vittore (c), e da Eutropio (d). Era Tito Fisher in E. Elio Procolo (e) nativo di Albenga nella Riviera di Genova, avvezzo dan fuor maggiori al meffier de'ladroni, in cui era divenuto (d) Entre sì ricco, che al tempo della fua rivolta potè mettere in armi due mi-(e) Galegne, la de fuoi propri Servi. Datoli alla miliaia, giunfe ad effere Trimen che brutti della fua abbominevole luffuria. Trovavati egli in Coloma, e dicono, che giocando a gli scaechi per butla un soldato o buffone il chiamo Augusto, e portata una veste di lana di colordi porpora, gliela mise addosso, e che per tal atto sul timore 🏄 gailigo egli tento l' ciercito, e trovatolo condificendente, affunfe daddovero il nome d'Augasto. Credefi, che a questo salto più d'ognialtro l'animaffe la Moglie sua, Donna d'animo virile, e che poi su nominata Sanfone. Anche i Lionefi, disgustati d'Aureliano per glà mali trattamenti ricevuti da lui, confortarono costui a prendere la (1) Japine Porpora. Per attestato di Vopisco (1), la Gallia Narbonese, le Spagne, e la Bretagna a lui si sottomisero, ed avendo in que tempi gli Alamanni fatta un'incursione nelle Gallie, Procolo li disfece in più volte. Ma rimafe anch' egli disfatto dall'Armata, che contra di lui inviò Probo, dalla quale perfeguitato fino a i confini, fi raccomandò all'auto de i Franchi, ma questi il tradirono, ed egli perdè (2) Men 17 la vita. Non diverso fine ebbe un altro Ribello, cioè Bonofo (g). che osò di farii dichiarar Imperadore. Collui era nato in Ispagna, ma originamo della Bretagna, e la Madre sua procedeva dalla Gul-

Benge.

Ka . Oltre al credito d'esfere un bravo Ufiziale , godeva ancor l'altro d'effere un solennissimo bevitore. Quanto più ne tracannava, più fresco sempre appariva, in guisa che Aureliano Imperadore ebbe più volte a dire: Costut è nato non per vivere, ma per bere. Se ne ferviva quell' Augusto, per cavare i segreti de gli Ambasciatozi de' Barbari, restando esti ubbriachi, ed egli no. Ma perciocchè comandando egli l' armi Romane al Reno , per poca guardia de'fuor riufe) a i Germani di bruciar la Flotta Romana efiftente in quel Fiume, per timore d'efferne gastigato, si fece proclamar Imperadore. (a) Pare, che ciò succedesse nel tempo, che Procolo s'era anch'egli (a) Pepisas ribellato, e che unitamente si sostenessero contro le forze di Probo, in Probo. Attesta Vopisco, che occorsero varj combattimenti per atterrar questo Tiranno, il quale in fine terminò la fua vita sopra una forca, con dire allora la gente: Mirate là pendente non un uomo, me un gran fiafco. Zofimo poi (b), e Zonara (c) fanno menzione del- (h) Zofimo la ribelliane d' un Covernatore della Bretagna (enza nominario del 169.66. la ribellione d' un Governatore della Bretagna, senza nominarlo. (c) Zeneras Del che avvertito Probo, ne fece querela a Mauro Vittorino, per- in Annalis. chè fulla raccomandazione di lui gli aveile dato qual governo. Vitzormo per questo ando a trovare in Bretagna l'Amico, ed ebbe ma. mera di farlo trucidare. Qualche fedizion di Gladiatori fu anche in Roma, e con esso loro si unirono molti della Plebe Romana, laonde fu d' uopo, che Probo mandalle dell'Armi a Roma per foggiogarh . Il che pienamente gli rrufcì .

Anno di Cristo ccixxxi. Indizione xiv. di Eutichiano Papa 7. di Probo Imperadore 6.

Confoli MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la quarta volta,

PREFETTO di Roma su Ovinio Paterno (d) in quest' Anno. Re- (d) Buthe sta tuttavia in disputa il tempo, in cui Probo Augusto entrasse trionfante in Roma. Ma certo sembra più proprio questo, che gli altri, giacche dopo tante vittorie contro le Nazioni barbare, e dopo aver restituita la pace a tutto l'Imperio Romano, potè egli sinalmente venir a cogliere gli altori e i plausi nella dominante Città. (e) In questo suo trionto precedevano varie schiere di Nazio- (e) Popissa, ni barbariche da lui vinte: Diedesi poi una caccia magnifica di siesindia.

Temo II.

Breviat.

re nel Circo, del quale era stara formata una selva, con trasporrarvi gli alberi interi colle loro radici. Vi fi videro mille Struzzoli. ed altrettanti Cervi , Cignali , Caprioli , Ibici , ad altri animali , che mangiano erba , e se ne lasció la preda al Popolo. Nel di seguente si fecero comparire nell'Ansiteatro cento Lioni colle lor giu-be o crini, che co i rugiti formavano una specie di tuono. Furono tutti uccifi, ma con ispettacolo, che diede poco divertimento e piacere al Popolo. Lo stesso avvenne di ducento Leopardi, di cento Lionesse, e de trecento Orsi. Si secero ancora combattimenti di Gladiatori , condotti in numero di trecento pata , e Probo diede un ricco congiario al Popolo. Aveva egli fin ful principio del fuo governo rimesse un piedi le appellazioni da i Processi, e da altri primarj Magistrati al Senato, come era ne'vecchi tempi; e conceduto al medelimo Senato di mandare i Proconfoli, e di dar loso i Legati, o vogliam dire i Luogotenenti, e il Gius Pretorio a i Governatora delle Provincie; volendo ancora, che le Leggi, di ello Augusto fatte, venissero confermate con decreto del medefimo Senato. Tanta autorità reflittuita a quell'infigne Corpo, per cui pareva a i Senatori d'effere tornati a i tempi d'Augusto, procaccio a Probo un gran plaufo e lode. In questi rempi poi di pace, affinche i foldati non fi guaftaffero nell'ozio, gl'impiego in varie faccende, fpezialmente in plantar vigne nelle colline delle Galue, della Palinonia, (a) Aurilias e della Messa, permettendo ad ognano (a), e massimamente a i Vider in E. Popoli delle Spagne di aver delle vigne licenza, che dopo Domi-Eutrop. in ziano non era conceduta a tutti. Giuliano Apothata (b) ferive , che Probo nel breve corfo del fao Imperio rifabbric ed orno ben fettanta varie Città . E da Giovanni Malilla (c) abbiamo , ch'effo Augu-(b) Juliante Ro adorno in Anticenta il Muteo, e il Ninfeo con dei Mufaici, fic-Cafarbar come ancora ordino, che l'erario pubblico di quella Citta contribuif-

se de falar, annuali, affinche gracuitamente la Gioventu d'Antio-

chia fosse istruita nelle Lettere.

λαιιο

Anno di Cristo ccenxxit. Indizione xv.

di Eutichiano Papa 8.

di PRODO Imperadore 7.

di CARO Imperadore 1.

MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la quarta volta,

Bue Roma in quest' Anno per suo Prefetto Pomponio Vittori-no, o fia Vittoriano (a), il quale vien creduto da alcuni lo (a) Antofteffo che Vittorino Confole. Quai nuovi disgusti avessero i Persia- " Cycle. ni recato all'Imperio Romano, è a noi ignoto. Solamente sappiamo, che Probo Imperadore era in procinto di far loro guerra. A quetto fine marciò egli coll' Armata a Sirmio nella Pannonia, o fin nell' lilierco, con difegno di paffar in Oriente; ma eccoti que medefimi foldati, che lui aveano renduto vincitore di tanti nemici, levargli la vita con improvvifa fedizione. ( ) I motivi de loro dis- () Paffer guilti erano il vederii fempre d'una in altra fatica da lui impiegati , il finda lenza mai goder pola , ne quartieri , dicendo egli , che il foldato Ceferdio. non dovca mangiare il pane a tradimento, ficcome uncora l'effergli scappato un giorno, che sperava di ridurre in tale stato di quiese la Repubblica, che non vi fosse bisogno di soldati detto inverisimile in bocca di un sì l'aggio Imperadore. Ma quel che più irritò molti d'essi militati, su, che desiderando egli di accrescere e rendere più fecondo il territorio di Sirmio fua Patria, ordinò a molte. migliaia di foldati di cavar una foffa , per feccare una vafta palude in quelle parti. Per quello inferociti culoro un di le gli scagliarono uddosto ( c ), ed ancorchè egli suggisse nella Torre ferrata, pur que- (c) Aminsta non fu sufficiente a sottrario al loro furore, e a salvargii la vino, correndo l'Anno fettimo del fuo Imperio, e che egli non avef- Brenden fe più che cinquanta anni d'età : (4) Principe glorioso, Principe Chemia. degno di lunghistima vita, perchè in Valore non la cedeva ad alcu- (4) Journe no de suoi Predecessori e nella Clemenza moltissimi ne superò i e trovata la Romana Repubblica in cattivo stato, la rimife nell'antica sua potenza ed onore, più sempre pensando al pubblico, che al privato fuo bene. Non fi sa , ch' egli avelle , o lasciaffe Fighicoli ; ti tiene , che avette Moghe, ma fenza che fe ne potta allegnare con ficurezza il nome. Percio non intendiam bene ciò, che fignifichi

Impower.

(a) Puite Vopifco (a) con dire, che i di lui Puiteri 6 rittrarono da Roma, e andarono ad abitare nel territorio di Verona verso i Laghi di Garda e di Como . Fu eretto dipoi da i foldati un magnifico Sepolero a Probo con l'erizione denotante lui veramente Principe dabbene, e vincitor delle Nazioni barbare e de i Tiranni. Giunta a Roma la nuova della di lui morte, inconfolabile fi tece conofcere il dolore del Senato e Popolo Romano , non tanto per aver perduto un ottimo Principe , quanto per paura che a questa perdita tenessero dietro de i gravifismi guai, ficcome in fatti avvenne. Niuno vi fu de gli onon anche facrileghi, che Roma Pagana fapelle decretare alla memoria de loro Augusti, di cui restaffe privo il defunto Probo, esfendo egli flato deificato , innalzari Templi al fuo nome 🚬 e flabiliti ogni anno da farfi i Giuochi Circenfi in onore di lui.

PREFETTO del Pretorio di Probo era Marco Aurelio Caro , e nonpoclu furono coloro , che fofpettarono , aver egli tenuta mano all'uç-(b) Aim & cition del fuo Principe. Vopifco (b) da fimil taccia il defende, allegando l'integrità de coffumi d'esso Caro, e l'aver egli fatta dipoi fevera giullizia di chi avea colta la vita a quell'infigne Impera-

dore. Ma son seppe Vopuco assegnare, qual soffe la vera patria di Caro, facendolo alcuni nato in Roma, altri nell Illirico, ed altri (c) Amilio in Milano. I due Vittori (c), Eutropio (d), ed Eufebio (e) cel rapprefentano nato in Narbona nella Gallia. Egli nondimeno pre-(4) Emp tendeva, che i suoi Maggiori fossero di patria Romani. Per vari Estar gradi militari era egli falito all'eminente di Prefetto del Pretorio. Chrone e fu sommamente amato e flimato non men da Probo, che dall' At-(f) Am mara tutta, ancorché fecondo Giuliano Apollata (f), egli toffe di

L'Estate genio malenconico e fevero. Di due fuoi Figliadi il primogenito En Marco Aurelio Carino, la cui infame vita, troppo diverfa da quella del Padre, la vedremo fra poco. L'aitro ficrede appellato Marco Aurelio Numeriano, di costumi saggio, e di mamere multo

(c) regar amabile. In due l'orizioni da me date alla luce (g), egli porta il Res 1404 nome di Maria Numerio Auminiano , e pero e da vedere, le fieno e et ..., legittime cerre Medaglie (4) spetranti a lui, o se il diterio iose (h) Made in tali liferiationi. Ora tolto di vita Probo, concorlero i voti de a piu dell'Imperiale Armata nella l'erfona d'effo Care, e il procla-

marono Augusto, giudicandolo piu d'ogni altro merites ole di quell' eccelia Dignita, e volendo con ciò rimetrere in piedi l'uso de gli eferciti di crear gl' Imperadori, fenza riceverli dalle mani del Se-

nato. Portata questa nuova a Roma, tanto il Senato che il Popolo

se ne rattrifacono torre, non perchè non sapessero, ch' egh era un buon

buon uomo, benchè troppo inferiore a Probo (a), ma perchè ognun (a) l'opifeut temeva Carmo di lui Figliuolo, troppo screditato per gli suoi vi- in Pribo. zj. Ne tardo già Caro a dichiarar Cefari amendue i fuoi Figliuoli, cioè Carino, e Numeriano. Poscia perchè il minore troppo giovane non parea proprio per governar Popoli, inviò il maggiore, cioè Carino, nelle Gallie (b), dandogli facoltà di comandar a quelle Pro- (b) Iden in vincie, ed infieme all' Italia, all' Illirico, alle Spagne, alla Bretagna, come se sosse Augusto; giacchè esso Caro Imperadore avea già presa la risoluzione di passar in Oriente contra de Persiani. Ma si mostrò sempre scontentissimo di non avervi potuto inviar Numeriano, perchèben conosceva le ribalderie di Carino , anzi fu creduto , che se vivea un poco di più, avrebbe levato ad esso Carino il titolo di Cesare , per non lasciare un pessimo Successore a sè stesso e all'Imperio , Mandandolo nondimeno nelle Gallie, gli mife a' fianchi de' Configlieri onorati e faggi , rimedio di poca attività , qualora ne' Principi si unisca debolezza di testa, ed inclinazione cattiva.

Anno di CRISTO CCLXXXIII. Indizione 1.

di Ептіснімно Рара 9.

di GA10 Papa 1.

di CARO Imperadore 2.

di CARINO Imperadore 1.

di Numeriano Imperadore 1.

Confole MARCO AURELIO CARO AUGUSTO, MARCO AURELIO CARINO CESARE.

E' Fasti pubblicati dal Noris, e presso Anastasio Bibliotecario, Caro Augusto è detto Console per la seconda volta.

Perchè gli altri Fasti, e varie Leggi non accennano questo suo secondo Consolato, nè pur io ho ardito di metterlo per cosa certa. Il

Panvinio (c) nondimeno reca un' Iscrizione in cui Caro è chiama- (c) Panvini
to CONSVL II. Aggiugne, che nel Luglio surono sustitutti Consoli Numeriano Cesare, e Maironiano, adducendo l'autorità di Vopisco. Presso di questo Storico non ne trovo io vestigio. Nella
Cronica Alessandrina (d) sotto quest' Anno oltre a Caro e Carino
Paschele, sen
son chiamati Consoli Diosleziano, e Basso. Di questi due ConsoAlexandrina
li sustituiti pare che s'incontri memoria in un Marmo da me publi sustituiti pare che s'incontri memoria in un Marmo da me pubNov. Inferso
blicato (c). Noi vedremo in fatti fra poco Diocleziano Console per pag. 168. na

ta jeconda volta: segno di un precedente Consolato. Fu in quell' Anno Prefetto di Roma Tunno Robufto, o Roburto. Alcune Leggi ci fan vedere Carino, e. Aumeriano decorati col titolo d'Impera (a) Zerra dori Augusti - il che vien confermato da Zonara (a), ma e incerto it Amelé, il Mese, in cui dal Padre toffero prefi per Co leghi nell'Imperio . La mente di Probo, terrure de Barbari, aves fatto calar I orgeglio a i Sarmati. Ma da che coftoro il feppero effinto, ti preparatono di nuovo per invadere l'Illinico e la Tracia, con isperanza ancora di maggiori progretti. Moffi dalle lor contrade, trovarono l'Augufto Caro coll'armi in mano, il quale lafeio loro un buon ricordo del valore Romano, ( é ) con ucciderne fedici mila, e farne venti mila in Com. prigionieri. Di più non vi volle a rimettere la pace nell'Illinico. Forte avrebbe fatto di più Caro, se i movimenti de Pertiani non l' aveffero chiamato in Oriente a quell'impreta, che già era difegnara da Probo, e defiderata dall'efercito fuo, per ilperanza di fare maggior buttino quivi, che ne' paesi de Barbara Settentrionali. Non ti sa, ch' egli prima d'imprendere il viaggio di Levante, ve-(c) Idea es nulle a Roma. Ne da quarche und zio Vopifeo (c) con dire, che Lenne Diocleziano, udendo lodar i Giuochi Teatrali e Circenfi, dati da Caro in Roma, tispose, che Caro i era ben fatta ridera dietro nell' Imperio fuo . Ma anche in Iontananza d'esfo Caro si poregono su quegli Spettacoli. Quel che e certo, fi porto Caro col fuo efercito nelia Metoporamia, e. c. d. d. iche retrate i Pertiani, fenza defficultă la ricupero tute | D. Li e | a' nel territorio Pertiano, arri-(d) And vo fino a Crefitonte, Capiera radera Perfia Eutropio (d). e Zonara (e) feris ono . e . egli a re e . i seme con Seleucia per (e) Zenne la quale imprefa gli fa latora e e e filmo. Vero è, che da phyline. Perhant gle tu voltato ad t. D. c. vi . . . . . trume Tigri . tuttavii egli pie io di gloria ii ritiro in auogo neuro coll efercito fuo Sicuro, diffi, da i nemici Perliam, ma non gia da i domellici, off fendu anche ne gu antichi tempi. Itato disputato , di qual genere 🎩 (b) Forfer morte egu terminalle i suoi giorni. (/ La comune opinione fi e, mar et ch'egli in vicinanza del Fiume Tigri cadelle infermo, e fopragiunto un temporale si nero, che de'fuoi Corrigiani uno non vedeval altro , Icoppio un tulmine , da cui monife fuffecato , e nello ff 🐠 to tempo trattaccaffe il fuoco alla fua tenda. Altri differo, chell de las Cameriere, disperate al mirarla morto, appiecarono il fuocio alla tenda medefima", ma ch'egli era mancato di vita per la malate main quel brutto frangente. Tal fu la relazion di fua morte in-

viata al Prefetto di Roma. Se in cio intervenille malizia alcuna u-

mana,

mana, non v'ha che Dio, che lo sappia. Fu egli deisieato (a), (a) Medioi secondo il sacrilego stile de' Romani Gentili. Fra le molte savole, Numisiati che s'incontrano nella Cronografia di Giovanni Malala (b), ci so- (b) Johannes no ancor queste; cioè che Caro diede il nome di Caria ad una delle Provincie d'Oriente, siccome ancora il nome alla Città di Caras nella Mesopotamia, e ch'egli tornato a Roma, nel sar poi guerra contro gli Unni, restò ucciso, essendo Consoli Massimo, e Gennaro, cioè nell' Anno 288. Verso il sine dell' Anno vien creduto, che seguisse la morte di Caro, e per cagion d'essa restarono Imperadori Carino, e Numeriano suoi Figliuoli. Fuor di dubbio è, che Numeriano si trovava con esso lui alla guerra contro a i Persiani; e sembra che Carino tuttavia soggiornasse nelle Gallie. L' Anno su questo, in cui Euuchiano Sommo Pontesce diede sine al suo vivere, ed ebbe per Successore Gaio Papa.

Anno di CRISTO CCLXXXIV. Indizione II.
di GAIO Papa 2.
di CARINO Imperadore 2.
di NUMERIANO Imperadore 2.
di DIOCLEZIANO Imperadore 1.

Confoli MARCO AURELIO CARINO AUGUSTO per la feconda volta, MARCO AURELIO NUMERIANO AUGUSTO.

L Panvinio (c), e il Relando (d), che mettono anche Nume- (c) Pancin riano Augusto Console per la seconda valta, lavorano sul sup- in Fast. Console posto, ch' egli sosse sul console nell' Anno precedente: il che in Fasti, dissi non aver sondamento. Certamente tutti i Fasti, e le Leggi, ed altre antiche memorie parlano bensì del secondo Consolato di Carino, ma ciò non dicono di Numeriano. Così nelle Medaglie (e) (e) Medio- il troviamo appellato solamente CONSVL, e non già Consul II. Darbus ib. Puossi perciò riputar salso quel Marmo, che vien citato dal Panvinio col Consul II. Si trova Presetto di Roma in questo, e nel seguente Anno Gato Cesonso Varo. Riconosciuti surono per Imperadori in Roma, e in tutte le Provincie i due Fratelle Carino, e Numeriano, ed abbiam Leggi pubblicate in quest' Anno col nome di amendue. Resta tuttavia incerto, se essi venissero a Roma. Si su Vapuscue crederebbe di sì, all'udir Vopisco (f), il quale racconta d'aver ve- in Carino duti

Mular.

Cafarib.

duti dipinti i Giuochi Romani celebrati da loro con rarità di mufiche e divertimenti Teatrali, e questi nella Città di Roma: tuttavia le apparenze sono, che dalle Gallie non venisse si tosto in Ita-(a) Paylas ha Carino, e che a Numeriano (a) non restasse tempo di ritornarin Mantrian, ci. Imperciocche mentre ello Numeriano era in viaggio alla volta. dell'Italia, e secondo Sincello (6), si trovava in Eraclea della Tracia, tolta gli fu la vita . Aveva egli prefa in Moglie una Figlia di Arno Apro Prefetto del Pretotio, cioe di un perlonaggio, che moriva di voglia d'effere Imperadore / e-coll'autorità del fuo grado, e colla confidenza di Suocero , sperava facile l'ottenere il suo intento, fagrificando il giovinetto Numeriano alla fua ambizione. Coftin l'avea spinto ad inoltrarsi nel paese de Persiani, luntingandosi di farlo perire in quell'impresa per man de nemici. Non ebbe efferto (c) Plant la mina. Avvenne (c), che Numerieno fu forpreso da mal d'occhi, per cui non fi lafciava vedere, e viaggiava chiofo in una lettiga, ritornando coli Armata dalla Perfia. Si tervi di quefta occasione Apro, per uccidere il Genero Augusto, conducendo poi il di lui corpo per più giorni in quella leringa, come se fusse vivo per fare intanto de maneggi a fin disalire ful Trono. Non è si sacile il capire , come all'Unzialità fi potesse per tento tempo nascondere un Imperadore, morto non nel suo Palagio, ma in una marcia. Finalmente il fetore del cadavero (copri il fatto, ed accorgendoli ognuno, che non fi poteva imputare se non a frode del Capitan delle Guardie, cioe ad Apro, l'aver tenuta cost occulta la morte del Principe, fu egli preso, e condotto avanti alle integne e schiere melle in ordinanza. Si tenne un' affemblea di tutta l'Armata , ed alzato un tribunale, fi cominció a trattar di eleggere un altro, che fosse buon Principe, ed insieme giustiffimo vendicatore della morte di Numeriano. Concorfero i voti de i più nella perfona di Diocleziano, Capitano allora della Guardia a cavallo de Domeltaci , di cui parleremo all' Anno seguente. Dall' Anno presente appunto prese principio l'Era di Diocleziano, appellata anche de' Martiri, e celebre nella Storia della Chiefa. Salito dunque Dioclepano ful palco, e proclamato Augusto, mentre i soldati faceano istanga di sapere, chi fosse stato l'uccisore del Principe, giurò egli prima di non aver' avuta parte nella morte di lui; poi messa mano allo stocco, lo pianto nel petto ad Apro con dite: Coffut & quegli, (d) Hen in che na tolto di vua Numertano. Gloriavali egli dipoi (d) di avere (e) Julianere uccisso un Apro, cioè un Cignale. Il dire Giovanni Malala (e), che Numeriano dopo la morte del Padre riportò delle vittorie con-

era.

tro a i Persiani, può aver qualche sembianza di vecità; ma non già il foggiugnere, ch' egli affediato nella Città di Caras da' Persiani, fu prefo da est , uccito , e scorncato , con tenere dipor la di lui pelle come un trofeo di gloria per loro, di vergogna per gli Romani. Son qui attribuite a Numeriano le disgrazie di Valeriano Augusto. Zonara (a) rapporta bens) quetta tradizione, ma aggiugne l'altra (a) Zonara più fondata, ch'egl, fu uccifo da Apro. Nella Cronica poi d'Alef. in Annalis. fandria (b) e corto doppio errore, perche Carino, e non già Nu. (b) christic menano, vien detto prelo da' Perfiani. Trovandefi una Legge di Alexandra. Diocleziano Augusto, data nel di 15. d Ottobre di quest'Anno (c), (c) L ui nese ne deduce, che nel Settembre accadesse la morte di Numeriano, no intili. e l'innalzamento di Diocleziano, con restar tuttavia vivo e in for- 2. Cod. ze l'Imperadore Carino. Ed ecco due compensori Augusti, e per confeguente guerra civile fra i Romani. Il peggio fu, che anche un terzo concorse a questo mercato, cue Guntano Valence (d), il de Cajanh, quale effendo Correttore della Venezia, appena uci la morte di Cato Augusto, che prese la Porpora, e il titolo d'Imperadore. Sicche tre emuli si videto disputare il dominio del Romano Imperio. la Roma fu compianta la morte di Numeriano, giovane univerfal; mente amato per le sue buone quantà, fra le quali si contava ast- (e) reputeus cosa l Eloquenza, ( e ) dicendoss, ch'egh componesse delle Decla- in Numeramazioni, e fosse anche si eccellente nella Poessa, che superasse que "". ti i Poeti del fuo tempo. Uni Mediglia ( fe pure è legitt ma , v' ha (f), in cui si truova la di liu deincazione, e che Roma conti-(f) Mediol, nuaffe dopo la di lui morte a riconofcere per Imperadore fuo Fra. Nempa. tello Carino Augusto, senza far caso di Diociez ano, e di Giulia. Imperator. no Valente, pare che non se ne abbia a dubitare.

Anno di CRISTO CCLXXXV. Indizione III.

di GA10 Papa 3.

di CARINO Imperadore 3.

di DIOCLEZIANO Imperadore 2.

Confoli MARCO AURELIO CARINO AUGUSTO per la terza volta, ed ARISTO BOLO,
GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO per la feconda nell'Oriente.

A NCORCHE' le Legge spettanti a quest' Anno, e riferite dal (g) Reland. Relando (g), ed anche i Faste artichi solamente es es bisca- faste e dan l'anticomo II.

Dio A

no Confoli ordinari nell' Anno prefente Dioclejuno Augusto per la ferenda volta, ed Arflobolo, fi ha nondimeno a mio credere da tepere, che Carino Augusto per la terga volta nelle Calende di Gennato procedeffe Confole intieme con Artfobolo. Siccome offervo if (a) Mete Cardinal Norts (a) colli autorità di Vittore, Ariflobele era Prefette, faccedata, ficcome direma, in queil Anno. Come dunque può dare , che Arittibilo proce teffe Confide con Dioclesiano nemi-(1) Les 4 co di Carino tul principio de 1 Anno presente ? Però la Legge (1) che fi dice data nene Calende di Gennaio di quest' Anno , Dioclenano II. Auguito, & Anifobolo Coff. o e fallata nel Mefe , o pure Diocleziano rimido foto nell' Imperio fece mutar la Data, come 60\_ Maior ora (tal. Sembra dunque credibile), ciò che Idacio ( c ) (criffe ne Fafit, cioè che Carino in Occidente e in Ariflobolo, e Docleziano in Oriente con altra Collega, prendeffero il Confolato. Effendo poi riulcita a Diocleziono, il più turbo uomo del Mondo, di fedurre fegretamente Anthobolo ed alto del partito di Carino , ad effere traditori del loro Principe i dal che venne la cadittà d'effo Carino : Diocleziano dipoi per premitr Arittabolo , il lafcio continuat feconel Confolato , con voiere , che da' precedenti Atti fi cancell ille il nome di Carino, e fi leggetfe in eifi il fola fuo e di Ariffubolo. Alla rovina poi di Carino fummamente contribut il diferedito , ch'egli. (a) Papier s'era guadagnato coll'enorm tà de fuoi vizi, e col fuo vivere troppo fregolato. Il ritratto a noi fatto da Vopifco (2) cel rapprefenra per uomo dato folo a i piaceri, ed anche più illeciti, perduto nel luffo , e con testa insieme leggiera. Nove Migli l'una dipo f altra avea prefo , ed anche avea ripudiate , rimandandole gravide per lo più. Abborri e caccio in clibo i fuoi ottimi amici, per prenderne de pessimi. I posti principali erano da lui conferiti a gente intame. Uccife il fuo Prefetto del Pretorio, e in fuo lungo mise Matroniano, antico mezzano delle sue libidim. Diede anche il Confolato ad un suo Notato della medetima scuola, ed empie il Palazzo di buffoni , meretrici , cantori e ruffitoi . Per non dutar la fatica di sottoscrivere le Lettere e i Decreti, si serviva della mano di un complice del fuoi impuri ecceffi. Aggiungali, che di varj

> fe ancora l'alterigia , leggendoss questa nelse superbe Lettere , che scriveva al Senaro, e nel poco rispetto, che portava an Consoh, anche prima d'effere Imperadore. Ne' fuoi convitti, ne' fuoi bagni

(a) artidella di lui eradelta parla Entropio (a), al qual visio 6 aggiun-

a notava una pazza prodigalita. la fomina tali erano le di lui per-

verse inclinazioni, e scapestrata la vita, che l'Imperador Caro ebbe più d'una volta a dire : Coffui non è mio. Figlio ; e fu creduto " che esso suo Padre meditalle di levarso dal Mondo, per non lasciar dopo di se un Succeffore sì indegno . Soggiornava probabilmente tuttavia nelle Gallie Carino, quando gli giunfero gli avviti della morte di Numeriano suo Fratello, e che Diocleziano in Oriente, Giuliana Valence nell' Illirico , crano flati proclamati Augusti . Laonde (a) raunate quante forze porè, si mosse per abbattere, se po- (a) denie. teva, cotali competitori. Girata l'Italia, e venuto nell'Illinico, diede battaglia ad effo Valente, ed ebbe la fortuna di vincerlo, e di levargli la vita. Continuato poscia il viaggio, arrivo nella Meha, dove gli fu a fronte Diocleziano coll'elercito suo . Seguirono fra loro vari combattimenti, ma finalmente tra Viminacio e Murgo fi venne ad una giornata campale, in cui riufcì a Carino di rovefeiar l' Armata nemica e d'infeguirla . Erano molti de' fuot , per attestato d' Aurelio Vittore ( 6 ) , disgustati di un si sfrenato Augusto, (6) Anna. perche non erano falve dalla di lui libidine le Mogli loro , e penfando, che s'egli rettava vincitore, el foto padron dell'Imperio, maggiormente imperverferebbe, e verifinilmente ancora mossi dalle offerte segrete di Diocleziano, nell'inseguir ch'egli saceva i fuggativi, lo fletero morto con più ferite a terra. Così in poco più di due anni manco l'Imperador Care colla fua prole i e Dioclegiano Augusto rimasto associato sul Trono imperiale, da uomo accorto perduno tofto a tutti, e maffimamente ad Anflobolo Confole, uomo intigne, a cui confervo futti i fuor onori. Prefe arche al fuofervigio quali tutte le milizie, che aveano fervito a Centro azione, a cui fece ognuno gran plaulo, al veder terminata una guerra eivile fenza efilt, fenza morti, e confitchi di beni, ficcome cofa rara, è quali fenza efempio fotto Roma Pagana. Che Diocleziano vinciture veniffe dipoi in quett' Anno a firti conofcere a Roma, e a ricevere le sommessioni del Senato e del Popolo, sembra non inverifimile, e Zonara (c) lo icrive. Nulladimeno le memorie antiche (c) Zonnie ellervate dal Cardinal Noris (d) ci portano a credere, ch'egli an. (d) Monda dalle a paffar il verno nella Pannonia, con apparenza, che medi. Diente talle una spedizione contra de Perfiani, perche con effi non era feguita pace alcuna.

Anno di CRISTO CCLEXXVI. Indizione IV. di G A 10 Papa 4. di DIOCLEZIANO Imperadore 3. di MASSIMIANO Imperadore 1.

Confolt { MARCO GIUNIO MASSIMO per la feconda volta, VETTIO AQUILINO.

Yockeziano, che abbiam veduto s) prosperosamente portato al Solio Impenale, e sbrigato da gli emuli fuot, era orion-(i) Emp do (a) da Dioclea Città della Dalmaza, porto anche il nome di Brevier Diocle, che cangio poscia in quello di Dioclegiano, L'uno de i Vit-Homb Pir. tori (b), e Zonara il fanno di Famiglia ballistima, ed opinione anche fu , che fosse Liberto , o pur Figliuolo di un Liberto di Anuli-(b) Authu no Senatore. I più nondimeno credeano, che suo Padre suste stato uno Scrivano o Notaro. Non fi sa , perchè egli affumelle il nome Louis is di Gato Valerio D ocleziano, come per l'ordinario era chamato. Truovali col nome ancora di Garo Aurel o Valerio D'o legiano , per mothrach forfe Succetfore ed erede di Marco Aurelio Ciru, e de Numeriano fuo Figlio. Per la via dell'armi ando falendo fino ad effere Comandante delle milizie della Melia , e fotto Numeriano fu Capitano della guardia a cavallo . Fama era , che gli fosse stato predetto dalla Moglie di un Druido a Tungres nelle Gallie, ch'egli (c) Police farebbe [maeradore (c). Imperocche facendo i conti con quella la Numera donna oftetta, questa diffe, ch' egli era troppo avaro. Diocleziano burlando le rispose, che sarebbe por liberale, quando sosse de la nuto Imperadore. Replico la donna, che non burlaffe, perchè tale farebbe, allorche avesse ucciso un Apro, cioè un Cignale. Non cad de in terra questa parola. Da li innanzi Diocleziano si dilettò molto della caccia , e d'uccidere de i Cigoali , ma fenza veder mareffettuata la predizione. Allora poi che ebbe luccifo il Prefetto del Pretono Apro , grido: Ora st., che ho uccifo il fatal Cignale: racconto che ha del curiolo, purchè quella cola nata non fosse è inventata da qualche bell'ingegno dipo del fatto. Il credito di Dio-(il) Author Cleziano (d) l' avea portato al posto di Confole surrogato nell'Anno had 183. Secome accensis di fopra. Non si può negare, in lui sì uni-Languaris cano delle invidabili qualità , e fopra tutto mirabile fu in lui l'ac-Lutan cortezza, e vivacità della mente. In quella non avea pari / col fus mezz : penetrava ficilmente nel cuore altrut , per deoprirne le se-

tenzioni , e non lasciarsi ingannare ; e mercè d'essa ne bisogni e pericoli sapea tosto ritrovar ripieghi e scappatoie, con prevedere e provvedere a tutto, con fimulare e diffimulare dos unque occurreva . L'umor suo eta veramente imperuoso e violento, ma s'era anche avvezzato a ritenerlo e a comandare a fe stesso, e quando ancora prorompeva in crudeltà, avea l'arte di coprirla, e di rigettarne l'odiotità fopra i Configheri e Ministri . Ancorche fosse inclinatiffimo al risparmio e all'avarizia, fino a commettere ogni forta d'ingiuitizia per daneri , pure fi moffrava appallionato del fafto . mallimamente nella pompa de fuoi abiti, sì ricchi d'oro e di gemme , che fupero la vanita de più vani fuoi Antecefferi . Ma quelto fu si pru preciolo se go della fua fuperbia. Giunfe egli col tempo, ad mut z un di C. I gila e di Domiziano, a farfi chiamar Signore, & adorate qual Dio: przz a, che vittore feufa con dite, ch' egh non lafeio, er queito di comparir Padre de fuoi Popoli. Noi vedretro le di lui militari impiese, e pure Latranzio ei afficura, ch'egli naturalmente era emido, e treniava ne pericoli. Ma in fine la lung' cazadel tuo Imperio, benchè agitata da affaissme tempeste " à un battante argamento di credere, che Diocleziano folle uomodi gran tella , e capacillimo di reggere un vallo linperio, con faper senere in freno i Solllati e i Grandi , veduti da noi autori in addietro di tante mutazioni e Tragedie .

AVEVA ben egh Mighe, croe Pofea, ma non avea Eghnoli mafchi d'effa . Però v ilendo provvederfi di un aiuro , per futtenere il gran peso di quell' ampia Monarchia, uno ne scelse, e questi fu Maffimiano, appellato Marco Aurelio Valeno Maffimiano nelle Monere ( a ), ed licrizioni i nomi, ch'egli prefe dallo stello suo (a) 44-44. benefattor Diocleziano, come se sosse adottato da lui. Con- Manifesta. vennero anche fra loro, che Diocleziano prendefle il titolo di Gio-910, e Massimiano quello d' Erculio, quali che fisse rinato Giove , per cui tante belle azioni Ercole fece , come s'ha dalle Favole. E ornati di quelli due vani e ridicoli titoli fi trovano altrendug melle antiche Storie. Credefi, che Diocieziano foile nata circa l' Anno 245, e Maifimiano circa l'Anno 250. La Patria d'effo Maffianiano fu una Villa del diffretto di Strmio nella l'Annonia , dove egli col tempo fece fabbricare un funtuofo Palazzo. I fuoi Genitori fi guadagnavano il pane con lavorare a giornara per altri. Mail mestier della guerra quel fu, che da si baffa condizione alzo a vaij gra- () Andre di , e finalmente alla più fublime grandezza Massimiano . (6) Era Listania: egli sempre itato amico intrinteco di Diocleziano, e partecipe di Entique.

AND PAGE

de affer

tutti i fuoi fegrett. Parecchi attestati della sua bravura parimente avea dato in varie guerre al Danubio, all'Eufrate , al Reno , all' (a) More Oceano (a) forto Aureliano, e Probo Augusti, e pero Diocleziano sentendo se ttesso di natural timido, e bitognoso di chi avesse petro per lui alle occasioni , elesse l'amico Mattimiano per suo braccio diritto, e poi per compagno nel Trono, tuttoche non apparisca, che fra loro passasse parentela alcuna. Cioe primieramente nel precedente Anno il creo Cefare, el cominciò ad appoggiargh i rischi , e ie più importanti imprese dell'Imperio. Da che fu partito daile Gallie Catino , ovvero dappoiche s'intefe la di lui morte, s' crano follevati in cile Gallie due Capi di mafnadieri , cioè *Lucie* Eliano, e Gnes Salvio Amando: che così fi veggiano appellata, e (b) Gabrer, coi titolo d' Augusti in due Medaglie (b), se pur elle son vere, giacche Eliano dal Tulemont (c) e appellato Aulo Pomponto, e può dubitarii, che il defiderio de gli amatori de Mufei di aver continua-(c) Ittle ta la fene di tutti gl'Imperadori , abbia mollo gl'Impoltori ad apeam, Men pagargh. Costoro adunque alla testa di numerole schiere di contadu Engle dini e ladri, chiamati Bagaudi, fi diedero a scorrere esaccheggiar le Gallie, con furzate talvolta anche le steffe Città . Diocleziano (4) 44 Passe contra di tal gente non tardo a spedir Massimiano (4) con assar forze , e questi dopo alcuni combattimenti distipo quella canaglia, s And the timife in pace le Gallie . S'è dispurato fra i Letterati (2), se que-(ta impresa di Massimiano Erculio appartenga all'Anno precedente, o pure al presente, o seguente. Probabilmente i Lettori non amerebbono, ch' to entraffi in a) fatto lingio, e maffim imente per-Talleanne, chè non e si facile il deciderlo. Quel si, in che convergono eili E ruditi , fi e , che Diucleziano effendo in Nicomedia , e tempre più riconoscendo, quanto egli si poteva promettere di questo suo bravo e vecchio amico, cine di Mallimiano, nell'Anno corrente il dichiaro anche Augusto e Collega nell'Imperio nel di primo di Apri (f) Hode le , per quanto fi ricava da Idacio ne' Fatti (f). En itupenda cofa in que tempi il vedere, come questi due Augusti, lenta legame di fangue, e d'umore l'un dall altro diverso, pure andassero da la m Americana si unita, e governaffero a guifa di duebaom Fratelli. Con-Fider in E- fervava Massimiano quel sustico, ch'egli avea portato dalla nasceta, non meno nel volto, che ne coltumi (g). Il luo natural era Entres. in Borrier. aspro e violento , privo di civilea e di umanità, si osservava anche dell'imprudenza ne' fuoi disegni . Diocleziano all'incontro , siccome furbo al maggior fegno, affertava l'affabilità e la dolcezza, (4) (h) I refer con lamentarfi anche talvolta della durezza di Maffimiano. Ma

fape-

fapeva valersi della di lui ferocia e selvatichezza all' esecuzion de' fuoi voleri; e qualor fi trattava di qualche rifoluzion fevera & odiosa, a lui ne dava l'incumbenza e l'onore, ficuro, che l'altro senza farsi pregare, l'avrebbe ubbidito. Il perchè chi mirava le sole apparenze, diceva, che Diocleziano era nato per fare un Secolo d' oro, e Massimiano un Secolo di ferro. Abbiamo in oltre da Lattanzio (a), che Massimiano non si assomighava già all'altro nell'ava- (a) Listerizia, amando di comparir liberale, ma qualora abbifograva di ma de Mordanaro, fapeva anche addollar de i delitti di false cospirazioni a i ter. cap. 8. prù ricchi Senatori, e fargli uccidere, per occupare i lor beni. Parla in oltre Lattanzio dell'infaziabil luffurta di Massimiano, e della violenza, ch'egli ufava dopertuito alle Figliuole de' beneffanti. Un passo di Mamertino (b) sembra indicare, che appena dopo la (b) Mesmi, sconsitta de Bagaudi sacessero un'irruzion nelle Gallie i Borgognoni, sor Manie Alamanni, Carboni, ed Eruli, Popoli della Germania. Furono meni. anch' esti ben ricevuti da Massimiano, che si trovava in quelle parti ; pochi d' essi si contarono, che non rettassero vituma delle spade Romane, muno quan essendone restato, che potesse portar la nuova della rotta alle proprie contrade . Vedesi un'Iscrizione fatta prima del di 17. di Settembre dell' Anno presente (c), in cui Diocle-(c) Paginta ziano porta i titoli di Germanico e Britannico, credendosi questi hine Aug. derivati dalla vittoria soddetta, e da quaiche altra riportata da i fuoi Generali nella Bretagna,

Anno di Cristo cclexxvii. Indizione v.

di GA10 Papa 5.

di DIOCLEZMANO Imperadore 4.

di Massimiano Imperadore 2.

Confoli GAFO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO per la terza volta, .
MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO.

PREFETTO di Roma (d) fu in quest'Anno Giunio Massimo, (d) Buche da noi veduto Contole. Un Medaghone illustrato dell' in-mu de Godi comparabile Cardinal Noris (e), e battuto in quest' Anno, ci rap (e) Noris de presenta Diocleziano e Massimiano Augusti, condotti in una car. Num. Dioretta trionfale: segno che essi celebrarono qualche trionfo, o pute che questo su loro decretato dal Senato. Ciò vien creduto satto o per le vittorie riportate nel precedente Anno da Massimiano con-

tro le Nazioni Germaniche accennate di fopta, o pure per qualch' altra guadagnata contra de' Perliani , ficcome dirò , ovvero contra (a) Amil de' Franchi e Saffont (a), i qui li per mare ficeano delle feorierie Pader 12 E nell'Oceano contra le Gallie. Certamente Mamertino (b) per lo per l dar Massimiano, scrive (probabilmente con sperbole, & adulazione Oratoria ) che erano teguiti ianumerabili combattimenti nelle (b) Mante. Gallie contra de Germani, con aggiugnere, che coftoro dipoi giun-\*\* Ma fero nel di primo di quell' Anno ila fotto le mura di Treveri . Maffimiano, che quivi era a quartier di verno, e folennizzava l'ingreffo del fuo Confolato, prefe l'armi, si scaglio contra di loro, e li mise in rotta. Venuta poi la Primavera, valico il Reno, portando la guerra i y cafa de' medetimi Barbari , devastando quel paese coa loro grandanno i il movimento poco fa accennato de Franchi e Saffont per mare contro le Galae, ebbe principio nell Anno precedente . Maffimiano non perde tempo ad alleftire anch' egli una Flotta di navi, per opporta a quelle barbare. Nazioni, e ne diede il comando a Carau, to, nomo bassamente bensi nato fra i Popoli Mena-(e) to at pir (c) nelia Francia, o pur nel Brabante, ma di gran credito spezialmente nel conducte navi, e far harraglie maritime. Che collui-Aller it delle delle percolle a que' Corfari , pare che fi ricavi dal Panegurco di Mamertino. Ma a poco a poco fi venne (corgendo), che Citanho prendeaguño a continuar la guerra in vece, di ettinguerla, Inferando, che i Franchi e i Saifoni veniffero a fpagliar de Contrade Romane, per poscia tor loro il bottino, senza pensare a redturdo a chi fi dovea. Ordinò perciò Maffimiano colla fua contuen serezza, che gli fosse tolta la vita. Trapelo quest' ordine, ed avvitatone Carautio, provvide a le flesso col condut tatta la Floria, a lui raccomandata, nella Bretagna, deve tritte nel fitto parmo le milizie Romane di guarnigione in quella grand'Ifola . Il fece acclamare Augusto. Il Noris crede cio fatto nell' Anno protente, ed è feco Eufebio (d). Il Pagi (e) nel precedente. D'edeti pofeia Ca-(d) Esta al rautio a fac preparamenti per fostenero in quel grado, subbeicando (e) Popul, nuc vi Legni, facendo leve di gente, e tirando al fuo fervigio una Critic Barra gran copia di Barbari , a' quali integno l'arte di combattere in mare. Perche nel Medaglione prodotto dai Noris fi vede tiraro il cirto trionfale da quattro Elefanti, porrebbe cio prottott a indicarvit torie riportate da Diocleziano in Levante contra del Permani. Ceto el, chiega marció al quella volca, non volendo fafferare, 🕬 (f) Man I rico, o Narie Re di Pertia ( altri dicono Vararano II. ) anti fe (1), dopo la morte di Caro Augusto occupata la Mesopotamia de

Te la ritenesse. Sembra in oltre, che l'armi Persiane fossero penetrate nella Soria, e ne minacciaffero la stessa Capitale Antiochia. Chiaramente scrive Mamertino che i Persianto pel terrore, o per la forza dell'armi Romane. Il ritirarono dalla Mesopotamia. e is vide obbligata quella Nazione ad aver per confine il Fiume Tigri. E ventimilmente fu in quella occasione, che il Re loro invio de i ricchi presenti a Diocleziano, con parere eziandio, che seéguille pace fra loro. Certamente la Storia non ci elib sce per molti anni diffentione alcuna i fra Romani e i Perfiani, e però fembra, che Diocleziano ottenesse l'intento suo, non solo di ricuperar le Provincie e Città perdute in Otiente, ma di lafciar quivi anche la quiete. Convien nondimeno confessare, che troppo disticil cosa è il riterire a'fuor propri anni le imprese di questi due Impéradori, perchè d'esse fanno bensì menzione i Panegiritti d'ailora, ma denza ordine di tempi. Percio può effere, che appartenga sal'Anno. feguente, come penso il l'il cmont (1), la guerra fatta da Melli-(2) Tittemisno a i Germani di la dal Reno, con dare ampiamente il gualto mini, Alima al loro paefe; e che medetimamente ti debba differire ad effo Anno la rinovata amicizia de' Perfiant con Diocleziano, e la spedizion de' regoli fatta da quel Re, e mentovata da Mamertino (b). Ma in (b) Minne. fine quel, che importa, si è di saper gli avvenimenti d'allora, ancorche non si possa con sicurezza assegnarne il tempo.

Anno di Cristo cclexxiii. Indizione vi.

di GA10 Papa 6.

di Diocleziano Imperadore 5.

di Massimiano. Imperadore 3.

Confoli { MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la feconda volta, POMPONIO JANUARIO.

U fecondo il Catalogo pubblicato dal Cuspiniano, e Bucherio, in quest' Anno Pretetto di Roma Pomponio Januario, pero il Panvinio (c), ed aitri han creduto, ch' egli nello stesso tempo eser- (c) Panone citasse l'imprego del Consolato. E parendo veramente, che in Fast. Consolate l'esser inseme Consola e Presetto di Roma, perciò ho osato anch' io di dar a questo Consola il nome di Pompomo. Sumo eziandio il suddetto Panvinio, che non Massimiano Augusto, ma un Massimo procedesse Consola in quest' Anno, assistante la la dato

(a) Ameie-dato ad un passo di Ammiano (a), e di uno o due Scrittori; ma 📆 Cardinal Noris colla comune de Fasti ha afficurato qui il Confolato a Mastimiano. Se noi supestina l' Anno preciso, in cui Mameritno recito il fuo primo Panegirico nel Natale di Roma, cioè nel di 21. d'Aprile, in lode d'esso Massimiano Imperadore, alla Cronologia d'altora si porgerebbe qualche sustidio. Il Noris lo riferisce all'Anno seguente, il Page al presente, altri più tardi. A me ba-(b) Maner. sterà de dire, raccogliersi da quel Panegirico, che Massimiano (b) terre en Par nel medefimo tempo, che dava delle lezioni del fuo valore a i Ponegroto cap. poli nemici della Germania, mettendo a ferro e fuoco le lor campagne, faceva un formidabil preparamento di navi ne'Fiumi groffi delle Gallie, con disegno di liberar la Bretagna dali usurpatore Coraufio. Accadde, che in questo o pure nel precedente Anno per una mirabil ferenità fi mostrò favorevole il Cielo alla fabbrica d'esfa Flotta, e il verno stesso parve una Primavera. Non si sa bendistinguere nel testo d'esso Mamertino, se a Massismano, opure a Diocleziano fia da riferire la venuta con un buon efercito nella Rezia, e l'aver quivi riportata qualche vittoria contra de Germant. con istendere da quella parte i confini del Romano Imperio. Certo e, che Diocleziano circa questi tempi ritornò carico d'alloti dalla spedizion militare contra de' Persiani in Europa, per trattare con

Massimiano de' pubblici assari. Fa parimente mentione Mamerti-(c) Idem no (c) di Genobon, o sia Genobaud, Re di qualche Nazion Gercap. 10. manica (il Valesso (d) ed. altri il credono Re de Franchi), il qua-(d) Valgina le con tutta la sua gente venne ad inchinar Massimiano, ad implo-

rar la pace, e a promettere buona amicizia e lega .

Anno di CRISTO CCLXXXIX. Indizione VII.

. di GA10 Papa 7.

di DIOCLEZIANO Imperadore 6.

di Massimiano Imperadore 4.

Confoli BASSO per la seconda volta,

S Egutto' ad effere Prefetto di Roma Pomponio Januario. Prima che Mamertino recitaffe il fuo Panegirico, racconta egli, che i due Imperadori vennero, Diocleziano dall'Oriente, e Maffimiano dal Ponente, per abboccarsi insteme, e trattar de rripieghi per gli hisogni dell'Imperio. Carausio impadronito della Breta-

gna fempre più crefceva in forse i i Barbari fcatenati da ogni parto, non offante le rotte let dute, minacciavane tutto di le Provincie Romane. Mamertino (a) parla di quollo abboccamento, che (i) Missioni fembra diverso da un altro , di cui ragioneremo più innanzi . Vide- - " " " " fi allora, e fi ammuo la flupenda unione e concordia di queffi due 🦥 🤲 🥕 Principi , l'uno de quali , cioè Diocleziano , fece pompa de regali a lui mandati dal Re Perfiano, e l'altro delle spoglie riportate dal paele Germanico. Quando fi ammerra , che in quello , e non già nel precedente Anno, Mamertino recitaffe in Treveri il suo Panemirico a Massimiano, che si trovava in quella Città, Capo allora delle Gallie, e frontiera contro i Germani, li può credere, che qualche tempo prima avendo effo Augusto Massimiano, compiuta la fabbrica di una copiola Flotta, per pincedere contro Caraulio usurpator della Bretagna (4), la spigrelie da i Fiumi nel mare. Era- (1) Main no state balle fin allora l'acque per la lunga sesentà , durata anche nel verno, ma vennero a tempo pioggie, le quali coll'ingroffar i Fiumi, facilitarono il trasporto di que Legni ail Oceano. Di bei fuecufit, di felici vittorie prometteva percio quel Paneginila a Maffimiano. Ma diverti dall'espectazione riuscirono poscia gli avvenimenti. Dovette darfi qualche battoglia navale, in cui la peggio, per testimonianta d'Eutropio ( c ) , rocco a Massimiano, non ctien- (c). 🗪 do le genti fue si sperre ne combattimenti mantimi, come quelle di Caraufio, nomo avvezzo più di Mafirmiano a combittere un quel Elemento . Questa non aspetrara disgrazia quella fu , che induste Massimiano (4) ad ascoltar proposizioni di pace . E in fatti riusci (4) a Caraulio di ottenerla, con ritener la fignoria della Bretagna, intr- Fongori, pellandola col titolo di Ditenfore di quelle Provincie per la Repub- 💝 🧸 🦡 bhea Romana. Se è vera una Medagha, rapportata dal Cardinal Norts (e), leggendo6 ivi PAX AVGGG. 6 conoice, the anche, Carautio confervo al titolo d' Augusto, di confenio de gli altri due 🔀 Imperadors. Per conto di Diocleziano potrebbe effere, che in quest' 🦇 🖼 Anno egh facelle guerra a i Sarmati , Jutunghi , e Quadi, e ne riportable quelle vitturie, che fi veggono mentovate da i Panegirifti d'allors (f), per le quali in qualche licrizione D'oclesiano e inti- (f) Moure tolato Sarmanco. Trovasi anche nelle Medaglie (g.) di questo Au- & fam guillo VICTORIA SARMATICA. Sarà probabilmente un iper- " "----bole adulatoria quella di Lumene (A), dove dice, che la Nazion (E. Million) de Sarmati fu per quette guerre si ettenuata ed abbattuta, che ap. America. pena ne reflo il nome per prova della fun rovina. Nos troveremo (s) deanche do qui magnes allas vagorofa quella gente, e nemica pollen-dian-Aa =

te dell'Imperio Romano. Parlano ancora i Panegiristi del ristabili-(a) Leman mento della Dacia, Provincia di là dal Danubio (4), abbandonata già da Aureliano, ma Cenza poter noi meglio conoscere, in che Conflic. 3. contiftesse questo accrescimento o vantaggio dell' armi Romane.

Anno di Cristo cexe. Indizione viii.

di GALO Papa 8.

di DIOCLEZIANO Imperadore 7.

di MASSIMIANO Imperadore 5.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO per la quarta volta,
MARCO AURELIO MASSIMIANO AUGUSTO
per la terza.

U in quest' Anno Prefetto di Roma Turamo Graziano. Era-no tuttavia in continuo moto i due Augusti Diocleziano, e Massimano, così esigendo le turbolenze di que' tempi. Le Leggi (b) Tille-citate dal Relando e dal Tillemont (b), ci fan vedere Disclemano nell' Anno prefente ora a Strmto nella Pannania, ora a Bilanzio neldes Emper. la Tracia, ed u ia ancora Gircova, data in Emela Città della Mefapatamia, ancorché difficil fia l'accordir in ieme viaggi cotanto desparate, fatte in poco tempo. Ma quando sussifia, come si fece (c) Prom a credere il Padre Pagi (c), che il Panegirico di Eumene ( creduro in Con Bis. Mamerino da altri ) tolle recitato nel prefente Anno, certamen-(1) Funtar to di là apprendiamo, (d) che Diocleziano dalla Sorta era venuro les Manents nella Pannonia, da dove poi il vedremo calare in Italia. Fa men-Marieran. Zione il medefimo Panegirida de' Saraceni vinti, e fatti fchiavi dalla stesso Diocleziano, ma ignato es è, se fosse sa questa, o pure nella precedente andata d'effo Augusto in Oriente. Non è già improbabile, che circa questi tempi cominciassero altre nuove rivoluzioni nell'Imperio Romano, delle quali ci hanno confervata memo-(e) Aurelias rea Aurelio Victore (e), ed Eutropio (f). Già la Bretagna restava. Value in E. come smembrata da Roma per l'occupazione fattane da Carauño, (f) Europ benché fosse succeduto quell'apparente accordo, di cut s'è parlatoin Brenar di fopra. Sollevossi anche nell' Affrica un Giuliano, il quale se dob-(g) Golque, bram credere al Goltzio (g), in cui mano fortunatamente cadderotne ) portava il nome di Quento Trebonio Giuliano, ed affunte il Amplication. sitolo d'Imperadore Augusto. Nella Resta Affrica uncora erano in armı,

armi, non so se Barbari, o pure ribelli, i Popoli Quinquegentiami, de' quali non troviamo altrove memoria, con restar solamente sospetto, che tal nome prendessero cinque Popoli consederati insieme. E non andava l'Egitto esente da somiglianti turbolenze. Quivi Lucio Epidio Achilleo (così è nominato nelle Medaglie) avea preso il titolo d'Augusto; e sembra, che stendesse il dominio se non in tutta, almeno in buona patte di quella Provincia. Da esse medaglie apparisce, ch'egli tenne per cinque Anni quel dominio; ma non sappiamo, quando questi avessero il principio. Aggiungasi, che i Persiami, i quali presso alcuni Scrittori si veggono tuttavia appellati Parti, non mai quieti, qualor se la vedeano bella, pizzicavano le Contrade Romane dell'Oriente: impegni tutti di gran considerazione per gli due regnanti Imperadoti.

Anno di Cristo cexci. Indizione ix.

di Gato Papa 9.

di DIOCLEZIANO Imperadore 8.

di MASSIMIANO. Imperadore 6.

Confoh { GAIO GIUNIO TIBERTANO per la seconda volta, DIONE.

et aforo freddo, che, per cost dire, gelava il fiato delle perfone. Contuttoció Dioclesiano dalla Soria ien venue per la Pannonia in Italia. Maffimiano dalle Gallie per la via di Monaco pafsò anch' egli în quette parti con tal follecitudine, viaggiando amendue con poco leguito di notte e di giorno, che quali pervennero prima de' corrieri, da loro (pediti innanzi. L'abboccamento d'effi fi fece. come diffi , in Milano , con plaufo mulitato di quel Popolo , per 🖰 inaspettato loro arrivo e presenza, non meno che per la mirabil loro concordia. Il Senato Romano (ped) in quella congiuntura i più illustri Senatori a quella Città, per complimentare i due Augusti. giacche si seppe, che non erano per passare a Roma. Non si può fallare penfando, che l'oggetto di un tale abboccamento foffe di confulture infieme de' messi, per fostenere l' Impero in messo a tante turbolenze, e domare i ribelli, e che allora divifaflero di ventre alla rifoluzione, di cui parleremo all' Anno feguente. Abbiamo (a) Page por dal fuddetto Panegirico (a) [ recitato , per quanto fembra , nell' Anno prefente in Trevers alla prefenza di Massimiano ] che in quefli tempi nel cuor dell' Imperio fi godeva gran tranquilità, e che copiolistimi erano stati infaccolni. All'incontro i Barban tutti G trovavano involti in fiere guerre infieme. Cioè in Affrica etano fra loro in rotta i Mori, nella Sarmazia i Goii combattevano comtra de Borgognoni , i quali avendo la peggio , a trano raccomandan a ch. Alamanni per foccorfo , con diris ( cofa che pare firana ) aver poi esti Borg ignoni occupato il paese de gli amici. Similmente « Tervigi , altra spezie di Goti , uniti co i Taitali , aspra guerra aveano molfo a i Vandali , e Gepidi . Lo fleffo maligno influtto pro-(b) des vavano a Perfians (d), perché Ormisda s'era follevato contra del Fratello Re di Pertia , avendo della fua i Popoli Sacchi, Ruiti , 🕡 Gelli . Finalmente i Blemmii confinanti all' Egitto erano in guerra co i Popoli dell Etiopia. Certamente le discordie presenti de Barbari tornavano in vantaggio del Romano Imperio i tuttavia nonmancavano ad ello Imperio i fuoi guai , e ne abbiam già fatta menmone. Lo stesso andarti sempre più agguerrendo que Barbati ri-dondo in danno de' llomani col tempo , ficcome andremo vedendo. Potrebbe ellere, che in questi tempi succedesse ciò, che racconta Eumene, o sia Mamertino, con dire, che Massimiano Erculio popolo il parfe incolto di Cambray, e di Treveri con gente del parfe. de Franchi, la quale s'era fortopolta a i Romani. Anche Eufebio-(c) nota fotto quest' Anno, che essendoti ribellate a' Romani Buster monte es , e Copro , Ciria dell' Egisto , furono prefe e spianate , non fi fa-

Early to se Symples

La qual Generale de gli Augusti. Secondo questo Istorico sembra, che non sosse per anche soccedura la ribettione d'Actulico, se pur l'eccidio delle due suddenne Circh non si dee prendere per indicio della medesima ribettione.

Anno di CRISTO CCXCII. Indizione X.

di GATO Papa to.

di DIOCLEZIANO Imperadore 9.

di Massimiano Imperadore 7.

Confoli & ANNIBALIANO, ed ASCLIPIODOTO.

NO1 vedremo Prefetto di Roma nell' Anno 197. Afrana An-nibaliano. Verifimilmente lo stello su, che procedette Console nell' Anno presente. Claudio Marcello nel Catalogo del Bucherso (a) fi trova Prefetto di Roma al di 3. di Agosso di quest' (a) sodoni Anno. In effo appunto succedette una riguardevol novità nel Roma. in Grain no Imperio. Tra perche da più parti era esso o minacciato da i Barban, o lacerato da i ribelli, ne i due Augusti potezno accudire a gutto, (6) e perché Diocletiano, uomo di naturale paurofo, non (6) Letteamava molto di esporti a i pericoli, prese egli col Collega Masti- neri di Moramano la refoluzion di scegliere due valorosi Generali d' Armata, il ter cap. 7. braccio de' quali alleviasse loro le fatiche. E per maggiormente tenerli uniti, è fubordinati al loto comando, giudicarono meglio di dare ad elli il ritolo di Ceferi, equivalente a quel d'oggidt di Re de' Romani. Quanto all' Anno di tale elezione discordano forte Cas-Godorio, Idacio, Eufebio, e la Cronica Aleffandrina. Le ragiona addotte dal Pagi (r) baffanti fono a perfuaderei, che ciò fucce- (e) Paginin delle nell' Anno prefente, allorche i due Augusti fi trovavano in Ni- Con. Form. comedia nel di primo di Marzo. (1) Furono gli eletti Coftanzo (1) Ledine. Cloro, e Galeno Massimano turti e due adottati per figliuch da me elli Imperadori, ed infieme obbligati a ripudiar le loro Mogli, ficcome era succeduto a Tiberio Imperadore, affinche sposassero le Estate. Fighuole de' medefimi Augusti. Coftanzo prefe per Moglie Teodoen Fighaftra di Massimiano, e Galerio Valena Figha di Diocleuiano. Às navelli Cefari fu conceduta la Tribunizia Podestà, con cui andava congiunta una notabil autorità. Ne qui si fermo la lor foetuna. Per tutto il tempo addietro, avvegnache vi fessero più Imperadori e Cefari, fempra l'Imperio Romano era stato unito. Feceli ora una fuecie di divilione, che diede da mormorar aon poco-2 1uta tutti gl' intendenti ed amatori della maestà Romana, prevedondo , che in tal forma verrebbe ad indebolirà i Imperio e a cadero col tempo in rovina: quindo all'incontro i due Augusti si figuravano , che attendendo kadaun d'esti Imperadori e Celari alla difesa della propria porzione, e con prontezza ad aiutar gli altri, che 🕸bilognaffero di l'occorfo , più faldezza ne acquitterebbe l'Imperio . Ne certo quello era (membramento dell'Imperio fleffo, m'i un comparto amichevole, fra quei quatiro Principi, imperocche durava la concordia del governo fra loro, le Leggi fatre da gli Auguiti. feguitavano a correre per tutte le Provincie, e l'uno di queiti Principi fecondo le accorrenze pallava nelle Provincie dell'altro.

a) Aurilian

SECONDO le antiche notizie (a) a Ceffenzo Cefare furono afsegnare le Provincie rutte di là dall' Alpi, cioè le Gallie, le Spagne, la gran Bretagna, e la Mauritania Tingitana, úccome Pisvincia dipendente dalla Spagna. A Massim and Erculio Augusto fu data l'Italia , e il refto deil'Affrica colle Ifole spectanti alle medefime : A Galerio Cejare la Tracia e l' Idirico colla Macedonia. Pannonia, e Grecia. Diocles and Augusta riteure per se la Seria, e tutte l'altre Provincie d'Oriente, cominciando dallo Stretto di Bifanzio, e riferboffi anche l' Egitto, ricuperato che i fin dalle mani di Achilleo. Ne già fi tardó a fentir le cattive confeguenta di quetta moltiplicazii n di Principi, e divisione di Stati. Buon te-(b) Lie . filmomo ne e Lattanzio ( l.) con dire, che volendo cadaun di que' to de Mr. Regnanti tener Corte non inferiore a quella de gli altri, ed eles esto, che non la cedesse a que de Colleghi si accrebbero a d simo firma le imposte e gabelle, per foddisfare alle spese, e con tali aggravi, che in moltifimi Luoghi erano lasciate incolte le campague, giacché pagan i pubblici peli non rettava da vivere a i coltivatori e padroni delle medetime. Ed allora fu, per atteffato di Au-(a) Ambier relia Vittore (c), the I Italia, non ad altro obbligata finqui, the a provvedere viveri alla Corre, e alle milizie di fuo feguito, comincio al pari delle Provincie Oltramontane a pagar tributo: lieve bensì ful principio, ma che ando pofcia a poco a poco crefcendo fino all'eccesso, e produste infine la sua total rovina. Quanto a s suddern due Ceitri, derivavano amendue dall' Illirico, onde erano anche ufero Diocleziano e Maffimiano. Coftanzo foprannomina-(4) Palle to Clare da gli Storici (1), forfe pel color pallido del volto, o verde del vettito, ebbe per Padre Entropio, il quale dicono, che foffe uno de' meglio franti del fuo pacfe, e obeper Moglie aveffe Cladia l'iglipola di Crispo , cioè di un Fratello di Claudio il Gottico In-

peradore. Certamente gli antichi Storici si fanno difcendente dalla Cafa di quell'Augusto per via di Donne , e forse per questo ne' fuoi posteri si trova rinovata la Famiglia Claudia. Che nondimeno la nobilità e le facoltà di fua cafa non foffero molte, fi può dedutre dall'aver egli fludiato poco le Lettere, e cominciata la fua fortuna dal più ballo della milizia , e dal fopportar le fatighe proprie de foldati gregari nelle Armate di Aureliano e di Probo. Aurelio Victore (a) fembra quafi indicare, ch'egli fi ffe mato pui eramen- (a) donine te in Villa, dicerdo, che tanto rgli, come Galerio, avezno poca Vider in Eciviltà, ma che avvezza alle miferie della campagna e deit milizia, ferive, che Collanzo fu in prima foldato nelle Guardie del Corpo dell'Imperadore, poscia pel suo valore Tribuno, o sia Colonnello di una Legione, e giunfe ad effere Governator della Dalmazia, con efferii legnalato in varie occasioni di guerra. In tal credito certamente egli fall, che fu giudicato degno d'effere creato Cefare in quest' Anno da i duc Augusti. Nelle licrizioni e. Medaglie si vede agis chiamato Flavio Valerio Coflanzo. Perchè Valerio, s'intende: ellendo egli flato adottato dall' uno de gl'Imperadori, amendue porgant: il nome d'esta Famigha. Perchè Flavio, non si sa, credendost un'adulazione quella di Trebellio Pollione, che il fa discendente da Flavio Vespasiano. Delle ottime qualità di questo Principe parleremo altrove, Principe, la cui maggior gloria lu l'effere stato Padre di Coffantino il Grande, a lui nato circa l'Anno di Crifto 274, mentre egli militava nell'Elvezia,

Pen quel che riguarda Galerio, l'altro de'nuovi Cefari, anch' egli era nato bassamente in Villa presso Serdica, o sia Sardica, Capitale della nuova Dacia. (c) Romula sua Madre, nemica de' Cri- (c) Lottofilant in quel paete, perché non volcano intervenire a i fuoi empi de des fagrinz) e convitt, gl'ispiro fin dapicciolo un odio grande contro la 🕮 🐠 🧸 Religione di Cristo. Che i suoi Genitori sossero contadini, lo di Ambia Picono i vecchi Storici, e fi argomenta dal foprannome di Armentario, di didin. che gli vien dato da gli antichi Scrittori. Anch'egli col meftiere group. dell'armi fi acquiflò tal tama, che da i due Augusti fu creduto meritevole d'effere promoffo alla dignità di Cefare. Noi il vediani nominato nelle Medague Gaio Galeno Veleno Maffiniano . Se dice il vero Eutropio (d), meritavano lode i di lui coffumi i ma Lat. (d) Europa, tanzio (e) all'incontro ci afficura, che nel portamento e nelle azio. (e) Lodini. m di coffui comparisa quell'aria di felsatichezza, ch'egliporiò dalla nafeita , ma ch' egli v'aggiunte anche col tempo un'inteppor-Tomo II.

tabil fioresta e crudeltà , per cui scompativa quel poco di buono .. (a) Andre che in lui fi trovava . (a) Sprezzava egli le Lettere e chi le coltichè sgnoranti , erano da lui promoffe a i Magistrati civili con difeapito grande della Giuffizia. L'ambigione sua vedremo che portò Diocleziana a deporte il biston del comando, così l'avidità del danaro, per cui impose esorbitanti aggravi, trasse i Popoli ad una miferabil coving. A lun spezialmente vien attribuita la crudel perfecuzione mossa contro a i Cristiani, che acconneremo a suo tempo. (b) Prit Quel che fu mirabile, (b), per vari Anni ti o lervo una rara unione mera questi quattro Principi, gariggianda tatti nei promuovere gl' vot I interedidella Repubblica. Diucleaian i veniva considerato qual Padre di tutti , e i luoi ordini e voleri fedelmente erano eleguiti da gli altre, ed arre non mancava allo (teffo Dioclearano, per tener contenti i sabordinati Colleghi, con dissimular i loro trascorsi, e sopra turto proccurando di dar nella refta a i fem nutori di sisime, e di faife relazioni, perché certo dal fun canto egli non ommerreva diligenza alcuna per confervar la buona intell genza ed armonia comchi fi molteava dipendente da lui . Dice nmo già , che un Giuliono avea ulurpato l'Imperio nell'Affrica. Credefi, che in quell' Anno Maffimiano Erculio paffaffe in quelle parti, come poftef ato il comando fuo nel comparto dell'Imperio, ed obblig effe quel Tiranno a trapallarii al perio col ferro , e a gittarii nel funco . Ab-Americano da Eumene o ha Eumenio (c), che Coftanzo, dapporche fu dichiarato Cefare, con tal fretta paísò nelle Gallie, a lui de fhnate per comandarys, che non v'era peranche giunto l'avvilo di avervi egli a venire, anti ne pure la notizia della fublime Dignità a lui conferita. La nuova a lui portata, che le genti di Caraulio Ttranno della Bretagna, venute con molte vele per mare, aveaso occupato Geforiaco (loggidi Bologna di Picardia ) fu a Coffanzo un acuto sprone per volar colà, ed imprenderne l'affedio. Affinché non poteña approdarvi foccorfo alcuno per mare, ne fuggir di là quella man di Corfari, fece egli con alte travi, conficate intorno al Porto, piantare una fiete pilizzata. Fu obbligata quella guarmigione alla refa , e. Costanzo I, arrolo, fra le fue truppe . Il obe farto, qualiché fin allora il mare avelle rispettata la pilitatata suddetta , a forza d'oode la (mantello. Dieden poi Collanzo a fac preparamenti di navi, per liberar la Bretagin delle mani d'eff.) 🕞 raulio, il quale godea bensì la pace in quell'Itala, ma non lafeir-

> va de star ban armato e in guardes per ditenderé, qualors si vedesse

fe affalito. A quest' Anno, o pure al seguente, scrive Eusebio ( a ), (a) Enstitue. che i Popoli Carpi e Basterni fugono condotti ad abitar nelle Provin- in Chiesto. mie Romane: fegno che nel toro prefe con vittoriofi paffi erano entrati i Romeni, la pur coloro non fureno dalla forza d'altri Barbaei cacciati dal loro paefe. La Nazion loro vien creduta Germanika, ma abitante alfa Vistola in quella, che cegi fi chiama Polonia. Probabilmente questa guerra appartiene all'Anno 194. ficcome diremo .

> Anno di Calsto cexelli. Indizione XI. di GA10 Papa 11. di Diocleziano Imperadore 10. di Massimiano Imperadore 8.

GAIO AURELIO VALERIO DIO CLEZIANO Confoli AUGUSTO per la quinta volta,
MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO Augusto per la quarta.

S ETTIMIO Acindino fu in quest' Anno Prefetto di Roma, e con-tinuò in tal Dignità anche nell' Anno seguente. Si aspettava Caraufio, occupator della Bretagna, la guerra dalla parte della Gallia, fenza avvedersi, che una più perniciosa, perche occulta, gli si preparava in casa. (b) Alletto; o sia Alesto, Ministro di (b) Anniles toa maggior confidenza, fosse jer timore, che piombesse il gasti- Vien. go sopra i delitti da lui commeili, o pure per sola vaghezza di comandare, l'affaffinò con torgh la vita: dopo di che prese col titolo d' Augusto il dominio di quelle Provincie, ed ebbe forza e maniera per tenerlo lo spazzo di alcum Anni . Questo accidente , per cui forle rimafero (concertate alcune fegrete nufure di Coftanzo Cefare, cagion fu, ch'egli per ora non impiegaffe l'armi fue verfola Bretagna, ma che le volgesse contra de' Caucht, o Camavi, e de' Frifoni, che possedevano il paese bagnato dalla Schelda, cioè quel che ora vien chiamaro i Paeti Baffi. Ancorchè in que' tempi un tal paele folle pien di bolchi e di paludi, o fia d'acque flagnanti, cioè di fiti difficili a farvi guerra, tanta pondimeno full'industria e l'ostrnazion di Costanzo, che ridusse rutte quelle barbariche popolazioni a renderfi . Il che fatto , trasportò tutta quella gente colle Mogli e Figliuoli nelle Gallie, dando loro terrero da coltivare, ma fenza lasciar armi ad effi, accioçohè fi avverzafiero ad ubbidire sensa più

più pensare a ribellarsi. Ciò, che in questi, tempi operassero i due Augusti, e Galerio Cesare, resta ignoto. Dalle Leggi che abbiaqua mo, date nell' Anno presente, ed accennate dal Relando (a), si rest. Conf vede Diocleziano soggiornante nell'Illirico, o nella Tracia, Provincie governate da esso Galerio, ma senza apparire, quali imprese militari si facessero in quelle parti. Se voghem credere ad Eusebio (b), cominciò Diocleziano in questi tempi a sarsi adorare qual Dio, cioè, per quanto io m'avviso, con obbigar le persone ad inginocchiarsi davanti a lui, come si usava co i boriosi Re di Persia, da'quali forse avea appreso questo costume: laddove bassava in addietro salutare i precedenti Augusti, con inchinar la fronte, come si faceva anche co i Giudici. S'egli pretendesse di più, nol saprei dire. Proruppe ancora in issoggi di vanità, col mettersi a portar gemme nelle vesti, e sino nelle scarpe: dal che s'erano guardati que' precedenti Imperadori, che surono in concetto di moderati e savj.

Anno di CRISTO CCXCIV. Indizione XII. di GALO Papa 12. di DIOCLEZIANO Imperadore II. di MASSIMIANO Imperadore 9.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE.

GAIO GALERIO VALERIO MASSIMIANO CE-

He in quest' Anno ancora i due Cesari Costanzo e Galerio facessero delle prodezze contra de' Barbari, si può dedurre da Cestione Giuliano Apostata (c), e dal Panegirista di Costantino Augusto, Oratione I. cioè da Eumenio (d). Oltre all' aver essi cacciato dalle terre Rodolpero, e mane i Barbari, che da gran tempo vi s'erano annidati, e le coltivavano come sue proprie, quel Panegirista parla di diverse altre Nazioni Germaniche, nel paese delle quali entrò il valoroso Costanzo, seguitandolo sa vittoria dapertutto. Parte egsi sterminò di que' Popoli, trovandoli resistenti, e parte umiliati trasse ad abitar nelle Provincie Romane per accrescerne la popolazione e coltura. Continuava in questi tempi Diocleziano. Augusto a dimorar nell' Illirico insteme con Galerio Cesare, come si ricava da alcune Leggi, e verissimismente attendevano nelle parti della Pannonia e Mesia a renere in freno i Barbari, sempre ansanti di bottinar nel pae-

paese Romano. Idacio (a) scrive, che surono in quest' Anno sab- (a) tendo bricate delle Fortezze nel paese de'Sarmati di là dal Danubio in faccia delle Città di Acinco e Bononia. E a questi tempi verissimilmente appartiene ciò, che lasciò scritto Eutropio (b) con dire, che (b) Zuoque Diocleziano e Galerio Massimiano varie guerre secero unitamente, so separatamente, e che soggiogarono i Carpi e Bastarni, de' quali parlo Eusebio all' Anno 292, coll' aver in oltre dato delle rotte a i Sarmati. Gran copia ancora di costoro fatta prigioniera su poscia da essi Principi trasportata nelle Provincie Romane, e concedute loro terre incolte per sostenamento delle lor famiglio, e con vantaggio del Pubblico. Presso il Mezzabarba (c) si veggono Medaglie (c) Massimati di Diocleziano colla Vittoria Sarmatica, le quali si può credere, sumificati che sieno da riferire all' Anno presente.

Anno di CRISTO CCXCV. Indizione XIII.

di GAIO Papa 13.

di DIOCLEZIANO Imperadore 12,

di MASSIMIANO Imperadore 10.

Confoli ( Tosco, ed ANULLINO.

HE Nummio Tojco fosse appellato il primo Console, Anno Cornelio Anullino il secondo, lo conghierturo il Panvinio (d), perchè troveremo andando innanzi questi due personaggi (d) Pambit Prefetti di Roma. Lonevole è bens), ma non sicura, una tal conghiettura, e però del loro folo Cognome io mi contento. La Preferrura di Roma fu in quest' Anno appoggiava ad Anstobolo. Per attoftato d' Idacio (e), i Popoli Carpi, che abbiam detto fottomes- 🕼 🌬 🛝 fi nell' Anno precedente, acciocche non alzaffero più le corna, furono obbligati a mutar Cielo con venire ad abitar nella Pannonia. Abbiamo delle Leggi date in quest' Anno, in cui Diocleziano Augutto leguitò a foggiornar nella Pannonia e Mesia . Probabilmente tra per le vittorie riportate contra de Sarmati in quelle parti , e pel buon ordine, ch' egli diede, restarono que' paosi in pace : laon- (f) Lattre de potè esso Augusto sar preparamenti, per ricuperare l'Egitto, à Mente. ficcome duò all' Anno seguente. Si può parimente credere, che in Profession. questi tempi Galerio Massimiano, per adular Diocleziano Suoceto Aprilios suo, e Valeria di lui Figha Moglie sua, (f) desse il nome di Valeria Pistoria Ead una parte della Pannonia, o sia della moderna Ungheria, dopo Ammiento aver quivi tagliate vastissime selve, per tidurte quel territorio a col- in in tura "

tura. Circa questi tempi ancora sembra, che succedesse ciò; che (a) Emma narrano Eumenio (a), e l' Autore del Panegirico di Massimiano e Costantino (b); cioè l'aver Massimiano Ercuho Augusto domata i Schel.

Popoli serocissimi della Mauritania, con aver poscia trasportata (b) Immini gran copia d'essi in altri paesi.

In Panegra gran copia d'essi in altri paesi.

in Panagyri Maximiani Mp. 8.

Anno di CRISTO CCXCVI. Indizione XIV. di MARCELLINO Papa 1. di DIOCLEZIANO Imperadore 13.

di MASSIMIANO Imperadore II.

Confoli 

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO per la festa volta, FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per la feconda.

A carica di Prefetto di Roma, secondo l'antico Catalogo del Cufpiniano, e Bucherio, fu efercitata da Caffio Dione in quest? (c) Angles. Anno, nel quale mancò di vita Gasa Romano Pontefice (c). A lui succedette nella Sedia di San Pietro, Martellino. Fecondo di vittorie fu l' Anno presente a i Principi Romani, se por si può accettare nella Cronologia di que' fatti, fatti per altro certifimi. Costanzo Cesare, ardendo sempre di vogha di riacquistar la Bretagna, (a) Emm con torla dalle mani dell' uturpatore Alletto , (d) teneva già in cu-Panipe dine buon esercito, e poderose Flotte per sar vela verso colà. Ma fospertando, che i Franchi ed altri Popoli della Germania, allordant. Viel ché vedessero lus impegnato nella guerra oltre mare, secondo il lot uso tentallero d'inquietar le Gallie, raccomandosti a Massimiano Augusto, padrigno di sua Moglie, pregandolo di venir alla difesa di que confini . Venne in fatti , per attestato d' Eumemo , Massimiano al Reno, e bastante su la sua presenza a tenere in briglia i Popoli nemici. Intanto con ardore incredibile si mossero le Flotte di Costanzo verso la Bretagna. Su quella, che era a Gesoriaco, cioè a Bologna di Picardia, s'imbarcò egii, ed ancorchè il mare folfe gonfio, e poco favorevole il vento, pure animofamente sciolse dal lido. Pervenuto questo avviso all'altra Flotta, preparata alla sboccatura della Senna, accrebbe il coraggio a que' foldati e marinari in maniera, che al dispetto del tempo contrario si mossero anch' es. Era Comandante d'essa Afelepiodoto Prefetto del Pretorio. Riusa a questa col benefizio d'una densa nebbia di andar a dirittura con

profeero cammino nella Breiagna , fenza effere feoperta da Alletto, the colla fua s'era postato in offervazione all'Isola Vetta, oggidi di Wight. Appena ebbe Asclepiodoto afferrato il lido, e sbarcare le truppe, e le munizioni tutte, che fece dar fuoco alle navi. acciocché i fuoi, veggendoù tolta la fperanza d'ogni feampo, fapellero, che nelle lor fole braccia era riposta la falute, ed anche per impedir, che que Legai non cadellero in poter de nemici. Atterrito Allerto parte dalla notizia, che Collanzo veniva contra di fui con una Florra, e che l'altra già pervenuta in terra ferma, minacciava tutte le fue Città, laterata andare l'Armata fua navale, co fum le ne ritoraò anchi egli indietro, e fi mile in campagna contra di Afelepioduto . Senza afpertare di aver unite tutte le fue forze , e fenza nè pur merrere in ordine di battaglia quelle , che feco avea , co i foli Barbari di fuo feguito affalli egli dipoi i Romani. Rimale (confitto, ed anch' egli lascio nel combattimento la vita, con efferti poi appena potuto discernere il cadavero suo, per aver egli deposto l'abito imperiale, che avrebbe potuto farlo conoscere nella sulla o nella fuga . Ma forfe molto più tardi accadde la cadusa di coffui. Intanto la Flotia, dove era Coffanzo Cefare, più per accidente, che per ficura condotta a cagion delle folte nebbie, imbocco il Tamigi, e per effo ti spinse fino alla Città di Londra, L' arrivo luo fu la falute di quel Popolo, imperciocche ellendofi ridotti colà i Franchi, ed altri Barbati, che s'erano falvati dalla rotta di Alletto, mentre concertavano fra loro di dare il facco alla Citrà , e poi di fuggirfene, eccoti giugnere loro addoffo Costanzo colle fue muizie, e tagnath tutti a pezzi, con faivar le vite e i beni di que' Cittadini. Così in poco tempo tutto quel paese della Bretagna, che ubbidiva già alle Aquile Romane, tornò alla divozion di Costanzo, con estremo giubilo di que Popoli, per vedesti liberi da i Tiranni, e da i Barbari aufiliari, e più perche trovarono in Costanzo non un nemico, ne un vendicativo, ma un Principe piendi clemenza. Perdonò egli a rutti, ed anche a i complici della ribel-to tolto o da Tiranni paffati , o dalle fue medefime miligie. Così [2000] fu restituita la quiete e l'allegrezza alle contrade Romane della Bretagas, e i Popoli, non peranche foggiogati in effa, un fommo rife petto cominciarono ad offervare verio i Romani. Le Gallie anch' elle rettarono libere, dalle molte vellazioni patite in addictro per cagione di que' Corfari .

À questo medeumo Anno, se non falla la Cronica di Eusebio (1) in taman

fi dee riferie la spedizione di Dioclesiano Augusto contra di Achil-(1) Andre des uluspator dell'Egitto (4). Tenne egli affediata per otto meli \*\* Alessandria, e secondo Giovanni Malala (b), le tolse l'uso dell' game, a acque, con rompere gli acquidotti i Finalmente entratovi i dimentico affatto della clementa, non folamente, tolfe di vita il Tiran-Malala m no , ed altri fuoi complici, ma permife a' funi foldati il facco di quella infigne. Città , e poi datole il fuoco , he fece dipoccar le muga. Innumerabili furono coloro, che rimafero fpogliati delle lor facoltà, e cacciati in efilio. Una favola fara il raccontar ello Malala, che avendo Diocleziano ordinaro, che non fi cellaffe d'uccidere gli Alesfandrini, finchè il fangue loro non arrivatte a i ginocchi del fuo cavallo, per accidente nell'entrar eglinella Città, inciampando al fuo cavallo an un uomo uccafo, si tante da fangue al ganocchio. Diocleziano allora comando, che defisteffero dalla tirage, per efferfi adempiuto il fuo giuramento perlochè quel Popolo alzo dipoi una Statua, di bronzo al di lui Cavallo. Il folo, Eumenio da Panegirista adulatore esalta la clemenza di Diocleziano, con cin (f). Zone avea data la pace all' Fgitto, imperciocche lo stello Eutropio (c). (4) Lett oltre ad alter Scrittori (4), et afficura, ch'egli con fomma crudelva intitolato Egizano, e lebuco indizio, ch'egli, ficcone & (a) Zafa bravo di Diocleziano, fatico in quell'imprefa. Nella Storia Mi-Diocleziano cola , e militando diede più fegni del fun valore . Se per (f) Hipms crediamo a Suida (g), in quelta occasione tece Dioclesiano cercare "e bruciare quanti Libri pute ritrovare, che trattaffero d' Alchimia, (4) sum cioè di cangiare i metalli , convertendoli in oro , ed argento. Crea dange dono alcuni, che prellando egli tede a que decantati fegreti, voleffe levare a que' Popoli i messi da ribellarñ.Più probabile 🛊 🖟 che tenendoli per cofe vane , ficcome fono in fatti , egli cercaffe di guarir quella gente da cotal malattia . Quando que Libri avellero contenuto di legreto di far oro ed argento , non era il cotto di giudiato Dioclegiano, che gli avelle dati alle fiamme avecbbe fapirto ratenerli per valerfene in fun pro. Oltre a questo egli visitò tutto il paefe, ed abbiamo da Procopio (4), che avendo trovato un gran tratto di parfe nell'alto. Egitto confinante cell' Etiopia, o fia colla கூர் எத் Nubia , il cui mantenimento portava più spesa che profitto a cagion de l'Icorrerie, che vi faceano continuamente i Nubiani, per via di una convenzione la rilafcio a i medelimi, con obbligarha

tenere in freso i Bieminu ed altri Popoli del Arabia, acciucche

800

non molestassero l'Egitto. Aggiugne Olimpiodoro (a), che Dio- (a) Olympia. cleziano invitato da i Blemmii, andò a divertirsi nel loro paese, e dores E.log. che loro accordò un' annua pensione, per averli amicri il che a nulla servi col tempo, essendo troppo avvezzi coloro al mestier del rubare, che tuttavia a' di nostri continua in quel paese, altri non essendo stati i Blemmii, se non una Nazione d'Arabi masnadieri. Osferva ancora Procopio, che in que paesi erano miniere di smeraldı; il che veggo confermato da i moderni Viaggiatori, i quali nondimeno afferiscono non sapersi più il sito di quelle per vendetta fatta da un Principe d' Arabi, perseguitato indebitamente dall' avarīzia Turcheica.

Anno di CRISTO CCXCVII. Indizione XV.

di Marcellino Papa 2.

di D OCLEZIANO Imperadore 14.

di MASSIMIANO Imperadore 12.

Confoli MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la quinta volta, GAIO GALERIO MASSIMIANO CESARE per la feconda.

A FRANTO Annibaliano tenne in quest' Anno la Presettura di Roma. Se sosse vero, che nell' Anno presente Eumenio reci- (b) Paginto tata avelle la fua Orazione nelle Scuole di Autun, come ha credu- Lis Raron. to il Padre Pagi con altri (b), farebbe da dire, che in quest' Anno De la Batte fosse già cominciata la guerra, fatta da Galerio Massimiano contro (c) Tillea i Persiam. Ma non e cio esente da dubbj, potendo essere, che mont, Mimnel corrente Anno, o pur nel feguente, come penfa il Tiliemont del Enter. (c), queil Orazione venille recitata, non contenerdo effa indizio in Breviar cerio dell' Anno, oltre all' aver anche alcuni dubitato, se Eumenio (e) Esfit in ne sia l'Autore. Sia dunque a me permesso di rammentar qui la guer- (f) Idacus ra Persiana di Galerio, giacche Eutropio (d), Eusebio (e), Idacio in Fastia. (f), e la Cronica Alessandrina (g) la riferiscono dopo la liberazion (g) thronic. deil Egitto confessando io nondimeno, che Aurelio Vittore (h), e ,h) daniles Giovanni Malala (1) sembrano rapportarla al tempo avanti. Zona-Villor in Era (k) ne parla, come se sossero tutte e due nello itesso tempo suc- $\frac{puome}{(z)}$  Johancedute. Regnava allora nella Persia non to se Narseo, o sia Narse, no Malata o Narlete, o pur Vararane, Principe ambizioso, che s'era messo (k) Zonarez in testa di non la cedere a Sapore, Avolo suo, nella gloria di con- in Annalis. Tomo II.

ades Profess

quiftatore. Aveva egli già tolta a i Romani l'Armenia, « con formidibil Armata minacciava il refto dell'Oriente. Diocleziano, (4) Later per attestato di Lattanzio (4), non si sentendo vogita di far pro-\*\* \*\* \*\* va del suo valore contra di coloro, per non incorrere nella scraguta di Valeriano Augusto, diede secondo il solito l'incumbenza d' effa guerra al fuo gran Campione, cioè a Galerio Mallimiano Cafare , con andarfene egli a ripofare in Antiochia col pretetto di attunder ivi alla spedizion di gente e di viven all' Armata di Galerio a (b) Optimifura de bifogni. Era Galerio nomo arditiffimo, ed Orufio (4) parla di due combattimenti contro i Perfiani, ma fenza dirnel efi-(c) Alamin to . Convengono poi tutti gli Storici ( c ) , che in un d'effi, o pii-Fide = f re nel terzo , egli totalmente rimafe fconfitto da i nemici , non già per fua dappocaggine , ma per fua temerità , avendo voluto con Comme a poche schiere de suoi affalir le moltiffime de i Persiani. Da ma o Marrifin. due parole di Eufebio (d), e da altre di Eutropio (a), e di Rufa Feito (f), ricaviamo, che lo flesso Galerio venne in persona ad in-(4) Enfiles formar Diocleziano de fioi finifici avvenimenti i ma fu al fgarba-(r) Long tamente, e con tale alterigia e spresso ricevoto da Dioclesiano. Armer che fu coffretto a tenergli dietro per più di un miglio di viaggio a 12 Agus piedi vicino alla Carrozza con tutto il suo abito di Porpora ind sio. Potrebbe effere, che nel precedente Anno tutto quello avvenifie. Ma per tal difavventura ed ignominia in vece di perdere il coraggio, Galerio maggiormente ti fentì animato alla vendetta. Rau-(g) Judea nato dunque un pollente efercito, (g) mallimamente di veterante di Rei Go di Goti nell'Illinico e nella Meña, con ello palsò nell'Armenia, per Liffimur azzuffarfi di nuovo col Re Pertiano. Dioclesiano anch'egli con mol Ada fe te forze fe avvicino a i confini della Per ia nella Mesoporamia, per francheggiar Galerio, ma lungi da i pericoli. Mirabile fu questa Empe volta la circo pezione e fagicità di Galerio, dopo aver imparato dianzi alle sue spese. In persona con due sah compagni ando egli prima a spiare l'Armata nemica, e seppe si ben disporre le infadie, e engliere il tempo, che affalito ail improvvito il campo nemico, superiore bensi di forze, ma impedito dal gran bagaglio, interamente lo disfece con orrido macello della gente Pertiana . Son-(h) Zonne ve Zonara (h), che il Re loro fe ne fuggi portando feco per buona Anna ricordanza dal fatto una ferita. Ma rello prigiomera la di lui Moghe, o pure, come altri vogliono, ie di lui Mogli , Sorelle, e Figi-

uoli dell' un se l'altro fesso, con affaissime altre persone della print Nobilità della Perfix. Lo ipoglio del campii nemico fu d'immole ricchezze, e ne arricchirono tutti i soldati . Ebbe cura Galeno,

per streffaro di Pietro Patrizio ( a), che follero trattate con tutta (a) Pomi proprietà e modefita le Principelle prigioniere: atto fommamente Parium ammirato da i Perhani, i quali furono forzati a confessare, che i 7/4 / 1/4. Romani andavano loro unianzi non meno nel valore dell'armi, che 🎮 🧦 🕬 . nella pulseta de coffumi. Avrà pena il Lettore a credere ad Ammieno Marcellino ( à ), allorché racconta, che avendo un foldato (b) denta-trovato in quell'occasione un sacco di cuoto, se pur non su uno bene id. asfeudo, dove era gran quantità di perle, gitto via le perle, contento del folo feudo, o facco: tanto erano allora le Armate Romane Iontane dal luffo, e ignoranti nelle cofe di vanità. Certo un gran-

de ignorante doves effere coftus.

GIOVANNI Malala (c) lafetò feritto, che Arfane Regina di (c) Antochia, rimafta prigioniera, fu condotta ad Antiochia, ed ivi nel denziolo luogo di Dafne per alcuni anni con tutto onore mantenuta da Diocleziano, finche fatta la pace, fu reflituita al Manto. Aggiugne, che effo Augusto per la vittoria suddetta provar fece a rutte le Provincie la fua liberalità. Ma non fuffifte, che per alcumi anni duraffe la prigionia della Regina Perfiana. Imperciocché Narse, dopo esfere suggeto fino alle parti estreme del suo Reame, rivenne in se steffo, e spedi a Galerio uno de suoi più confidenti (d) (d) Ami per nome Afarban, affinche umilmente il pregaffe di pace, con Parison & dargli un foglio in bianco per quelle condizioni, che più piacellero ad esso Galerio. Ne altro chiedeva quel Re, suorché la restituzion delle sue Donne, e de suoi Figliuoli, perche nel resto sperava huon trattamento dalla generolità Romana, la quale non vorrebbe troppo eccliffata la Monarchia Perfiana, cioè uno de i due occhi, o pue de i due Soli , che fi avesse allora la Terra . L'ambasciata ando , e Galerio in collera rispose, che non toccava a i Persiani il dimandare ad altrut della moderazion nella vittoria dopo gl'indegni trattamenti da lor fatti a Valeriano Augusto, e ch' egli restava più toffo offeso delle sor preghiere. Nientedimeno voleva ben ricordarsi del coffume de Romani, avvezza a vincere i superbi e resistenti, e a wattar bene chi fi fortometteva. Con quello licenziò l' Ambafciatore, dicendogli, che il di lui Padrone (peraffe di riveder preffopersone a lui tanto care. Venne Galerio a Nisibi nella Mesopitamia, dove si trovava Diocleziano, per conferir seco le proposizioni del Renemico. Con grande onore fu allora ricevuto, e fi trattò fra loro, se n avea da dar mano alla pace. Pretendeva Galeno, che fi fegurtaffe la vittoria, (e) in guila che fi faceffe della Perfia (e) denter una Provincia suggetta all'Imperio Romano. Ma Diocleziano, che panti

Cc a

la volca finire, e più dell'altro fcorgeva, quanto foffe malagevole il tenere in ubbidienza quel valto Regno, fi riduffe a più diferete pretenfioni. Fu dunque spedito a Narse il Segretario Sicorio Probo, il quale, trovato il Re nella Media vicino al Fiume Asprudis, fu molto onorevolmente accolto, ma non ebbe si tofto udienza, perchè Narfe volle dar tempo a i fuoi fuggiti dalla battaglia di compartr colà. L' odienza fu data alla presenza del solo Afarban, e di due altri, e Probo dimando, che il Re cedeffe a i Romani cinque Provincie, poste di quà dal Fiume Tigri verso la di lui sorgenie, cioè l'Intelene, la Sofene, l'Arzacene, la Carduene, e la Zabdicene. Pretefe in oftre, che il Tigri fosse il Divisorio delle Monatthie, Nifibi il luogo di commercio fra le due Nazioni; che l'Armenia fottoposta a i Romani, arrivaste fino al Castello di Zuzisa i confini della Media ; e che il Re d'Iberia ricevesse la Corona dall' Imperadore. A riferva dell'articolo di Nifibi, Narfe accordò tutto , e rinunzió ad ogni fua pretentione fopra la Melopotamia, con che segui la pace, e surono restituiti i prigioni. Gloria ed utilità non poca, provenne dalla, fuddetta, vittoria, all'Imperio Romano ( (a) Aufa perchè a testimonianza di Ruso Festo (a) duro la stabilità pace sino a i fuoi giorni, cioè per quaranta anni, avendola rotta i Perlia-Libertino, per riaver le Provincie cedute, ficcome in fatti le riebbero. Galerio per questa si fortunata campagna si gonfio a dismisura, e secome avverd (b) Lutin Lattanzio (b), prese i titoli faitofi di Perfi.o, Armeniaco, Medica mes de Mr. e Adiabenico, qualicche egli avelle loggiogate tutte quelle Nazioni. Quel che è più ridicolo, da li innanzi egli affetto il titolo di Figliuolo di Marie, laonde Diocleziano cominciò a temer forte di lui. Si sa , che nel prefentare a Galerio le lettere d'esso Diocleziano col titolo confucto di Cefare, più volte egli felamo diceado: E fue a quando dovrò to recevere questo solo titolo? Pottebbe esfere, che nel prefente Anno ancora Maffimiano Augusto, e Coftanzo Cloro. Cefare riportaffero altre vittorie dal canto loro contra de Barbari ; ma giacché il tempo preciso delle loro imprese non fi può fillare, parlerò de i lor fatti ne gli Anni feguenti.

Anno di CRISTO CCXCVIII. Indizione 1.

di Marcellino Papa 3.

di Diocleziano Imperadore 15.

di Massimiano Imperadore 13.

Confoli Anicio Fausto, e Virio Gallo.

🥆 Osi' ho io deferitto i Nomi di questi Consoli, appoggiato a due Iscrizioni, che si leggono nella mia Raccolta (a), sen- (a) Tige con chiamare il secondo Console Vino, e non Severo, come sa la jour. Cronica Alessandrina . Ariono Massimo per attestato de gli antichi Cataloghi fu Prefetto di Roma in quest' Anno. Potrebbe effere, che all Anno presente appartenesse la guerra fatta da Costanzo Cefare contra de gli Alamanm. Eusebio (b) la riferisce circa questi (c) Enfetter tempi. Eutropio (c) e Zonara (d) ne parlano prima della guerra (c) Europ. di Perlia. Erano in armi gli Alamanni, e con poderolo elercito in armir. venuri alla volta di Langres nelle Gallie, forprefero in maniera (d) Zonome Coltanzo, che fu forzato a ritirarfi precipitofamente colle fue gen-11. Pervenuto a quella Città, vi trovo chiufe le porte, per timore che v'entrassero i nemici. Se volle salvarsi, gli convenne sarti tirar fu per le mura con delle corde . Ma raccolte in meno di cinque ore tutte le fue milizie, coraggiofamente ufc) addoffo a i nemici, li sbaraglio, e ne fece restar freddi ful campo sessanta mila, come ha il telto Latino di Eufebio, Eutropio, Orolio (e), e Zonara (e) Orolio Ma chi è pratico delle guerre, e sa, che d'ordinario troppo da 27 6 26 parziali s'ingrandifeono le vittorie, avrà ben ragionevolmente dubbio, che in vece di fessanta mila, s'abbia a leggere sei mila, come appunto sta nel resto Greco d'Eusebio, e di Teofane (f). In questa (f) Tim-barraglia resto ferito Costanzo. Eutropio dopo si gioriosa vittoria chemes. seguita a dire, che Massimiano Augusto nell'Affrica terminò la guerra contro a i Quinquegenziam con averb domati, e costretti a chieder pace, ch' egli loro non negò.

Anno

Anno di CRISTO CCXCIX. Indizione II. di Marcellino Papa 4. di DIOCLEZIANO Imperadore 16. di Massimiano Imperadore 14.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLERIANO AUGUSTO per la settima volta,
MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la lesta.

F U in quest'Anno esercitata la Prefettura di Roma da Anicio Fausto. Da che Diocleziano Augusto ebbe scelto per se d governo dell'Oriente, per l'affetto da lui preso a quel soggiorno. fi diede adabbellir di nuove fabbriche l'infigne Città di Antiochia, cioè la Roma di quelle contrade, ma spezialmente v'attese, da che ebbe ricuperato l'Egitto , e terminata felicemente la guerra co'Per-(a) Johanno fiam, per effere succeduta un' invidiabil Pace. Giovanni Malala (a). ficcome di patria Antiocheno, merita ben qualche fede, allorchè descrive le suntuose opere di lui in ornamento d'Antiochia, e per ficurezza delle frontiere Romane. Scrive egli dunque, che in quella Città tabbricò un valto Palazzo, di cui già avea Gallieno gittati i fondamenti, ficcome ancora un Bagno pubblico vicino al Circo a cui diede il nome di Terme Diocleziane. Furono ancora d'ordine suo fabbricati i pubblici Granai, per riporvi i grani, con regolar le misure del frumento, e dell'altre cose venali, affinché i Mercatanti non venissero danneggiatida i foldati. In oltre fabbricò nel Lungo di Dafne lo Stadio, acciocche ivi dopo i Ginochi Olimpica si coronassero i vincitori. Quivi ancora ereffe i Templi di Giove Olimpico, di Apolline, e di Nemeli, incroftandoli di marmi pellegrim . Parimente fabbricò fotterra un Tempio ad Ecate , al quale si scendeva per trecento sellanta cinque gradini, e in Dafne un Palarzo, dove poteffero alloggiar gl'Imperadori andando colà, quando in addietro stavano sotto le tende. Quivi pure, siccome ancora in Edeffa, e in Damasco, dispose botteghe, per lavorarvi ogni forta d'armi ad ufo della guerra, e per impedir le frequenti fcorreme de gli Arabi. Oltre a ciò in Antiochia da fondamenti ereffe una Zecca, e fra alcuni altri. Bagni uno , a cui diede il nome di Senatorio. Ne questo basto al suo magnifico genio. Si applico ancora ad alzar Castella e Fortezze a i confint, mettendo guarrugioni da

Circump.

foldati dapertutto, e valenti Capitani, per custodir quelle frontiere. Abbiamo confermata da Ammiano (a) questa diligenza di Dio- (a) Amale clesiano, siccome ancora da Procopio (b), i quali scrivono, aver su su egli spezialmente fortificato di mura e di torri il Castello di Cercu- de a disc. sio, o sia Circesio nella Mesopotamia. L'Autore (c) in oltre dell' lib. 1. cap. 6. Orazione del ristoramento delle Scuole in Autun, parla di varie orazione del ristoramento delle Scuole in Autun, parla di varie orazione del ristoramento delle Scuole in Autun, parla di varie orazione del Rittà già deserte, e divenute covili di fiere, le quali dalla diligen- schol refamina de gli Augusti e Cesari di questi tempi erano state rimesse in buo- randi no stato, e popolate. Fa egli exiandio menzione delle Fortezze al- di Idacios no stato, e popolate. Fa egli exiandio menzione delle Fortezze al- di Idacios nano. Se vogliamo stare alla testimonianza d'Idacio (d), ebbe (e) Europ. Massimiano Augusto guerra in quest' Anno co i Marcomanni Popo- si Breviar. Massimiano Augusto guerra in quest' Anno co i Marcomanni Popo- (f) Aurelius li della Germania, e fracasso le loro squadre: della qual vittoria vidaria fecero anche menzione Eutropio (e), ed Aurelio Vittore (f).

Anno di CRISTO CCC Indizione III.

di MARCELLINO Papa 5.

di DIOCLEZIANO Imperadore 17.

di MASSIMIANO Imperadore 15.

Confoli 

FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE PER 
la terza volta,

GAIO VALERIO GALERIO MASSIMIANO 
CESARE PER la terza.

L'ESSERE nominato Costanzo Cesare ne Fasti prima di Galerio, avvalora l'opinion di coloro, che gli attribuiscono la preminenza, allorche egli su eletto Cesare. Appio Pompeo Faustino, secondo gli antichi Cataloghi (g), esercito in quest' Anno la (g) Panie. Presettura di Roma. Alcune Leggi, che si possono riferire all'An-in Fast. Buchen, no presente, ci san vedere Diocleziano dimorante in questi tempi la Cyrla, nelle Città della Tracia e dell'Illirico, e massimamente a Sirmio. Il dirsi poi da Eutropio (h), che dopo la guerra Persiana surono (h) Europ. vinti i Sarmati, e domati i Popoli Carpi e Bastarni, se veramente riguardasse l'Anno presente, ci farebbe intendere, perchè Diocleziano si trattenesse in quelle parti della giurissizion di Galerio, cioè per secondare le di sin militari imprese contra di que' Barbari. Ma per conto de' Carpi e Bastarni, la Cronica d'Eusebio (1) (1) Eusebice li rappresenta molto prima soggiogati, e trasportati ad abitar in Chronico, nelle Provincie Romane, Parla il medessimo Eusebio delle Terme

Diocleziane, che sicominciarono a fabbricare (secondochè crede (a) Pagus il Padre Pagi (a)) circa questi tempi in Roma, e surono poi compius compius da Cottantino, fabbrica di maravigliosa mole, di cui son da vedere gli Scrittori, che hanno illustrato Roma antica. Similmente Massimiano Erculio Augusto si applicò ad edificar le Terme Massimiane in Cartagine. Frequentissimo in questi Secoli era depertutto l'uso de' Bagm, che pure troviamo da si lungo tempo dismesso per quasi tutta l'Europa.

Anno di CRISTO CCCI. Indizione IV.
di MARCELLINO Papa 6.
di DIOCLEZIANO Imperadore 18.
di MASSIMIANO Imperadore 16.

Confoli { TIZIANO per la feconda volta, NEPOZIANO.

(b) Faire- S I parla in un'Iscrizione pubblicata dal Fabretti (b) di un Tiro tur Infirmet. S Flavio Postumio Tiziano Console. Egli da me è creduto quegli stesso, che in quest'Anno procedette Console; perciocchè noi yedremo all'Anno 305. Postamo Tiziano Prefetto di Roma. Per l'Anno presente quella Presettura su data ad Elio Dionisso, Euse-(c) Eufebeus bio (c) riferisce un orribil tremuoto, che in quelli tempi si fece sentiis Chrone, re in Sidone e Tiro, colla rovina di moltifimi edifici, ed opprefficne di Popolo innumerabile. Quali imprese in questi tempi facesse Costanzo Cioro Cesare nelle Galhe, non sappiam dirlo, nè a qual (d) Eurea. Anno appartenga il raccontarti da Eumenio (d) nel Panegirico a Panetor. Costantino Augusto, che Costanzo suo Padre ne' campi di Vindone, creduto oggidi un Luogo nel Cantone di Berna, fece una grande ffrage di nemici . Oltre a ciò effendo pallata una sterminata moltitudine di Nazioni Germaniche col benefizio del ghiaccio nella grand' Isola formata dal Reno, cioè nella Batavia, all improvviso scioltofi il ghiaccio restò ivi di mamera ristretta, che su obbligata a reilderfi prigioniera a Costanzo. Non è improbabile, che verso queta tempi un tal fatto accadeffe .

Anno di CRISTO CCCII. Indizione V. di M-ARCELLINO Papa 7. di DIOCLEZIANO Imperadore 19. di MASSIMIANO Imperadore 17.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per la quarta volta, GALERIO MASSIMIANO CESARE per la quarta.

Name Tofco esecutò in quest' Anno la carica di Prefetto di Roma. Gran careftia fi parì in Orsente, ed arrivò ad una esorbitanza il prezzo de' grani (a). Nel ripiego, che prese in tal (a) Minim congiuntura Diocleziano, si detiderò la prudenza; imperciocche Latinia ordino, che ad un prezzo mediocre ii vefidelle il grano: dal che de Monte, venne, che i mercatanti non ne vendevano più, nè faceano ven tne da lontant pacit. ficché crebbe di lunga mano la penur a e la fame, e fuccederono fedizioni ed ammazzamenti, con leffere in fine costretto l'Imperadore a levar quella tassa, e lasciare chout Mondo per quello conto figovernaffe da fe stesso. Può effere, che tal carettia fi stendesse anche all'Egitto, paese per altro solito, a pascere gli altri coll'abbondanza sua. Certamente abbiamo dalla Cronica di Alestandria (A) e da Procopio (c) , che Diocleziano astegnò (b) (time. alcuni millioni di milure di grano, da darti annualmente in dono a Atestabii poveri di quel paese, con distribuirlo per famiglie: liberalità, (c) Proper che duro sino a i tempi di Giustiniano Augusto, e sotto di lui cessò. 4 Historia Abbiamo da Aurelio Vittore (4), che forono da i due Augusti pubblicare delle giuthifime Leggi per la quiere pubblica, e buono flato delle Città, e che sopra tutto fu abolito l'ufizio de' Frumentari, cioè di spie, o sia d'Inspettori, che si mandavano nelle. Provincie, per indagare, se v'erano movimenti, abust, e doglianae. Sembra, che ful principio un tal impiego fosse onorevole, e ne ridondaffe buon utile al pubblico, perche informati gli Augusti de i difordini occorrenti, vi rimediavano. Ma nel progresso del tempo giulta il coffume delle umane cofe ii buon illituto degenerò in una vera pette, perche cottoro con inventar mille falle accufe affattinavano chianque lor non piaceva, o non fi comperava la lor amicizia, e facendo paura anche a i più lontani, meitevano in contribuzione tutti i paefi. In oltre buom regolamenti furono fatti per man-Tomo II.

tenere d'abbondanza de viveti in Roma, e perchè puntualmente fossero pagare le milizie, e promosse le persone meritevoli, e gafligati i malfattori. Finalmente si continuò a cignere di belle e forti mura la Città di Roma, e ad abbellir l'altre Città con delle nuove magnifiche fabbriche: il che particolarmente fu fatto in Cartagine, Nicomedia, e Milano. Fra gli altri funtuofi edifizje Maffimiano Erculio Augusto in quest' ultima Città fece fabbricar le Terme, o vogliam dire i Bagni, che prefero la denominazione da lui. (a) Aufor Ne fa menzione anche Aufonio (a) nella descrizion delle primane is de Unit- Città. Non si può negare, v'erano motivi per potere appellar felice allora lo stato dell'Imperio Romano; ma siccome aggiugne lo stesso Aurelio Vittore, ne pure allora mancavano pubblici guat e sconcerti. La mesanda libidine di Massimiano Ercubo Augusto esgionava non pochi lamenti, non perdonando egli nè pure a gholigi ; e Diocleziano, per non isconciar la quiete e gl'intereffi suci propri, ne rompere la concordia con esso Massimiano, e con Galerio Celare, chiudeva gli occhi, lasciando far loro quanto volevano d'ingiustizie e prepotenze. Peggio ancora operò nell' Anno seguenge, come fra poco vedremo.

Anno di CRISTO CCCIII. Indizione VI.
di MARCELLINO Papa 8.
di DIOCLEZIANO Imperadore 20.
di MASSIMIANO Imperadore 18.

Confoli 

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO per l'ottava volta, MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la festima.

tavano i troppo creduli Pagani, gli Arufpici attribuitono questo sconcerto al sosperto o alla certeara, che fosse presente qualche Criftiano, Allora Diocleziano in collera ordino, che non folamente tutte le persone di Corte, fra le quali non poche prosessavano la Religione Cristiana, ma anche i soldati per le Provincie, sagrificaffero a gl' Idoli, fotto pena d'effere flagellati, e caffati. Alcuni pochi per quello ordiné softenhero anche la morte, ma per allora gran rumore non li fece. Avvenne, che Diocleziano Augulto, e Galerio Cefare suo Genero, unitamente passarono il verno di quest' Anno nella Bitinia nella Città di Nicomedia. In que' tempi, ficcome confessa Eusebio, per la lunga pace s'era bensì in mirabil forma dilatata la Religione di Cristo, coll'ereason d'infiniti Templi nelle steffe Citit per turte le Provincie Romane, ed innumerabil Popolo era già divenuto quello degli adoratori della Croce per 1'Otiente e per l'Occidente. Ma il li glio era anche entrato nel grano, già fra gli fleffi Cristiani s' udivano erefie, fi mirava l'invidia, la frode, la fimulazione, e l'ipocrifia trefesuta fra loro. E infinoi Vescovi mal d'accordo infieme disputávano di precedenze, l'un mormorando dell' altro, con giugnere por le lor greggie ad ingiurie e fedizioni, e a dimenticare i dovert e i bei documenti di si fanta Religione. Giacché niun penfava a placar Dio, volle. Dio farlà ravvedere, volle con legg er braccio gailigar le loro negligenze, lasciando che i Pagani stegi flero l'antico lor odio contra del suo Popolo eletto. (4) Galerio Cefare quegli fu, che accefe il fuoco. Co- (4) 🕰 👊 itus da sua Madre, Donna di Villa, aspriffima nemica de Cristiani, impiro ad abborrirli, e ne avea ben dati in addieiro de fieri ag 6 in fegui; ma in quest' Anno decreto di sterminarli affarto. Travagdon egh dunque in Nicomedia col Suocera , Diocleziano , quando ognun credeva, che amendue per tutto il verno trattaffero infegreti colloque de' più importanti affari di Stato, fi venne a fapere, che la fola rovina de Cristiani si maneggiava ne lor gabinetti. Galerio, diffi, era l'ardente promotore di quest' empia impresa. Dincleziano fece quanta difefa plite dicendo , che pericolofa cofallera. l'inquietar tutto il Mondo Romano, e che a nulla avrebbe fervito, perchè i Criftiam erano ulati a folfene la morte, per tener falda la lor Religione, e che per confeguente firebbe battato il folamente vietarla a i Cortigiania e foldati. Fece istanza Galerio, che fi udisse il parer d'alcuni Ufiziali della Corte e della Milizia. Coftoro aderirono tutti a Galerio. Volle parimente Diocleziano udir fopra ciò gli oracoli de' fuoi Dii, e de' Sacerduti Gentili. Senza ch'io lo dica, Dd a ognun

ognun concepilce, qual dovette effere la loro rispotta. Fu dunque stabilito di dar all'armi contra de professori della Fede di Unsto: e Galerio pretendeva, ch'eglino fi aveffero da bruciar viviz ma Diucleziano per allora fulamente accordo, che fenza fangue fi pro-

cedelle contra di loro.

Dienest principio a questa lagrimevol Tragedia, per attestato di Lattanzio, nel di 33, di Febbraio, dell'Anno prefente, in cui il Prefetto del Pretorio con una man di toldati fi porto alla Chiefa di Nicomedia, posta sopra un'eminenza in faccia al Palazzo Impenale. Rotte le porte û cerco in vano la figura del Dio adorato da Crifliani. Vi si trovarono bensì le sacre Scritture, che furono toffe bruciate, e dato il faccheggio a tutti gli arredi e vali facri. Stavano intanto i due Principi alla finestra, da cui si mirava la Chese. duputando fra loro, perchè Galerio intifteva, che se le dese il fuoco, ma con prevalere la volontà di Diocleziano, che quel Tenpio fi demoliffe, per non esporte al manifesto pericolo d'incendio le case contigue. Resto in poche ore pienamente eseguito il decreto, e nel di leguente fi vide pubblicato un Editto, (a) con cui fi ordinava l'abbattere fino a' fordamenti tutte le Chiefe de'Cristiani, il dar alle framme tutti i lor facer Libri, con dichiarar infame ognipersona nobile, e schiavo ciascun della plebe, che non ginunzialit alla Religion di Cristo. Tale sul principio fu l'Imperial Editto, a cui poscia su aggiunto, che si dovessero cercar tutti i Vescovi, el obbligarli a (acrificare a 1 falti Dii. Finalmente fi arrivò a praticireatormenti e le feuri; onde poi venne tanta copia di Martiri, chi illustrarono la Fede di Gesti Cristo, e servirono col loro sangues ad. Paper maggiormente affodarla, e a renderla trionfante nel Mondo. Poco (c) Conten dopo la pubblicazion di quelto Editto fi attacco il funco due volte marino al Palazzo di Nicomedia (6), dove abitavano Diocleziano e Galeprime aportero, e ne brució buona parte. Coftantino che fu pofeia. Augusto, (4 Eaft, e fi trovava allora in quella Città, in una fua Orazione (c) ne al-West Bridge tribuisce la cagione ad un fulmine e suoco del Cielo. Lattanzio ten ne all'incontro per certo, che autor di quell'incendio fuffe la tleffe dande, Galerio Cefare, per incolparne pofeia i Criftiani, e maggiormerte irritar Diocleziano contra di loro, ficcome avvenne. Non # petti da me il Lettore altro racconto di questa famosa, terribil peritcuzione del Populo Cristiano, dovendos prendere la ferie della medefima da Eufébio (d), dal Cardinal Baronio (c), dal Tillemont (f). da gli Atti de Santi del Bollando (g), in una parola dalla Store Eccletiaftica.

AND DE

(i) Tille

CIR-

Craca quelli tempi , per quanto fi raccoglie da Eufebro ( a ) , (a) Eufebro tentarono alcum di farfi Imperadori nulla Melitene Provincia dell' 👫 🤭 Armenia, e nella Soria. Di tali movimenti altro non fappiamo fenon ciò, che il Valetio offervo prefo Libanio Sofifia (4). Cioè, (6) Libanio che un certo Engraso Captrano di cinquecento foldati in Seleucia fu Diame in forsato da 1 medefimi a prendere la Porpora , perché non poteano \* 15 più reggere alle fariche loro imposte di nettare il. Porto di quella Citta : 5 avviso egli di occupare Annochia , ed ebbe anche la fortuna di entrarvi con quel pugno di genie, ma follevatofi coniza di lui il Popolo d'effa Città, non paísò la notte, che tutti que 'mainadieri faruno o morti o prefi. La bella ricompensa, che per quest' atto di fedeltà ebbero gli Antiocheni da Diocleziano, fu che i principali Ufiziali delle Cirià d' Annochia e di Seleucia furono condennati a morte fenza forma di procello, e fenza concedere loro le difefe. Quetto atto di detestabil crudeltà rende si odiofo per sutta la Soria il nome di Diocleziano, che anche novanta anni dappoi, cioè a' tempi di Libamo, il cui Avolo paterno fia gli altri perdè allora. la vita, con orrore si pronunziava il suo nome. Abbiamo poi da Lattanuo ( c) , che Diocleuiano fi porto a Roma in quest' Anno per (c) Latini, celebraryi i Vicennali , che cadevano nel di 10. di Novembre Han- A Monti. mo disputato intorno la guerto passo il Padre Pagi (4), il Title- in in mont (4), ed altri, cercando quai Vicentiali si debbano qui inten (4). dere , e come cadefiero questi in quel giorno . Non entrero io in se de aper. fatti litigi , e solamente diro , che egg di son d'accordo i Letterati (+) Tiliin credere celebrato in quett' Anno, e non già nel precedente, co- me porta il tetto della Cronica d'Eufebio (f), il Trionfo Romano (f) Zajo ni d'ello Diocletiano, al qual per attettato d'un antico Panegirifta ( ), Caroni. intervenne anche Mallimiano Augusto, secome partecipe delle vit torie fingul riportate contro a i nemici del Romano Imperio. Con Main cio che abbiam detto di fopra all'Anno 297, della Pace feguita col & Cont a. R. Re di Perfia, fecondo la riguardevot autorità di Pietro Patrizio (4) Parisio di pare che il accordi ciò, che lafciarono ferrito il fuddetto Eufebio, Lymini. ed Eutropio ( ) c'oc che davanti al cocchio trionfale furono con agrani dotte le Mogli, le Sorelle, e i Figliuoli di Narle Re di Perfia, i (i) doquali già dicemmo reit ruiti molto prima. Si può verifimilmente manuali credere, che folimente in figura, ma non già in verità companiffero in quel Trionfo le Principelle e a Principi (uddetti . Parla ancora Eurropio di fantuoli conviti dati in quella occasione da Dioclegiano, ma son gia di folenni G uochi, ficcome cottumiziono i precodents. Augusti, perchè egis studiando il più , che potes , il rispar-

de Morr. Perfecutor. MP- 17:

mio, si rideva di Caro e d'altri suoi predecessori, che secondo (a) Zallana lui (cialacquavano il danaro nella vanità di quegli Spettacoli. (a) Uscirono pereiò contra di lui varie pasquinate in Roma; e non potendo egli fofferire cotanta libertà ed infolenza, giudicò meglio di ritirarli da Roma, e di andarfene a Ravenna verio il fine dell'Anno, senza voler aspettare il primo di dell'Anno seguente, in cui egli dovea entrar Confole per la nona volta. Ma effendo la stagione affai scomoda a cagion del freddo e delle pioggie, egli contraffe nel viaggio delle febbri, leggiere sì, ma nondimeno cottanti, che l'obbligarono sempre ad andage in lettiga. I Cristiani allora vessati in ogni parte cominciarono a conofcere la mano di Dio contra di questo lor persecutore. Disti in ogni parte, ma se n'ha da eccertuare il paese governato da Costanzo Cesare, cioè la Gallia; m-(b) Idem perciocche per attestato di Lattanzio (b) essendo quel Principe

amorevolissimo verso i Cristiani, ed estimatore delle for Virtù, volle bensì, per non comparir discorde da Diocleziano Capo dell'Impeno, che fossero attemate le lor Chiese, ma che niun danno o (c) Enfettus molestia venisse inferita alle persone. Anzi, se dice vero Eusebio (c), Hist. Eccle- furono anche salve le Chiese nel paese di sua giuristizione, o se seglio, lib. 7. 649. 13. pur ne furono distrutte alcune, ciò provenne dal furor de' Pagani, ma non da comandamento alcuno di Coftanzo. Come poi fidica, che non mancaffero anche alla Galha i suoi Maruri, bollendo la perfecuzione fuddetta, è da vedere il Padre Pagi all'Anno presente.

(d) Lades- Abbiamo poi dal-fopra citato Lattanzio (d), che nel tempo de' Viune cap. 38. cennali una Nazion di Barbari, cacciata da 1 Goti, si rifugio socto l' ali di Maffimiano Augusto, la guat poi presa nelle guardie da Galerio, & indi da Mastimino, in vece di servire a i Romani li 🚱 gnoreggiò e calpestò col tempo.

Anno

Anno di CRISTO CCCIV. Indizione VII. di MARCELLINO Papa 9. di DIOCLEZIANO Imperadore 11. di MASSIMIANO Imperadore 19.

Confoli AUGUSTO PER la nona volta,

MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO
AUGUSTO PER l'ottava.

REFETTO de Roma noi troviamo nell' Anno presente Amcho Rufino. Appena ebbe principio la perfecuzion decretata da Diricleziano e Maffiguano Augusti, e da Galerio Cefare contro i seguaci della Religion Cristiana, che nello stesso tempo l'ira di Dio cominciò a farti fentire fopra questi persecurori, che crudelmente spargevano il sangue de giusti, di modo che svanì ogni lor pace e grandezza; e l'Imperio Romano, già ridotto ad un florido stato, tornò ad essere un Caos di rivoluzioni e calamità. Già dicemmo, che il Capo de' perfecutori predetti, cioè Diocleziano, caduto infermo nell'Anno precedente, era venuto a Ravenna. Quivi stando procedette Console per la nona volta nelle Calende di Gennaio, e per isperanza di ricuperar la salute, visi fermò tutta la State . Ma veggendo , che il male in vece di prendere buona piega , fembrava che peggioraffe , determino di paffare all' aria più falutevole della Tracia, e tanto più perche gli premeva di dedicage il Circo, ch'egli avea fatto fabbricare a Nicomedia. Facevanfi intanto dapertutto preghiere a 1 fordi Dii del Paganelimo per la conservazione della di lui vita. Per la Venezia, per l' librico, e per le rive del Danubio, arrivò egli finalmente a Nicomedia, dove da tal languidezza fu oppresso, che nel di 13. di Dicembre corse voce di fua morte: il che riempiè tutta la Corte di lagrime e de fospetti , e per la Città si giunse sino a dire, che era stata data fepoltura al fuo corpo. Ma egli viveva, con tale indebolimento nondimeno di cervello, che di tanto in tanto delirava, e quantunque non mancallero perfone, le quali l'atteltavano vivo, pure non pochi sospettivano, che si tenesse occulta la sua morte, per dar tempo a Galerio Cefare di venire, e d'impedire, che i foldati non facessero delle novità. Ma noi nulla sappiamo delle azioni di Galerio in quell' Anno. Quanto a Mallimiano Erculio Augulto, fi rica& Confl. (b) Anaflaf.

(a) Interest ricava da un antico Panegirico (a), ch'egli essendo Console per l' Panego ottava volta, foggiornò non poco in Roma. Secondo la Cronica di Damafo (b), Marcellino Romano Pontefico termino in quell' Anno il corfo di fua vita, alcuni han creduto col Martirio, ma fenza addurne valevoli pruove. Anche ne gli antichi Secoli sparsero voce i Donatisti, ch' egli nella persecuzione si lasciasse vincere dalla paura, e sagrificasse a gi'ldoli : laonde su poi formata una Leggenda, in cui si rappresentava la di lui caduta, e poi la penitenza, con altre favole, alle quali l'erudizione de gli ultimi Secoli ha tagliato affatto le gambe, certo ora essendo, che questo Pontefice fu esente da quel reato. La fierezza poi della persecuzione cagion fu , che la Sedia di San Pietro steffe vacante per tre Anni , monarrischiandost alcuno ad empierla, perchè il furor de Pagani spendmente si scaricava sopra i Pattori della Chiesa di Dio.

> Anno di Cristo cccv. Indizione viii. · SEDE PONTIFICIA vacante. di Costanzo Imperadore 1. di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 1.

FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per GAIO GALERIO VALERIO MASSIMIANO CE SARE per la quinta.

Resto' appoggiata nell' Anno presente la Presettura di Roma a Postumio Tiziano. Seguitava intanto Diocleziano Augusto il loggiorno suo in Nicomedia, sempre infermo; se noa (e) Latter- che nel di primo di Marzo fece forza a fe ifeffo, (c) ed ufci il meillet de Mor-glio che potè fuori del Palazzo per farsi vedere al Popolo, ma si ter esp. 17. contrassatto pel male, che appena si riconosceva quel desso, e m certi tempi ancora fi offervava in lui qualche alienazione di mente. Da li a poco sopragiunse Galerio Cesare a visitarlo, non già per seco rallegrarsi della ricuperata salute, ma per esortario, anzi forzarlo a rinunziare all'Imperio. Già aveva egli tenuto un fe mil ragionamento a Massimiano Erculio Imperadore, adoperando parole di gran polfo, cioè minacciandolo di una guerra civile, fe non deponeva in sue mant il governo. Ora egli sulle prime si fludiò con buone mantere di tirare il Suocero Diocleziano a' fuoi voleri, rappresentandogli l'età avanzata, l'infermità, e l'inabità più più

e più governar Popoli,, e mettendogli innanzi a gli occhi l'efempio di Nerva Augusto Mal che rispondeva Diocleziano, esfere cola indecente, che chi era stato sul Trono, si avelle a ridurre ad una vita umile e privata, e ciò anche pericolofo, per aver egli disgustato assassime persone. Ne valere l'esempio di Nerva, perche egli fino alla morte ritenne il fuo grado. Che fe pur Galerio bramava d'alzarsi , tanto a lui , quanto a Costanzo Cloro si conferirebbe il titolo d'Augusto. Ma Galerio dopo aver replicato, che in far quattro Imperadori fi sconcerterebbe la forma del governo introdotto dal medefimo Diocleziano, prefo un tuono alto di voce aggiunfe, the s'eglinon voleva cedere, farebbe fua curadi provvedervi , perché certo non voleva più far si baffa figura , ftanco della dura vita di goindici anni , menata nell'Illinico fempre in armi contra de' Barbari , quando altra godevano le deliaie in paeli miglion e tranquilli. Diocleziano intermo, e che già avea ricevute lettere di Mathiniano coll'avviso di somighanti minaccie a lui fatte da Galerio, e colla notizia, che costui andava a questo fine sempre più ingreffando l'efercito proprio : allora colle lagrime a gli occhi fi diede per vinto , e reltarono d'accordo tanto egli , che Maffimiano , di deporte l'Imperio . Si paísò dunque a trattare dell' elesion di due Cefari. Proponeva Diocleziano, che tal Dignità fi conferifie a Coftenumo Figlio di Costanzo, e a Massenzio Figlio di Massimiano. Amendue li rigetto l'orgoglioso Galerio, con dire, che Massenzio era troppo pien di vizi, benche Genero suo : Co-Bantino troppo pien di virtà , ed amato dalle miliaie , e che niun d'etfi presterebbe a lui l'ubbidienza dovuta, laddove egli voleva persone, che facellero a modo suo. Ma e che si sura? delle allora Diocleziano. Rispose Galerio: che si promoverebbe Severo, e Data, o fia Daza Figliuolo di una fua Sorella .. ed appellato poco innanza Mafamina, amendue nariva dell'Illinico. Al nome di Savero replicó Diocleziano: Quel ballerino ? quell'ubbriacone, che fa di notte giorno, e giorno di notte? Quello appunto, feguitò a dit Galerio, perch'egli sa onoratamente governar le milizie. Bifoguo, che Diocleziano abbaffaffe la teffa, e fi accomodaffe a i voleri dell'altero suo Genero. Altro dunque non testo a Diocleziano, che di concertare per via di Lettere con Massimiano la maniera e il giorno di rinunziare l'Imperio , e di dar la Porpora a i due stabiliti Cefari , benche l'infolenza di Galerio, prima anche di parlare a Diocleziano, era giunta ad inviar Severo ad ello Maffimiano, con fargli istanza della Porpora Cesarea. Tomo II. VEN-

Venue il di primo di Maggio, cioè il giorno concertato per (a) Lone for la rinunzia (uddetta. (a) Comparve Disclezione in un luogo tre miglia lungi da Nicomedia , dove già lo Reffo Galerio molti saau prima era ilato creato Celare. Quivi alzato fi mirava un Trono, ginyi era disposta in ordinanta la Corte ed Armata tutta. Costantino anch' egli , necome Tribuno di prima riga , v' intervenne, e gli occhi di tutti flavano rivolti verfo di lui , fperando , anni tenendo per fermo, che farebbe egli l'eletto per la Cefarea Dignità : quand' ecco. Diocleziano dopo aver colle lagrime a gli occhi confessita la fua mabilità, e il bifogno di ripofo, e dichiarati i due miovi Auguiti Coffenzo Cloro, e Galerio Maffinuano, pronunzia Cefari Severe . . Maffimino . Stupefatti i foldati cominciarone a guardatifi. un l'altro con chiedere, se forse si fosse mutato il nome a Collegeno. In questo mentre Galerio fece ventre innanzi Data , chimiw Mafauniae ; e Unocleziano cavatati di dolfo la Porpora , con effam vesti il novello Cesare i cioè chi cavato ne gli anni addietro dal ptcorato e dalle felve prima fu femplice foldato , poi foldato nelle Guardie, indi Tribuno, e finalmente Cefare, non più paffore di pecore, ma di foldati, ed affunto a governare, cioè a calpettat? Oriente, benché nulla intendesse né di milizie, nè di governo di popoli. Diocleziano, ripigliato il fuo nome di Diocle, fu madato in carrozza a ripofare, in Dalmazia patria fua , e fi fermò a Si-(b) Assem Lona. Ne Cultiste il dirfi da Malala (6), che egli fece la rinunzo un Antiochia, e prefe l'abito de Sacerdoti di Giove in quella Ce tà . Galerio Augusto , e Massimino Celare presero le redini , e ce minerazono nuove tele, per fabre anche più alto. Trovavati allun Majamiano Erculio Augusto in Milano, Città, dove folca foggio-60 Gades nac volentsen. Già accennal, che quivi egli avea fabbricate fuoquole Terme. Si pue anche credere, che vi edificade, come tafoè feritto Galvano dalla Fiamma ( c ) , il Palazzo Enperiale , e un Ten-🏸 pio ad Ercole , creduto oggioi la Banlica di San Lotenzo . In esti El Roy ha Città ( d , nel medelimo di primo di Maggio , lecondo il concerto, (a.) #466, anche lo steffo. Massimiano Imperadore depose la Porpora "dichie-Chrome to Coffenzo Cloro Augusto, e Severo Cefare il che fatto, per # reitata di Eutropio (\*), e di Zonmo (f), la cui Storia mancanti frame on me gli anni addietro turna qui a riforgere, fi ritiro ne Lu aghi più de Mitteren della Lucania, parte oggidt della Calabria, non già per il le Rome pulare, inccome vedremo, mi per aspettur venti più fivoreval quanto fuccedette dipor , es fa conofcere , che quelle due Auguli

Buil

and the Stance. Autor o Mg

Milala sa

Chicago,

non per grandenta d' animo, come Aurelio Vittore, Eutropio, ed. altri Gentili differo, ma per forta lor fatta depoiero lo (cettro. Sicché not miramo paffato l'Imperio Romano in due novella Augusta. groe su Coffango Cloro, e in Galerio, appellato Moffimiano il giavane, a diftingione del vecchio deposto, e in due nuovi Cefari, esuè in Serore, le Maffiniare, Le portions loro alleguate furono le feguenti. A Coffergo soccò la Gallia, l'Italia, e l'Attrica, e per cogioguente anche la Spagna e Bretagna. A Galorio tutta i Alia Romana, L'estro, la Tracia, e i Ulinco. Ma per atteffato d'Eutropio (a), (a) Emp e di Aurelio Vittore (4), Cottanzo contento del miolo e dell'autori in Seriali tà Augustale e delle Provincie a lui già commesse, lascio a Serere (b) Aurilia Cefere la cura dell'Isalia, e probabilmente ancora dell'Affrica, Caferden. che nel comparto precedente andava unita con ella Isaka, dovendo nondimeno esso Severo (.), a tonore del regolamento già fatto, da (c) duaypendere da i cenni d'effo Caffanzo. Per fegno di questo, come an Pale cotta dalle Medaghe (d), prefe egh il nome di Flavio Valeno Severe. Nella theffa guifa Maffimine Cejare dovea preftare ubbidien. (4) Masia 22 a Galerio Augulto fuo Zio materno.

GLA'abbiam detto, come collis fosse vilmente nato. Aggiungafi ora, ch'egh era una fentina di vizi (r) Spezialmente predomi- (e) auta, nava in lui l'amore del vino, per cui tumnie ufciva di cervello, e laterim ebbe poi tanto giudizio da ordinare, che da li innanzi nulla fi cleguille di quello, ch'egh comandava dopo il pranto, o dopo la cean, le non nel giorno leguente. A quello visio tenne dietro un elecrabil lafervia, ed una non inferior crudeltà, ch'egh maffimamense sfogo coutra de Cristiani, de quali fu hero nemico, ed afpristimo perfecutore. Di che peto toffe coffui, troppo lo provarono i Popoli da lui governati, perchè da lui cancati, d'infottribili impotte,... in guita che fotto di lui reflarono impoverite e fpogliate le Provincie, tutto rubindo egli, per darlo a i fuei Cortigiani e foldari. Veso è, che Vittore gli dà la lode d'uomo quiero, ed amator de Lesbetati, ma' lecondo Eulebio non si sa, chi altri egli amasse, se non a Maghi ed Incantatori, i quali erano i fuoi più favoriti. Siccome (f) se a apparifee dalle Medaglie (f), questo barbaro Daia o Data, fi vede appeilato Gaso Gaterio Falcrio Maffimino. A coffut fecondo Eu- (8) Lapa. febio (g), non lateio Galerio tutto l'Oriente in governo, ma folamente la Suria e l'Egitto. Siccome diffi, Coftantino delufo dal (6) del tu Imperador Diocleziano, preffo il quale s'era finqui tratte-

nuto, come oftaggio della fedeltà di Coftanzo, già Cefare, ed sea Augusto. En appunto in questi rempi esso suo Padre con varse Leitere andava facendo uffanza a Galerio, che gli fi rimandaffe il Figliuolo per defiderio di rivederlo, maffimamente da che fi fentita malconcio di fanità. Galerio avea delle altre mire, per non tafciarlo andare. Imperciocché, confideraro il natural di Coffanzo affai dolce e pacifico, per cui lo sprezzava, e molto più la disposizione in lui di corta vita a cagion de gl'incomodi di fua falute , colla giuta ancora di poter egli disporre de i due Cesari a talento suo, accome fue creature già il teneva egli in pugno il dominio di tutto l'Imperio Romano per la morte di Costanzo, e quando occorrelle, colla superiorità delle sue forze. Perciò avendo in mano Costantio non si sentiva, voglia di licentiarlo, anzi, nulla più desiderava, che di torfi da gli occhi questo ostacolo al suo maggiore innalzamenti, con levergh la vita. Ma non ofavault farlo apertamente, probinon gli era ignoto, quanto affecto portafie l'efercito a quello pavane Principe, dotato di mirabili qualità. Ricorfe perianto alla in-(1) Plane fidie e frodi. Prassagora Storico (a), il qual si crede, che vivesse sotto la stesso Costantino, o pur sotto i di lui Fighuoli, lasciò ferrito, che Galerio obbligo un giorno Coffantino a combattere con un furioso Lione, ed egitin fatti l'uccise. Così per relazion di Zo-(b) # nara (b), l'inviò un di ad affalir con poca gente un Capitano es Sarmati, che s'era inoltrato con molte foldatesche. (c) Costantno v'ando, e prefolo per gli capelli, lo strascino a piedi di Gabrio. Probabilmente nella stella Guerra co i Sarmati, che femini fuccedura in quest'Anno, fu da esso Galerio inviato. Costantino #la testa d'alcune miliste contra di que Barbari per mezzo ad una pelude, con isperanza, ch'egli restasse quivi o assogato, ovvero opopreffo da i nemici. Tutto il contrario avvenne. Egli fece firagi de i Sarmati , e torno colla vittoria a Galerio , che fi fece bello di valore altrui. Così Dio in mezzo a tanti pericoli ed infidie prefervò quello Principe, per farne poscia un mirabile spettacolo della fua Provvidenza in favere della fanta fua Religione. Certo non fuffifte, come vuole Aurelio Vittore (d), che Costantino folle mnuto in Roma per offaggio da Galerio , il quale fi sa , che non verne più a Roma. Di quette infidie a lui tefe abbiamo anche la telmu con montanza d'Eufebio (e).

Annoni I. I. MIL SE

Anno

Anno di CRISTO CCCVI. Indizione IX.

SEDE PONTIFICIA vacante.

di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 2.

di Severo Imperadore 1.

di Marco Aurelio Valerio Massenzio Imperadore i.

di M'ARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO Imperadore 1.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANZO AUGUSTO Confoli GAIO GALERIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la festa.

REVETTO di Roma in quest'Anno fu Annio Annulino. Non folo erano a Costantino assar note le premure, che facea per rivederlo Costanzo Augusto suo Padre, ma eziandio che la di lui fanità ogni di più andava declinando. (a) Perciò cotanto anch'egli (a) Lottonpregò; e si raccomandò per levarsi da que' pericolosi ceppi, che sur de Mor-Galerio per non venire ad un'aperta rottura con Costanzo, si con- sup. 14. tentò in fine, ch'egli se ne andasse. Diedegli dunque una sera le dimifforie, con gli opportuni ordini alle poste di somministrargli i cavalli, ma con diegli, che aspettasse a muoversi la mattina seguente, finch' egli fosse levato di letto, perchè avea de gli altri ordini da dargli. Fu creduto preso da lui quetto tempo, per ispedire innanzi un Corriere ad avvilar Severo Cefare, che nel paffare Costantino per l'Italia, sotto qualche pretesto il ritenesse. Galerio a questo fine stette in letto quella matrina sino a mezzo di. Levatosi allora diffe, che si facesse venir Costantino. Ma Costantino, appena fu a letto Galerio, nella notte innanzi se n'era partito, camminando per le poste con tal fresta, come se suggisse da un gran pericolo, ed aspectaffe d'effere inseguito. Anzi dopo aver presi quanti cavalli gli occorreano alle poste, (b) ebbe la precauzione di (b) Annystorpiar di mano in mano gli altri, assinche muno gli poteste corre-nei post de-re dietro. A questo avviso oh sì, che Galerio per la collera sumo. (c) Peggio fu, allorche dopo avere ordinato d'infeguirlo tofto a (c) Zofento brigha fciolta, gli fu detto, che non restavano più cavalli abili 4 \* cap. 5

alle poste. Durô fatica a ritener le lagrime per la rabbia. In quefta maniera felicemente Coffantino fi lavo dall'unghie di chinal volentieri il mirava tra i vivi, e fenga interompimento pallite l'Alpi , arrivo nelle Galhe , cioè nella giurisdizion di fuo. Padir , (a) Anthe Aurelio Vittore, o Zofino (a) atrobuticono la fuga di Coffanneo alla fua antiera di regnare, a al disporto di vedit antepufti nella Dignità a se, Figlipolo d' un Imperadore, due felvatici villani, coè Severo, e Maffinino. Non e improbabile, che fulle anche coil. Arrivo Coftantino all' Augusto suo Padre, nol trovo già su già (b) Eve eftrem della vita, come (crivogo Eufebio (4), ed Aucebo Vittoand the re , perche oltre all' Anonimo Valefiano , Eumenio (c) Sentiere (c) Esses più licuro di tutti, ci afficura nel Panegirico di lui recitato pichi anni diput, che Cuffantino giunte a Getoriaco, oggidi Buli qui di Picardia, nel tempo appunto, che Cottanzo fuo l'adre era per le gar le ançore di una podernia Florta, da lui preparata, perpafare nella Bretagna a guerreggiar con Popoli Pirti e Caledonii. 🖼 menfo fu il giubilo fuo ali inaspettato arrivo del Figlio, il quala sensi totto a lui nel pallaggio per quella spedizion militare.

ABITAVANO i Pitti a Caledonii in quella parce della gran Bretagna, che oggidì Scoria ii noma. Nazione fiera, che fi credeve, (4) free teccindo Beda (4), venuta dalta Scripa cola. L'Offerio (1), la fitmé ufcita della Scandinavia, o de Lui ghi circonvicini. Ma gli antite. (f. + chi /) itendevano talvolta il nome de gli Sciti non folo alla prefenti A Ration Tarraria, ma mobe alla Ruffia, e a ghialtri ultum Populi del Ser (1 Andre lentrione. Fu affifitto Coffanzo in quella militare imprefa da Ent. piamo di quella guerra, se non che per attellato dell' Anonimo Yalet ano (g) egh riporto vittoria di que Popoli. Ma mentre fi me ma Palgare paya etto Cultanzo nella Citta di Jorch, la fanica fua flata affai debile in addietro , le molto più infievolità per la vecchiara , peggio-(a) I desertando il conduffe all ultima meta , e pero nel di a 5. di Luglio (a) camera in messo a i fuoi Figliuon patso all' altra vita. Magnifico funerale fu a sus fatto, e ficcome Pagano di credenza tecundo il l'acrilego (1) Midde rito de Gentili fu egli anche deificato, ciò apparendo da varie Medaglie ( i ). Hanno disputato, è tuttavia disputano gli Eruditi la-Acres of the (a) forte gletrantorno al Lucgo della fua fepoltura. Era egli nato a Naiffun. (t) Contan nell llimico, come il ricava da Stefano Bizantino (4), dall' Anommo Valehano, da Costantino Porfirogenera (1), e da altri Scrittoni Se è veso, che Claudia fua Madre, Moglie di Entropio fuo Padre, tulle

ቀው አ

fuste Figliucia di Crispo Fratello di Claudio il Gottico Imperadore, non fi può negere un po'di nobiltà alla di lui origine. Certamente gh antichi chedero per indubitata questa sua discendenza. La Fam gita Claudia, e il nome di Crifpo, fi trova ne fuoi pofteri. Per In via dell'armi diede egli principio alla fua maggior fortuna, e trovandon alla guerra nel paese dell'Elvetia, oggidì gli Svizzeri, quivi Elena , Doona di buffiffina condizione , gli partori nell' Anno di Cristo 274. Cottantino, che su poi gloriofissimo Imperadore. Se Elena foffe Moglie, o pur femplice@oncubina di Coltanzo, non s' è potuto finora decidere. Eulebio (1) nella Cronica ( le pur non è (1) 🕬 🖛 ivi San Girolamo, che parli ), Zofimo (6) nemico aperto di Coffan tino il Grande, l'Autore della Cronica Aleffandrina (c) . Niceforo, 14 176 f. ed alter et rapprefentano l'Imperador Coftantino nato fuori delle (c) Come. Nozze. All'incontro l'Anonimo Valeliano chiaramente es da Elena .... per fua Moglie, ed Eutropio (1), Scrittore affai vicino a quefti (4) 1-4. temps, mette Costantino nato en objection Matrimonio, confessa- " Bono. do bensi la viltà della Madre , Madre nondimeno (polata da Costanto . Lo freffo vien atteffato da i due Vittori (e) con dire , che Costanto, altorche fu creato Cefare, dovette ripudiare la point Mo-pinni. glie, e questa non porè effere se n'in Elena, perche non apparisce : Anel. File. ch' egli altra ne avesse Quel che è più , l' Anonimo Panegirista (f) (f) Japanese de Cottantino ferifie de lui : Que vous mages continenciam Paires à Pongreinquare possift, quam qual se ab ipfo fine puerte a illico Mainmomit legibus tradidifts, ut prima ingressu atolescentia formares antmum marrialem ôte. Ma le un Autore contemporane i ferive, che Coltantino per non effere da mono di fu i Padre nella Continenza, appena ufcito della puerizia prefe Miglie: certamente in confronto di tale autorità cella quella di Zonino, e d'altri Autorimolto postenori , e fembra giusto il credere stata Eleia Moglie legitismi di Coltanzo, bench'egli poi fecondo l'afo de Gintili la ripudiaffo : per prendere Teodora Fighnola di Maffimiano Augusto nell' Annodi Criffic 292.

SCRITTORE non v'ha fra gli antichi , në fislo de Griftiani , ma (c) Anton. anche de Gentili, il quale non parli con elogio delle qualità d'effo de Man. Coffanzo Augusto (g) Offervavasi in lui un natural buono, dol ...... ce, ed eguale, cun amore perpetuo della giuttizia. Quanto egli finantificata focolo e valorofo nel mether della guerra, altrettanto p il company i moderato nelle vittorie, a fizile a perdonare, ne le de de mai l'an 1 21 me il piero a denderar quello de Colleghi, ne gli ap- Rostini de petiti buhah a contrivent a i duveri della confluenta. Con que para Le

ste ed altre Virru s'era egli comperato il cuore de' Popoli delle Quihe , ma spezialmente si celebrava da tueta l'onorata sua premura , che i fudditi godeffero quiete e felicità , amando , che fi atricchiffe non già il Filco, ma effi bensì. Viveva egli appunto con grande frugalità per non aggravarli , e contento per uso suo di pochi vali d'argento, allorche doves far de a fi lenni conviti, mandava a prendere in preflito. l'argenteria de gli amici. Fra l'altre cole raccon-(a) Mark a Eulebio ( a ) un faito degno di memoria. Cioè, che effendo giunte queste relazioni a Dioclemano , sped) egli nella Gallia alcuni suoi nomini con ordine di fare a nome fuo una parlata forte intorno alla fua difattenzion nel governo , frante la fua povertà , e il non aver tefori in casta per valersene ne bisogni della Repubblica. Costanao , dopo aver moitrato di gradir lo arlo del vecchio Imperadore. li prego di fermatti qualche giorno nel fuo Palazzo. Intanto fecusapere a tutti i più ricchi delle Provincie di sua giurisdizione, d'esfere in bilogno di danaro. Tutti, ed allegramente, corfero a portare on ed argenti, gareggiando fra loro a chi più ne recaffe. Alioea Costanzo, tatti venir gli uomini di Diocleziano, mostro loro quel ricco teforo, dicendo, che questo la tenevana in deposito persone fue fidate, per darlo alle occurrenze. Maravigliati coloro fe ne astdarono, riferendo poi a Dioclesiano quanto aveano veduto. E Co-Ranzo , richiamati i padroni di que danari, loro puntualmente tutto reflitul colla giunta di molti ringratiamenti . Ho io udiro raccontar questo fatto di un Principe d'Italia del Secolo prostimo paffato, ma probabilmente la copia di tal azione non fuffitte. Nos (b) 244 tu men luminois in Cultanzo la Pietà . . . ) Ancorche egli non giugnesse may ad abbracciar la vera Religion di Cristo, pur li tiene, che La para abborriffe il copioso numero del uni talti Dii , e non adoraffe se non topleme un folo Dio , fovrano del tutto . Amava in oltre non poco i Cristia-Or ni , la tavoriva in ogni Congiuntura , moltiflimi ne teneva al fuo fervigio in Corte. Ed allorché nell'Anno 303. Diocleziano e Galerio \* Almas pubblicationo que hera editti contro al nume Craftiano, e gl' inviatono anche a Cottanzo, e a Maffimiano Erculio per l'efecuzione: Maffimiano gli efegul con piacere, ma Cottanzo, per non parere di opporti a gli attri, lafcio bensì, che fi abbatteffero molte. Chiefe nelle Gallie, liccome accennai di Topra, ma non permife, che fi perfeguitaflero le perfone , ne che fi ffe tolta ad alcuno la libertà della Religione. Egli è credibile, che indulgenza tale provenifisdal fuo naturale amorevole verfo tutti , o pure dalla infinuazioni a lui tatte da Elengiua prima Conforte , fe pur ella era in que' tem-

erge sign

7

pi Cristiana i del che si dubira, ed Eusebio chiaramente lo niega, Può rondimeno effere, che anch' ella fuffe almeno in que primi tempi affai inclinata a Religion così fanta. Si racconta ancor qui da Eu-Jehio (\*) una memorabil azione di Coltanzo Allorché, vennero (s) 244. que fulminanti Editis contra de Cristiani, egli intimo a chiunque famoi La. de fuoi Corrigiani, de Giudici, e de provveduti d'altri Ufizj, pro- capita fessanti la Legge di Gesà Cristo, che dimetressero i posti, o pur lasciastero quella Religione. Chi s'appiglio all' uno, chi all'astropartito. Alfora Coftanzo rimprovero a i deferiori del Criftianefimo la luro intedeltà e viltà , eli caccio dal fuo tervigio , con dire : che dopo aver tradito il loro Dio, molto più erano capaci di tradir lusa e però ritenne al fervigio fuo i Fedeli, confido loro la fua Guardia. e la trattò come suoi amici nel tempo fteffo, che gli altri Principi infierivano contro alla greggia di Cristo. Dopo Elena sua prima Moglie, ch'egli fuobbligato a ripudiare nell' Anno 292. dalla quale ebbe Coffanione il Grande, sposo Flavia Maffiniana Tendore, Figlia di Maffimiano Augusto, che gli partori tre maschi, cicè Delmacio, Giulio Coffanzo, ed Annibaliano, ficcome ancora tre Figlie, cioè Coflanza, Anaffafia, ed Eutropia.

PRIMA di monre, ficcome abbiamo da Eufebio Cefarienfe (b), (b) 2-44. da Lattanzio (c) , da Giuliano Apostata (d), da Libamo (c) , والمعتقرة على المعتقرة المعتقرق المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرق المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة المعتقرة maffimamente da Eumenio (/) Scrittore contemporaneo, Coftan. (c) Latin. no determino, che il folo Cottantino primogenito fuo, nato per " Merida quanto si crede nell'Anno 274 regnasse, e che ghi altri suoi Fratel- (a) Juhon. Il vivessero vita privata. Raccomandollo ancora all'esercito suo, e Orango I. nol raccomando indarno, imperciocche nel giorno flesso, in cui d'anti- je manco di vita ello suo Padre, tutre le milizie col Re de gli Alaman (1) Liure m Eroc, il quale autiliario de Romani fi trovava anch egh a Jorch or Care pella Bretagna, il proclamarono, come s'ha da Eutebio, Impera- im A dore, ed Augusto, e il vestirono di porpora. Dopo di che egli attefe a : funerali del Padre. Zotimo ( g), e l' Anonimo Valefiano ( A) (6) Estima pretendono, che da' foldati altro titolo non fosse dato, che quello (h) Zage di Cejare, a Cullantino. Trovanti in fatti Medaglie (1), dove mi Petga egli é appellato Cofare, battute fenta dubbio dopo il di 25, di Luglio dell'Anno prefente, in cui comincio il fuo Regno. Ma facil. (1) Anno mente il possono conciliar gli Autori. Fui veramente proclamato della Anno Costantino da i soldati Imperadore Augusto, asserendolo anche Las Imperadore tantio ( k ), ma egli camminando con più ritenutezza , ne volendo (k) 🚧 🖰 romperla a vifiera calata con gli altri Principi regnanti, mando ben- ital. a. as. gi foro l'immagine fua laureata, come folevano i Prigeipi povelli,

Tomo II.

ma con espressioni di voler buona armonia con loto. Galerio Augu-Ro a tal vitta forte fi alterò, e fu in procinto di far bruciare quell' Immogine, e chi la porto, ma i fuoi amici tanto differo, rapprefenta idogli, che fe fi veniva ad una rottura, i foldati del medelimo Galerio, ficcome affezionatifimi a Coffantino, di cui per prarica fipeano le rare don e Virtia, pafferebbono tutti al fervigio di lui, che Galerio imontò, accetto i immagine, mando a Coltantino la fua, ma cun obbligarlo di contentarii del folo titolo di Cefare colla Tribunizia Podeita. Fu si discreto Costantino, che in ciò si forcomife alla volontà di Galerio. Se vide sì di mal occhio effo Galetto l'efaltazione di Costantino, non e punto da stupirsene, perche quella rovelciava tutti i difegni da lui fatti. S'era egli figurato, mancando di vita Costanzo, di poter dare a Lucinio, suo granti favorito , il titolo e la Dignità Augultale , tagliando fuori i Figli d' esso Costanzo, per aver folamente delle creature sue, e da sè dipendenti nel governo, è col tempo di crear anche Severa Augusto, e Celare Candidiano ino baltardo, adortato da Valeria Auguita fua Conforte; con difegno finalmente, dopo avere regnato quanto a lui piacesse, di rinulizzare l'Imperio, come aveano fatto Diocleziano e Mallimiano, per pallace gli ultimi anni di fua vita quieto in un onorato ritiro. E perche la morte di Costanzo arrivò molto prima de fuoi conti, e faltò su Cottantino, da tali avvenimenti rimafero sconcertate tutte le di lui misure. Accomodosti bensi Costantino, ficcome diffi, a i voleri di Galerio, col prendere il folo titolo di Cefare, ma Galerio per serrare a lui il passo alla Dignita Augustale, giacché non vi doveano esfere se non due Augusti, secondo il regolamento fatto da Diocleziano, da li a non molto dichiaro Severa Imperadore Augusto, mottrando di farlo, perché questi era maggiore dieta, e più anziano nella Dignità Celarea, che Coltantino. E fin qui camminarono con quiete gli affari, e da Galerio dipendevano tutti gli altri Principi.

på Perfec. Adja 21.

Ma non tardo la mutazion delle cofe per gli coftumi ed atti ti-(a) Lotto- cannici di Galerio stesso. Ne abbiamo la descrizion da Lattanzio (a). Allorche egli vinfe i Perfiani, imparò, che que Popoli erano fchiavi de 1 Re Toro, e pero anche a lui falto in testa di valersi di quel modello per ridurre i Romani alla medelima fervità, ed opprimere la lor liberta. Toglieva a fuo capriccio i posti e gli onori alle persone, e tutto di ssoggiava in nuove invenzioni di crudeltà, cosadoperarle prima contro i Cristiani, e stendendole poi ad ogni forsa di persone, e a'suoi Corugiam steffi. Le croci, il bruciar vive

le:

le persone, il farle divorar dalle fiere, al qual uso teneva spezialmente de i gruffiffimi e ferocifimi Orfi, erano divenuti ipettacoli. d'ogni giorno, prefente lo stello Galerio, che ne rideva, nè voleva metterfi a tavola, fenza aver prima patciuti gli occhi coli orribil morre d'alcuno. Le carceri, gli etili, i metalli, il taglio della tella parevano a lui pene troppo lievi. Erano prefe anci ra e condotte nel ferr-glio di lui le Macrone nobili . Ottre a ciò la Gruftižia andò in bando , perchè egli o facea monre, o cacciava in etilio gli Avvocati e Legifti, e per Giudici erano elette perfone militart. che nulla fapeano delle Leggi, e ii mandavano fenza Affeffori nelle Provincie. Per incorrere nell'odio suo bastava effere Letterato, o professor d'Eloquenza. In somma tutto era confusione, e l'imquità fola regnava. A quetti malanni s'aggiunte l'immenta avidità e vir lenza di Galerio per far danari . Furono meffe intollerabili imposte per tutte le Provincie dell'Imperio ; ed clatte con incredibil rigore fopra le tefte de gli nomini e de gli animali, fopra le terre, gli aiberi, e le viti. Ne infermi, ne vecchi, ne età alcuna andava da quetto torchio efente. Perche i poveri non poteano pagare, col pretelto che fulle finta la loro impotenza, una gran quantirà d'effi ne fece annegare. Ma in fine la mano di Dio cominciò ad apparire anche contra di questo nemico non folo del Popolo Criftiano, ma di tutto il genere umano, ficcome era avvenuto a gli altri due Augufti perfecutori del Criftianelimo.

Accadde, che Galerio si mise in punto per istendere quelle sue gravillime impotte alla medefima Città di Roma, fenza far cafo del privilegi, e deila esenzian del Popolo Romano; ed avea già inviate perione per informarfi del numero e des bent di que Cittadint. A timili aggras i non era avvezzo il Popolo Romano, ficcome quello , che tinquì avea ritenuta qualche figura di Padrone , e non di Servo, e però inforfero in Roma non pochi lamenti, e principi di fedisione, de quali seppe ben profittare Massenzio Figlinolo di Mas-Smiano Erculio Imperadore deposto. Cossus si trava nelle antiche Monete (a) appellato Marca Aurelio Valeno Moffenzio. Gh anti- (a) 64. chi Panegiritti (8) cel rapprefentano Figliuolo fuppoito al fuddetto 1996 Massimiano da Eutropia sua Moglie, per farsi amare da lui. Così Armen. ancora hanno Aurelio Vittore (c) e l'Anonimo Valefiano. Ma fe feminio quello non è certo, almen per indubitato fappiamo, che Maffenzio (b) facono. fu un vero complesso di tutti i vizi , polerone , e pur superbo al mag (estante. gior fegno, crudele fenza pari, ed inclinato unicamente alla malva (c) Fidor. gità. Tuttoche Galerio git avelle data molto tempo prima per Moglie Patricia. Ff a

una fua Figliuola, pure per la conofcenza de : di lui sfreugti ed abbominevoli collumi , nol volle mai promuovere alla Dignità. Cefarea. (a) - Dimorava Maffenzio (a) in una Villa del distretto di Roma, staccendato, quando gli venne all' recchio la disposizione del Popolo Romano ad una fedizione per timor de gli aggiavi, che lorminacciava Galerio. Diedeti egli a far de' maneggi co i puchi foldari Pretoriani restati in Roma, disgustati appunto di Galerio, perche ghi (b) Life avea ridotti ad un poco numero (f). Guadagno alcuni loro Ufizia-M. Perfer la, cioe Luciano, Marcello, e Marcelliano, con promettere loro mari e monti. Disposto tutto, cottoro diedero fuoco alla mina, con accidere Abellio Vicario del Prefetto di Roma, se pur non era egli stello il Prefetto. Quindi proclamarono Augusto Massenzio, che tuttavia dimorava in Villa, nel di 17 d'Ottobre, come s'hada Lat-(c) Title tantio, o pur, come fottiene il Tillemont (c), appoggiato ad un antico Calendario, nel di as. del Mese stesso. Non si uppose, ansi Agreem confent) all'efaltazione di quello novello Imperadore il Popolo Romano, perchè gli tece coffui sperare di molti vantaggi, e spezialmente la fua retidenza in Roma, gracche la lunga iontananza della Corte da quella Citta tiutciva adessa pregiudiziale non poco. Alla nuova dell'efaltazion del Figliuolo daila Lucania fi accosto Maffineane Erculto a Roma. V'ha chi crede (d), ch'egli foffe molto Cajardor : prima confapevole di quella trama , e pare che anche fi opponelle a i disegni del Figlio. Ma ben più probabil sembra cio, che scri-(e) the ve Eutropio (e), ciuè che ficcome egli mal volentieri avea deposto in America lo scettro, estato continuamente alla veletta, spiando ed aspettando occañon propizia per ripigliarlo , cosi ebbe piacere, che al Figliuolo comincialie la danza, perche in tal giula ii preparava a lui gradino per rimontar tul Trono. In fatti dalla Lucania pallare (f) I-for Mallimiano nella Campania, quivi fi termo (f), e fec indo altri fen venne a dirittura a Roma con apparenza di affiftere al Figlipolo, o più tofto di arrivar a comandare fopra il Figliuolo, ficci-me poi dimothrarono i fatti. Ne molto ando, che fovrattando fedizioni in Roma contra di Maffenzio, perfonaggio fereditato per gli fuoi vigr, le (corgendofi neceffaria l'autorità di fuo Padre, amato le rispettato tuttavia das piu de s Romans, pregollo il Figliuolo di ripigliar la Porpora , e gliela mando nella Campania ( g ), o pur gliela diede in Roma, dichiarandolo di nuovo Imperadore Augusto, e suo Collega nell'Imperio. Dopo efferti fatto pregare l'attuto. Maffimiano anche dal Senato el Popolo Romano, di buon cuore accetto. Sic-

che due Augusti si videro allora in Roma, cioè Massimiano, e Mas-

(c) footbal in Pange Mandage. & Confl dept. 16finçio; e due altri nell'Illurico e nell'Oriente, cioè Galeno, e Severo, e Coffenzio Cefare nelle Gallie, nelle Spagne, e nella Bretagna. Fu profittevole questa novità a i Cristiani, (a) perchè (a) AGA. Massenzio ordino tosto, che cessassi nella sottoposti la loro della di persecuzione.

QUANTO a Costantino, una delle prime azioni del governo suo fu di rethiuire anch' egli dal fuo canto la libertà ad effi Cristiani di professar pubblicamente la loro. Religione . La buona sua Madre Elena gliene avea predicata la fantita (6), ilpirato l'amore, e (9) forme con che trutto, I andremo (corgendo Poscia si applicò a regolar gli 🕍 🛴 🖟 affari delle Provincie di fua dipendenza con tal prudenza e dolcesza, che fi tirò dietro le lodi e l'amore d'ognuno. Ne molto lasciò in oxio il fuo valore. Nel tempo , che Coffanzo fuo Padre fi trovava unpegnato nella guerra della Bretagna, (c): Franchi Popoli (c) Zmis. della Germania, rotta la pace, aveano fatta un' irruzion nelle Gallie. Contra di loro sfoderò il ferro. Coftantino, già ritornato nelle Gallie, li sconfisse, prese due de 1 loro Re (4), cioè Ascarico (1) form e Regasio, o sia Gasio, de quali pos fece una rigorofa, anas barbarica giuffiaia, con esporti alle here, nel tempo de magnifici spetgacoli, ch'egli diede al pubblico. Non era per anche il di lui fggoce genio ammanfato dalia Religion di Crifto. Dopo quelta vittoria all'improvvito egli pafio il Reno, per rendere la pariglia a i nomici dell'Imperio, & indurli a rispettar maggiormente da li innangi la maesta Romana. Addosso a i Brutteri , l'opoli della Frifia , fi scarrearone l'armi sur con istrage e prigionia di migliata d'essi, con incendur le loro Ville, con ifp gharle di tutti i loro beshami. L'aver egu poi data alle sière la giuventa di quella Natione, restata prigioniera , fu probabilmente un gathgo de parti rotti anche da els , ma non efente da macchia di crudelta . Nè contento di ciò Coftantino, affinche i Populi della Germania, fe l'aspettassero addoiso , quando a lui piaceise , preie a fabbricar un Ponte ful Reno an vicinanza di Colonia, opera di mirabil magnificenza, con averpiantate in mezzo a si vatto fiume le pile , e condocta col tempo la fabbrica a perfezione, come chiaramente attefta Eumenio, pretendendo in vano il Valetto (e), ch'egli non la terminafie. Con sali (e) Paletto amprefe quetto prode Principe, e col mettere buone guarrigioni 🙅 🙉 per le Cattella sparse sulla riva del Reno, tal terrore insuse nelle gents Germaniche, che per gran rempo le Gallie g iderono una mirabil quiete, non attentandon più di turbarle le barbare. Namoni,

Anno

## Annali d'Italia. 230

Anno di Cristo ccevii. Indizione x. SEDE PONTIFICIA vacante.

di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 3.

di MASSENZIO Imperadore 1.

di Massimiano Erculio Imperadore 1.

di Costantino Imperadore 1.

di Licinio Imperadore i.

MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO
AUGUSTO per la nona volta,
FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE.

(a) Relando (a), appoggrato ad alcuni Fasti, ho ben io enun-🚅 ziati i Confoli fuddetti, ma avvertir debbo i Lettori, cha gran confusione commerò ad introdursi ne' Confolati per questi tempi a cagion delle turbolenze e divisioni inforte nel Romano Imperio, e de molti Regnanti fra loro difcordi. Altri Confoli furono fatti in Roma da Maffenzio, e da Maffimiano, ed altri da Galerio Augusto nell'Oriente. I sopra enunziati sembrano i Romani. Gli altri , secondo i Fasti di Teone , furono Severo Augusto e Massimino Cefare. Forle anche Coftoniino fu promuffo da Galerio al Confolato folamente dopo la morte di Severo. Alcuni per non fallare, ufarono altora di notare il Post Confulatum del Consoli dell' Ansoprecedente. Guifleo Terrullo efercito in quell' Anno la Prefettura di Roma. Da che conterita fu da Maffenzio l'Augustal D giurà a Maffirmiano Erculio suo Padre, quetti per maggiormente imbroghar le carre, e dar da penfare a Galerio, fonise Lettere a Diocle, o sia Dioclegiano, che si godeva la quiete in una Villa di Salona, dove s' era fabbricato un funtuofo Palazzo , e un deuziofo orto e giardino, invitandolo ed efortandolo a ripigliar la Porpora Impériale. Son di parere altri, che questo succedesse più tardi. Diocleziano, che più fenno di lui, e meno ambizione avea, tofto ri-(b) Aurilies getto la propolizione, con dire al mello: (l) Oh se vedesse i bei cavou piantau di mua mano qui in Salona, al certo non darebbe il cuore ู puomi. a Mossimiano di tentarmi in questa maniero. Che aliche Galerio tentaffe Diocleziano, lo ferive ben Aurelio Vittore, ma non par credibile. Che poi fosse veramente disingannato esso Diocleziano della vanità del Regno, fi può anche raccogliere da Vopi-

sco ( a), il quale racconta d'avere intefo da fuo Padre, come que- ( ) frie fo Principe atteitava, non efferci cula più difficile, che il ben regnare : perché diceva, che quattro o cinque persone del primo minutero fi collegano infieme, per ingannare il Padrone; è tutto ciò, ch'esse vogliono, san farlo volere a lui. Imperocchè, aggiugneva egli , non potendo il Principe collo stare ne suoi Gabinetti. veder le cofe co propri occhi, crede di operar faviamente itando fulla fede di multi, che gli attestano la medefima cosa. E intanto multa egli vede , në sa la verità , e qualunque fia la fua buona intenzione, capacità, e prudenza, egli è ingannato e venduto, e dà le cariche a chi meno le merita , e le toglie a chi farebbe più atto ad efercitarle .

Allorché Galerio Maffimiano Augusto ebbe intefa la ribellion di Maffenzio Genero fuo , parve , che non fe ne mettelle gran penfiero , ( ) ben fapendo , ch'egli era un folennifimo politione , ed (b) see immerfo ne' vizi , per gli quali in vece dell'amore fi guadagnereb. be l'odio di tutti. Però senza curarti di venir egli in persona ad abbattere quelto Idolo ( il che se avesse farto, sarebbono forse pasfati gli affari a feconda de fuoi defideri), diede quella incumbenza a Severo Augusto fua creatura, a cut particolarmente apparteneva il governo dell'Italia. Venne Severo in Italia nell' Anno prefente con una buona Armata, ma composta la maggior parte di milizie, che due anni prima aveano fervito a Mallimiano Erculio, ed anfavano di romare alle delizie di Roma. Pero appena fi prefentò Severo alle mura di Roma, che Malfenzio facilmente fuborno confegrete offerte quell' Armara . la quale alzate le bandière , e pafsata nel suo partito, rivolle l'armi contra di Severo. Altro scampo adunque non rello a coftui, che di prendere la fuga, ed incontratoli in Mallimiano, che probabilmente conduceva rinforzi di gente a Roma, il più che potè fare fu di citirarti a Ravenna. Quivi fu bensì affediato da Maffimiano, ma effendo quella Città forte ed abbondante di viveri, apparenza non v'era di superarla (c). (c) Monte Superolla la frode, se è vero quanto narra Zoumo (d), perché non le Chause. s'accordano in tutto con lui Eufebio, ed Eutropio. Cioè Maffima- (4) Zafano no con varie lufinghe, promeffe, e giuramenti il trafse a deporta la Porpora, e a venir feco a Roma. Giunto che fu Severo al Luogo appellato le. Tre Taberne , sbuco un aguato di armati vi dallo: spergiuro. Mastimiano preparati, che col laccio gli tolsero la vita, o pure, come ha l'Anonimo Valefiano (-), tenuto ivi in prigione, (-) Amoya, allorche Galerio calo in Italia , fu fatto itrangolare. Gli altri Scrit- Valginio.

(h) Internet

en Panagye. Manadan.

& Cough

Вирона,

tori il dicono uccifo in Ravenna, e che per grazia gli fu permeffo. (a) Letter di morie dolcemente colle vene tagliate; e Lattanzio (a) lafciò fentto, ch' egli veggendo disperato il caso, voluntariamente s'era renter age as, duto a Massimiano. Pare, che tal Tragedia succedesse nel Febbraio di quest'Anno. Runase di Severo un Figlio per nome Severano. che Licinio fece poi morire nell'Anno di Cristo 313, per estingue-

re in lui ogni pretentione al dominio.

SBRIGATO da questo nemico Massimiano Erculio, ben conofceva, che gli restava più da fare con Galerio. Augusto, uomo mmuto pel fuo valore, ma più per la copia e potsanta delle fue armi, giacche ognun prevedeva, ch'egii non lafcerebbe invendicara la morte di Severo. Pertanto ando in perfuna a trovare il vecchio Diocleziano, che fi godeva un deliziofo ripofo nella fua Villa di Sakona, per muoverlo a riaffumere la Porpora Imperiale. Gitto i paffi, perché Diocleziano, vedeva il mare in burafca, ed egli fe ne voieva stare sicuro sul hdo, di la mirando le altrui tempeste. Rivolfe dunque Mutlimiano le speranze e i passi fuoi a Cottantino Cefare, the nelle Gallie dopo le vittorie riportate contro a i Franchi con gran credito di valore e di forze fi godeva la pace. (\*) Per tirarlo nel suo partito, gli dille quanto male potè di Massenzio suo F gliuolo, probabilmente efibendo di deporto, il dichiatò ancora Imposabere Augusto, e gli diede in Moglie Flavia Massimiana Fausta sua (c) Medab. Namen u. Fighuola, chiamata così nelle Medaglie (c), giacche fi suppone, che foffe già mancata di vita Minervina fua prima Moglie, o pur concubina, e Madre di Crispo, suo Primogenito, che su pot Cefare. Perciò di qui cominceremo a contar, gli Anni dell'Imperio di Costantino. Intanto calò in Italia con poderoso efercito Galerio Augulto, e venne a Roma, con trovare, che sera legannato in credere sufficiente quell'Armata ad affediarla, perche non avendola mai veduta, non ne fapeva la vafta circonferenza. Arrivato a Terni , spedi Licinio e Probo a Mastenzio suo Genero , per induito a venire a trovarlo, e trattare d'accordo. Se ne rife Mullenzio, dal che maggiormente irritato Galerio minacciava l'eccidio al Genero, Al Senato, e a turto il Popolo Romano (1) Ma seppe anche questa volta Maffenzio sedurre una parte della di lui Armata, perchè conoicendo coftoro, quanto folle vergagnofa azione, che foldata Romani volgeffero l'armi contra di Ri ma lor madre, non durarono fanca ad abbandonar Galerio, per darfi a Miffenzio. Avrebbe fatto altrettanto il refto dell'Armata di Galerio, s'egli gittatofi a i lor piedi, non avelle con preghiere e promelle traitornata

Latinopa Acres . F A.

la.

la lor follevazione. Sicche fu coffretto a levar l'affedio ; e colsti . che si credeva di far paura a tutti , obbe per grazia il poterfene andare in falvo, pieno non so fe più di rabbia, o di vergogna. Nel tornariene addietro, parte per impedire a i nemici il tenergli dietro, e parte perchè così avea promesso a i soldati restati con lui " loro permife di dare il facco a tutto il paefe, per dove passo, nella qual occasione commisero tutte quante le enormità , che si sogliono prançare nel faccheggio delle nemiche prefe Città . Ebbe in queita maniera. Galerio il comodo di tornarfene nella Pannonia, ma conlasciare in Italia il nome non d'Imperadore, ma di affassino de' Romani.

Mentre tali cose succederono in Italia . Massimiano Erculio . che dimorava nelle Gallie, avea ben confeguito, che il Genero Coflantino Augusto non fi unisse con Galerio , ma non poté già ottenere, ch egli prendesse l'armi contra del medefimo Galerio, ancorché venissero le nuove, ch'esto al maggior segno spelato e scornato fe ne fcappava dall'Italia. Indifpettito in fuo cuore per questo " fe ne ritornò a Roma, e quivi col Figlio Maffenzio feguitò a fignoreggiare. (a) Ma l'ambizioso, ed inquieto Vecchio non sapea sof- (a) Latinferire, che fi delle la preminenza al Figliuolo, benchè da lui avef- mai de Minse ricevuta la Porpora, ne che i soldati mostrassero maggior ubbidienza ad ello suo Figlio, che a lui. Percio pien di veleno cominciò Emp. la fotto mano a procurar d'alienar ga animi delle foldatefche da Maffenzio, ma vedendo che non go riufeiva il tentativo, un di fatte raunar le milizie e il Popelo, alla prefenza del Figliuolo esagerò forte i mali e i disordini correnti dello Stato, e poi si rivolse con fiera invettiva contra di Maffenzio, attribuendo alla di lui poca teffa e cattiva condotta la ferie di tutti que malanni. Non avea l'indiavolato Vecchio finito di dire, quando prefo colle mani il manto puepureo del Figliuolo, ghelo strappo di dosso, e lo stracció. Si conrenne Massenzio in quel frangente, ed altro non sece, se non che si risugio fra i soldati, i quali caricarono di villanie Massimiano, e si sollevarono contra di lui. Sembrera a ratuno una semplicità il diríi da Zonara (6), che Massimiano volle dipoi sar credere a 1 sol- (1) 2000000 dati, che quella era stata una burla, per provate, se amavano ve. " dendi. ramente suo Figho: il che nulla gli valse, perche tanto strepito fecero le milizie, ch' egli fu forzato a fuggirsi di Roma. Se ne andò nelle Gallie a dolerfi col Genero Costantino d'essere stato cacciato dal Figlio (c), ma Costantino, a cui non doveano mancare più si- (c) Laten. curi avvifi del fatto, mun impegno volle affumere infavore dell'in- in ... Tomo II.

queto Suocero, di maniera ch' egli dopo effere dimorato qualche tempo, mi fenza vartaggio de fuoi intereffi, nelle Gallie, prefe lo spediente di andar a trovate il maggior nemico, che fi avelle il Figliuolo, cioè lo Acilo Galerio Auguito. Fu creduto, per vedere, se paresse apriris la strada a qualche tradimento per levargli la (a) Esta vita, ed occupar, se gli veniva fatto, il suo luogo. (a) Trovava-la Comini fi allora Galerio nella Pannonia a Carnonto, dove avea tatto venir Dioclesiano da Salona, per dar più credito all' elezione di un nuovo Augusto, ch' egli moditava, per supplire la mancanza dell'uccilo Severo. Andarono falliti tutti gl' intrighi, tutte le speranze di Maffimiano, per aver trovate quelle miliate fedeli a Galerio, e rentata invano la costanza di Diocleziano, per fargli riasfumere la Porpora Imperiale. Sicché altro non gli redo, che di affiftere con lui, e di dar vigore, per non potere di meno, alla Promozione, the Galerio fece di Licinio, dichiarandolo Argolo, avendogli forfe ne' precedenti Mesi consento il titolo di Cefare, come ha pretefo taluno, e fembra confermaro da Aurelio Vittore. Segui ral fun-(a) Marie zione, fecondo Idacio (4), nel di ci. di Novembre, non già dell' Anno leguente, come ha ello Idacio, ma del prefente, come fa

in Fafte.

raccoghe dalla Cronica Aleffandrina.

Lecenso, che creato Augusta, si trava appellato nelle Medaghe (c) man (c), e nelle licrizioni (l) Guo Flavio Gileno Leiniano Leinia.

era nativo (e) anch' egli dell'Illinico, perche venuto alla luce nel-(4) Grame la Dacia nuova, oggidi la Servia, di vile e ruffica Famiglia (1). The frame ancorche egli dipui crefeiuto in futtuna fi vantalle di trat l'origine Moras voor fua dall' Imperador Filipp v. Paffato dall' aratro alla miliasa, niu-In the manufecture avea delle Lettere, anzi fe ne protestava nemico di-(e) Lave chiarato, (e) chiamandole un veleno e pette dello Stato, e maffi-Ant, na mamente odian la gli Avvocati e l'roccuratori , ch' egu credeva at-Fair was to folo ad imbrogliste ed eternar le litted. I Foro . L' amiciesa fra (1) La cal lui e Galerio Auguito avea avuto principio, finquando fi diedero en-(c) dende trambi al mestiere dell'armi ; ed era poi cresciuta a tal segno la lo-France & to intrinsechezza, massimamente dappoiche di grandi prodezza avea faito Licinio nella guerra co' Perliami, che Galerio nulla quafi faces fenza il di fui contiglio. Pertanto prima d' ora avea egli rifoluto di crearlo Augusto, l'ubito che sosse mancato di vita l' Imperador Costinzo. Ma essendo stato prevenuto da Costantino, Ga-(h) E- lerio elegat oca il luo dilegito, con dargh la Porpora Imperiale. en file Gen difegnando pos de mandarlo a far guerra a Mafsenzio Tiranno de Roma e dell'Italia. Serive Eufebio (4), che ful principio del Pria-

CIPa-

cipato di Costantino i Britanni posti all'Occidente dell' Oceano, si sottomisero al di lui dominio. Non so io dire, se ciò sia un fatto diverso da quanto si è narrato al precedente Anno della guerra di Costanzo suo Padre co i Patri, e Caledonii.

Anno di CRISTO CCCVIII. Indizione XI.

di MARCELLO Papa 1.

di GALERIO Imperadore 4.

di Massenzio Imperadore 3.

di Costantino Imperadore 2.

di LICINIO Imperadore 2.

di Massimino Imperadore 1.

Confoli 

MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la decima volta, 
GAIO GALERIO MASSIMIANO AUGUSTO 
per la fectima.

URANDO tuttavia la discordia fra tanti Imperadori, con-tinuò ancora la confusione ne' Consolati. Pare che i suddetti Confoli fosfero pubblicati da Galerio Augusto, che era d'accordo con Maffimiano, ma non già coi di lui Fighuolo, e Genero fuo-Massenzio, benche probabilmente si trattasse di qualche accordo. Di quà venne, che ili Roma non furono accettati i Consoli suddetti per gli tre primi Mesi. E non essendo seguito aggiustamento alcuno, abbiamo dall'Autore del Catalogo de'Prefetti di Roma (a), (a) Badache Maffanzio fi fece dichiarar Confole nell' Anno prefente infieme mi de Cycl. con Romolo suo Figliuolo, il quale è nomato nelle Medaghe (b) (b) Medial. Marco Aurelto Romolo. Truovasi anche in alcuni Fasti sotto quest' Nemigrat. Anno Diocleziano Confole per la decima volta; ma è da credere lapirate. uno sbaglio de' Copisti, perchè Dioclemano non si volle più ingenre ne pubblici affari . La Prefettura di Roma fu in quest' Anno appoggiata a Statio Rufino (c). Dopo effere stata lungo tempo vacan (c) Offite la Cattedra di San Pietro, in quest' Anno su creato Papa Martel-Monte. lo. Contuttochè il Padre Pagi (d) pretenda, che nell' Anno precedente Mossimino Cesare prendesse di sua autorità il titolo d' Augu- con. Ber. No, tuttavia sembra più probabile, che ciò succedesse nell'Anno presente. Stava esso Massimino alla guardia e al governo dell' Oriente. Allorché egli intele, che Licinio era flato promoffo nel di Gg 2

est. Perfec. 64P. 33L

11. di Novembre alla Digitta Imperiale, comociò forte a thesicare, precendendo fatro a se stesso un gravisimo corto, perche esfendo egli stato dich araro Cefare molto prima di Licinio, l'angia-(a) Lotto mità fua engeva, chi egni foffe anteputto all'altro ne gli onori. (a) Pervenuti a noticia di Gilerio quelli funi laminti, per atteffato di Laternaio, invio pur Legite a Malimeno per querarlo, pregandolo attantemente di ubbidire, di accestar le ritolutioni da lui prefe, e di cedere a chi era miggi me di la i i eta i chi tale dovea effere Licinas. Othnosti Mattini io nella fua preten ione, e percio Galerio. fi rodeva le dita, per aver alzato e vitui dal fango, e creatolo Cefare con ifperanza d' averlo ubbidiente ad ogni fuo cenno , quand i ora il trovava al reftlo e sprezzante de gli ordina. A idò p il a terminar la faccenda in avere il tuperbo Malfimino, ad onta di Galerio, depoito il titolo di Cefare, e preso quel di Augusto, con sar poi sapere a Galerio, effere stato l'elezcito suo, che l'avea proclamato Imperadore, senza ch'egli avelle poruto relistere. Queste ambasciate e quetto dibattimento, che per la lontananza delle persone richiedeva del tempo, debbono a noi parere bastevoli fondamenti per credere feguita, non già nell'Anno precedente, ma bensi nel presente l'esaltazione di Massimino. Sieche noi ora abbiamo nel Imperio Romano cinque diverti Augusti, cioè Galero Massimuano, Maffenzio, Coftantino, Licinio, e Mafaimino. Lattanzio vi aggiugne anche Duclejiano, ma niuno ferive, ch'egli mai mpigliaffe la Porpora. Da tanti Principi ognun puo immaginare qual coefusione doveste effer quella de pubblici affari. Sembra nondimeno. che a riferva di Missenzio gli altri andassero in qualche maniera d' necordo infieme. Quanto a Maffin no, già appellato Daza, come dicemmo, ulcito da parenti sulfici e vili nell'Illinco, egli 6 era tirato annanzi colla profession dell'armi, e tuttoche si dica, chiegle Pide is E fosse u imo quieto (6), pure abbiamo da Lattanaio (c) e da Eulebio (f), ch'egli tu un grande affaifino de Popoli a lui fottopofti, (c) Littiet con ila igharli per atricchire i foldati, e del pari l'uperfliziolo, e fie-Espero perfecutor de Crittia u, come rifutro dalla Storia Ecclenaftica . CHIARITO in quelh tempi Maffimiana Erculio, che poco a lui profittavano le cabbale sue ne paesi di Galerio Augusto, se ne (e) Lides promite miglior effecto presto di Costantino Imperadore Genero.

folle padrone in quelle parti, volendo Codestia, che ognus l'of-

His car se 140 , e F ginolo d'uno fun Genero Andolfene dunque (e) a trovar-(1) Esses la nelle Gallre, fa ricevuto da lui con tutti gli unore, alloggiato Column uel palazzo, e si nobilmente provveduto di tutto (/), come s egh

fegujaffe ed ubbidiffe quali più di lui (teff). Allora l'aftato Vocchio, trovandoli in mezzo a tanti comodi, per far ben credere al Genero di non covar più penfiero alcuno di Regno, e di voler terminare in pace al pari di Diocleziano i fuoi giorni, depote la Porpora , e fi riduffe ad una vita privata , in cui non mancava a lai dehan veruna. Tutto quetto per più facilmente ingannare l'Augusto. Genero. Avvenue, che i Franchi fecero in questi rempi qualche movimento d'armi contro le terre Romane. Marciò a quella volta-Cuitantino con poca gente e alla fordina, così confibato da Maffimiano, per forprendere i nemici, ma actro in tella avea il tuttavia ambigiolo fa a Subcero . Sperava coffui , che Coffantino reffaffe involto in quilche grave pericolo , è di poter egli intanto impade mirfi dell' armi e milicie laterate addietro. In fatti da che fi fu fegurato da luc, s' inviò verfo. Arles, dove cra il groffo delle foldateiche, contumando nel cammino tatti i viveri, affinché mançasfero a Cottantino, cafo ch' egli fi rivolgelle a quelle parti. Giunto ad Arles, di nuovo affante l'abito Imperiale, s'impoffetso del Palazzo, e del telori, del quali tolto fi forvi per adefeare e intat dalla fua quelle foldatefche, fetifie del pari all'altre più lontane, invitandola con grandiole promelle, e fereditando prello tutti un Genero, da cui tante unezze avea rice, uto. Coftantino, che non moito fi fidava di quello inquieto Vecchio, e gli avea lafciato appresso delle spie, immantenente su accertito de primi mori del suo tradimento, e pero a gran giornate dal Reno fen venne ad Atles. prima che Malsimiano avelle prelo buon piede, riguadagno rutto le ribellate milizie, e leguito si Suocero , che ando a ritirarli a Marfilia. Dato l'affalto a quella Città, fi trovo, che le icale erano troppo corre pel billogno, e convenne, far fonare la ritirata. Lafeiatoti veder Mahimiano fulle mura, Coffantino avvicinatolegi, contutta la dolcezza polibile gli rimproverò una perfidia così indegna. ali un par fab. Altro per rifpolta non riporto, che delle ingiurie. Maia Cittadini in quel tempo, aperta una porta della Città, vi l'atciaronn entrar la gente di Coftantino, la quale prefo Maffimiano il conduffe davanti al Genero Augusto. Atto d'incredibil modes-#azione convie i ben dire che fosse quel di Costantino, perchè agi-Serva de rimproveri fatti al perfido Suocero, e all'avergli tolta di d allo la Porpora Imperiale, mun altro-male gli fece, nè il cacciódalle Gillie, anzi fembra, che feguitaffe a ritenerlo in fua Corte, wint i probabilmente dalle pregluere di Fauita fua Moglie. Qui mandimeno non tiairono le feene di quelt uomo perfidiofo , ficcome gent &

## Anna'li d' Italia. 238

vedremo. Liberato dal fuddetto pericolo? Augusto Costantino, (a) Emm. perocché tuttavia Pagano, (a) fece de 1 ricchi donativi al superbo Tempio d'Apollo, creduto quello di Autun, dove opinione cra. Colliens. che si scopriffe la gente spergiura in quelle acque calde . eagle are

Epitome.

St può fondatamente riferire all'Anno prefente una follevazio-(b) Zofer ne inforta nell' Affrica, di cui parlano Zofimo (b), ed Aurelio Vic-(c) April tore (c). Probabilmente ubbidiva l'Affrica a Galerio Augusto dopo la morte di Severo. Maffenzio Imperadore di Roma e dell'Italia, ben sapendo, che quelle Provincie erano dianzi affegnate all' Augusto dominante in Roma, cercò di stendere colà il suo dominio. e vi mandò le fue Immagini , fcortate da una man di foldati . Furono queste rigerrate da que Popoh. Ma perchè le truppe del paefe non poterono, o non vollero fare refistenza, Cartagine col resto della contrada venne alla di lui ubbidienza. Cadde in penfiero a Massenzio di portarti personalmente in Affrica, per processare e spogliare chiunque avea sprezzate l'Immagini sue ; ed avrelbe eleguito il disegno, se gli Aruspici con allegar segni infausti nelle vittime non l'avessero trattenuto. Pertanto non sidandosi di Alessandro nativo della Frigia, che efercitava l'ufizio del Prefetto del Pretorio, o pur di suo Vicario in Cartagine, gli scrisse, che voleva per ostaggio un di lui Figliuolo. Sapeva Alesfandro, che iniquo e fregolato Principe fosse Massenzio, e però s'andò scusando per non inviarlo. Scoperto poi, che era venuta gente d'ordine d'ello Maffenzio per affaffinarlo, ancorchè perfona di poco spirito e di moltaetà e pigrizia, intavolò una ribellione, e fi fece proclamar Auguflo da quelle milizie. Così a i cinque fopra citati Imperadori fi aggiunfe quest'altro, fempre più crescendo con ciò lo smembramen-(d) Triffen to del Romano Imperio. Crede il Triffano (d), che un Nigrinia-(e) Mediok detto Aleffandro; ma si può dubitarne. Per tre Anni si sostenne Laponte. effo Alessandro nella signoria dell'Affrica, come apparisce dalle di lui Medaglie ( e ) .

Anno

Anno di CRISTO CCCIX. Indizione XII.

di Marcello Papa 2.

di GALERIO Imperadore 5.

di MASSENZIO Imperadore 4.

di Costantino Imperadore 3.

di LICINIO Imperadore 3.

di Massimino Imperadore 3.

Confoli MASSENZIO AUGUSTO per la seconda volta, Romolo Cesare per la seconda.

Confoli da me proposti fono quei, che Massenzio Tiranno eleffe in Roma, e venivano riconofciuti per l'Italia. Ma per l'altre Provincie del Romano Imperio , stante la discordia fra gli Auguftt, non fi sa che foffero eletti Confoli, o le furono eletti, ne è ignoto il nome ; dal che venne , che la gente per desotar l' Anno prefente, fi valeva della formola Post Consulatum Maximiani X. & Galera VII. Contuttoció v' ha chi pretende, che Licinio Augusto prendeffa il Confolato anch'egli. Abbiam veduto Romolo Cefare Figlipolo di Maffenzio, efercitare il fecondo Confolato nell'Annoprefente, ma forfe in quetto inedefimo egli manco di vita, credendo alcum, che nell'acque del Tevere egli fi affogaffe, ma fenza notizia del come, anti con dubbio tuttavia, se tale veramente fosse la morte di lui, perchè il passo di un Panegirista (a) di Co- (a) income stantino non lascia scorgere, se ivi si parli di Mattenzio itesso, o sa Paren pure del Figlio. Anzi perche vedremo veramente annegato Mai- . is. Tenzio in quel Fiume , di lui , e non del Figliado pare che 🖓 abbia da intendere quel passo. La Prefettura di Roma su in quest' Anno appaggiata ad Aurelio Ermogene . Il tempo , in cui Missimiano Er- (b) Idamie culto pufe fine alle cabbale fue colla morte, rella turtavia incerto. (c) Esfet in Idacio (6) ne parla all' Anno feguente. Eufebio (c) all' Anno Ter- Monte au di Massenzio suo Figlio. E perciocche esso Anno Terzo si sten- (4) Lottondeva alla maggior parte del presente, sembra a me allas verssimi in Parfec. le, in questo succedesse il fine della sua Tragedia, di cui buon te- con la stimonio è Lattanzio (d) Scrittore di questi tempi, oltre all'Ano- Velescone. nimo (e) Valetiano, Zofimo (f), ed Eutropio (g) Noi lasciam- (f) Zofimmo questo maligno personaggio nelle Gallie, dove deposta la Por- lik. a. c. th. pora, non oftente la sua sperimentata perfidia, riceveva un trat- la service.

tamento onorevolifimo da Coffantino fuo Genero. Ma avvezzo al comando, ne sapendo accomodarsi alla vita privata, che non lece il mal uomo? Ora con preghiere, ed ora con lutinghe ando tempettando la Figliuola Faulta, per indurla a tradire l'Augusto Marito, con promettergliene un altro piu degno, e a late ar aperta una notte la camera del letto marriale. Finde ella d'acconfentire, e rivelo tutto a Coltantino, ed ego per chiarir ene m fe nel fuo lesto per quella notte un vile Eunuco. Massimiano tulla mezza notte armato compative cola , e trovate poche guardie, ed anche lontane, con dir loro d'aver fatto un fogno, ch'egli voleva rivelare al suo caro Eighuolo Imperadore, paiso nella flanza, e trucido il mifero Eunoco. Ciù fatto usci faori, confessando il fatto, ed anche gloriandofene, ma eccoti fopravenit Cottantino con una man d'armati, il quale fatto portare il cadavero dell'uccito alla prefenzad'ognuno, fece una fearica d'improperi fopra l'iniquifimo l'ecchio, fenza ch'egli fapelle profferie parola in fua ditectpa canto ti trovo sbale rdito e confufo. Gli fu data licenza d'eleggerfi la maniera della morte, e quelta fu il laccio, con cui diede fine alla fcellerara fua vira. Falto Zofimo con dire, che quello igni mininfo fine gli arrivo in Tarfo, quando è certo, che tu in Proverza, cioè ad Arles, dove toleva dimorar colla fua Corte Cettantino, o pure (a) Chemica Martilia, dove l'Autore della Cronica Novalic enfe (a circa l' Portar F a miano, il quale il trovo imbaliamato ed cuttente in Calla di pionho entro in un' altra di candido marmo. Quello poi per erdine di Rambaldo Arcivercovo d' Arles fu gittato in alto mare. E rale faili fine obbrobrioto di quel Iuperbo ed ambiziofo. Principe i flato in addietro si fiero Perfecutore della Rel gione di Critto, e d'uno ancora di questi ultimi Imperadori nemici del nome Crittiano , chè Dio puni con una morte la più vergognofa ed infame. Dall aver Coltantino data onorevole sepoltura al Suocero ( come anche atre-(c) Andre sta Santo Ambrosio (b), con dite che il fece mettere in una cassa (c), por non di marmo bianco, ma di porsido) dedusse il Padre Pagi (c), cm. sere ch' esso Augusto si attribuiva ad onore l'essere chiamato. Nipone de Maffimiano, adducendo per questo un licrizione a lui posta , dove fi trova intitolato così. Ma che Costantino il Grande non ap-(f) Enfilm petiffe, anzi abborriffe questa lode, si può argomentare (d) dal Lie laper not, ch'egli fece atterrare tutte le ffatue ed immagini appartenenti a Maliimiano, e cancellar quante licrizioni e Memone poté di lui i e per confeguente è più tofto da riferire quel Mar-

mo a Costantino juntore, Figliuolo del Grande, e di Fausta Figlia di esso Massimiano.

Anno di CRISTO CCCX. Indizione XIII.

di Eusebio Papa 1.

di MELCHIADE Papa 1.

di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 6.

di MASSENZIO Imperadore 5.

di Costantino Imperadore 4.

di LICINIO Imperadore 4.

di Massimino Imperadore 4.

Confole MASSENZIO IMPERADORE folo.

E' FASTI d'Idacio, e nell'Anonimo del Bucherio, o fia del Cuspiniano, è nominato il solo Massenzio. Console in Roma. Fuori d'Italia si contava l' Anno II. dopò il Consolato di Massimiano Ercuko X. e di Galerio Massimiano VII. Ne'Fasti di Teone enunzian si veggono sotto quest'Anno Andronico e Probo. Possiam sospettare, che fossero sustituiti a Massenzio. Rusio Volufiano si truova nel presente Anno Presetto di Roma. In questi tempi la giuttizia di Dio, che già avea abbattutol'iniquo Maffimiano Erculio, fi fece sentire anche all'altro Imperadore Galerio Masfimiano, foggiornante (a) in Serdica nella Dacia novella, cioè a (a) Laffancolui, che abbiam di fopra veduto principal promotore della per- in Perjac. fecuzion de' Cristiani. Era egli innamorato del suo paese nativo, car. 34. ed abbiamo da Aurelio Vittore (2), ch'egli con far tagliare delle ! Anno mat stermmate seive nella Pannonia, e mettere quelle terre a coltura, Valquella, e con fare scolar l'acque del Lago Pelsone nel Danubio, avea renduto un gran tratto di paese utilissimo alla Repubblica. Ardeva Gajenter egli d'odio contra di Maffenzio Tiarano di Roma, nè adaltro penfava, che a procedergh contro, ammassando a questo fine a tutto potere genti e danari. Coi preteffo adunque d'aver egli a tolennizzare i Vicennali del fuo Regno Cefareo, al che diceva, che occorrevano immense spese, dopo aver già rovinate le Provincie a lui suddite a furia d'imposte, inorpellate col nome di Prestanze, fint di imagnerle e di affaifinarle con altre gravezze, alla rifcoffion delle quali deputò i fuoi foldati, che meritavano piuttofto il nome Tomo 11.

di carnefici, che di efattori, tanta era la lor crudeltà . Lattanzio ci fa qui un lagrimevol ritratto di quelle inumane efazioni , per le quali violentemente si toglievano alla gente tutti i frutti delle lor terre, senza lascuarle di che vivere. Ma chi è terribile sopra i Redella Terra, fece finalmente intendere a collui, che c'era uno (a) Esta fopra di lui , (a) percotendulo con piaga nelle parti fegrete e vergognofe, piaga orribile ed incurabile, per li cui dolori infoffribili cominció egli a pante, e a prorompere in grida ed urli spaventosi. Ciò probabilmente avvenne in Serdica . Città della nuova Dacia . Si affaticavano: Medici per curar quello fiero nemico, che già aveva cancrenate le carni , con tagliare e bruciare, e pareva, che omai la piaga fi cicatrizzaffe, quando effa più che mai inferoci, menando tal fetore, che non folamente per tutto il Palazzo, ma anche per tutta la Cirrà si diffuse, come sperbolicamente lasció scritto Lattanzio. E marcendo le carni, cominció ad uscirne giancopia di vermi . In sì orrido trato fotto il flagello di Dio fi trovava l'imquo Principe, del cui fine parleremo all'Anno feguente. Sembra, che al prefente s'abbia da riferire quanto abbiamo da Nazade Pougo, río (d) nel Panegirio i di Costantino Augusto , Aveano formata una Lega contra di luci Brutteri Camavi, Cherufci, Vangioni, Alamanoi, e Tubanti, Popoli rutti della Germania, ed unita una formidabile Armata fi milero in campagna. Lento non fu Costantino a prefentarii colla fua incontro ad eili, ed ottenuto paffaporto per gli fuoi Deputati a trattar con quelle barbare Nazioni, travellito come un d'effi, paíso nel campo nemico, accompagnato ŝadue foli de fuoi, per ispiare le los forse e disegni il che felicemente esegui. All'aver prima saputo, che Costantino era in perfona all'Armata, già aveano penfato coloro di fepararii, e di nosvoler battagha i ma afficurati poi da Coltantino non conolciuro " che i imperadore era iontano dalle fue milizie, arrifehiarono in fine il combattimento, in cui sbiragliati ad altro non penfaruno, che a menar ben le gambe. Di po quella infigne vittoria, accennata in poche parole anche da Eufebio (c), paíso Cottantino nella Anna à a gran Bretagna, chiamato colà dalle surbolenze moffe da alcuni di que Popoli, non fi la fe ribelli , o pur nemici. Li foggiogo in poco tempo, forse con poca fatica, e senza venire a battaglia, perchè i di lui Panegiritti non ne tanno parola . San Marcello Papa , cacciato in efilio da Maffenzio Tiranno di Roma, termino ful principio di quell'Anno la fua vita, onorato col titolo di Martire, ed Le chbe per successore Enfeiro nella Sedia di San Pietro (1), il quale

dupo

**44.3**5

44.33

Age all.

dopo foli quattro Mesi e mezzo di Pontificato su chiamato da Dio a miglior vita. A lui succedette nella Cattedra Pontificale Mel-chiade Papa.

Anno di Cristo cccxi. Indizione xiv.

di MELCHIADE Papa 2.

di MASSENZIO Imperadore 6.

di Costantino Imperadore 5.

di Licinio Imperadore 5.

di MASSIMINO Imperadore 5.

Confole | GALO GALERIO .VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per l'ottava volta.

DEA la discordia di tanti Imperadori più che mai continuò la confusione ne'Consolati. Dal canto suo Galeno Augusto, benché confinato in letto per orribil fua malattia, procedette folo Confule per l'orrava volta, come s'ha dal Catalogo del Bucherio (a) (a) destent e da Idacio (6). Suo Collega è appellato Licinio Augusto da Cassio- de Cycle.
dorio (6), che li mette amendue Consoli sotto quest'Anno. I Fa- 10 fastic. sti di Teone, e Lattanzio (d) fanno Consoli Galeria, e Massimino, (e) sassi amendue Imperadors, il che può indicare, che fosse tornata fra (d) Land loro qualche armonia. In fatti ho to recato nell' Appendice al To- 2015. mo IV. delle mic Ifonzioni un Marmo della Carintia, dove vien detto edificato un Tempio Maximiano VIII. & Maximino Iterum Augy. Corr. e pare che si possa riferire all'Anno presente. Quanto a Roma, fiamo accertati dal fuddetto Catalogo de Prefetti di Roma, pubblicato dal Culpiniano, e dal Bucherio, che li ffette quivi fino al Settembre senza Consoli, ed allora solamente surono pronunzian Confols Rufino ed Eujebio, o pure come la Cronica di Damafo (e), (\*) Cheste. Volufiano, e Rufino. Anche Idacio (f) mette quelli due ultimi ped dans Confoli, e certo per le conghietture, da me altrove (g) addot An suiste, in quest Anno si può credere assunto in Roma al Consolato Gaio (1) 1400 Cetorio Rufio Volufiano. Forfe il suo Cullega fu Eufebio, potendo- La 's temere il Cognome di Rufio, mutato in Rufino. Che se pure di- (8) The verso da lui tu Rufino, non è improbabile, che Aradio Rufino, il jorge prequale troveremo Prefetto di Roma nell'Anno (eguente, procedef-174. se Console nel presente. A Guinio Flaviano essa Presettura di Roma fu conferta ful fine di Ottobre di quest'Ango. Intanto fra orнь

(a) Lotto- ribili t ormenti , divorato da' vermi , continuava ( a ) a marcire Gaand de Mor- lerto Malfimiano Augusto. (6) Per quanti ricorsi egli avesse fatto a i suoi falti Dii, cioe ad Apollo, ed Esculapio, man sollievo pro-(h) Enfelies vava, anat fempre più si fentiva peggiorare. Allora fu, che s' Man A. def. avvide, ovvero ch' altri gli fece venir in mente, che l'onnipotente vero Dio il flagellava per gastigo della fiera persecuzione, da lui spezialmente accesa, e crudelmente esercitata contra de suoi servi Crithani . Il perche s'avviso di dar loto la pace, e fopra ciò pubblico un Editto, a noi confervato da Lattanzio, e da Eufebio, in cui troviamo una filza di titoli , corrispondenti alla di lui vanità . Quivi egli ordino di non moleitar da li innanzi i feguaci di Gesti Cri-Ro, affinché essi potessero pregar Dio per la di lui salute. Ma piun segno ivi si legge di pentimento, e vi si leggono anzi delle bestemmie contro la credenza de Criftiani. Ad ello Editto concorfero ancora. Coltantino , e Licinto Augulti , i quali andavano di accordo con esso Galerio, e sembra, che anche Massimino vi acconfentisse, per quanto accenna Lattanzio. Abbiamo poi dal medefimo Autore, che nel di 30, d'Aprile questo Editto su pubblicato in Nicomedia, dove furono aperte le prigioni, e che cola nel Mese seguente arrivò la nuova, che Gaieria Imperadore avea dato fine ali odiata fua vita. Mancò egli in fatti nel Mefe, d'Aprile, terminando la fua

fuperbia e crudeltà con evidente gathigo della mano di Dio,

· Tagvossi prefente alla di lui morte Licirio Imperadore, a

Improvi.

cui egli raccomando fua Moglie Valera, Figlinola di Diocleziano, (c) Monto e Candidiano suo Figlio baltardo. Truovanti Medaglie (c), che er afficurano, aver egli ricevuto dall'empietà Pagana gli onori divini, nel paele, per quanto fi può credere, che fu dipendente dalla di lui autorità. Per la morte di lui rello Licinio. Augusto padrone di quelle medefime. Contrade, cioe di tutto l'Illinco, che abbracciava l'Ungheria ed altre Provincie, e della Grecia, Macedoma , e Tracia , ed anche della Bitima , posta di la dallo Stretto di Bifanzio. Ma non il totto ebbe inte'a la di lui morte Mafainino, Imperadore delle Provincie d'Onente, che dato di piglio ali armi volò (4) fallet nella Bitinia, e le ne impadron). d) Accorte bensi Licinio a Bifan-210 per opporti, ma non fu a tempo, e perche non li fentiva grati voglia di venir per ora con lui alle mani, diede orecchio ad un abboc-(+) #44 camento ( e) , in cui rimafero infieme d'accordo , reftando padrone Maffimino d'effa Bituna, con che lo Stretto di Bifanzio venne adeffere il confine de i loro Imperi. Seguita poi a dire Lattanzio, che

Maffimino tornò a perfeguitar come prima i Criftiani, moftrando

di farlo come pregato dalle Città. Tuttavia per fare risplendere la fua clementa ordino, che a i fervi del vero Dio non fi levatte la vita, ma permettendo, che loro fi cavaffero gli occhi, fi tagliaffero le mani o piedi, o il naso e l'orecchie. Valeria. Vedova di Galeno Augusto, ancorché raccomandata a Licinio, si ritiro da lui, e paíso fulle terre di Maffirmino con Candidiano, Figliuolo del defunto Marito, e da lei ancora adottato. Altro non dice Lattanzio (a), (a) Zalas. fe non che lefacea paura la l'bidine di Licinio, e ch'ella fi giudicò 🕶 🚈 più ficura fotto la protezion di Mafamino, perchè uomo ammogliato. Ma que villani Imperadori tutti erano bethe anche per quefto conto. Maffimino, da che fu entrata ne fuoi Stati la fuddetta Valeria. Augusta con Prisca sua Madre, e Moglie di Diocleziano già Imperadore, cominció a pulfarla, affinche rinunzialle a lui rutte le fue pretentioni fopra la fuccettion del Padre e del Marito. Augusti. Valena forfe per tener falvi i diritti dell'adottato Candidiano, e i propri, non ne volle far altro. Veramente ful principio fi trovò effa ben trattata da lui, ma da li a poco tempo refto essa non poco amanirata e confula, perché Mathiniou le fece proporre di prenderla per Moglie al qual fine fi efibiva di ripudiar quella, ch'egli avea. La rispoita di Vaieria su da Dinna saggia, e di perso costante che fi maravigliava di una tal propolizione, come empia, pendente lo scorruccio del defunto Conforte. E parere a lei strano, ch'egli voleffe abbandonar una Moglie fenza alcun demerito fuo , e che questo procedere apriva a lei gli occhi per temer tutto da lui, in fomma non ellere permello ad una pertona del fuo grado di penfare adun fecondo Marito, come cofa frandalofa, e fenza efempio. Udita chiebbe Maffimino questa generola rispolta, cangiosti rutta la libidine fua in odio e furore. Cacció Valeria, e tutti i fuoi in efilio, fenza affegnar loro un lu- go fiffo , e con farla vergognofamente condurre qua e là. Occupò tutti i di lei beni, le levo i fuoi Unziali. fece tormentare i fuoi Eunuchi, e molle guerra alle nobili Dame deha di lei Corre, alcane delle quali condanno alla morte con falfe accule di adulterio, quando egli fapeva, che eranopiu cafte di quel, ch'egh fleffo voleva miquità, che accrebbe a difmifura l' odio d'ognano verso quedo manigoldo Tiranno.Come terminasse la Tragedia d'effa Valeria, non tarderemo ad udizio. Moffe anche guerra Maffimino, per attellato di Lafebio, a i Popoli dell'Armemia, perche recome Crithians non volcano far fagrifisj as falli Dita ma con poco tuo utile. La fame e la pelle anch'elle fecero guerra alle di lui Armate.

Man-

MERTRE tali cole succedevano in Oriente, Costantino Augu-Ro in applicava a flabilité una buona pace nelle Gallie per effere in (a) Zatem istato di rispondere in buona forma alle minaccie, (a) che andava 🙏 🎮 😘 facendo Maffenzio Tiranno di Roma contro di lui, fervendofi del pretetto della morte di Massimiano Erculio suo Padre, benchè in (a) The fue cuere non ne avelle disgutto. Vitito Coftantino (b) in quest' Anfre Cont. no la Città di Autun, e trovandola defolata, rimife a quel Popolo è debiti di cinque anni addietro contratti col Fisco, e parte delle imposte per gli anni avvenire il che su di mirabili sollievo a quella Città , la quale da li innanti prefe il titolo di Flavia dalla Famiglia dell'Augusto Benetattore. Fu in questa congiuniura, che l'Oratore Fumene, o Eumenio recito in lode di lili un Panegirico, che refta con altri tuttavia. Penfava in faiti Maffenzio di far guerra a. Costantino, e già avea disegnato di pastar per gli Grigioni nelle: Gallie , con formar de' mirabili castelli in aria , cioe figurandosi di poter atterrar Coffantino, con facilità , e poi d'impadronisti, della Dalmazia e dell' Illirico, con abbattere l'Augusto Licinio, dominante in quelle parti. Ma prima d'intraprendère questa guerra " (a) Zaran giudico meglio di ricuperar l' Affrica . (c) Quivi tuttavia luffifteva l'usupatore Alessadie, che avea preso il titolo d'Anguste. Co-Pretorio, che probabilmente dopo rale impresa su assunto al Consolato. Meno egli seco Zena uomo, che egregiamente intendeva il meftier della guerra, ed era in credito d'uomo pien di manfuerudine. Poca fatica duro questo Capitano a sbrigarsi di quel Tiranno, con aver-messo in suga i di lui suldati. Resto egli preso e strangolato. Bella occasion su questa pel crudele Massenzio di spogitar del suo meglio I Affrica tutta. Non vi su persona nobile o ritca, che a torto o diretto non folle proceffata e condennata, come aderente all'estinto Alessandro, con perdere percio vita è roba-Oltre a ció ordinò l'empio Maffenzio, che fosse dato il sacco e il fuoco a Cartagine. Città allora delle più belle e riguardevoli dol-Mondo, non che deil Affrica in una parola per tante crudeltà rimalero affatto impoverite e rovinate futte le Affricane Provincie, e pure delle lagrime di que Popolifi fece trionfu e falò in Roma, Cirrà nondimeno con ugual furore maltrattata dallo stesso Massentio , liccome fra poco dirò .

Anno

Anno di CRISTO CCCXII. Indizione XV.
di MELCHIADE Papa 3.
di MASSENZIO Imperadore 7.
di COSTANTINO Imperadore 6.
di LICINIO Imperadore 6.
di MASSIMINO Imperadore 6.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO

per la feconda volta,

PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AU
GUSTO per la feconda,

Azt furono i Confoli per le Gallie e altri paeti, dove regnava Costanuno, e nell'Illimico dove dominava Licinio. Andavano d'accordo infieme questa due Imperadori. Ma in Roma per atteltato d'Idacio (a), e del Catalogo Bucheriano (b) fu Con-(a) Idacias fole il solo Massenzio per la quarta volta. In Oriente credono al in Fatta.
cuni, che procedellero Consoli Massimiano Augusto, e Picenzio. Fu nui de Cycl. in quest' Anno Presetto di Roma Aradio Rufino. Fra tanti Imperadori cavati dall'aratro e dalla zappa, che in questi tempi governarono, o per dir meglio divifero e lacerarono l'Imperio Romano, niuno a mio credere fu più perniciofo e pestilente di Massenzio, e di Massimino, l'uno signoreggiante in Roma, nell'Italia, e nell' Affrica, el'altro nell'Oriente. Ne ho per testimonio Aurelio Vittore (c), e lo stesso Zosimo (d), nemico di Costantino, oltre a gli (c) dessino Storici Cristiani, che parlano a lungo delle loro scelleraggini. So- Calmier. pra gli altri Lattanzio (c) descrive la lascivia incredibile di Mas- (d) Zefono fimino, e le violenze da lai usare. L'Autore incerto (f) del Pane. 10 3. 6.14. girico di Costantino, ed Eusebio (g) ci fan sapere gli enormi vizi (e) Lettandi Massenzio, tali che possono far orrore a chiunque legge: sì stre- ut Perfec. nata era la sua libidine, barbarica la sua crudeltà, non solo nell' 44.17.
Affrica, come abbiam detto, ma nell'Italia ancora, e in Roma (f) Jacons. stessa. Niuna Matrona era ivi sicura dalle unghie di questo avoltoio. Pragone. La Moglie dello stello Presetto di Roma, Cristiana di Rel gione, (estantes, per sottrarsi alla di liu bestiale violenza, si cacciò un pugnale nel Va. Conpetto e morti azione gioriola bensi secondo la Morale de Pagani, france La ma non già secondo quella de' Cristiani . Le estorsioni poi fatte da 14. 33. Massenzio per adunar tesori con disegno di valersene a lar guerra a

Costantino, e per tener contente ed allegre le sue milise, furono innumerabili , perche continue. Tutto di faltavano fuor calunnie contra de' benettanti , e de' medefimi Senatori ; ed oltre ai lor beni vi andava anche la vita, di n'a nera che il Senato reltò fpogliato de' fuoi più illustri suggetti. Potevano poi i soldati a man salva commettere quante iniquita volevano contra l'onore, la vita, e i beni de gl'innocenti , perche la giuttizia per conto loro avea affatto perduta la voce e le mam . Lo ileflo , che in Roma , fi praticava per turta l'Italia da i Tuoi perverti Ministei . Giunte Massenzio per questa via in meno di sei Anni a spogliar Roma, e le Provincie Iraliane di tutte le ricchezze adunate da i Popoli in più di dieci Secoli addie-(a) Avaller tro (a). Fu fatto anche in Roma un giorno un gran macello di Citradini Romani per leggerissma cagione. Forse fu quella, di cui Zofimo ( b. fa menzione dicendo che attaccatofi il fuoco in Roma. al Tempio della Fortuna , percl è uso del foldati metreva in burla: quella falfa Deita , i Romani accorii a folla, per ilmorzar l'incendio, (6) Zome le gli avventarono addollo e l'occifero. Di più non vi volte, perche gli altri foldati ammatinati facellero una fiera frage di que Cittadini ; e fe non accorreva Mallenzio , la Città affatto periva . An-(c) New the Nazario (c), anche Prudenzio (d) es laterarono un vivo ritratto del compassionevole stato di Roma sotto di questo Tiranno, im-(4) Pados pudico, crudele, affafsino delle futtanze altrui, e dato alla Magia per la folle (peranza di feoprir l'avvenire nel che quanto egli s'

ingannaffe, fra poco apparira.

Intanto I Augusto Cottantino con segrete lettere veniva sollecitato da i Romani a calare in Italia, per liberaro dall'infoffribili Tiranno, ma quello, che finalmente diede la ipinta alle di lui armi, fu l'udire, che Maffenzia era rifoluto di muovere a lui ftefso guerra, con lasciarsene anche intendere dapertutto, e mirabil preparamento, faceva a tal fine , fingendo da voler vendicare la mor-(e) Aprilio te di Maltimiano suo Padre. Un gran dappoco (e), un figlio della paura era per attro Maffentio, dato unicamente a i piaceri, non usciva quati mai di Palazza, il più granviaggio, che faceva, ma di raro, confifteva in pullare a gio orti di Salluttio. La fidanza nondimeno di riufcire nelle grandi imprese, la riponeva egli nel numero e nella forza dene tue (capettrate milizie, in alcuni fuos valurufi Ufiziali, e ne i tefori ammaflati con impoverire tutti i fuoi fudditi. Ostre al groffo corpo de tuos Preterians, gente credutala più valorofa dell'altre, oltre all Armata, che già fervì fotto fue Padre, aveva egli fatta copiula leva di foldati non meno in Ita-

Cafering. Enfebres in Site Con. Access to a

in Pangye.

Cough.

lia , che nell' Affrica . Il Panegirista Anonimo di Costantino gli dà un efercito di cento mila combattenti. Aggiugne, che quolo di Coffantino afcendeva folo alla quarta parte, ciuè a venticii que mila , espressamente dicendo , che era minore di quel d'Alcslandro il Grande, confiftente in quaranta mila. Zofimo (4) all'incentro, (4) 22-11 benché. Ichtano da queffi tempi e fatti , pure con più verifin iglian- 🏁 🗸 🐓 za racconta, che Mullenzio avez in armi oltre alle vecchie fue fquadre ottanta mila Italiani, e quatanta mila tra Siciliani ed Affricani, di modo che nella fua Armata fi contavano cento fettanta mila pedoni, e dieciotto mila cavalli. Dall'altra parte Coffantino avea messo in piedi un efercito di gente parte Gallica , e parte Germanica , fino al numero di novanta mila fanti , ed otto mila cavalla . Abbiamo da Nazario (7), che Coffantino tento prima le vie dol-(6). New ci, per tilparmiare la guerra, con ispedir Ambatciatori a Maffen- in Principe gni si trovo il Tiranno, e non passò molto, (c) ch'egli diede prin-(i) New cipio alla danza, con abbarrere in Roma le statue ed immagini di Costantino, più che mai protestando di voler la vendetta del Padre. Ora Costantino, veggendo che a costui piaceva il giuoco, coneinuo più che mai a metterfi in arnefe. Ma per afficurarfi di non aver che un nemico da affrontare, trattò prima una Lega con Licinio Imperadore dell' Illirico, e gli riusci di stabilirla, con promettergh in Moglie Flavia Valena Coflanza sua Sorella . ( d ) Infor-(d) Latin. maro di quello accordo Maffimino Imperador dell' Oriente, che 🦇 🐠 prima era in trattato di Lega con esso Licinio, ingelosito della contratta loro forte amilià , quali che mitallero alla di lui tovina, to-Ro si rivolfe al Tiranno di Roma, cioe a Massenzio, con offerirsi di strignerà in Lega con lui. Massenzio a braccia, aperte accetto le esibizioni, parendegli mandato dal Cielo un si fatto aiuto in occafione di tanta importanza. Pure noi non sappiamo, che Licinio porgeffe in questa guerra soccorsoalcuno a Costantino, nè che Masfrmino li sbracciaffe punto per foftenere Maffenzio.

Non volle già il laggio Costantino lasciarsi prevenir da Massennio, ma animofamente determino di prevenir lui, e di allontanar dal suo dominio la guerra, cun portarla nel paese nemico. Probabilmente adunque fulla primavera dell' Anno prefente mosse egli dal Reno l'Armata fua (e), con inviarne un' altra per mare, e tal (e) formir diligenza fece, che all' improvvilo comparve all'Alpi, e le passo de l'especiale Comparte de Suitable Company fenza trovar reinfenza. Trovò bensi la Città di Suia ben fortifica. ta, ben riforzata di guarnigione, che si oppose a i suoi passi, nè Toma II.

AUPL BALL

volle credere alla chiamata. Coftantino fenza metterfi ad affediarla , comundo on nutrenente, che fi attaccaffe il fuoco alle porte. e fi delle la fealata alle mura. V'entro vittoriofa la di lui gente, e pure il buon Imperadore ne impedi il facco, e perdonò a quegli. (a) Nepres abitanti e foldati (1) S'inoltro pri l'efercito fuo alla volta di Torino, ma prima di giug tervi, ecco policiti (chiere di nemici a cavallo, tutte armite di ferro, attraverfigli il cammino. Fatto far largo an fusi Coltantino, le prefe in mezzo, e poi diede loro addoffo. I più reftarono ivi atterrati a colpi di mazze, gli altri infeguin fino a Torino, trovarono le porte, che non fi vollero aprir da gli abitanti per loro, a piè delle quali percio rimafero effinti. Di volere del Popolo entro in quella Città Cottantino, ricevito con giubilo da tutti. Quello primo prosperoso successo dell'armi sue moffe le circonvicine Città a spedirgli de i Deputati, con esibirgli la for fom nesti me e provvisione di viveri, di maniera che senza più sfoderar la spada, egli arrivo a Milano, dive entro fra i viva di tutto quel Popolo. Il buon trattumento, ch'egli faceva a chiunque volontamamente fi rendeva , invitava gli altri ad accentarlo allegramente per Signore. Dopo aver dutu per qualche gurno riposo all' efercito suo in quella nobil Città, passò Coltantino a Brescia, dove trovò un buon corpo di cavalleria, che parea dispotto a farfronte, ma sbaragliato con pochi colpi prefe tolto la fuga con faivarii a Verona, dove fi erano unite le foldatesche di Massenzio, (b) tome space prima in vari siti, per difendere quella focie Città. (b) Avea quivi il comando dell' armi Ruricio Pompeiano Prefetto del Pietosio, nomo di molta specienza nel fatti della guerra, che senza volerfi esporre all'azzardo di una battaglia , si dispose a sotte iere l'asfedio, con resture a sua dissolutione il di là dall'Adige. Eu dato principio all'affedio, ma riconoscendosi la vanità d'esto, se non si Arigneva la Città anche dalla parte Settentrionale, tiufci poi alle minate di Costantino di valicar quel Fiume nella parte superiore in tito poco cultodito da i nemici, e pero diogn'intorno reflo affediata Verona. Più d'una fortita fece Pompeiano, ma con lasciarfempre ful campo la maggior parte de tuoi : il perchè prefe egli la risoluzione di uscire segretamente dalla Città, per potiaris a raunar gente, e tornar poi a soccorrerla. Ritornò in fatti con multe (c) Men force (c) Ma Coltantino, lasciata la maggior parte dell'esercito coragginfamente ad affahrla . Si attacco la autfa verfo la fera " e duté parte della notre colla totale sconfitta e strage grande de Mas-

14.

fea-

fenziani, e colla morte dello stesso lor Generale Pompeiano. Grandi prodezze fece in questo combattimento Costantino, coll'entrare nel più forte e pericolofo della mifchia, e menar le mani al parà d'ogni femplice foldato, di maniera che dopo la vittoria i fuoi Ufiziali colle lagrime a gli occhi lo (congiurarono di non azzardar più a quelfa maniera una vita di tanta importanza. (a) Pare, che (a) langa. continualie anche qualche tempo l'affedio, e che la Città fuffe pre- m Possi la o per dedizione, o per affalto, e poi faccheggiata, ma i Pane- 4.11. girifti d' allera, ulati fecondo il loto mestiere, a farci veder solamente il bello del loro Eroe, non ci lasciano scorgere, come terminaffe quella Tragedia, se non che l' Anonimo serive, che Pemperano cagion fu della revina di Verona, e che miferabili fu la calamità di quel Popolo. A tutti nondimeno fu falva la vita, ed anche a gli ffesti foldati nemici. Ma perche non v'erano tante catene. da poter legare si gran copia di prigioza, Costantino ordinò, che delle spade loro si facessero tante carene per custodirli legati nelle carcen.

Tocca Nazano (b) di passaggio le Città d' Aquileia e di Mo-(b) Nege dena , con far comprendere , che anch' elle fecero della refiftenza , " Pomor e convenne usar della forza contra d'esse. Ma in fine anche quei " 27 Popoli fi renderono, e con piacere, perchè fottoposti a Costantino si promettevano migliore stato, e in fatti si trovarono da li innunzi in buone mani. Riun' altra opposizione provo l'Augusto Principe nella continuazion del fuo viaggio, finche artivò alle vicinanza di Roma, primario (copo delle que armi, per defiderio di far fua La Capital deil' Imperio, e di liberar quel Popolo dal giogo intollerabile del violento Tiranno Maffenzio. Coffin non s' era attentato in addietro, e molto meno fi atteniava ora a metrere il piede fuori di Roma, (c, perché da'fuoi Strologhi o Maghi gli era flato (c) Laferpredetto, che qualora ne u'cifle, fatebte perno. L'Armata fua di gran lunga era superiore all' altra, in Roma aveva egli taunata - 24. un immenia copia di viveri, ed in oltre colle immente fomme d' oro, da lui melle intieme colle inudite fue avante, fi lufirgava di poter sovverure tutte le milizie di Costantino, siccome gli era venuto fatto con quelle di Severo e di Galerio. Il perché fembrava più ti flo godere, the rattriffarfi della venura di Coffantino, flante il tenerii egli come in pi gno di spogliarlo di gente, di riputazione, e di vita. Ma differenti erano gli alti disegni di Dio, che intendeva di liberar i ramai Roma dal Tiranno, e la fua Chiefa dalla perfecuzion de Pagani, i quali intorno a tre Secoli sparso aven-

h

no tanto fangue di persone innocenti. Era già l'Augusto Costantino allas inclinato verso del Crittiani , ancorche nato ed allevato nella superitizion de Gentili, con aver forse ereditato quelto buon genio da Cottanzo suo Padre, da noi veduto si favorevole a i Cristiam, o pur da Eiena sua Midre. Trovandoù egli ora in questo gran cimento , cioe a fronte di un potentiffimo nemico , e ful bivio o di perdere, o di guadagnar tutto, allora fu che conofcendo il bifogno d'effere affithito da Dio, ferramente penso, a qual Dio dovesse egli ricorrere per aiuto. La follia e falistà de finora creduti fuoi Dii in varie occali ini l'aveva egli offervata, e però full'efempio di fuo Padre non foleva più adorare se non il Dio supremo Padrone e regolarore dell'umverfo. Eufebio (a), gravissimo Storico, ci afficura d'aver medelimo Coffantianni familiarmente cominció a trattare con lui. Cine di raccomando egli vivamente a Dio Creatore del tutto, quando nel marciar egli coll'efercito fuo un giorno, ful bel mezzo di mirò in Cielo fopra il Sole una Crocedi luce, ed apireffo le seguenti parale. Con questa va a vincere. Di tal miracolofo fenomeno spercatora surono anche a soldara della sua comittiva. Retto egli perplesso del suo significato, quando nella seguente notte apparendogli in fogno Criito gli diffe, che di quella bandiera valendofi egh vincerebbe. Nulla di più occorfe, perche Coffantino fatti chiamire de Sacerdoti Criftiani, ed esposto loro quanto avea veduto, imparaffe a conofcere la venerazion dovuta alla Croce fantificata da Gesù Critto , e dal culto de falsi. Dispassasse alsa pura le fanta Religion del Criftiani, facto del più mirabili el ftrepitoli, che fomminifiri la Storia , perche muto affatto in poco di tempo anche la faccia del Romano Imperio .

Free adunque Cottantino mettere nelle fue Infegne il Monogramma di Crifto Signor nostro, e con questo animolamente procederté contra del Tiranno. In qual rempo précifamente , cioè fe mel principio di questa guerra , o pur nelle vicinanze di Roma, accadelle un tal fatto. I' han ricercato gli Eraditi. Chiaramente Lattanaio (6) ferive, che Coftantino, prima di venire a battaglia con Millenzio, avvertito da Dio insogno, fece mettere il nome da Critto ne gli feudi de Soldati, e che in viriù d'effo vinfe. E benche possi parere ilrano a taluno, che a Panegiritti d'allora, e gli Storici Pagani, come Eutropio, Sesto Vittore, e Zosimo, non abbiano fatta menzione alcuna di un avvenimento ditanta confegueraga : pure non è da maravigliarfene , perchè ne pur elli pariano

deila

della Religion Cristiana abbracciata da Costantino; o se ne parlano , folamente è per isparlarne , e non già per riconoscerne i pregi e i miracoli. A buon conto fuor di dubbio è, che Costantino, abbandonati gl'Idoli, abbracció la credenza de Criftiani, e fu il primo degl' Imperadori, che veneralle la Croce: avvenimento per se stello miraculoso, ed effetto della mano di Dio. Lattanzio poi , ed Eusebi i furono Scrittori nobili , contemporanei , e familiari di quel grande Augusto, ne loro si può negar sede senza temerità. Le precauzioni, che prese in questa congiuntura Massenzio, furono di pollare l' Armata iva , p.ù numerofa di lunga mano , che quella di Costantino, fuori di Roma, alla disesa del Tevere, e di Ponte Molle , e di fabbricar su quel Fiume un ponte di barche, congegnato in maniera, che levando via alcuni ramponi (a), da quali era le (a) Zafigato nel mezzo, esto si scioglieva, non tanto per afficurarsi della me l'un Conpropria ritirata occorrendo, quanto por annegare i nemici., fe fi las, a merrevano a passarlo. Arrivato, che su Cottantino a Ponte Molle, quivi s'accampo cull efercito suo, ma senza scorgere, come potere pallar oltre, coll'oppisizione di un Fiume allora affin ricco d' acque, e difefo da tante squadre nemiche. Ma permife Iddio, che at Tiranno dovette flere si caldamente spronato da gli Ufiziali suoi, a'quali per la superiorità delle forze parea certa la vittoria, che s' induffe a far egh paffare l' Armata fua di là dal Fiume pel nuovo ponte di navi, con animo di venire a battaglia campale, coi nemico, ed intanto prefe potto fra Coftantino e il Tevere ad un Luogo appellato i Salli Rolli, lungi da Roma, se dice il vero Aurelio Vitquesta a Cottantino, il quale non altro temeva, se non che il Ti- frette Caranno itelle chiufo in Roma, ed aspettasse piuttosto un assedio, il che farebbe itato la rovina o di Roma, o de gli affedianti, perchè quella gran Città era la maraviglia fornità di munizioni da bocca e da guerra, e di u i Armata maggior della fua. (c) Due giorni (c) tuerras prima il Tiranno spaventato da un sogno, s'era levato dal Palazzo, " Captina e colla Moglie e col Figliaolo ( non sippiamo se Romolo , o pure canal un altro i erapaffato adi abiture in una cafa pirticulare, dal chei. fuperifiz ofi Komani prefagirono totto , che foffe imminente la fua €aduta .

En a venuto il di, in cui Massenzio dovez celebrare il giorno suo Natalizio, o pure l'ultimo dell'Anno setto del suo Imperio con (4) Latina feste e giunchi. Cioè il di 27. d'Ottobre, per quanto si ricava da mi di Alena Lattanzio (d), ovvero il di 28. d'esso Mese, come si raccoglie da equata.

ya.

(a) sute un Calendario antichifimo, pubblicato dal Bucherio (a). Noti maneo Maffenzio di dare al Popolo i Ginochi Circenti, ma perchè il medetimo Popolo gridò, che Cultantino non fi potea vincere. tutto in collera fi levo di là , e spediti alcum Senatori a consultare (6) zam i Libri Sibillini , (7) mentre egui attendeva a far de' tagrifia; , gli La cap de fu inferito , efferti trovato, che in quel giorno avea da perire il nemico de' Romant. Quello ballo per incuraggirlo, perche l'interpreto contra di Costantino, senza pentare, ch' egli stello potesse effere quel dello ; e però tutto in armi palso all'elercito fuo , il qual gia era alle mani coll' avversario. Così Latranzio. Ma 1 Pa-(c) forme negitifi de Costantino (c) sembrano dire, ch' egli in persona schiero la propria Armara, ed attaccó la zuffa. (4) Fu questa delle più terribili e largumole, e parve, che Dio permettelle, che il - Fore Tiranno riftrignelle la flerminata moltitudine de' fuoi fra il Teve-Ter e e efercito nemico, acciocche restando sconfitta ne pensie la maggior parte o trafitta dalle spade, o sommersa nel Fiume. In fatti. Coffantino dopo aver meffe in miglior ordinanza di battaglia le fue militie, tutto fiducia nel Dio de' Criftiani, fece dar alle trombe , e innanzi a gli altri fi fcagliò contro a i nemici . I primi a piegare furono i foldati Romani ed Italiani, perche antiofi d'efsere liberati dall' insuffribil Tiranno. Tennero forte gli altri, ed assaiftimo fangue ii sparfe, ma in fine rotta la cavalferia di Malsenaio. tutto il fuo campo volto le spalle , ma con aver dietto le spade nemiche, e davanti un largo Fiume. Però la strage de gu uccifi fugrande, maggior la copia di coloro, che finirono la lur vita rell' acque. Anche Matsenuo, spronato il cavallo, cercò di falvarti pel suo Ponte di barche, ma il trovò sì carico per la folla de fuggitivi , ch' elso Ponte fi fciolfe , o fi affundò , ed egli in compagi sa d'altra non poca gente precipito nell'acque, ed ivi reflo! mmer-(a) 1-4 fo. (c) Giunta questa nuova in Roma, niuno per qualche tempo fiffima, ma nirovaro nel giorno appreiso il cadavero dell'effinto eap. J.B. Tiranno, e (piccasane dal bufto, la selta, porrasa che su quefta (f) form form un'afta nella Città, allora tutto il Popole proruppe (f) se dent. But trasporti incessanti di giola, senza poterfi elprimere, quanta fos-Cofeed le la confolazion fua al irovarti hbero da un Tiranno, delle cui ini-

> quità parlatono cotanto non meno i Criftiani , che gli Etnici Scrittori. Ma crebbe il giubilo, quando videro entrar in Roma nel giorno (ufseguente al fatto d'armi il vittoriolo Cottantino in foggia di trionfo , ma infieme in abito di pace e d'amore , perchèfenza con-

> > dur.

dur prigioni, e con fare buon volto a tutti , e folamente con aria

di clementa fi lasció vedere a quel gran Popolo.

Zusimo (enve, ch'egli fece levar di vita un picciolo numero di persone troppo in addierro atraccate al Tiranno, ed oltre a ciò Natario sembra dire, che Costantino fradico dal Mondo la di lui (chiatta), colla morte probabilmente del Figlipolo di Maffenzio, che non fappiamo fe fosfe Romolo , o pure un altro . La clemenza fua à trete dipor fopra il restante delle persone , ( a : ricevendo in sua (a) -----grazia chiunque era itato apertamente contra di lui , e confervan- 🚈 🏞 🗫 do loro il pistesso de i bent ed impieghi, e fino ad alcumi, de quali 🧖 🚜 il. Popolo dimandava la morte. Accetto in oltre al fuo fervigio que! Oiman 🙉 foidate de Maffenzio, che s'erano falvati nella rotta, con levar foro l'armi, benche dipoi loco le reflitut, mandandoli folamente, divisi alle guarrigioni del fuoi Stati tul Reno , o ful Danubio. Ma ciò , che p à dogm altra fua ritoluzione diede nel genio al Popolo Romano, e gli guadagnò le benedizioni d'ognuno, fu ch egli abolt affairo la mil aia Pretoriana. Quetto contiderabil corpo di gente mil tare e tcelta, tilituito enche prime da Augusto, e confervato da i infleguenti Imperadori per difefa delle lor perfone, dell'Imperial. Palazzo, e della Citrà di Roma , I abbiamo tante volte vedut i procompere in deplorabili infolenze per tovina della medelima Città, e divenuto con tante sedizioni l'arbitro dell'Imperio, perché avvezzo ad uturparti l'autorità di creare, o di fvenar gl'Imperad et . Incred b li spezialmente erano stati i disordini da lor commeili fotto Maffenz o . Principe , che per tenerfeli bene affezionati, permetteva lor tutto, e fovente dicea, che stessero pure allegri, e spendessero l'orgamente, perche nulla lascerebbe mancare a foldati di canto merito. Costantino rifenne chi volle servire al foldo fun con effere femplice foldaro , e licenziati gli altri , distrusse il Caltello Pretoriano, specie di Fortezza, dettinata lor per quartiere. Noi non lappiamo, che altra guarrigion da li innanzi. ftesse in Roma, suorche i Vigili, destinati a battere di notte la pargagha, e forse quaiche discreta Guardia del Palazzo de i Regnanti. Manimfu per quelto abalita l'infigne Carica di Prefetto del Preto-210, la quale continuo ad effere una delle prime nella Corte Impegiale. Anzi perchè la division fatta da Diocleziano del Romano Imperio in quattro parti, avea introdotto quattro diversi Prefetti del Pretorio, volendo cadaun de Principi il suo Presetto, cioè il suo Capitan delle Guardie: così ne feguiro il loro illituto, con trovar nos da qui mnanza a Prefetti del Pretorio dell'Italia , delle Gallie , dell'

## 256 ANNALI D'ÎTALIA.

dell'Illurico, e dell' Oriente. Comparve poi nel Senato il nove!lo (a) Income Signore, (a) e con graziosa orazione piena di clemenza parlo 2 in Panetor quell'augusta assemblea, protestando che volca salva l'antica loro autorità. Gli accufatori, de' quali fotto i Principi cattivi abbondò sempre la razza in Roma, e per cui non meno i rei che gli innocenti perdevano roba ed anche vita, fu vietato l'afcolfarli da li innanzi, ed intimato contra d'essi l'ultimo supplicio. Erano poi innumerabili coloro, che Maffenzio ingiustamente avea o cacciati in efitio, o imprigionati, o condennati a diverse pene, o spo-(b) Națar gliati delle loro sostanze. (b) A tutti su satta grazia, ad ognuno in Parigor restituiti i lor beni. În somma parve, che Roma rinascesse in bre-Constantin, ve tempo, perchè nei termine di solt due Mesi la benignità di Costantino riparò tutti i mali, che nello spazio di sei Anni avea farto la crudeltà di Massenzio. Per questa vittoria poi divenne egli padron di tutta l'Italia, fu maravigliofa la commozion delle perfone accorfe allora dalle varie Provincie a Roma, per mirar co i loro occhi l'invitto Liberatore, che rotte avea le lor carene. Fu anche inviata in Affrica la testa del Tiranno, accolta ivi con istrepitofe ingiune; e però fenza fatica, anzi con gran festa i Popoli ancora di quelle Provincie riconobbero per lor Signore, chi gli avea finalmente tratti da una lagrimevole (chiavitù .

Anno di CRISTO CCCXIII. Indizione 1.
di MELCHIADE Papa 4.
di COSTANTINO Imperadore 7.
di LICINIO Imperadore 7.
di MASSIMINO Imperadore 7.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la terza volta, Publio Valerio Liciniano Licinio Augusto Gusto per la terza.

I un quest' Anno Prefetto di Roma Rusio Volusiano. Ho ben io secondo l'uso d'altri Scrittori notato ne gli Anni addietro, cominciando dal principio dell' Era nostra, le Indizioni, cioè un corso di quindici Anni, terminato il quale si torna a contare la prima Indizione. Ma tempo è oramai d'avvertire, che non surono punto in uso se Indizioni ne' Secoli passari, e che per consentimen-

to de gli Eruditi ne fu ishtutore Costantino il Grande. ( 4 ). Il mo- (1) Amia. tivo di tal istituzione resta scuro tuttavia. Opinione su de Legisti, 🚑 🛶 ch'effa Indizione foffe così chiamata da un determinato pagamento Datas di Tributi , e il Cardinal Baronio (4) aggiunfe fatto questo regoa' imponeva un tributo per pagarli. Conghietrure (on queste assai (h) 🛈 🚐 fodevoli, ma che nulla di certo a noi fomministrano. Quel che e - Annie. fuor di dubbio, fervirono da li innanzi, e tutravia fervono le Ing fedel diamoni, per regolare il tempo. Tienti in oltre, che la Prima Indizione comincialle a correre nel Settembre dell'Anno precedente, e non già per la Vittoria di Costantino contra di Massenzio, come Immagino il Panviaio, perche quella accadde ful fine d'Ottobre. Ma perchè appunto nel Settembre antecedente non era Coltantino. peranche padrone di Roma, han creduto alcuni, che si desse principio ad effa Indizione nel Settembre dell' Anno corrente il che al-Je pruove non fusifite. Pote anche prima della vittoria Costantino introdurre l' ufo di tali Indizioni, effendo per altro fuor di dubbio " che le nuove Indiasoni cominciavano il corfo loto nel di primo di Settembre, o pure neld) 14 d'ello Mele e quelto uso per affaissimi Secoli duro in Occidente, con effere poi prevaluto quel della Curra Romana, la quale da qualche Secolo in qui conta dal di primo di Gennaio la novella Indixione. Egli è ben credibile, che l' Auguito Coltantino continualle a dimorare in Roma almen fino alle Calende di Gennaio di quest' Anno, per folennizzar ivi il terzofuo Confolato. Quivi pubblicata fu una fua Legge (c) in follievo (e) tod de' Poveri, che da i Collettori delle pubbliche imposse erano più del Lin Tin. dovere canicati, per favorire i Ricchi. Paíso egli dipot a Milano, 📆 🔞 🛴 ed era in quella Città nel di 10. di Marzo, come apparisce da un' altra fua Legge ( d ). Chiamato colà Licinio Imperadore dall' Illa- (d). Godo, rico, vi venne per isposare Coffança Sorella dell' Augusto Costan- Chiantino, a lui promessa nell'Anno precedente, e quivi in fatti si so-codo. lenniazarono quelle Nozze , e fi furmò un nuovo decreto per la pa- Paristi ce delle Chiefe e persone Cristiane.

FINQUANDO era in Roma Costantino, avviso gli pervenne, che i Franchi, gente avvezza a violar per poco i patti el Trattati, faceano de preparamenti, per pallar a i danni delle Gallie. Egli perció sprigato da gli affan dell'Italia volo alle sponde del Reno (e), e trovo non ancora paffatti Barbart. Fece egli finta di ri. (e) Arrono tirarii , moftrandoù non accorto de' loro andamenti , ma lafcio in test e anun' embolcata un groffo corpo di gente. Allora fu che i Barbari, Allora fu che i Barbari,

Tomo II.

credendo lus ben lontano, fi arrifchiarono a valicare il Reno in gran copia. Ma caduti nell'aguato, pagarono ben caro il fio della loro perfidia. Ne questa basto. Eccoti giugnere di nuovo Costantino, il quale raunata una buona Flotta di navi, ed imbarcata la fua gente , paíso animolamente il Reno , e porto lo fdegno e la vendetta addoffo a quelle barbare e disleali Nazioni. L'Anonimo Panegirista gonfiando le pive, secondo l'uso de suoi pari, giugne a dire, aver Coftantino dato sì gran guafto al loro paefe, e fatta cotanta firage di loro, che si credeva non doversi più nominar la Nazione de Franchi, avvezza in que tempi a solamente nudrirsi di cacciagione. Ci farà ben vedere la Storia, che sparata Oratona, foffe la fua. Sembra che in quest' Anno appunto il Panegirista suddetto. creduto Nazario da alcuni, recitalle in Treveri quel Panegirico in lode di Costantino, con dire fra l'altre cose, che il Senato Romano ad esso Augusto avea dedicata una Statua, come ad un Dio Laberatore, e che l'Italia gli avez anch'esta dedicato uno Scudo e usa. Corona d'oro. Ed è anche da offervare, che quell' Oratore, per altro Pagano, ful fine ricorre non al fuo Giove, non ad Apollo, o ad altra delle falle Divinità, ma all' invisibile Creatore dell'universo Iddio, pregandolo di conservar vita cosi preziosa, come quella di Coffantino. Dovea costui sapere, qual già fosse la credenza di quello gloriolo Imperadore, già divenuto adoratore del folo varo Iddio .

no 316, come han creduto Zofimo, l'Autore della Cronica Aleffandrina, & Idacio, in cui il vecchio Diocleziano già Imperadore diede fine al fuo vivere nella Villa del territorio di Salona, Città della Dalmazia full' Adrianco, dove dicemmo, ch'egli a'era ritirato a vivere dopo l'abdicazion dell'Imperio. Quivi fi crede, che sorgelle la moderna Città di Spalatro. Non fipuo negare, che di belle qualità concorreffero in Diocleziano. Due Autori Pagani, cioè (a) Libanio (a), e Giuliano l'Apoltata (b) il lodano come perfona.

Ocament de ammirabile in molte cole, benchè non in tutte, riconoscendo fra Comme L. l'altre, ch' egli avea faticato di molto in utilità del Pubblico. Veggonfi tuttavia molte Leggi, fatte da lui , ed inferite nel Codice di Giustiniano, che spirano prudenza e giustizia. Gran cura ebbe egli (e) Audia sempre di promuovere i buoni (c), e di punite i cattivi, di mantenere l'abbondanza de viveri, è di rimetrere in buono stato i paefi spopolari per le guerre. Sotto di lui andarono a voto tutti gli sforzi delle barbare Nazioni, tanta era l'applicazione di lui, tanti i

L'Anno fu questo , per attestato di Lattanzio, e non già l'A=

firoi viaggi, e le fue fariche per reprimere col braccio del fuo bravo, cioè di Maffimiano Erculio, i nemici del Romano Imperio, Sapeva anche farfi amare, e fopra tutto poi fu con ragione ammirata la di lui faviezza, perche quantunque per forza deponesse l' Imperio, pure difingannato delle spinose grandezze del Principato, non feppe mas più indursi a ripigliarlo, risoluto di finire i suoi giorni in vita privata. Ma non ando ciente da bialimo (a), l'aver (a) Latent. egli (econdo la fua politica moltiplican i Principi, e divife le Pro-effere coftato canflimo a i Popoli il dover mantenere due Augu/u, e due Coleri, nello stesso tempo dominanti nel paese loro allegnato, e con Corte non inferiore all'altre, di qui poi venne uno imembramento della Monarchia Romana, e le guerre finqui accennate, ad altre, che vedremo fra poco. Mojtiplico eziandio gli Ufiziali, gli Efattori in cadauna Provincia, che fervirono a conculcare ed impoverire i Popoli. E perciocché egli (ommamente fi diletto di algar suntuose fabbriche tanto in Roma, che in altri paesi, e particolarmente a Nicomedia, con difegno di renderla uguale a Roma; e fatta una Fabbrica, se non gli piaceva, la faceva atterrare per alzarne una nuova, di quà vennero infinite angarie alle Città, per somministrar Artefici, per condurre materiali, e per pagar tagliomi, di modo che per ornare le Città egli rovinava le Provincie. Dell' avarizia di Diocleziano abbiam parlaro altrove. Ammallava refozi, ma non per ispenderli, fuorché una parte nelle fabbriche suddetre i poiché per altro se occorrevano bisogni del Pubblico , soddisfaceva coll imporre nuove gravezze. E qualora egli offerwaya qualche campagna ben coltivata, o cafa ben ornata, non mancavano calunnie contro a i padroni , per rapir loro non folamente gli stabili, ma anche la vita, perch'egli senza sangue non sapea rapire l'altrus. Così Lattanzio. Ed anche Eufebio attesta aver egli colle nuove imposte così scorricati i Popoli, che più tollerabile riusegva loro il morire, che il vivere.

Motivo ancora alla pubblica censura diede il sasto di Diocleziano per lo suo ssoggiare in abiti troppo pomposi, siccome accennammo di sopra, e il pregio su, che introdusse il sassi adorare, cioè l'inginocchiarsi davanti a lui, cosa allora praticata solamente co i fassi Dii, e non gli dispiaceva di ricevere il titolo di Dio, e che si scrivesse alla sua Divinità. Questi conti avea da sare un così ambizioso ed avaro Principe col vero Dio, ad onta ancora del quale aggiunse in sine a gli altri suos reati quello della sera persecuzio-

K.k

ne.

ne ch'egli come Capo dell'Imperio mosse contra de gl'innocenti feguaci di Crifto. Noi già il vedemmo, appena cominciara quefia perfecuzione, colpito da Dio con una lunga e terribile malattia, e poi balzato dal Trono. Certamente per alcum anni nel suo rittro fu onorato da que Principi, che regnarono dopo di lui, perchè tutti da lui riconoscevano la lor fortuna, ed era da effi sovente consultato ne gli affari scabrosi. Ma il fine ancora di Diocleziano non andò diverso da quello de gli altri persecutori della Chiesa di Dio. Fioccarono le disgrazie e i crepacuori fopra di lai nell'ultimo di fua vita. Vide abbatture da Cottantino le Statue ed lichzioni fue; vide Valeria fua Fighuola, già Moglie di Galerio Maffimiano, e Prisca sua Moglie, risugiare nell'Anno 313, nelle terre di Massimino Imperador d'Oriente, maltrattate da lui, spogliate de i lor beni, e poi relegate ne deferti della Soria. Mando benegli più volte de'fuoi Ufiziali (4) a pregare quel crudele. Augusto di reshtungh due si care persone, ricordandogli le tante sue obbligamont, ma nulla potè ottenere negativa, per cui crebbe tanto in lui il dolore e il dispetto, che veggendos sprezzato ed littaggiato da tutti, cadde in una tormentola malattia. A tatlo maggiormente disperare, dovette altres) contribuire, se è vero cio, chi (b) Aprilu narra Aurelio Vittore (b), cioe che avendolo Costantino, e Licimo pregato d'intervenire in Milano alle. Nozze poco fa accennate, egh le ne l'euso con allegare la fua grave età del che mal foddisfatti que Principi, gli feriffero una lettera minaccievole, trattasdolo come da lor nemico. Per questo disgustoso complimento, 👀 muto dietro all'altre fuddette difavventure, egli fi ridufle a non voler ne mangiare ne dormire, fospirando, gemendo, piagnendo , e rivoltandofi ora nel letto , or fulla reira , tanto che disperato chiufe gli occhi per fempre circa il mefe di Giugno dell'Anno. prefente. Fu egli poi deificato fecondo l'empietà d'allora per at-(e) Zure, testato d'Entropio (c). Nelle Medaglie (d) nol veggo col titolo di Divo, ma bensi in un Editto di Mallimino, e in altre Memorie fi truova a lui compartito quello facillego onore. Fioritono a'fuoi tempi Sparziano, Lampiidio, Capitolino, Vulcazio Gallacano, e Trebellio Pollione, Scrittori della Storia Augusta, tante volte di lopra mentovati, lenza de quali reflerebbe per due Secoli proppo involta nelle tenebre la Storia Romana. Fiori ancora Porfirso, Filosofo celebre del Paganesimo, e nemico giurato della Rehgione Cristiana: intorno a i quali si postono vedere il Vostio, il Tillemont, il Cave, ed altri Autora.

Piu'

(a) Lades Adart Per fra e. eqs. 46.

Alleria.

Pro'visibilmente ancora si sece in quest'Asno sentir la manodi Dio fopra un altro perfecutore della Religione Criftiana, forfe il prà crudele de gli altri, cioe sopra Massimosa Augusto, fignoreggiante nelle Provincie d'Oriente. Già vedemmo, che anch'egli concorfe nell'Editto, pubblicato da Galerio Mafamiano Imperadore, di concerto con gli altri Augusti, per dar la pace a i Cristiam, ma fe ne dimentico egli ben totto, e feguito con più cautela, ma pur feguiro ad infierir contra di loro . Abbiamo 4a Eufebio ( a ), (a) 🕬 che tolto di vita Massenzio, unitamente Costantie Licinio Auin favor de up p multi diedero fuori nell'Anno precedente un pro-Criftiani , ed inviatolo a Maffimino , non folo il-Katono di conformarh alla loro intenzione , ma in certa giula , el comandarono . Per paura mostrò egli della prontezza a farlo , e pubblicato un Editto l'inviò a Sabino, e a gli altri Ufiziali del fuo Imperio. Ma ne pure per questo cesso il suo mai salento, perche di nascosto. faceva annegar que Cristiani , che gli capitavano alle mani, ne permetteva loro di raunarfi, ne di fabbricar le Chiefe loro occorrenes . Gracché i fuddetti due Augusti in Milano confermarono il già fatto Editto per la pace del Criftiani , alcuni han creduto , che comunicaffero di nuovo ancor quello a Mallimino, ma fenza appariene pruova alcuna. Anzi abbiamo, che lo flesso Massimino cominciò la guerra a Licinio nel tempo flesso, che questi venne a trovar Coffantino in Milano. S'era avuto non poco a male quel fuperbo, (f) (b) falseche il Senato Romano avelle decretata la precedenza di Coltantino 🗔 🚎 a gla altra due Augusta , ne sapeva digerire la vittoria da lui ripor- 🛶 🚓 tata contro Maffenzio . S'aggiunfe , ch' egli avea bensì renuta nascola la sua Lega contra Mallerzio , ma di quetta venne ad accerzarti. Costantino colle lettere trovate dopo la morte del Tiranno nella di lui Segreteria i li perchè immaginando egli un mal animo in Coftantino verfo di sè , vie più gli crebbe la rabbia al vedere ito Licinio a Milano, per abboccarii con effo Coftantino, e per contrar parentela con lui, perche tutto a lui pareva concertato per la propeia sua rovina. Determinò dunque di prevenir egli i veri o creduti fuoi avverfari, e prefo il rempo medefimo, in cui Licinio Auguito fi trovava lungi da fuoi Stati per la fua venuta a Milano , mof-Te l'elercito tuo , e a gran giornate dalla Soria fi trasfeti nella Bitima. Durava tuttavia il verno, il rigor della flagione, le nevi, le piogne, le thrade rotte gli fecero perdere grait parte de fuoi cavalli è delle beflie da foma. Cio non ottante tenza prendere po-La traghettato lo Stretto, paíso nella Tracia, a fi prefento fotto

Bifat., 1 Love co i regali e colle promelle tentò indarno di fedurre quala guernigione, e gli convenne adoperar la forza. Perchè erano nochi i difenfori , non più che undici giorni fostennezo l'afsedio e gli asia. e poi si renderono. Arrivato Massimino ad Eraclea, ivi ancora-lu obbligato a spendere alquanti giorni , per ridutre alla fua ubbidienza quella Città. Un ritardo tale al corfo delle fue armi feivi a i corrieri per portare volando in Italia l'avvifo dell' invalion 🐔 🐃 Licimo per tornarlene con diligenza a fuoi Staraunate quelle truppe, che potè, s'innoltrà fits. Ourvi non già con penfiero di venire ad alcun fatto d' ng an Andr ste per fermare le ulteriors conquiste de Massi-Sthir, Wales "non avea più di trenta mila combattenti, ladmino; perch' dove il nemico ne conduceva fertanta mila. Il raccusto è tutto di Lattanzio.

Seguita egli poi a dire, che giunfero a vista l'una dell'altra-(a) Lazas le due Armate fra Andrinopoli ed Eraclea. (a) Era il penultuno dì d'Aprile, e Licinio veggendo di non poter fare di meno, pensava di dar battaglia nel giorno primo di Maggio, perché essendo quel di , in cui Maffimino compieva l'Anno Ottavo dell'efaltazione fua alla Dignità Cefarea, sperava di vincerla, come era succeduto a Costantino contra Massenzio in un simile giorno. Massimino all'incontro determino di venire alle mani nell'ultimo di d'Aprile. per poter poi dopo la fegnata vittoria fefteggiare nel di appreffo il fuo Natalizio. E la vittoria fe la teneva ben egli in pugno, dopoaver fatto voto a' fuoi infenfati Numi, che guadagnandola avtebbe interamente esterminati i Cristiani . Ora Licinio , che non potea più ritiratii , nella notte in fogno fu configliato di ricorrere per aiuto all'onnipotente vero Dio d'esti Cristiani con una Preghiera , ch'egli poi venuto il giorno fece scrivere in affaisimi biglietti, e distribuire fra l'esercito suo. La rapporta intera lo stesso Lattanzio. La mattina dunque del di ultimo d'Aprile ben per tempo mile Massimino in ordinanza di battaglia le sue milizie, il che riferito nel campo di Licinio, anch'egli fu forzato a schierar le sue. Era quella campagna sterile e fatta apposta per st brutta danza ; le due Armate stavano già a vista l'una dell'altra, e chi ansioso, e chi timorofo di venire al cimento quando i foldati di Licinio, cavatifi di testa gli elmi, e colle mani alzate verso il Cielo a dettatura de' loro Ufiziali, intonarono per tre volte coll'Imperadore la preghiera fuddetta al formidabil Dio de gli eferciti , fupplicandolo della

forte fua afsistenza in quel bisogno, con tal mormorio, che anche

find) dalla nomica Armata. Ciò facto, runeffi in cetta gli olmi, imbracciano gli fendi, e pieni di coraggio stannii con impazienza aspetrando il segno della battaglia. Segui un abboccamento fra i due Imperadori, ma fenza che Maffimino voloffe piegarmone alcuna di pace, perché lufingato dalla (peranza di veder defertare tutto l'efercito di Licinio alla fua parte, per effer egli inconcetto di Principe affai liberale verso le persone militari. Anzi fognava con tanto accrefeimento di forse di poter poi procedere contra di Coftantino, e di abbattere dopo l'uno anche l'altro. Ed eccoti dar fiato alle trombe , accozzarfi amendue le armate. (a ) (a) Lefferi. Parve, che quei di Massimino non saposfero metrere mano alle spa- 🎌 🤲 de , ne feaghare i lor dardi. Di qui e di la correa Maffimino per ammark alla pugna, pregando, promettendo ricompeníe, ma fenza effere afcoltato. Per lo contrario quei di Licinio come lioni menavano le mani, facendo benche tanto inferiori di numero, ottihil macello de nemici, i quali fembravano venuti non per combattere, ma per farii (cannare, Già era leguita una fiera strage di loro, quando Mathmino accortofi, the la faccenda pattava divertamente dal suo supposto, cadutogli il cuor per terra, gittò via la Porpora, e presa una veste da servo, e datos alla fuga, ando a paffare il mare allo stretto di Bisanzio. Intanto l'una metà del suo efercito restò vittima delle spade i l'altra o si rendè , o si salvò colla fuga . ( 4 ) Le steffe sue Guardie si diedero al vincitor Licinio . () Antonio

TAL dibgenza fece Maffimino in fuggire, che nel termine di Miliano una notte e di un di, cioè nella fera del giorno primo di Maggio pervenne ( certamente coll'aiuto delle Poste ) a Nicomedia in Bitimia, lontana dal Luogo della battaglia fuddetta cento fessanta mialia. Quivi nè pur credendoti ficuro, prefe feco in fretia i Figli, la Moglie, e pochi de fuci Cortigiani, e ritiroffi nella Cappadocia, dove dopo aver mello infieme, come pote, un corpo di fuldatefche, in fine ripigho la Porpora, e rutto futore fece uccidere molte de suos Sacerdoti e Profeti, accusandoli come autori delle sue disgrazie co i loro falsi Oracoli. Ma Licinio, senza perdere tempo , con parte del vittoriolo efercito fuo , ricuperata che ebbe affai facilmente la Tracia, paíso il Mare, e s'impadroni della Bitinia. Trovavafi egli nella Città di Nicomedia nel di 13. di Giugno (c), (c) Latin. quando reconofcendo dal Dio de' Crithani l'avvenimento telice del-🦇 🐔 le fue armi, a nome ancora dell' Augusto Costantino, pubblico un Editto, con cui annullò tutti gli altri emanati contra d'effi Criftiamile loro concedette la libertà della Religione, e la fabbrica del-

La

Motor Leedeficials, s. £49. 44.

(e) Enfil. Ed. p. c. is. Latinary 49-49-

drove, de Gent. (c) Honey. mar in Zacherion APPL TO

le Chiefe, Infegui poscia Licinio con vigore il fuggitivo Massimino. il quale troppo tardi conosciuto il gastigo di Dio per l'ingiusticia o barbarie sua centro chi professava la Legge di Cristo, (a) pubblicò and 'egli un Editto in lor favore : con che cessò la fiera carnescina , che dianzi fi faceva de gl'innocenti Sudditi fuoi . Fortificò poscia Massimino i passi del Monte Tauro, per impedire i progres-(b) Zatom fi al nemico Licinio; (b) andò anche in Egitto per far nuove leve di gente, ma ritornato alla Città di Tarlo, è udito che Licinio superava gli argini e i trincieramenti del Monte fuddetto, e che per mare e per terra gli veniva addoffo una fiera tempeffa allora s'avvide di non poter refiftere alle forze dell'avverfario, nè alla giuftiaia di Dio irritata contra di lui . Adunque disperato ebbe ricorio al veleno , (c) ma perchè lo prese dopo aver mangiato e bevuto a crepapancia, non pote il veleno levarlo di vita, e folamente gli cagiono una terribil malattia, per cui s'empiè tutto di piaghe, fentendofi anche bruciar le viscere, e consumare fra insoffribili dolori -Arrivò il fuo corpo a diffeccarfi, non restandogli altro che la pelle e l'offa, in guila che perdè affatto la fua forma antica, ne più fi (4) One reconsidera per quel che fu. (4) Gli ufcirono ancora gli occhi di resta, effetti tutti non men del potente veleno, che dell'ira di Dio, come attestano Eusebio, e San Girolamo (e), di modo che quel suo corpo tutto marcito meritava più tosto d'essere appellato un setente sepolero, in cui fi trovava imprigionata un' Anima cattiva. Così fra git urli , e con dar della tefta ne muri , e confessando finalmente il grave suo delitro, per aver perseguitato Gesù Criko. nella persona de'suoi Servi, ma senza abbandunar per questo la superstizion pagana, fini Massimino la detettabil sua vita. Lasciòde Figli matchi, alcuno de quali aveva egli affociato all'Imperio, e una Figliuola di fette anni , promessa già in Moglie a Candidiano Figlio battardo di Galerio Maffimiano. Ma Licinio levò poi dal Mondo tutta la di lui flirpe fecondo i giufli giudizi di Dio, che furono vilibili, lopra tutti quelli Tiranni, perfecutori della, fanta lua Religione .

Pen la morte di Maffimino il vincitor Licinio niuna fatica du-Mersiar rò più ad imposessarsi di tutto l' Oriente . (/) Pervenuto egli ad Antiochia, quivi lascio le rendini alla sua nerezza non folamente, - come diffi, contro la prole di Maffimino, e contra della di lui Moagire, che fu gittata ne gorghi del Fiume Oronte, ma anche contro la maggior parte de fuoi favoriti e Ministri, fra quali spezialmente fi contarono Calciano, e Peucecio, o Picenzio, che avezao

sparso tanto sangue del Popolo Cristiano. Levò del pari la vita ad un Teorecno, facendogli prima confessar le sue imposture, per le quali avea fatto di gran male ad essi Cristiani. Mentre dimorava Licinio nella fuddetta Città d'Antiochia, venne a prefentarfegli Candidiano, che già dicemmo Figliuolo di Galerio Imperadore, e perseguitato da Massimino. Fu su le prime ben accolto, beni trattato, di maniera che Valeria Figlia del fu Diocleziano, che l'avea adortato per Figliuolo, partendosi dal luogo dell'esilio suo, venne travellita alla Corte, per veder l'esito di quello giovane. Ma quando men se l'aspettava la gente, tolta su da Licinio a Candidiano la vita, ed infieme con lui perdè la fua Severiano, Figlio di quel Severo Augusto, che vedemmo uccito nell'Anno 307. Fu pretefo, che l'un d'essi, o pure amendue, avessero disegnato dopo la morte di Mallimino di prendere la Porpora. Usci ancera senrenza di morte contro la suddetta Valeria, la quale udito sì disgustolo tenore, prese la fuga , e per quindici men andò errando sconosciuta in vary paesi, finche scoperta in Tessatonica, o sia in Salomehi , e preta con Prifea fua Madre , già Moglie di Diocleziano, (a) furono tutte e due condennate nell'Anno 315, a perdere la ref- (a) Lottota, compiante da ognuno, e massimamente Valeria, per esserti tirati addollo que difaitri col voler confervare la castità in mezzo a ur tap. 16. gli affalti dell'iniquo Maffimino. Ma Iddio (degnato contro la stirpe di quegli Augusti, che tanta guerra aveano satto a i suoi Servi, non esti solamente, ma anche tutta la lor famiglia volle fradicata dal Mondo. Fu in oltre l'estinto Massimino dichiarato Tiranno e pubblico nemico da i due Augusti Costantino e Licinio, spezzate le sue statue, cancellate le Iscrizioni, ed abbattuta ogni memoria alzata in onore di lui , e de' fuoi Figliuoli. Ne fi dee tacere , che non so se prima o dopo la rotta data nel penultimo di d'Aprile da Licimo a Massimino, un Valeno Valente si sece proclamar Augusto in Oriente (b) Massimino il prese, ma non avendo egli vo- (b) lamesto luto allora occiderlo, Licinio dipoi divenuto padron dell'Oriente, dini. Vidu gli diede il meritato gastigo, con torgli la vita. Il Padre Pagi (c) Papar (c) ne parla a lungo fotto quest' Anno; ma contuttocio resta non tre. Soia poca ofcurità intorno a i fatti di costui.

Anno di Cristo cccxiv. Indizione II.
di Silvestro Papa I.
di Costantino Imperadore 8.
di Licinio Imperadore 8.

Confoli CANNIANO.

T Royasi Presetto di Roma in quest'Anno Rusio Volesiano. Cio non oftante vien creduto, ch' egli efercitaffe nel medefimo tempo il Confolato, giacche la Prefettura era stara a lui appoggiata nel Settembre dell'Anno precedente. Sul principio di (a) chanc questo termino i suoi giorni Me'chiade Papa, (a) e succedenca lui Dinif, nella Sedia di San Pietro Salveflro, che noi vedremo uno de' più glofor Agastaf riosi Pontefici della Chiesa di Dio, e felice anche in terra, perchè vivuto a' tempi del primo de gl'Imperadori Criftiani , cioè di Coflantino. Certamente non rardo quello intigne Augusto a farti- conoscere dopo la rotta di Missenzio quale egli era, cioè attaccato alla Religion de' Cristiani ; e per questo si stima , ch'egli strionfalmente entrato in Roma, non pallaffe al Campidoglio, ricufando (b) Esfetar di portarti a venerar il Giove fordo del Romani . (b) Fece in oltre alzare una Statua in Roma a le theffo, che teneva la Croce in maglastin lab y no, per fegno che da quella egli riconosceva la riportata vittoria. La Prudenza fua non gli permite per allora di far altra maggior nfoluzione, perch'egli denderava, che i popoli spontaneamente, e non già per forza, fi accendessero al lume del Vangel 1, oltre al temer di fedizioni, ove egli aveffe tentato di levar la libertà della Religione in un subito ad immensa gente, che tuttavia protestiva il Paganetimo. Trovati in alcune licrizioni fra gli altri titoli di autorità e d'onore conferiti a Cuttantino , quello di Parience Muffi-(c) Paper mo, ma ficcome offerso il Padre Pagi, (c) non fu cotal titolo da

Enter Mar. In preso, ma solamente a lui dato da i Pagini, secondo l'antico del de 1/2 lor uso. Per altro pubblicamente egli sistudava di far con si ere la la con a i Romani il Dio, a cui si dovevano gl'incen i , i d'un grin ristato le parte per solativa a i Voscini, ad altri Ministe dell'Austima i ne

for the an Romani il Dio, a cui ii dovevano gl'incenti, i d'un grin inference l'aperco profestava an Vefenvi, ed altri Ministri dell'Amilimo, ne teneva alcum ancoram fua Corte, li voleva alla tua menfa, e e unpagni anche ne'viaggi, credendo, che la loro prefenza i traffe fopra di lui i favori e le benedizioni del Cielo. Era già inforto nell'

Affri

Affrica lo scisma de' Donaristi con una deplorabil division de quelle Chiefe. L'Augusto Costanuno, benchè novizzo nella Religion di Crifto, in vece di scandalezzarsi di una tal discordia troppo contraria a gl'infegnamenti del Vangelo, fi accese più tosto di zelo, per curare e fanar quella piaga. (a) Intimo dunque un Concilio di (a) Late Vescovi ad Arles, acciocche ivi si discutessero le accuse de Donatisti Collection. contra di Ceciliano Vescovo, e in una Lettera loro seritta espresse es i sentimenti della sua vera Pietà, con rilevare la benignità di Dio Annalia verso de Peccarori, dicendo. Ho operato anch' to molte cose con- come. Bar trarie alla Giuflizia, Jenza figurarmi allora, che le vedesse la suprema Potenza, a meut occhi non sono nascose le sibre più occulte del mio euore. Per questo io meritava d'effere trattato sa una maniera conveniente alla mia tecuà, e d'esfere punito con ogni forta di molanni. Ma così non ha fatto l'onnipotente ed eterno Dio, che even la sua residenza ne Cieli. Egli per lo contrario mi ha comparii o de i beni, de quali io non cia degno, ne si possono annoverar tutti e savore, co quali la Bontà ceteste ha per cont dere oppresso questo suo servo.

Da che ebbe Licinio Augusto atterrato il nemico Massimino. ficcome diffi , turre le Provincie dell'Onente coll'Egirto vennero in fuo potere, e u unirono coll'Illarico, formando egli così una vasta postanza. L'Iralia, t'Affrica, e rutte le restanti Provincie d'Occidente rendevano ubbidienza all' Augusto Costantino di lui Cognato. Ma per attellato di Aurelio Vittore (b), troppo diverfi (b) Amil di genio erano quetti due Principi. Cottantino iltruito già delle bid de Ca-Ma ume del Vangelo, inclinava al a clemenza, le non avea già abolito , tardo poco ad abolice l'antico ufo del patibilio della Croce , perché fantificata dal divino balvatur nottro , fice- me lancor l'altro di rompere le gambe a i rei. A'tuoi fteffi nemici fafciava egu ancora goder gli ola ri e i beni , non che la vita, laddove Licinio, nomo felvatico, e dato al risparmio, facilmente infletiva contra delle perfone , ed abbiam veduto di fopra un notabile elempro della fua crudeltà, fapendofi in ultre, ch'egli non fi guardò dal tormentare a goifa di vili fervi , non pochi innocenti e nobili Ellofofi di que' tempi. Poco per quello duro fra tali Reguanti la buona armonia, anzi si allumo guerra fia li ro nell'Arno prefente. Trovavati l'Imperador Costantino ne primi Mesi di quest'Anno in Treveri, dove pubblico varj ojd in e Leggi ( c ), concernen- (c) Golfeti il pubblico governo, ed una principilmente, in cui rimedio al hal. Chion. disordine accaduto sotto il Tiranno Massenzio, cioè all' aver molti giosani

preduta la lor libertà per la prepotenza e violenza del Grandi, che tattavia il ritenevioto per ilcacisti. Call' intimazione di gravi peno comando egli, che folle escluto d'ille Dignità chiunque avea poca buan name e carettia d'onnesterra. Il motivo della dissunione e guerra nata in quest' Anno fra Costantino e Licinio, resta dubbio-(a) Zaferrio. Zafeno (a) Scrittor Pagano ne rigetta tutta la colpa fopra il de s est es sol la Costantino, che non sapeva mantenere i patti, e cominció a (b) far protosdere quiche paele come di fua giurifdizione. Eutropio (b) anc't'egh Scrittore Pagano ne attribuilce l'origine all'ambigione di Collanuno, malattia troppo familiare a i Regnanti del Secolo, e che mai non su il dire balta, se non quando il timore la frena. Ma Libanio Sofista pretende, che Licimo per lo stesso male sosse il primo a rompere la concordia, ed il perchè, ce l'ha conferrato tel Aver-l'Anonimo Valetiano (c). Scrive quello Autore, aver Coffantino maeitata Anaflafia sua Sorella a Bassiano, con disegno di dichiararlo Cofire, e di d'irgli il governo dell'Iralia. Per camminar dunque d'accordo col Cognato Licinio, fpedi a lui un perfonaggio nomato Cottanzo, richiedendolo del suo affenso. Venne in questo mentre Coltantino a fcoprire, che Licinio fegretamente per mezzo di Senecione Fratello di Baffiano, e fuo confidente, era dietro ad indurre lo stesso Bassiano a prendere l'armi contra del medesimo Cottantino. Di quetta trama fu convinto Baffiano, e gli costò la vita, hece Collantino istanza, per aver nelle mani il manipolatore di tal trama , case Senecione , le Licinio gliel negò . Per quella negativa, e perche Licinio fece abbattere le immagini e statue di Costantino in Emona , Città non foi se dell'Istria , o della Pannonia , fi venne la guerra aperra. Coftantino marcio io perfona con un' Armata di foli venti mila tra cavalli e pedoni alla volta della Pannonia, per farii giuthizia coll'armi, e s' incontrò nelle campagne di Cibala con Licinio , il cui efercito afcendeva a trentacinque mila nomini, parre cavalleria e parte fanteria. Qui furono alle (4) Zalank manut due Principi, e ne rimate fconfitto Licinio. Zofimo (d) deferive l'ordine di quella battriglia, che duro dalla mattina fino alla fera con gran mortilità di gente , ma un fine l'ala deftra , dove era lo fleifo. Coffantino, ruppe la nemica, e le Legioni di Licinio, dopo acer combattuto a pie fermo turto quel giorno, poiché videro il lor Principe, a cavallo in faga, anch' effe full' imbrunir della norte, prefo fel rioto di ciba, che baftaffe per allora, ed abband mato il redo del vivera, del carriaggi, el del bagaglio, tret-

tolotamente fi ritirarono alla volta di Sirmio, dove prima di Urco

era.

era pervenuto Licinio . ( a ) Nel di S. di Ottobre fuccedette quello (a) Minis fanguinoso tarto d'armi : ed essendo il racconto di Li limo ec si cir " fate coffanziato, merita ben più fede, che quel di Eutropio, (6) il canno quale fembra dire , che Licinio prima di quello tempo ebbe una (\*) 🚈 🦡 percolla da Coltantino, e che poi forpreso all'improvviso sotto Cibala, di nuovo fu disfatto. L' Anonimo Valeuano la giugnere la di

lui perdita fino a venti mila perfone, il che par troppo,

Poco fi fermo Licinio in Sirmio, Città da due bande cinta dal Savo Fiume, cotà dove ello si transca nel Danubio, (c) ma presi (c) Zafesi. feco la Moglie e i Figlipoli , e rotto il Ponte , marcio con diligenza biti a conf. verO la novella Dacia, finche areixo nella Tracia. Per viaggio (d) (a) donne. ega creo Celare Valence, Ufiziale affar valoroto della fina Arma- Persona ta , di cui leggieriffima informazione ci retta nella Storia . Indarno gli spedi dietro Coltantino cinque mila de suoi , per coglierlo nella fuga. Impadronifi dipoi Cottantino di Cibala e di Sirmio, ed allorche, fu arrivato a Filippi Città della Macedonia , o più tofto a Pilippop ili della Tracia, comparvero da Andrinopoli Ambalciatore di Licinio per dimandar pace, ma nulla ottennero, perche Costantino efigeva la deponzion di Valente creato Cefare al fuo disperto , e Licinio non accontenti. Intanto con tomma diligenza mile Licimo infieme un'altra affai numerola. Armata colle genti a fui spedite dall'Oriente, e fu di nuovo in campagna. Ma nol lascio punto dormire I intaticabil Coffantino , the gli giuste addello nella pianura di Mardia. Seguiun'altra giornara campile con perdita vicendevole di gente, tecondo Zofimo, e con rettare in lecita la forte, avendo la notte mello fine al menar delle mani, ma dall' Anonimo del Valeño abbiamo, che termino la zuita con qualche fvantaggio di Licimo, il quale col favor della notte tiratoli in difparte, lascio nel di seguente passar oltre Costantino, con ridaris (c) Promi egli e i luni a Berea . Pietro Partitio (e) lalcio scritto, che Collan de Lega tino perdè in tal congiuntura parte del suo bagaglio, sorpreso in ton I in. un' imboscata da quei di Licinio . Torno danque esto Licinio a spec 🌦 🤌 ..... dire a Costantino propot zioni di pace , e l'Ambasciatore fi Me-Ariano, uno de' fuoi Contiglieri, il quale trovo delle durezze più che mai . Comuntocio contiderando l'Auguito Coltanta / , quento egh fi foffe alcontanato da propri Stati , e molto più come neno incerti gli avvemmenti del e guerre, finalmente friatcio plegare ad afcoltat l'Inviato. Mothrolli egli irritato forte contra di Licinio, perche fenza fuo confentimento, anzi ad onta fua, avelle creato un nuovo Cefare, esse Falente, e voielle anche foftenere più totto quel fua

(a) Amongon suo Famiglio (a) ( che così il nominava egli ) che un Augusto suo Valgianus. Compato Però se si compato de la compat Cognato. Però le si aveva a trattar di pace, esigeva per prelimi-Zopusus. nare la deposizion di Valente. Cedette in fine Licinio a questa prerensione, e su dipor conchiusa la Pace. Se non è fallato il testo di (h) Aurelius Aurelio Vittore (b), Licinio levo appresso non solamente la Por-Villor in E-pora, ma anche la vita ad esso Valente. Per questa pace vennero Pilomé. in potere di Costantino l'Illirico, la Dardania, la Macedonia, la Grecia, e la Mesia superiore. Restarono sotto il dominio di Licimo la Soria coll'altre Provincie Orientali, l'Egitto, la Tracia, e (c) Jordan la Melia inferiore, (c) appeliata da alcum la picciola Scitia, perde Reb. Ge chè abitata ne' vecchi tempi dalle Nazioni Scitiche. Così venne a crefcere di molto la fignoria di Cutlantino colle penne tagliare al Cognato. Nel Codice Teodofiano (1) abbiamo una Legge pubbli-(1) Cod. Theodof cata da Costantino nelle Gallie nel di 29. di Ottobre di quest' An-L & de Pro no, ma ficcome offervò il Gotofredo, fara fcorretto quel Lucgo, wileg es-runtes o pure il Mele, non estendo probabile, che Cottantino tornadesti totto colà dopo la guerra fatta a Licinio.

> Anno di Cristo cccxv. Indizione III. di Silvestro Papa 2. di Costantino Imperadore 9. di LICINIO Imperadore 9.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGU-Confoli Public Valerio Liciniano Licinio AUGUST o per la quarta.

PER attestare al Pubblico la ristabilità loro unione, prefero amendue gli Augusti il Confolato in quest' Anno. Trovasi (e) cod a Rufio Volufia io tuttavi i Prefetto di Roma nel di 25. di Febbraio, cio apparendo da un decreto (e), a lui indirizzato da Costanino. appellut. Secondo il Catalogo dei Prefetti, dato alla luce dal Cufpiniano e dal-Bucheno, in quella Dignità fuccedette Veino Rufnonel di 20 di Agoito. Per la maggior parte dell' Anno presente si trattennel Imperador Costantino nella Pannonia, Dacia, Messa superiore, e (f) Gothe Macedonia, per dar buon sesto a que' paesi di ruova conquista, sic-Chron Cod come attestano le Leggi raccolte dal Gotofredo (/), e dal Relan-Theodof. (g). Ora fi trova egli in Teffalonica, ora in Sirmio e in (1bala, ed ora in Naisso, e in altre Città tutte di quelle Contrade.

In una d'effe Leggi inviata ad Eumelio, che si vede poi nell'Annofeguente Vicario dell' Affrica , egli abolifice l'uto di marcer in fronte con ferro rovente i rei condennati a combattere da Gladiatori ne gh Anfiteatri, o pure alle miniere, per non disonorare, siccome egli dice , il volto umano , in cui traluce qualche veffigio della bellezza celette. Fors' anche ebbe egh riguardo in cio alla fronte, dove fi faceva da Cristiam la facra unzione, e il fegno della Croce, ufato anche adora per tefrimomanza di Lattanzio, e di Eufebio. Trovali egh pammente nella Città di Naullo, dove eta nato, che fu poi da lui abbellita con varie fabbriche, e quivi pubblico una Legge ben degna della sua Pietà, con ordine spezialmente di farla offervare in Italia , e di tenerla esposta in tavole di bronzo. Un crudele abalo da gran tempo correva, che i padri e le madri per la loro povertà non potendo alimentare i lor Figlinoli, o gli uccidevano, o li vendevano, o pare gu abbandonavano, elponendoli nelle firade, con che divenivano Schiavi di chiunque gli accoglieva. ( a ) Ordinò dunque il pittimo Imperadore , che portan- (a) tot tado un Padre a gli Ufiziali del Pubblico i fuoi Figitu di , con provare del L. de l'impotenta (ua di nutrirli , dovelle il teloro del Pubblico, o pure Perario del Principe, fomministrar gli alimenti a quelle pevere creature. Nell'Anno poi 322, fece una fomigliante Legge per l' Affrica, incarreando i Proconfoli, e gli altri pubblici Ministri di vegliare per questo, e di prevenir la necessira de Poveri, prendendo da i granacidel. Pubblico di che toddisfare. Ila lor deplerabile indigenza , acciocche non fi vedelle più quell'indignira di laleiar. morire alcuno di fame. Poscia col tempo ordino, che i Fanciula espotti da i lor Padri nelle necessità, è fatti schiavi, si potessero grifeatrare, dando un ragionevol prezzo, o pure il cambio di un altro fchiavo. Con altra Legge. b) data in Sirmio noi troviamo , (b) #46.6.6 fimamente del Fisco, il levar loto i servi ed animali, che servono coltivar la campagna, anteponendo con ció il bene del pubblico. al privato, come r'chiede il dovere de' buoni e figgi. Principi, Abbiamo in oltre una Legge (c) data da Collantino nel di 19 di 60 maggio Luglio, mentr'egli era in Aquileia, & indirizzata a i Confoli, # = 10000 Preton, e Tribum della Plene di Roma, la qual poi folamente nel 400. di 4. di Settembre lu recitata nel Senato da Vettio Rulino Prefetto della Città. Tal notizia ci mena ad intendere, che ello Augulto, dopo aver ordinan gli ailari fiioi nella Pannonia, Macedonia, Mefia, e Grecia, calo in quelli tempi in Italia. In faiti fi trovano

Chron. Cod. Theodof.

(b) Bidim L'a de In

dajs.

(a) Gode due fulfeguenti Leggi (a) di lui date in Roma ful fine d'Agosto, e principio di Settembre. Altre Leggi poi cel fanno vedere nel medefimo Settembre, Ottobre, e ne due feguenti Mesi ritornato nella Pannonia, ma certamente in alcuna d'esse Leggi è fallata la Data, perche Costantino non sapeva volare. Dicesi pubblicata in Murgillo nel di 18. di Ottobre quella (b), con cui Costantino protbisce a i Giudei d'inquietare, ficcome faceano, coloro, i quali abbandonavano la lor religione, per abbracciar la Criftiana; minacciando anche il fuoco a chi in avvenire ardiffe di moleftarli i ficcome ancora diverse pene a chi passasse alla Religione Giudaica. Se poi crediamo qui al Cardinale Baronio, nell' Anno presente tenuto su

Se 410.

ma ellendo a noi venuta cotal notizia da i foli Atti di San Silveltro, (c) Pagua che oggisti son riconosciuti (c) da ogni Erudito per apocrifi, cade Crit. Baron, ancora a terra quel Concilio, perché fondato sopra imposture, e Natalis A. contenente cose troppo inverisimili.

un Concilio di fettantacinque Vefcovi in Roma da Papa Silveftro;

Anno di Cristo cccxvi. Indizione IV.

di SILVESTRO Papa 3.

di Costantino Imperadore 10.

di LICINIO Imperadore 10.

Confoli ( SABINO, e RUFINO.

EGULTO'ad essere Prefetto de Roma Vettio Rufino, forse non diverso dal Console sudderto, fino al di 4. d'Agosto, in cui quella dignità fu conferita ad Ovinio Gallicano. Le Leggi del Codice Teodofiano, benché alcune abbiano la Data fallata, piire ci fan vedere Costantino Augusto nella Gallia ne' Mesi di Maggio e d' Agosto, essendo egli passato colà da Roma. La prima d'esse Leggi(d), data in Roma ifelia, fervi a non pochi di una mirabil quiete, perchè vien quivi decretato, che chiunque si trovasse da gran longi tempor, tempo in pacifico possesso di beni una volta spertanti al demanio Prascription del Principe, ed acquistant o per donazione o per altra via legitima, ne resterebbe per sempre padrone. Nell'Affrica si osservava un abuso, cioè che per debiti con particolari, o col Fisco, le Donne onorate erano per forza tirate fuori delle lor case. Costantino fortopena di rigorofi fupplici e della vita stessa, proibì tal vessazione. E perciocché egli di giorno in giorno facea maggiormente comparire la fua venerazione alla Religion Cristiana, per conducre soa-

(d) Cod. Theodof.

vemente e fenza forza all'amor d'effa i fuoi Sudditi: nell' Anno prefente con una Legge indirizzata (a) a Protegene Vescovo, pro- (a) 64/2babilmente di Serdica, permife ad ognuno di dar la libertà a i suoi matali de Schiavi nella Chiefa alla prefenza del Popolo Criftiano, de Vefco Elifamo vi , n de' Preti . Quetle Manomiffioni fi faccano in addietto davanti a i Mugutran civili con melte formalità e varie d'fficultà laddove da li innanzi costo puca fanca il farle, e balluva per indennità de Liberti Criftiani un atteffaro de facri Miniftri della Chiefa. Fu poi confermata quella Legge da Collantino, e da suoi Succesfori con altri Editti. Non offante la dichiarazione del Concilio d'Arles , e la precedente di un Romano , tenuto fotto Melchiade Papa , ne quali fu affoluto Ceciliano Vescovo di Carragine, e condennatà come iniqui acculatori i Donatilli, imperversavano tuttavia quegli Scifmatici , e etufci loro d'impetrar da Coffantino un nuovo Giudizio. Partitoti dalle Gallie, dove mai più non ritorno, e venuto a Milano l' Augusto Regnance , (6) quivi al Concessoro suo nel Mese in). Sono d'Ottobre is presentarono Ceciliano, e le parti contrarie. Volle lo fteffo imperadore con carità e patienza alcoliar tutti , ed elami- 🚜 nar tutto ; e di nuovo la fentenza tiusci f vorevole a. Ceciliano " con reftar nordimeno più che mai offinati galava effati fuoi, e continuar pofcia lo Scifma per p u d'un Secolo nelle Chiefe dell'Affrica. Se dicono il vero le Leggi, da Milaro, passo Critantino nella Pannonia e Dacia nuova , veggendofi una Legge da loi data rel di 4. di Dicembre in Serdica, india 22 ita ad Otraviano Conte di Spagna in cui prdina , che i potenti , rei d'avere usurpato le Donne , i Servi , o i beni altrui , o pur colpevoli d'altro delitto , faranno giudicati fecondo le Leggi, ordinario da i Governatori de Luoghi, fenza permettere loro appellazione al Prefetto di Roma, escriza bisogno di scriverne ali Imperadore. Dovea effere necessaria questa ieverstà, per frenze gli abuti di coloro, che per la tontananza del- (c) dest la Corre, e pel vantaggio dell'appellazione, fi facevano lecito M 4 Cotutto ciò, che loro piaceva. Ne si dee tacere, che stando esso lm- (4 Zalana peradore in Arles della Gallia nel Mefe d'Agotto , Fauffa fua Mo- Ex reg 10. glie a lui pariori un Figliuoto nel di 7. di quel Mefe : Aurelio Vir- (\*) 706tore (c) il chi ma Copini uno juniore. Zofimo (d) secondo l'edi- 4, Engre, zion del Silburgio gli da il nome di Coffanzo. Il Tillemont (e) ha (!) 1960 efaminata tal controvertia, ed inclina a crederlo Coffantino junio. Acces 1 fatta da Air go Siciano o legge Cofaneno, ed Eufebio (f), e l' famo Anonimo Valutiano (, ) decidino quella lite con dire, che Lofen-par den Tomo II.

nes juntere fu creato Cafare, ficcome vedremo nell' Anno feguente ; e Zolimo confella , che quello Celare era nato qualche tempo prima in Arles. Fu egli polcia Imperadore,

> Anno di CRISTO CCCXVII. Indizione v. di Silvestro Papa 4. di COSTANTINO Imperadore 11. di LICINIO Imperadore 17.

Confoli ( OVINIO GALLICANO, . BASSO.

TO ROBABILMENTE il fecondo Confole fi nominà Settim's Beffo , il quale secondo il Catalogo del Cuspiniano, e Bucherio. nel di 15. di Maggio cominciò ad efercitar la carica di Preferto di (e) Valento Roma. Quanto a Gallicano, il Valelio pretende (a), ch' egli folfetto di Roma. Ma in quelli tempi noi troviamo lovente unita al Consolato essa Prefettura. L' Anomino Valessino, e Zossino es sas sapere, che mentre Costantino. Augusto era in Serdica, o sia Sardica . Città della nuova Dacia , correndo l' Anno Decimo del suo Imperio, trattò con Licinio Imperador d'Oriente, per creare coacordemente. Cefare i loro Figuiuoli . A Coffantino Minervina fua prima Moglie avea partorito. Crisso forse prima dell' Anno 300. A questo Principe, allorché su giunto all'età capace di Lettere, die-(b) Raffi le do il Padre per Maestro (b) il celebre Lattanzio Firmiano, acciocche gl' infegnatie la Lingua Latina, l' Eloquenza, ed intieme la vera Pietà co i documenti della Religione Cristiana. Ne profittò si

morte. Era parimente nato a Costantino Augusto da Faulta, da presente sua Moglie, Costanuno juntore nell'Anno precedente. Pertanto amendue furono decorati nel prefente della Dignità Cefarea. (c) 13000 Abbianto da Libanio (c), che usò Coltantino di formar la Corte a cadaun de' suoi Fighuoli, e di dar laco il comando di un' Armata, (4) Course ma con tenerli nondimeno sempre al suo lato, assa ichè la verde lo-tari, lasor ro età non li facesse sidrucciolare. Crispo nelle licrizioni (1), e-(c) Medaghe (c) ii trova ch (BIL) Fire Valero Grabo Crifpo, e il giovane Coltantino Fare Cirelo Coltano juniore. Anche l'Imperador Licinio avea un Figliublo , c'he poetava il nome pater-

Giovinetto, e noi presto il vedremo cominciarii a segnalare nol mestier della guerra, e dur grande espectizion di sè stello; ma si belle speranze svanirono poi, siccome dirento, coll' infausta sua entrato folamente nel Mese ventesimo di sua età: il che se è vero, l'accase entrato folamente nel Mese ventesimo di sua età: il che se è vero, l'accase venghiamo a conoscere, che un altro Figliuolo di Licinio, già atto all'armi, e da noi veduto alla battaglia di Cibala, dovea essere premorto al Padre. Ora anche a quelto Licinio fanciullo su conferta d'accordo de i Padri Augusti la Dignità Cesarea. Dimorò in tutto quest' Anno, o nella maggiot parte almeno, l'Imperador Costantino nella Dacia novella, nella Pannonia, e in altri luoghi dell' silirico, come costa dalle sue Leggi (b), e da gli Autori suddetti, (b) Gallo di modo che si può credere fallo in due d'esse, che si dicono date fredus se in Roma nel Marzo e nel Luglio, se pure appartengano all' Anno de Thados, presente. In quelle parti si trovava ancora la Moglie di Costantino Fausta Augusta, che diede alla luce nel di 13. d'Agosto un Fi- (c) Instan, gliuoso, a cui su posto il nome di Costanzo. Fu anch' egli a suo tem-dionymento la posto il posto il più rinomato de' fuoi Figli, non so se valusano, più per gli suoi vizi (c), ovvero per le sue Virtà.

Anno di CRISTO CCCXVIII. Indizione VI, di SILVESTRO Papa 5. di COSTANTINO Imperadore 12. di LICINIO Imperadore 12.

Confoli Public Valerio Liciniano Licinio Augusto per la quinta volta, Flavio Giulio Crispo Cesare.

Ontinuo' ad esercitare anche per quest' Anno la carica di Presetto di Roma Setumio Basso (d); ma perch'egli su ob-(d) Custiblizato a portarsi alla Corte di Costantino, probabilmente soggior-sienai Banante anche allora nell'Illirico, Giulio Cassio dal di 13. di Luglio viazza sino al di 13. d'Agosto sostenne le sue veci in quell'Ulizio, finchè ritornato esso Basso ne rigisto l'esercizio. Nulla di rilevante intorno a Costantino Augusto ci somministra in quest' Anno la Storia, se non che troviamo tuttavia esso Augusto nell'Illirico, e particolarmente in Sirmio, (e) dove son date due sue Leggi. Intanto, (e) Gostassiccome abbiamo da Eusebio (f), sotto questo pussimo Augusto (f) Instanto sogni di più il lor numero, ed alzardosi per tutto il Romano Impe samini con contro Chiese, e suntuosi Templi al vero Iddio. Somministrava il buon Principe, come costa da i suoi Rescritti, a i Vescovi dell'erario Mm 2 pro-

proprio l'occorrente danaro per le fabbriche, e per altre spese pertinenti al culto divino, esentava in oltre i sacri Ministri della Chiesa di Dio dalle gravezze imposte a i Secolari. E quantunque Licinio Augusto i i Oriente professaffe come prima il culto de gl'Idoli,
pure più per paura di Gostantino, che per proprio genio, non inquietava punto i Fede i, i quali ne passi di sua giurissizione abbondavano anche più, che in altri luoghi. Tuttavia Sozomeno è

(a) Sozome di parere (a), che Licinio in qualche tempo si mostrasse seguace,

sais la costa
che da un passo d'Eusebio (b), siccome osservo il Padre Pagi (c).

sais la costa
pua consta
che da un passo d'Eusebio (b), siccome osservo il Padre Pagi (c).

sais la costa
ci, ch'egli o non mai ben rinunziò alla supersizion de' Gentili, o
pure, dappoichè nella battaglia di Cibala restò sconsitto da Costantino, la ripiglio come prima, ed in quella credenza terminò poi i
suoi giorni.

Anno di CRISTO CCCXIX. Indizione VII. di SILVESTRO Papa 6. di COSTANTINO Imperadore 13. di LICINIO Imperadore 13.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUS-To per la quinta volta. Valerio Liciniano Licinio Cesare.

Calende di Settembre, nel qual giorno soccedette a lui in quella carica Valerio Missino Bossilio, il qui le seguitò ad esercitarla anche per gli tre surlegaenti Anni, siccome Dignita, che non avea tempo sisso, e dipendeva dil solo volere dei Principe. Nel catalogo del Cuspinia io, chiamato anche del Bucherio, egli si trova ne' sussegniti Anni appellato solamente Valerio Massimo, e vari reseritti di Costantino compariscono indirizzati a Massimo Presento di Roma: che per quel solo cognome era egli più comunemente conosciuto. Il soggiorno dell' Augusto Cost intino era tuttavia nell' librico, che abbracciava allora anche la Pannonia e la Dacia nuova, ciò apparendo da varie sue Leggi. I motivi di sermarsi in quelle contrade, prive delle delizie dell' Italia e della Gallia, possiam credere, che sossero l'amore verso un paese stato Patria sua, ma più il bisogno di vegliare a gui andamenti de' Sarmati e d'

e d'altre Nazione barbariche , sempre ansanti de bottinar nelle Provincie Romane . Fors' anche era inforta guerra con loro . Sembra in oltre verstimile, ch'egh attendesse a fortificar quelle Città per effere all'ordine, giacche correva tospetto, che Licinio Augusto suo Cognato macchinasse un di guerra contra di lui. Ma quivi stando non lasciava di promuovere il buon governo di Roma. e dell'Italia, spezialmente accordendo a levarne i discreni e gli abafi introdotti fotto i Principi cartivi , e per allabort daperietto La pietà , l'umanità e la pace . Melte favie Leggi da lui qubblicate in quest'Anno fi trovano raccolte dal Gototredo (a), e dal Re- (a) Gonfolindo (6). Di due d'effe (c) 'te nel di i di Febbraio, e is di dei Chia. Maggio, raccog jamo, ch' egli comincio a metter freno alle imposture de gli Aruspici , ed altri Indovini della credula Gentilità , (6) Article acciocche con vane (peranze non ingannaffero chi luro prestava te- (2) 1 7 de , comandando, che non poteffero entrare in cafa alcuna partico- 🖫 🖝 🙉 📥 lare per efercitativi il lor mestiere, ma che loro unicamente sosse sono permello il farlo nel Templi e Luoghi pubblici . Zohmo (d) hero (d. zarani nemico di Coltantino presende , chi egli folamente dopo la morte la impiredi Crifipo e di Fausta prendesse avversione a quella ruzza di turbi, de quan is fosse ben servito in addictro , con avergli predetto ess più hate l'avvenire. Retta la di lui afferzione (mentira dalle fuddette fue Leggi, fe agendati, che il taggio Augusto avea gia seoperta la vanita di quell'Arte, e la contava tra le superffizioni. Troppo lungi mi conducrebbe il ragionamento, ie voleffi qui rammentar tutte le l'aggie ordinazioni da lui fatte fopra altri l'oggetta in benefizio del Pubblico , e riguardanti i Servi , gli Accufatori , le Pasquinate, il mantenimento delle strade, vari Arresici, gli Sponfali , e così difcorrendo . Trovanti ancora alcune Leggi da lui date in Aquisect nel Giugno e Lugho di quell Aims i tegilo ch' egli venne " no alle parre d' Italia , le par non tono fanare , come diro , quelle Date. Ma che andalle anche a Roma, qualche Legge fembea indicarlo, contuttocio fi può tener per fermo, che tieno fcorrette quehe Date. Parlas poco fa di guerra co i Sarmati i ed in (e) Parlas fatti crede il Padre Pagi (e), che in queil Anno effa avesse principio, e continualle ne i tre leguenti, ma fenza aver noi notizia ficura del tempo , anti potendofi credere ciò non vero per quel che offerveremo andando mnanzi.

Anno di CRISTO CCCXX Indizione VIII. di SILVESTRO Papa 7. di Costantino Imperadore 14. di L'ICINIO Imperadore 14.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUS-FLAVIO VALERIO COSTANTINO juniore

S EGULTO' Valerio Massimo ad effere Presento di Rema, e se-guitò l'Augusto Costantino a dimotar nella Dacia, Pannonia, e Melia, e folamente nell'Aprile venne ad Aquileia del che cl. Colle The ghi, a riferva di quell' Aquiera, il cui nome vien da me cittànio della l'allato. In vigor d'esse culi rassend d'anne de l'esse culi rassend de l'esse culi rassend d'anne d'anne de l'esse culi rassend d'anne de l'esse culi rassend d'anne d fallato. In vigor d'esse egli raffreno il rigore de i ricchi creditori, che facilmente s'impadronivano de i beni de poveri lor debitori, volendo che fossero rilasciati que beni, qualura il debito venille pagato in contanti. Altrove da noi fu fatta menzione della Legga (b) L mus Papia (6), e de i regolamenti di Augusto, contra chi non prende-Cod Thereof va Moglie, ellendove pene per questi tale, siccome all'incontro privilegi per chi s'ammogliava, e tutto ciò a fine di procreat fgliuoli, de quali scarseggiava la Repubblica, correndo biseguidi gente per le guerre. Ma perciocché questa Legge era contranad-la Verginità e Continenza, Virtà lodate dal Vangelo: Costanino intento a favorir la Religion Cristiana, levò via le pene intimate (c) 🚟 🖈 contro chiunque non era maritato (c), lafciando folamente i privalegi accordati dalla Legge Papia a chi avea de Figliuoli. Per al-(d) Ambre tro Santo Ambrolio foshene (d), che i paesi, dove erano più Ver-France, L. J. lati de gli altri. Offervasi ancora, che nell'Anno presente sece Coftantino niplendere l'animo fuo mifericordiolo nell'ordinare, che i Debitori del Fisco non sieno posti nelle prigioni segrete, riferbate a i foli rei di delitti, ne fieno flagellati, ne fortoposti ad altri suppliza, inventati dall'insolenza e caudeltà de' Giudica, ma che sieno detenuti in prigioni alla larga, dove ognun possa vederh. La dissolutezza poi de' costumi, e lo sprezzo dell' onestà era una confeguenza della falfa Religion de' Gentili. Ne abbiam più volte toccata qualche cofa. Costantino prese a correggere alcuno di que-

gli eccelii. Al ratto delle Vergini, divenuto oramai male familiare in Roma, provvide egli con affai rigorofe pene, ftendendole anche alle stesse fanciulle, che voile prive dell'eredità paterna e materna , ancorché fembraffero rapite per forza , parendo a lui difficile , che non fossero almen colpevoli d'aver avuta poca cura e precauzione nella cultodia di un teloro, che lor dovea effere così caro. Provvide in parte ancora alla libidine delle Donne, che abbandonavano il loro onore a gli Schiavi, (a) con intimar la pena della mor- (a) Lanica re ad esse, e l'essere bruciati vivi ad essi Schiavi, con escludere i 4 lor Figurol, da og u successione e D.g sità. E finqui il Paganesimo que fe for. avea lenza alcun divieto permello alle perfone maritate il tener delle Concubine. Lo proibi Costantino (b), come abuso troppo con- (b) ind. de trario alle Leggi, e all' onestà del Matrimonio. Fu egli nondime- conserno il primo, che accordaffe a i Figli naturali qualche luogo nell' Godic. Infaeredità del Padre. Ebbe parimente cura il buon Imperadore de' prigioni acculati di qualche delitto , ordinando , che i processi criminali colla maggior diligenza fi terminalfero ; e che gli accufati fossere detenuti in luoghi comodi ed ariosi, sopra tutto durante il giorno. Mile anche la pena di morte a i guardiani, ed altri minultri delle carceri, che maltrattaffero i prigionieri o per cavarne del danaro, o perchène aveffero ricevuto da i lor nemici, minacciando nello stesso tempo l'indignazione sua az Magistrati, che non h puniffero. Con tutta ragion poi fi crede, che a quest' Anno apparteoga la vittoria riportata da Crispo Cesare contra de Popoli Trasrenani, di cui parla Nazario (c) all'Anno seguente. Altra (c) Neger. particolarita non ne sappiamo, se non che questo giovinetto Prin- in Panagot. cipe fu alle mam con loro , li vinfe , e supplichevoli gli ammife al- (d) Mediek. la pace. Qualche Medaglia (d) cel rappresenta vincitor de gli Manga. Alamanni. Abbiamo ancora de Éusebio (e), che circa qui sti tem-Impirato.
pi Licinio Imperador d'Oriente comincio a scoprire il suo mal ani- in Chrosion. mo contra de' Cristiani, perchè li cacciò tutti dalla fua Corte.

Anno

## Annali d'Italia. 280

Anno di Cristo cccxxi. Indizione ix di SILVESTRO Papa 8. di Costantino Imperadore 15. di LICINIO Imperadore 15.

FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE per la feconda volta,
FLAVIO VALERIO COSTANTINO juniore CESARE per la feconda.

ALERIO Massimo continuò tuttavia nella Prefettura di Roma. e Costantino Augusto seguitò a dimorar nell'Illirico, come (1) Golde s'ha dalle suc Leggs (a), date in Strmio, Viminacio, e Serdica. fred Chor. Una fola si offerva data in Aquileia. Ma il far faltare sì sovente Code The Castanana dalla Pannonia e Dacia ad Aquileia, niù di una volta ha Costantino dalla Pannonia e Dacia ad Aquileia, più di una volta ha somministrato motivo a me di sospettare, che la Data di quelle possa appartenere non ad Aquileia Città d'Italia, ma bersi ad Aquai, o pure Aguis. Luogo della Mena fuperiore, deve probabilmente l'Imperadore andava a bagnarit. Trovait appunto nell'Anno 325. (b) L & una Legge (b) data in quel Luogo. L Anno fu questo, in cui Na-God. Theod. zario, chiamato infigne Oratore da Eufebio (c), e lodato anche (c) Esfetua da Aufomo, recitó un Panegirico, che tutravia abbiamo, in lode in Chance de Costantino Imperadore, in occasione de Vota Quinquennali fatti nel di primo di Marzo per la falute di Crispo e di Cottantino pniore Cefari, i quali entravano neli Anno Quinto della Dignità Cesarea. Verisimilmente su ello recitato in Roma, mentre essi Cefari, e l'Augusto lor Padre erano hen lontani di là, argomentandoù dal vedere fui fine un defidento dell'Oratore, che Roma poffa oramai godere la confolazion di mirare il fuo Principe, e i fuoi (d) N : Figlicolt. Raccoglie Nazario (d) in poche parole nella peroraziole pero di la continuo al Popolo Romano e al resto dell'
limperio con dire, che i Barbari al Reno erano stati respinti dalle Gallie, e ne'loro stessi paeti aveano provato il filo delle spade Romane. Che la Nazion de' Perbani, la più potente, che fesse allera di p., la Romana, facea premura, per illar amica di Collantino ; ne fi trovava Nazion si feroce e barbara, che non temesse od amaffe un Imperadore di tanto fenno e valore. Che per tutte le Cit-

> tà dell'Imperio fi reneva buona giuffizia, fi godeva un'invidiabil pace ed abbondanza di viveri. Che le Città mitabilmente veniva-

по

no ornate di nuove fabbriche, ed alcune di effe parcano interamente rinovate. Che milite Leggi pubblicate da Costantino tendevano turte a riformar i collumi, e a reprimere i vizj. Che le fontlicherie, le calumnie, le cabbale non aveano più lurgo nel Firo, volendo egli , che con femplicità fi amministratle la Giuffizia. Che le onefte Donne erano in freuro, ed onorato il matrimonio, col nonfoffenre gli adulter) e i concubinati. Finalmente che ognuno fi godeva in pace il suo, senza paura di soperchierie dalla parte de' prepotenti, o concustioni da queila del Fisco. Altrettanto s'ha da Optaziano (a) nel Panegirico di Collantino, con aggiugner egli, (a) Operache quelto buon Principe, per quanto poteva, addulciva il rigor confessor delle Legge, e quantunque anche le fue follero ben regurofe, pure apre pour egli con gran facilità accordava il perdono a i colpevoli. Abbiamo ----poi dal suddetto Nazario ( b ), che il giovinettu Critpo Celare, do- ( ) Major. po efferfi acquillato non poco credito nella guerra contra de gli Pangra je Alamanni, venne nel furore di un rigorolo verno, cior ne primi Men dell'Anno corrente, a ritrovar il Padre Augusto, tutravia

foggiornante nell'Illitico.

In quelle parti appunto noi offerviamo pubblicate da lui molte. Leggi (c., e maffimamente in Sirmio. In una di effe (d) data in (c) Gene-Serdica nel di 27. di Febbraio, egli remperò l'ulato rigore delle Cod Thredel. confileazioni per delitti, ordinando, che rettaffe efente dalle grif- (4 / 2/4fe del Fisco tutto quel , che i delinquesti prima de los misfatti a- 💯 💯 💯 vellero donato alle Mogli, a i Figliuoli, e ad altre perione, non cod the effendo di dovere, che chi non avea avuta parte ne delitti, l'avefse nella pena. Comando in oltre, che i Ministri del Fisco nella memoria de bem conficati notaffero fempre, fe il replavea de Fighuolt, ed avendone, se loro avea fatra qualche donazione, con difegno, come fi può credere, di tar loro qualche grazia a proporzione del loro bilegno. V'ha un'altra Legge fua (e), in cui con- (e)/ 1409a. cede licenza di contultar gli Aruspici , o ila gl'indovini della su- pari, did. perflizione Pagana il che fece dubitare il Cardinale Baronio (1), (1) e il Gorofiedi (g), che Costantino in questi tempi retrocedesse dal- in Annale. la Religione Crithana, per aderire alla falla de Genrili. Ma fic- (g) Godofo. come lo stesso Getotredo, Giovanni Morino, il Padre Pagi, e il di di Siani Relando, hanno offervato, altro non fece quel grande Augusto, Clorus. che permettere all'imputtunita de i Romani il continuare nel loro abulo di prestar fede a quelle imposture, perche troppo si lagnavano di non poter prevedere i mali avvenire per guardarfene, come stoltamente si figuravano di raccogliere dalle viscere delle be-Tomo II. Nα

flie sagrificate. E che in effetto più che mai steffe Costantino forte nell'amore e nella profession della Fede di Cristo, si rocca con mano in raflettere ad alcune Leggi da lui date in questo medelimo Anno in favore della stella fanta Religione. Nel di 7, di Marzo (a) t Onne ordino (a), che nel giorno di Domenica cell'affero tutti gli atti delriferva di quelle dell'agricoltura , in cui v'ha de'giorni , che il lavorare è di grande importanza. Con altra fua Legge, la qual fu pubblicata in Cagliari nel di 3. di Lugho, ii vede (4) proibito in range effo di di Domenica a i Giusdicenti il far procesti , ed altri atti Giudiciali , riferbando folamente il poter dare in effo giorno nelle Chiese la libertà a gli Schiavi, e il firne Rogito, trattandos in ciò di (e) Eife un atto di Carità Crittiana. Anche Eutebio (c) fa menzione di que-The Cont tha Legge, dicendo aver deliderato il pullimo Imperadore, che ogruno impiegalle quel fanto giorno in orazioni al vero Dio, comèegli faceva con tutta la fua Cafa. Concedeva anche vacanta a i foldati Criftiani in tutto quel di , acciocché andaffero alle Chiefe. (d) t salar all offerire a Dio le for preghiere. In oltre con Legge (d) indiritzata al Popolo Romano, e pubblicara nel di 3, di Lugho decreiò lecito ad ugnuno di lasciar ne tellamenti que beni , che volcilero alla Chiefa Cattolica , e che quette ultime volontà fortiffero il 10ro effecto. Or veggali, se Coltantino si fuste punto alienato dalla già abbracciata Religione di Gesù Crifto. Trovati poi una Legge (c), la cui data è del di 22, di Giugno in Aquileia ( se pur non fu, come diffi, Aquis nella Melia ) nella quale egli ordina di punt feveramente chiunque impiega la Magia contro la vita e pudicipa altrui, lafciando poi la liberra di valerii di rimedi fuperifizioni per guarre le malattie, o per confervare i beni della terra, o per altri uti , che non recavano nocumento a chichellia. Anche per quelta licenza potrebbe taluno tare un reato al buon Coltantino , quiti ch'egli non fapette riprovate dalla Legge fanta de Cristiani quelle benché non nocive superstizioni. Ma ne pur Costantino approvava quell'abufo, folamente lo permetteva a i Pagam, come pur lafeiava lor fare i fagrifizi a i lor falfi Dit. Non ii puo dire , quanto foffero in voga preffo i Gentili, gli Amuleti, e i rim⇔ di superstratosi, inventati da gli impostori per la guarigion de mali , per iscoprir l'avvenire , e per altri loro bisogni . Il saggio Principe, che non volea ne principi irritar troppo, e muovere a fe-

> dizioni l'immenfa moltitudine de Pagant, con opprimere le loro benché scroeche usanze, permetteva loro quelle stoltezze, grac-

Cod. Thred.

chè di là una proveniva verun danno al Pubblico, benchè sa da credere, chegli fe ne rideise, e le deteffaise ancora in fuo cuore.

Anno di Cristo cccxxii. Indizione x.

di Silvestro Papa 9.

di Costantino Imperadore 16.

di LICINIO Imperadore 16.

Confols PETRONIO PROBLANO, ed ANICIO GIULIANO.

E'suddetti Consoli si truova un beil Elogio fra gli Epigrammi di Simmaco. La Prefettura di Roma per quello. Anno ancora fu amministrara da Valerio Massimo. Quanto all Imperador Cultantino noi il troviam ruttavia di foggiorno nell'llarico, cio apparendo dalle fue Leggi (a), date in Sirmio, e Sabaria. E nell' (a) Grate Anno presente appunto postiam credere, che succedesse la guerra fine Chia viva da lui fatta co i Sarmati, di cui parla Zofimo (6). Il Padre Pate all'Anno precedente, e potrebbe effere cominciata allora. Il non (c) Made face Nazario nel Panegirico, recitato l'Anno avanti, mensione al mota Nacuna di tal guerra, allai motivo ci porge di tenerla inforta dopo il mine. di primo di Marzo di effo Anno, e probabilmente terminata nel Imponio. presente, come han creduto il Gotofredo (4), e il Tillemont (4). cogliere da Optaziano Panegirista (/), il quale afferisce, che i Sar- (\*) 1746 mati uniti a i Carpi, e Geti, appellati poi Goti, furono più volte feonfitti da Coftantino a Campona , a Margo , e a Bononia Città ful Esperies. Danubio Erano que Barbari, per relazion di Zofimo, venuti all' (1) Optaaffedio di una Città di qua dal Danubio col loro Re Raufimodo, figurandoli di poterla elpugnare con facilità , perchè era bensì la par- 👫 🧸 🤒 te inferiore delle mura di pietra viva, ma la luperiore di legno. A questa attaccarono esti il suoco, e diedero poi l'assatto. Dentro v'era una buona guarnigione, che con dardi e fassi seppe far gagharda difefa, tanto che loro fopraggiunfe alle spalle Cottantino, che maltifimi ne uccife, e più ne fece progioni. Il refto fi falvò colla fuga di là dai Danubio coll'aiuto delle barche tenute da effi. in pronto. Rinf irzatofi dipoi Rautimodo con altra gente medicava. di tornar addoffo a i Romani, quando l'ardito. Cottantino, valicato il Danubio , all'improvvifo arrivo lero addoffo vicino ad una collina piena di bofchi, e ne fece grande strage, restandovi fra gli

altri uccifo lo stesso Re Rausimodo. Assaissimi furono i prigionieri. e il refto di que'barbari, deposte l'armi, dimandò quartière, sic-

che con gran moltirudine di prigioni il vittoriolo Augusto se ne torno di qua del Danubio, e distribut per varie Città quella barbara (a) De-Con gente, dando loro (econdo il costume de i terrem da coltivare (a). Restano varie Medaglie (6), che attestano la suddetta vittoria, spertanti più verisimilmente all'Anno presente, che al precedente. Truovati ancora fatta menzione da li innanzi nel Codice Teodotiano de'Giuochi Sarmatici, i quali possiam conghietturare istituiti in memoria di quella gloriofa vittoria. Si facevano essi sui fine di Novembre e principio di Dicembre, come s'ha da un Calendario dell'Hervagio. Mandò in quest'Anno l'Augusto Costantino a Roma Crispo Cesare suo Figlinolo con Elena Avola sua, e in riguardo loro volle rallegrar il Popolo Romano, con far grazia a tutti i rei di vari delitti, a riferva del veleno, omicidio, ed adulterio. Così intende quella Legge (c) il Gotofredo, Legge nondimeno oscura, perche vi sta solamente scritto propier Crispi, adque

(c) L is de indulgen. CHARA Cod. Theo-Helena partum: il che diede molto da pensare al Cardinal Baro-(d) Bann, mo (d). Conghierturo il Tillemont (e) con altri, che qui fi parin Annalia lasse del parto d'un Elena Moglie di Crispo; ma di questo maritaggio niun vestigio abbiam nella Storia. Però esto Gotofredo in vece di (c) Tillemoat Me-Partum legge Paratum, o Apparatum, con interpretare l'andata morres des di Crispo, e d'Elena sua Nonna all'Augusta Città. In quest'Anno ancora, ficcome nel feguente, pubblico Costantino Leggi favore-

Numia.

Anno di Cristo cccxxiii. Indizione xi. di Silvestro Papa 10. di Costantino Imperadore 17. di LICINIO Imperadore 17.

voli a chi de gli Schiavi pretendeva d'effere stato messo in libera,

qualor questa gir fosse messa in dubbio.

Confoli Acilio Severo, e Vettio Rupino.

[TN] Iferizione dal Doni, e da me (f) data alla luce, fu posta a Gato Vettio Coffinio Rufino, Prefetto di Roma, e Pro-**Е**трі. 949. confole dell'Acaia, che fembra veramente spettante al secondo 473-Confole di quest'Anno, avendo in fatti Vetuo Rufino esercitata la Prefettura Urbana nell'Anno 315, e non trovandofene altro di questo nome, ornato di quella Dignità. Per più Anni avea Vileno

Maj-

Maffine tenurals modelina Carica; ma nel prefente a lui fu fu-Rituito in esta. Luceno o ha Lucno Vermo nel 6113, di Setrembre , come s' ha ancora dall'antico Caralogo del Cuípiniano (a). Una (4) Cata Legge de Cottantino Augusto, dara nel Gennaso, o Febbraio di para della Macedonia. Il motivo , per cui egli 6 folfe portato colà, l'abbiamo da Zolimo (\*), ciuè per fabbricar quivi un porto, ellendo (b). 🕪 🛶 ne dianai priva quella Città . Abbiamo poi una fua Legge (c) da-(c) 1 4 4 ta in Sirmio nel di 25, di Maggio. Gli fu riferita una vellazione re- I nillero a i Sagrifia della loca lufte con energia una venazione re- Todas Cal. millero a i Signifizi delle loro luftrazioni, azione incompatibile colla parità della Religione di Crifto. Perciò ordisò effo Auguflo, che chiunque del baffo Popolo faceffe loro violenza in materia di Religione , fosse sonoramente bastonato , è gli altri di condizione più alta follero condennati a pene pecuniarie. Fu poi quelto un Anno memorando per le imprese bellicose dell'Imperador, suddetto. Avyeane, the i Goti ( 4) nell. Anno prefente ( fe put non fu nel pre- (4) 4---y-cedente ) avendo offervata poca guardia nella Tracia e-nella Mefia inferiore. Provincie (petranti a Licinio Augusto, fecero colà una grande meurisone, faccheggiando, e menando in ischiavira una gran moltitudine di gente, l'offero cofforo paffati anche nelle terre dipendenti da Cottantino, o pur temendo egli, che vi paffaffero, nè veggendo egli provviñone al bifogno dalla parte di Licinio, mofse l'armi sue contres di que Birbari da Tesfalonica, e con tal empito giunte loro addoffo, ch'ebbero per grazia il poter impetrar da lui la pace colla reflituzion de prigioni. Due Leggi e) da lui date ful (e) la como fine di Aprile, dove parla delle scorrerie de Barbari , e de faccheggi fam gliari a quelle Nazioni, con importe fra l'altre cofe gra min. vissime pene a chiunque tenesse mano alie loro violenze e bott m., També han fatto credere, che ne'primi Meli dell'Anno corrente succedesse questa barbarica irruzione. Ma perciocche Custantino o andasfe ad affalir cuftoro nella giurisdizion di Licinio, o pur v'entraffe. per neceffità d'infeguirli. Licinio in vece di ringraziarlo pel benefizio fatto a' Sudditi fuoi , con liberarli dall' opprettion de' Gott , ne fece un'amara querela , come fe Coffantino avelle violati i patti , ed efercitata una prepotenza nel paefe non fuo . Fece quanto pote Coltantino per giuthificar l'azione fua , e moftrar indifereta que lamenti. A nulla giovarono le Lettere e deputazioni. Licimo non ammettendo feufe, più che mai parlava alto col Cognato Augusto, di maniera che Costantino perduta la pazienza, alzòanch'

anch' egli la tella , e non facendo frutto le minaccie, venne la fi-

ne a guerra aperta con elfo Licinio.

Ena già affai tempo, che si conoscevano rastreddati gli animà di queiti due Auguiti e Cognati. Licino, se crediamo all'Apo-(a) Asian stata Giuliano (a), era odiato da Dio e da gli nomini per l'abbo ne capati danza ed enormità de' suoi vizi. Imperocche per attestato d' Ense-(6) mices bio (6), e di Aurelio Vittore (1), la brutalità fua nella libidine di L'arava dietro la derestazione d'ognuno, perché non era ficura l'one-And the state of persona alcuna o vergine o maritata dalle di lui violenze a Contam à ne battando a lui di (vergirgnar dal fuo canto le Famiglie più No-(c) dentes bilt permetteva anche a i tuot Cortigiani di faziar, come vole-Bian in a vano, le lor voglie impure fenza risperto alcuno alle case più riguardevoli. Di tutto cio è da credere, che fosse ben mat contento l'Augustio Costantino, da che a lui avea concedura Costanza sua Sorella in Moglie. Superiore nulladimeno alla di lui sfrenata Libidine era l'Avarizia, febbre fua oltre modo cocente. Da quefta provenne un' infinità di mali, perché per adunar danari, s'inventava-200 ogni di nuovi pretefti, e gran disavventura fi riputava allota l' effere facoltofo, perché non mancavano mai acculatori e delitti da gaffigare, cioè da spogliar gli innocenti de loro beni. Non mancavano già aggravi reali e perfonali a i Popoli ¿ ma Licinio fapea far ben crefcere questa gravofa mercatantia, coll'inventar nuovi efilmi , e far trovare più campi, duve non grano, e far rifufcitare chi da gran tempo più non fi contava tra i vivi. Seppe anche trovar la fua avarizia delle infolite gravezze per cavar da i testamenn e da i maritaggi groffe somme di danaro. È pure con tutto il seo fucciar continuamente il fangue de'fuoi Popoli, ed ammaffar refoer, il bello era, che rutto di egli fi lagnava d'effere poverissimo e miserabile, come in fatti son tutti gli avara, i quali non godono quel che hanno, e muoiono fol di voglia di quel che non hanno . Offervavati oltre a cio in lui un efectabile crudeltà, col non volere che alcuno affittelle a i prigioni fotto pena d'effere cacciato nello médéfine carcers, e proibendo l'aver compatitone d'effi, e il fommunificar da mangiare a chi fi moziva di fame, facendo con ciò diventar un delirto le opere della mifericordia. Si un Principe tale fosse amato da Suddin tuoi, non occi tre, chi io lo ricordi a a Let-

tori. Tutto il rovofoto era l'Augusto Custantino, di modo che Eu(d) Esso sebio (d). Scrittore, che fioriva in questi tempi, ebbe a dire,
in File tori che l'Imperio Romano diviso allora tra questi due Principi parea
sur 15. timile al di e alla notte. La parte di Cuttantino, cioè l'Occidente,

COM

compariva un bel giorno fereno; ma l'Oriente, dominato da Li-

emio, fi poteva affatto affamigliar alla notte.

Ma ció, che maggiormente a Costantino riusci dispiacevole, e da non fofferire nell'indegno fuo Cognato Licimo, fu la perfecunione da lui moffa contra de Criftiani, il numero de quali nelle Provincie dell'Afia e dell'Egitto di gran lunga a proporzione fuperava quei dell'Occidente. Già dicemmo, ch'egli cacciò di fua Corte chiunque professava la Religione Cristiana. Ordinò poscia, che i Vescovi non poreffero celebrar Concilio alcuno, che il Popolo Criftiano non poreffe raccoglierfi nelle Chiefe per fare le fue divozioni, ma che loro fosse lecito solamente a Cielo aperto perché si figurava, che le luro prazioni avessero per iscopo la falute e felicità di Costantino, e non già la sua, e che tramaffero sempre delle congiure contra di lui. Fece in oltre caffare chiunque de foldan non l'agrificava a gl'Idoli ; cacciò in efilio i Nobili profeffanti la Legge di Cristo; e patio in fine a minacciar la morte a chiunque abbracciaffe quefta fanta Religione (1) Ma perciocché la pau (1) Esfit. ra, ch' egh aveva di Costantino, il riteneva dal muovere una pub- in Factioblica perfecuzione contra de Crittiani , prefe a farla il più cauta- 🚙 . 6 costarono la vita a molti innocenti Vescovi, e l'atterramento di non poche Chiese in Amasia, ed in altre Città, senza volere riflettere all'infaulto, fine di tanti fuoi Predeceffori , perfecutori della Chiefa di Dio . Tutto quello non poteva fe non dispiacere al piiffimo Cottantino, perche contrario a gli Editti concordemente pubblicati in favore della Religione. Criffiana , ed infieme a i patri della Pace flipulata dopo la barraglia di Cibala , e tanto più che ciò: parea fatto per far dispetto ad ello Augusto , professore e protettore di questa Religione. Perciò a questi dissupori aggiunto l'altro, che di fopra accennai della guerra co i Goti, fi venne ail'armi, ed ognun de gli Augusti gran preparamento fece per terra e per mare. Zohmo (6) minutamente descrive la Florta allestita da Licinso confiferte in trecento cinquanta Galee, raccolte dall' Egitto, Femicia , Cipro , Bitinia , ed altri Luoghi , e in quali cento cinquanra mila fanti , e quindici mila cavalli cavati dalla Frigia e Cappadocia. Costantino all'incontro uni ducento grossi Legni, due mila altri da cariço , e cento venti mila pedoni , con circa dieci mila cavalle. Che nei di lai efercito fi contaffero miltiffani Goti aufiliary, lo abbiamo da Giordino (c). Venne Licinio a pultarfi ad Andrino 😭 🌬 noli con tutte le fue forze . Coftantino anch'egh marció da Tefsa- ac lonelonica a quella volta colle fue , menando feco non già de Maghi, Indovini , ed altri fimili ciurmatori , come facea Licinio , ma de à fanti Vescovi , e Ministri della Chiesa , perche delle orazioni luco più che mui avea allora bifi gno , e in quette più che nelle armi metteva la fua fidanza. Per lo contrano fi rideva Licinio a tutto parto della divozione di Costantino, e de suoi Cheritti, e perché a lui i suoi falsi Aruspici e Sacerdori promettevano senza fallo vittorie, tutto altero e coraggiolo il dispole alla pugna. Ma prima fece di molti fagrifizi in un facro bofco a i fuoi ldoli, e tenne un ragionamento a fuoi Cortigiani, proponendo, che fi vedrebbe ora, chi avelle più forza, o tanti antichi fuoi. Dii, o pute il nuovo e ver-

STETTERO qualche di le due Armate, a vista , ma l'eparate dal

gegnofo Dio di Costantino .

fiume Ebro nella Tracia. Cottantino impaziente di venir alle mani, finfe di voler gittare un ponte ad un paffo fittetto, con prepa-(a) Zome raz gran copia di materiali (a), ma un di condotta feco parte dell' un guado dianzi adocchiato in quel Fiume. Paíso egh arditamente con foli dodici cavalieri , ed immantenente fi fcaglio contro i primi delle guardie nemiche ivi efittenti, che shilordite per l'impenfato affalto, parte reflarono trucidate, parte diedero allegambe. Ebbe cen cio comodo la di lui Armata, di paffar tutta di là dal Faime, e in quello stesso giorno, come sembra indicare lo Storico Zofimo, o pure in altro di, egli è fuor di dubbio, che si venne dipoi ad una giornata campale. Secondo il Calendario del Buche-(b) # rio (b), nel di 3, di Lugho accadde quel memorabil e fanguinolo me de Cyd. conflitto, in cui il legisale dato a 1 foldati dalla parte di Coffanti-(e) Eufe. no fu Dio Salvator noftro ( ), e coll'atuto d'effo il pio Augusto riportò in fine una fegnalata vittoria. Ci afficura Eulebio d'aver inteso dalla bocca del medenmo imperadore, che cinquanta delle fue Guardie, tutti Criftiani farono feelti per portare l'infegna del-

la Croce fanta per mezzo l'efercito fuo , è che dovungue compariva questa sacra bandiera, rettavano sbaragliati i nemici. Trentaquattro mila persone rimasero estante sul campo, la maggior parte di quei di Licimo, e molti con arrenderfi falvarono le vite. Lo fteffo Costantino che si cacciò anch'egli nella milch a , ne riporto una

heve ferita. Verso la sera surono presi gli alloggiamenti nemici, e nel di feguente essendosi trovati p à branchi di feldati fuggiti di Licinio qua e la spirti, parte volontariamente venne als'ubbidien-

za di Cottantino, e parte oftinata fu mella a filo di spada . Racco-

mandatofi alle gambe d'un poderofo destriero suggi Licinio a Bilanzio, e qui vi fi afforzò per l'oftenere un affedio, (a) confidato (pe- (a) Amojos gialmente nella Flotta fua, comandata da Abanto, o fia da Aman- " do , Ufiziale di molta sperienza e valure. Ma lento non su il vit- La lagragio turiolo Costantino ad inleguire co suoi il suggitivo nemico, e ad imprendere l'affedio di Bifantio. Conofcendo poi l'impossibilità di riufeir nell'imprefa, finche l'Armata navale di Licinio manteneffe la comunicazion dell'Alia con quella Cirrà , ordino a Crispo Cefare fuo Figliuolo di far vela colla fua Flotta, per venire a nuova battaglia in mare. Trovaronfi a fronte le due Armate navali pello Stretto di Gallipoli, quella di Licinio era composta di ducento navi , e i Capitani di Collantino ne icelfero folamente ottanta delle meglio corredate e più forti. Derideva Abanto General di Licinto il poco numero de' Legni nemici, e fi credeva d'ingoiarli coltanto superiore de suoi, ma alle pruove si trovò ingannato. Con ordine procedevano quei di Coltantino alla pugna, fenza ordine gli altri , e la moltitudine di tante navi non fervi loro, fe non d'imbroglio, perchè uttandofi nel fito stretto l'una con l'altra, cagion fu che multe d'esse co i soldati e marinari perissero. La norte separò la zuffa. Fatto poi giorno penfava Abanto di venire al fecondo combattimento, quando levatoli un vento furiolo ipinfe la di lui Florra con tal empito ne' faffi e lidi dell' Afia, che perirono cento e trenta delle fue navi , e circa cinque mila de' fuoi foldati , combattendo in questa maniera. Dio contra di chi era nemico del suo nome ( b ). Se ne fuggi Abanto , e lafció aperto il varco alla Flot- (b) Eight. ta di Coltantino, se voleva inoltrarsi, e passare anch' esta ad affe. Mille Ecdiar Bifanzio per mare.

Ma Licinio ravvitato il pericolo, colle migliori fue milizie e co i tefors fi ritiro, e ando a piantarfi in Calcedonia dell' Afia, con isperanza di rimettere in piedi una nuova Armata, e di trovar in after inconter più propizia la forte. Aveva egli stando in Bifanzio, secondo l' Anonimo del Valesio, dichiarato Cesare (c) Martiniano (c) Assay. Soprintendente a tutti gli Ufiziali della fua Corte, per valerfi di mi auc questo campione a ripirar le sue perdite. Zosimo (d), el'altro puer a E-Vittore (e) scrivono, che tal determinazione fu da lui presa, dap- pune. potchè si su ritirato a Calcedonia. Abbiamo Medaglie (f), dove (d) Zafani il troviamo appellato Marco Martiniano, e decorato non solamente (c) film de del titolo di Cesare, ma anche d'Augusto il che discordando da gli Cesare. antichi Storici, ci puo tar giustamente dubitar d'impostura in (1) Model. quelle Medaghe; gracche (convien pure ripeterlo) non fono man- tapana.

Tomo II.

Mr. S. C. HE.

cati ne' due ultimi Secoli fabbricatori d'Iscrizioni e Medaglie, rivolti a far mercato della cutiolità de gli Eruditi . Fu spedito Mactiniano a Lamplaco, per impedir il pallaggio della Flotta di Coftantino : ma l'affennato e prode Augusto in vece di valersi delle mava groffe da carico, fi fervi di alcune centinaia di barchette, ed empiutele di soldatesche, selicemente le sece passar lo Stretto, e andó a sbarcar nella Bitima circa trenta miglia lungi da Calcedonia. dove foggiornava Licinio. Benche Costantino delle tanto tempo al Cognato da ravvedersi e da chiedere pace, egli non si era saputo finqui umiliare ; perchè tante volte ingannato da i fuoi falti Du e Sacerdori, pure cercava de 1 nuovi. Dii, che gli recaffero ajuto : laddove Costantino non d'altro si fidava, che della protezione del vero Dio , e a lui continuamente ricorreva con preghiere. Contui-(a) Enfil se toció fi raccoglie da Eufebio (a), che qualche trattato e concordia. mula la la fegui tra loro, ma non uncera dalla parte di Licinio, il quale cerco in quelta maniera di addormentar Coftantino, per unite intanto una poderofa Armara. Non futono occulti i di lui difegni, e fi venne a scoprire, ch'egli da tutte le Nazioni barbare cercava soccorfi, ed in fatti ottenne un groffo rinforzo da i Goti: il perchè Costantino determino di schiacciar la testa, se poteva, a questo ferpente , con venire ad una nuova battaglia , fe pur non fu lo iteffo Licinio il primo a volerla , ficcome rifulta da Eufebio . Abbiamo da Zofimo (b), che nell' Armata di Licinio fi contavano cento trenta mila combattenti, avendo egli richiamato. Martiniano de Lampfaco colle milizie inviate colà. Con quanta gente procedite a quel fatto d'armi Costantino, nol s'appiamo. Si venne alle maru. Licinio facea, portar fra le schiere le statue de' suoi falsi Dii , per incoraggire i fuoi. Le infégne di Costantino colla Croce quelle erano, che promettevano ficura vittoria a lui, e così fu. 5' atel Ampe frontarono le Armate a Crisopoli (c) in poca dittanza da Calcedonia nel di 18, di Settembre , andò in rotta ben, prefto quella di Lisn zam. a. cinio, e rale strage ne fu fatta, che Zosimo (d) giunse ad aprir ben la bocca, con dire , effervi periti cento mila de fuoi. Ma più scuro tarà l'attenersi all'Anonimo del Valesio, che mette folamen-

> fi tirò dietro la prefa di Bifanzio , e poi di Calcedonia . RITIBOSSI Licinio con que pochi, che pore raunare, a Nicomedia , ma incalzato dall'armi virtoriofe di Coftantino , e fenza dimora affediato in quella Città, altro feampo non ebbe, che d'inviat fupplichevole Coflanţa fua Moglie al Fratello Coftantino. Andô

te venticinque mila (lefi morti ful campo). Quelta infigne vittoria

eIJa.

effa, ed ottenne falva la vita al Conforte. Venne pofcia il medefimo Licimo nel campo a'piedi di Coffantino , in cui mano rimife la Porpora Impersale, riconobbe lui per suo Signore ed Imperadore, ed umilmente dimando perdono delle cofe pallate. Coltantino il tenne feco a tavola, poicia il mando come in luogo di relegazione a Teffelomea, effendon, per quanto serive Zonmo, obbligato con giuramento alla Sorella di confervarghi la vita. Per conto di Martiniana Cefare, Autelio Vittore (a), e Zolimo (1) ferivono, (a) Andre che per nedine di Coffantino dalle Guardie fu immediaramente ta- Policia di Egliato a pezzi. L'Anonimo Valefiano vuol, che per allora gli fof- (h) se lascrata la vita, ma questa dopo qualche tempo tolta gir su nel- Lasquid la Cappadocia. Così il giovane Licino, Nipote di Coffantino, perche Figituolo di Coftanza fua Sorella, e di pochi anni di eta, fe crediamo a Teofane (c), resto spogliato della Porpora, a del titolo di Cefare, ma dopo tre anni, ficcome vedremo, anch'egli fu (c) Theuccifo. Alcune Medaglie preflo il Du Cange (d) ed altri, cel rap. 2 presentano Cefare anche dipor, ma della legitimità d'esse noi non (e) de Conhamo bastevolmente ucuri, e certo poco verifimile fi scorge, che pitalen. a lui fosse lasciato un titolo di tanto decoro. Che a molti ancoga de Ministri ed Ufrarali di Licinio, principali in addietro perfeeurori de Criftiani, foffe recifo il capo, non dimentico di dirlo Eufeluo (e). Per tali vittorie in pochiffimo tempo tutte le Provincie (e) and Romane dell Oriente coll'Egitto vennero all'ubbidienza di Coftan- in Fascastino, con che l'antico Romano Imperio dopo tante divisioni e va 🚈 🚾 🌬 cende fi vide totalmente riunito forto la fignoria di un folo Augu-No. E tutto cio nell'Anno presente 323, giacche non pare susti-Rente l'opinione del Pagi (f), ene vuol commenta in quello, e (f) Paper terminata nell'Anno feguente la guerra fuddesta. Che i Popoli dell' Guillett. Oriente, liberati dal pelante giogo di Licinio, fi rallegraffero di tal mutazione, e che anche i Pagani Romani giubilaffero al mirar faldate tante piaghe del loro Imperio, fi puo facilmente immaginare. Ma non e già facile I esprimere l'incredibil allegrezza de gl' innumerabili Crittiani, sparti per tutte le Terre dello Imperio, in vedere vittorioli la Croce di fanti fuoi nemici, e divenuto padrone di si vasta Monarchia un adoratore della medesima. Ne già rardo Coltantino a liberar dade carceri, a richiamar dall'effio e da i metalli, e a rimettere iu possesso de i lor beni, tanti d'essi Crifliance, che aveano provata la perfecusión de Licinio. Ed a coloro, che per effere leguaci di Critto, era flato tolto il cingolo miljgare, fu permello il rientrar, le volevano, nell'onore della militia. Oo 1 18-

h a High

Intorno a questi tempi venne a mettersi sotto la protezione dell'Augusto Costantino, Ormisda Figlio primogenito di Ormisda II. (a) Zofoso Re della Persia. Zosimo (a) è quello, che ci ha conservati gli avfuo padre i Grandi non gli fecero quell'onore, che era dovuto ad un Principe ereditario, il giovane si lasciò scappar di bocca, che se arrivava alla Corona, voleva far loro provare la forte di Marfia. Non intefero que Magnati allora, che volesse cio dire: ma informati dipoi da un Perliano, frato nella Frigia, fignificar ció. che sarebbono scorticati vivi, se la legazono al dito. Venuro dunque a morte il Re suo Padre, quando Ormisda si pensava di succedergli, (coppiò la congiura de Grandi, che lui preso confinarono in un Cattello, con crear poscia Re Sapore, suo Fratello minore. Questi, se vogliam credere ad Agaria (6), non era peran-(b) Azethiar che nato; ma perché la Regina si trovava incinta, e i Magi predicevano, che nascerebbe un maschio, i Persiani misero la Tiara, o sia la Corona, sul ventre della Madre, che in fatti partori un Fanciullo. Ma dopo qualche tempo l'industriosa Moglie d'Otmisda trovò la maniera di liberarlo, inviandogli per mezzo d'un fidato Eunuco un groffo pelce, nel cui ventre trava nafcofa una lima, e facendogli sapere di mangiarne, allorché niun fosse presente, e di valerii del ventre di quel pesce. Nello stesso tempo inviò gean copia di vivande e di vini a i guardiani delle carceri, i quali abborracchiati ben bene, ne rimalero tutti ubbriachi. Allora il prigioniere Ormisda, aperto il pesce, e trovata la lima, segò i ceppi, e per mezzo de balordi cultodi ufcì fuori, e si rifugio nell'Armenia. Quivi fu ben ricevuto da quel Re suo amico, e con una feorta inviato a. Coffantino, che l'accolfe con onore, e trattollo-(c) Zonerer sempre da par suo colla Moglie, a lui, secondo Zonara (c), simundata da 1 Pertiani. Ma Collantino niun altro impegno volle mai (d) some prendere in favore di lui. Attetta Ammiano (d), che in molta me 44 et. confiderazione fu ello Ormisda anche fotto Coftanzo Augulto per la fua faviezza. Allorche effo Coftanzo nell'Anno di Critto 356. fu a Roma, in offervare la mirabil Piazza di Traiano e la funtuosa statua a cavallo del medetimo Augusto, diste ad Ormisda, di voler fare per se un somigliante cavallo. Gli rispose Ormisda. S'gnore, fate prima una stalla uguale a questa, se potete, acciocche ve sha bene il Cavallo, che pensare de sare. Intertogato ancora

del fuo fentimento intorno alla grandiofità e alle mirabili cote di Roma, rispose: folamente effergii piacuno ( v'ha chi crede, che

Paguer in

Critic. Bar

dicesse dispiactuto ) d'aver imparato, che anche in Roma gli uomini morivano. Benchè ci sieno delle dispute sta gli Eruditi (a) in- (a) Goidotorno al tempo, in cui Costanzo, secondo Figliuolo di Costantino fieduri.
Augusto e di Fausta, su creato Cesare dal Padre: pure sembra opinione più ricevuta il credere, che in quest' Anno nel di 8. di NoTillemont,
vembre sosse allu conferita quella Dignità (b). Era egli in età di (b) Idacina
sei o seste anni, perchè nato nell'Agosto dell' Anno 317.

La Fastic.
Chronic.
Altannisi-

Anno di Cristo coexxiv. Indizione XII. di Silvestro Papa II. di Costantino Imperadore 18.

Confoli FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE per la terza volta,
FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE
per la terza.

P REFETTO di Roma nel Catalogo del Cuspiniano, o sia del Bucherio, continuò ad essere delle di fia Lucrio Valeno Venno. Secondo l'afferzione d'Idacio (c), che (c) 142.002 mette in un anno la totale sconsitta di Licinio, e nel seguente la ibidem. ni lui morte, dovrebbe Licinio, coerentemente a quanto s' é detto di sopra, essere giunto nel presente al fine de' suoi giorni. Il Pagi (d), che pretefe atterrato Licinio folamente nell'Anno corren- (d) Pagins te, differisce la di lui morte al seguente. Eusebio (e) dopo aver in ed hune detto, che Costanzo su creazo Celera ( el che anche de esta Dades de seguente). detto, che Costanzo su creato Celare ( il che anche da esso Padre Pagi vien riferito all' Anno 323.) seguita a narrar la morte d'es- (e) Eufit. so Licinio. Quello intanto, che non cade in controversia, si è, in Chronic. che mentre Licinio inviato a soggiornare in Testalonica, dove si può credere, che godesse libertà e buon trattamento, quivi per ordine di Costantino su strangolato. Non solamente Zosimo (f), (s) Zosimu. ed Eutropio (g), Autori Pagani, ma anche Eusebio nella sua Cro- 12 c 28. nica ( se pur non è San Girolamo Traduttore della medesima ) chia- (s) Entrep. ramente dicono, che Costantino in torgii la vita, mancò alla promessa e al giuramento da lui fatro a Costanza sua Soreila, e di lui Moghe, di lasciarlo in vita. E Zosmo, Autore per altro di umore alterato contro tutte le azioni di quello invitto Principe, aggiugne, che non era in lui cosa insolità il violar la parola e i giu- (h) Eusek. ramenti. Eusebio (h) nella Vita d'ess. Costautino, altro non dice, in Vit. Confe non che Licinio dal Configlio di guerra fugiadicato degno di non 149, 48.

(a) Asseym pub vivere . E l' Anommo Valeliano (a) pare , che feriva , avere l' l'oldati in un tumulto dimandata la di lui morte, e che vi acconfentiffe Costantino per tema, ch'egli imitando Massimiano Erculio. un qualche di ripigliaffe la Porpura. Quel folo, che può fembrar (b) Jeon più veriumile, fi e il dufi da Socrate ( b ), ch'egh toine fu dal Mon-

du , perche foliecitava i Barbari in suo favore. Qualche movimento d'effi in quetti tempi probabilmente fece folpettare , che avelle origi ie da i fegreti impulti di Licinio, e pero piombo fopra di lui la feutenza di morte, azrivando anch'egli per giufto giudizio de Dio al fine di tanti altri persecution della santa ed innocente Religione di Crifto. Furono percio caffati i Decreti ed altri Aiti di Laciaio, fatti durante la di lui tirannia. Poche fon le Leggi di Coftan-

tino fotto l' Anno prefente, e queffe cel fanno vedere in Sirmio, e Teffalonica. Ne apparenza alcuna ci e , ch'egh veniffe a Roma , (c) donc come s'avviso il Cardinal Baronio (c), il quale racconta faccedudend de to in quella gran Città i. Battefimo d'effo Augusto, la funtuola Donazione, che fi pretende da lui fatta alla Chiefa Romana, la Lepra del medetimo, con altri affai strepitosi avvenimenti. Niuno v'ha oggi de Leiterati , che non conofca effere tai fatti invenzioni favolofe de Secoli posteriori, ne io mi fermero punto ad lesporne la faisst, perché superfluo sarebbe il dirne di più. Quel sì, che può appartenere ail Anno prefente, fi è la premura del puffimo Costantino, per suffocare la già inforta Eresia d. Ario, contraria alla Divinità del Signor Gesù-Crifto : Gran tumulto per questa bollera in Egitto, e ne paefi circonvicini, ed Alellandro Velcovo fanto fi Alefandria avea già feomunicato l'offinato Erefiarea. Maraviglia è , che Costantino solamente Catecumeno allora nella Fede di Critto , dopo aver vedute le diffentioni de Crithani neli Affrica per la perulanza de Donatific, fenza poterle acquerare , trovando inatoun anche più fiero Scifma per cagion di Ario , non li frandalizzalle, e formafle cattiva opinion del Criftiani. Ma il faggio Augusto benrifictiendo), questi non estere mali o difetti della Religione in se fantifima, ma benii de mortaii, troppo etpoth ai turor delle paffioni, e fentendofi ben-radicato neulamore di effa Religione , concept anzi un selo grande per ilmorzar quell'incendio. Percio da Nicimedia (ped) un (un tedel. Deputato ad Aleffandria , che fi crede effere stato Osio intigne Vesc ivo di Cordova, per meitere la pace fra 🗛 lessandro ed Ario. Belassima è la Lettera da lui scritta in questa occatione, e rapportata da Eufebio Cefamente, le non che egli 6 moitra in effa poco conofcente della controverna de' Cattolici con Ano ,

Ario , perché probabilmente mal informato da Eusebio. Vescovo di Nicomedia, gran potettore del medefimo Ario, e Iommo imbroghone, il quale s'era non offante i fuoi demeriti introdotto forte nella Corte dell'Imperadore. Venuta dipoi una fincera informazione del fatto, scrisse egli un'altra Lettera piena di zelo contra dell' Erefiarca. Ma indarno la scriffe. Chiantosi dipoi, che non v' era mezzo per mestere in dovere l'orgoglioso Ario, perche affishizo, e fomentato da vari Valcovi fuoi partigiani, non pote lo zelannssimo Principe ritener le lagrime, e ricorse poi al ripiego di far celebrar per quetta caufa nell' Anno-feguente il tamofo Concilio di Nicea, di cui parleremo. Credono ii Baronio (a), e il Tille-(a) Aissa mont (4), the in questi tempi avvenifie cio, the racconta San Gio- And E.d. vanni Grifoftomo detto da San Flaviano a Teodosio Augusto. Cioè ...... Mr. che avendo i furioli Ariani in Egitto (coperto l'Augusto Costantino 🕬 🦇 contrario all'empia loro opinione, sfogarono la loro rabbia contra delle de lui Statue , stregiandole con una pioggia di falfate . Saputo che l'ebbe , non se ne altero panto il magnazimo imperadore ; e perche i suoi Cortigiani pur l'istigavano a farne vendetta, si mise la mano al volto, e taltatoselo forridendo poi dille, che non si sentiva ferita alcuna il che fece ammu'olir gli adulatori Configlieri.

BFNCHE pot , per quanto ho detto , poche Leggi n riconoleano date nell'Anno presente da Costantino, pure Eusebio (c) fi sten- (c) Esfa. de a raccontar varie nobilifisme di lui azioni, e Coffituzioni fatte, in tont dapposche colla caduta di Lacinio egli ebbe uniti gl'Imperi d'Occi- lan Ma dente e d'Oriente, tutte in favore del Pubblico, e deila proteffa Ente t' p. ta da lui Religione di Crifto. Molte furono le provvisioni da lui 🤲 🥕 faite per rimeitere la felicità nelle conquiftate Provincie dell Orienre e dell Egitto, diffondendo spezialmente le rugiade della sua munificenza sopra que Popoli, coranto in addicito estenuari daile estorhoni di Licinio, di modo che a tutti parve di rinalcere da morte a vita, e fembrava loro un miracolo tanta mutazione di cofe. Ma quello, a che maggiormente si applico il prifrimo Imperadore, su di favorire i Cristiani, e di dilatare la loro Religione, scorgendo provvenuto dalla fantità e verità di ella il confeguimento di tante. fue vittorie, e l'abbaffamento di qualfivoglia Perfecutore della medefima. Leggesi preff. Eusebio l'ampio Editto da lui pubblicato per gli Czitham in addierro opprefit, e per la reftituzion delle Chiese e de cloro bens. Poscia per promuovere la Cristiana Religione, diede foon altre Leggi di gran forza contra de Proteifori del Paga- (4) Adm netimo (d), con efortar ognuno, ma fenza forzare alcuno, ad ab-t a di en

brac-

bracciar il culto del vero Dio. Cominciò ad inviar nelle Provincie Governatori per lo più Cristiani, o se pur Gentili, loro era vietato di facrificare, e di far alcun'altra azione d'Idolatria, affinche le persone tuttavia dedite a gl'Idoli si disavvezzassero dal prestar loro onore e fede. Ordino, che si ristabilissero le Chiese già abbattute, che se ne fabbricassero dell'altre e più magnifiche, sperando di veder un di tutti i suoi sudditi adoratori di Gesu Cristo, e volle, che l'erario suo succombesse a tutte le occorrenti spese. Abbiamo in oltre un Editto, composto da lui stesso in Latino, e tradotro in Greco da Eufebio, in cui deplorando la cecità de fuoi Predecessors nell'adurare i salsi Dir, esorta in forma paretica tutti i Sudditi suoi a riconoscere e venerare Iddio Creatore del Mondo, norando, che già in qualche paese erano trati aboliti gl'Idoli, ed interamente cellato il facrilego lor culto: del che fommo piacere egli fentiva : Proibi ancora le imposture de gli Aruspici , e d'altri. Indovini della fetta Gentile , meritando beni più tede Eufebio , Sto-(a) Zome tico contemporaneo, che Zosimo (a) Gentile, vivuto quasi un Se-🏄 🚁 🤃 🤧 colo dopo , il quale spaccia Costantino , come turtavia attaccato a quegl' ingannatori, e come feguace delle fuperitizioni Pagane. Che questo zelantistimo Imperadore giugnesse anche a far serrare i Templi, e spezzare gl'Idols in molti paeti, l'abbiamo dal suddetto (b) Exist. Eulebro (b); ma di questo tornerà occasion di parlare; perciocchè l'il l'ant non nel solo Anno presente, ma in altri susseguenti andò sempre più crescendo lo zelo di questo insigne Augusto, per isbarbicare 🖪 gramigna del Pagani : cofa nondimeno da lui efeguita con defitezza, affinché non nafceffero fedizioni, e chiunque voleva ridurfi alla vera Religione, spontaneamente, e non per forza, lo facesse.

> Anno di CRISTO CCCXXV. Indizione XIII. di Silvestro Papa 12. di Costantino Imperadore 19.

Confoli ( PAOLINO, e GIULIANO.

TNTORNO a i Nomi di questi due Consoli molta disputa è sta-(c) Parin. I ta fra gli Eruditi (c), ma fenza che si possa conchiudere cosa De-Carre alcuna; e pero non ho so voluto esporre se non l'ultimo loto sicuro Cognome, per cui erano comunemente conofciuti. Non e in-Tilkwest. vertfimile, che amendue fossero della Famiglia Anicia. Dal di 4. di Gennaio probabilmente fino al di 13. di Novembre dell'Anno

feguente , la Prefertura de Roma fu efercitata da Acidio Severo ( e ) . (1) . C., Famoliffimo riufet por l'Anno pretente per la celebrazione del 14 ero Concilio di Nicea, primo de Cincli Generali, dive interie : James nero trecento e diecipito Velcovi, da quali concordemente fulminati furono gli anatemi contra dell' offinato. Ario , e della fua peffilente Erelia. Non le può dire abbailanza, quanto sfavillaffe l'acdore dell'ortimo Augusto Costantina per la purità della dottrina della Chiefa di Dio, e per l'unione deua meuri i l'egli fu , che promoffe quella non mai veduta in addierro memorabi' affemblea da Prelati , fecondato in cio anche dalle premure del finto Pontefice. Silveffro. Affiffe egli medefimo a queil a iguita ra manta, ed ebbeparre a rutto ció , che vi fi tece , ma con far lempre ammirare la fua umiltà, e un gran rispetto a i Vescovi, riconosciuti da lui per Giudici di ta i controverhe. Di più non ne dico so, perche intorno a quefto e da confultare la Storia. E clesiathica. Terminato poi il Concibo, ancorché Eufebio Velcovo di Nicomedia, el Teognide. Vescovo di Nicea godessero dianzi non poco della grazia sua , pure perché non s'acquetavano alle decitioni factulante del medefimo Concilio , e continuavano a foftenere l'empietà d'Ario , li mandò in etilio. Per tanti capi farà fempre in benediaione ne la Cr flianttà la memoria di Coffantino il Grande, ma agli (pezialmente percagione di questo impi riantissimo Conculio si merito una part colarvenerazione prefo tutti i Cattelica. Bafta leggere le Storie di Eufebio, e di Socrate, e gii Atri del Concilio fuddetto, per e incicere , qual toffe in tale cocatione il tervore di quetto gran Principe nel culto e nell'amore della fanta Religione di Crifto. E pero rorno a dire , effere una marcia bugia quella di Zotimo (+) , Scrittore 🎮 🚈 Pagano, il quale circa cento anni dipor tiori, allurche teriffe, che Cotlantino anche dopo la caduta di Licinio continuo a feguitar icculto de Gentili, e a valerti de gli Arutpici & Indovini dei Paganetimo, con abbracciar il Cristimetimo folamente dopo la morie, del Figho e della Mi glie. Da troppe prove fi vede fmentito un ral raccunto, ne occorre fermarli a confutarlo. Gli spettaculi de' Gladiatori finqui erano flati le delizie del Popolo Romano, anti-di tutti i Popela del Romano Imperio, benche dapertutto non fitaceffero. perehe cottavano, troppo. Al micare quegl intami combattenti, che l'un l'altro fer vano o scannavano solamente per vile interesse .. grubilavano gli Spetratori, applaudendo sura destre zza ed agilità de gli uni, fenza punto compationare il fangue e la morte de gli altes. Ora Ci ftantano illuminato da i documenti della Legge di Cri-Zome II.

## 198 ANNALI D'ITALIA?

 Ito, ravvifara la deformità e barbarie di que' Giuochi, pieno di giu-(a) / 1 de sto zelo con suo Editto (a), mentre dimorava in Berito nel di primo di Ottobre, li vietò da li innanzi fotto rigorofe pene. Prefese il Gatofredo, che quella Legge fosse solamente locale, nè si stendojisa . desse per tutto il Romano Imperio; e non per altro, se non perchè fatto i Successori di Costantino s'incontranone più ne meno gli Spet-(b) The racoli de' Gladiatori (b). Credo io d' avere abbattanza dimoffrato Norm the madimimente coll' autorità di Eufebio, che veramente fu univer-"Hi in fine fule quel divieto di Costantino, ancorche i di lui Figliuoli non sapessero poi sostenerlo: ranto erano impazziti i Pagant dietro a que' barbarici e sanguinari Ginochi. All' Anno presente ancora appartie-(c) I ' de ne un' altra Legge (c) di Costantino, data nel di 17. d' Aprile intorno alle Ufure. Erano queste a dismisura cresciute, perché secon-Theodef do le Leggi Romane non era proibito il cavar frutto dai prestiti. e percio abbondavano allora i Prestatori. Secondo l'opinione del Gotofredo, Costantino riduste per conto de i danari prestati il frut to al dodici per cento, cioè a pagare l' uno per cento ogni Mese, e per quel che riguarda i naturali prestati, come farebbe il grano; permile, che il frutto d' ogni anno uguagliasse il capitale. Le Leggi del Vangelo corressero dipoi si fatte Uture, o ne moderaronol' csorbitanza con lodevoli provvisioni. Possono vedersi nel Codice Teodoliano altre Leggi del medefimo Augulto, tutte correttici de gli abufi d'allora, o pure refirmoni della di lui munificenza verfo le Chiefe, e verso le Vergini sacre, e le povere Vedove, alle quale affeg to un'annua preffatione di grano. Nobiliffimo del pari fu un fuo Editto, per cui fi mostrò pronto ad ascoltare e ricevere le querele ed accuse d'ognuno, purchè affishite da buone prove, contra di tutti gli Ufiziali di Corie, Gavernatori delle Provincie, ed altri pubblici Ministri, che si abasassero del loro Unzio, promettendo di punir le loro ingiustizie e frodi, edi premiar chiunque gli scoprisse questi traditori della giustizia 🛊 nemici del pubblico e privato bene.

Anno di CRISTO CCCXXVI. Indizione XIV. di SILVESTRO Papa 13. di COSTANTINO Imperadore 20.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la fettima volta,
FLAVIO GIULIO COSTANZO CESARE.

NTRO' nella Prefettura di Roma Ancio Giuliano nel di 13 di Novembre (a) in luogo di Acilio Severo, e in quella ca- (a) Anches nea continuo egli per gli due feguenti Anni. Un grande stregio di Odi. pati nell'Anno prefente la riputazione di Coltantino per quelle pattioni ed inganni, da quali non va efente quati mai alcuno de Potentati, perchè vomini anch'essi, come gli altri, ed uomini, che hanno men freno de gli altri. Prima nondimeno di palefar quefto fuo trafcorfo, convien dire, che il vittoriofo Imperadore determinò in quett' Anno di palfare dopo tanto tempo di Iontananza a Roma, lecondo tutte le apparenze per celebrar ivi i Vicennali del fuo Augustale Imperio con più folennità. Di Febbraio noi il troviamo (6) in Eraclea di Tracia, nel Marzo in Sirmio di Pannonia, e (6) Contenell'Aprile in Aquileia. Ci compartice nel principio di Luglio in fredit. Ced. Milano, e nel di 8. di Luglio in Roma, dove abbiamo da Idacio (c), Thirtif ch' egli celebro l'anno ventelimo del fuo Imperio Auguttale, ficco- (c) lesent me nell'Anno precedente egli avea folennizzato in Nicomedia il Espa in ventelimo del Celareo. Per quel, che riferisce Zolimo (1), il Po- Grane polo Romano con una tinfonta di maledizioni e d'ingiurie i accolte, (4) Zacont non per altro, le non perchè l'empre piuli accertarono, ch' egli avea dato un calcio al culto dei loro Idoli. In fatti il folito era in quelle grandi folennità, che gl' Imperadori col Senato, efercito, el Popelo fi portaffero al Campidoglio, per far ivi del fagrafizi al Giove Capitolino, ma nulla di ciò volle fare Coffantino, e perchè fi fcaldarono alcum per l'offervanza di quel facrilego rito, non feppe ritenerii il pio Imperadore dal prorompere in parole di abborrimento e forezzo della Superifizione Pagana il che gli tirò addolfo l'odio del Senato e Popolo Romano, cottante per la maggior parte nell' Idolatria . Anzi fe crediamo al medefimo Zofimo . I effer legli restato mal foddisfatto di loro, gli fece cader in mente il pensero di formare una nuova Roma, e veramente la formo dipoi, ficcome (\*) Libre, vedremo . Si vuol nondimeno afcoltare Libanio Sofista (e), cioe un 6 ... Pр

Oratore di questo Secolo , ben più di Zofimo vicino a Costantino . all mehè afferisce, aver questo Imperadore trattato i Romani con affai dolcezza , tuttoché le lor Palquinare e parole pungenti pareffera degne di un trattamento diverso. Accadde un di, che avendo egli îteffo udita una falva d'infolentifime grida di quel Popolo in dispregio suo, dimandò a i suoi due Fratelli ( cioè probabilmento a Delmana, ed Annibaliano, o pur Costanzo ) che gli stavano apprello, cola in tal congiuntura folle da fare. L' un di elli fu di parere, the simulaffero i foldati a tagliare a pezzi que' temerari. L'altro respose, the cost avrebbono fatto i Principi cattivi, ma the i buoni doveano difirmulare, e fofferir le vane dicerie e fcappare della plebe fenza giudizio. Se ne rife in fatti Coffantino cofa, che a parer de Libamo gli acquilto l'affezion de' Romani. Anche Aurelio (a) And Vittore (a) lascio scritto, che il dolore mostrato dal Popolo Romaconofcere, ch' egli era molto amaro da essi Romani. Dopo essersi fermato in Roma Coftantino per qualche tempo, fembra fecondo-

fordes.

(6) Galage le Leggi (6), che restano, aver egli di nuovo ripigliato il cammi-Chia no alla volta della Pannonia, giacche una fua Legge di Settembre data in Spolett, un' altra d'Octobre in Milano, ed una di Dicembre in Sirmio. Vegniamo ora al paffo più de gli altri fcabrofo della Vita di

Costantino. Abbiam più volte fatta menzione di Crispo suo primogeneto, partorito a lui da Minervina fua prima Moglie, già creato Celer, giovane di grande espettazione, e che avea anche dato laggi del suo valore nella guerra co i Franchi, e con Licinio. Que-(a few to intelice Principe nell' Anno prefente (c) per ordine dello fteffo Augusto suo Padre, toko su di vita, chi dice col veleno, e chi col-(d) Zotor la sparta. Zotimo (d) pretende succeduro così funetto avvenimen-(e) Anna no Marcellino (e). Scrittore più vicino a questi tempi, assegna la mar life. ba. Città di Pola nell' libria per luogo di tal Tragedia. Perchè Coftan-\$49. De tino. Principe sì faggio e clemente, e nello iteffo tempo sì crudo Padre, giugneffe a tanta feverità, nol seppero dire di certo nè pur gli antichi Scrittori, e folamente a noi tramandarono i loro fospetti . Zofimo immagino incolpato il mifero giovane di tenere un' amieizia illecita con Fausta Augu la sua Matrigna, o per dir meglio, che Faulta, facelse calonniolamente credere al Marito d'elsere flata. tentata da questo suo Figliastro (f). Altri si figurarono, che la medefima Augusta inventaise delle cabbale, per persuadere a Co-

stantino, che il Figlio macchinasse contro la vita e lo stato del Padre (a). Certamente i più convengono in dire, che per le accuse (a). Aust della Matrigna Crispo innocente perde la vita. E ben probabile é, guant che quell'ambigiosa Donna, la qual già avea tre suoi propri Figliuoli, miralle di mal occhio il Figliattro Crispo, anteposto per cagion dell'età a i fuoi Fratelli, per timore ancora, che a lui folo potesse un di pervenire l'Impeno, e pero si studialle di sereditatlo preffo del Padre, e le riutciffe di precipitatlo. Ell'era Figliuola di un gran Cabbaliffa, cioè di Maffimiano Erculio. Probabilmente profitto anch'effa di quell'indegna Scuola. Comunque fia , la morre di questo amabil Nipote fu un coltello al cuore di Elena Madre dell'Augusto Costantino, ne potes essa darsene pace. Andò ella dipor tanto pefcando, che dovette in fine far coltare al medefimo Imperadore non men l'innocenza di Crispo, che la malvagità e calunma di Fausta sua Maringna, e vuole Filostorgio (6) che fi (6) Philescoprisse allora come l'iniqua Donna avea tradito il talamo nuziale con profittuirli a delle vili perfone. Un ficuro fegnale, che Coflantino la credeffe rea, fu l'aver egli medefimamente ordinato, che a lei folle tolta la vita, il che fi crede efeguito con farla fertare in un bagno d'acqua bollente ( c ) . Se un efectando commer- (c) 20/min zio foffe stato fatto creuere a Costantino fra la Matrigna e Crispo, Pian Side contra di amendue nello flesso tempo sarebbe caduta la pena. Perciò l'efferti differita la morte di Fauila, rende allai verifimile, che scoperre le sue trame ed iniquità ; essa arrivasse al meritato gastigo. Eutropio (d) aggiugne, che non si fermo qui l'ira di Costan- (d) Emp. tino, perch' egli apprello fece uccidere molti de' propri amici, o in Brown. suspetti, o complici de i delitti verisimilmente di Fausta.

On a questo lagrimevole avvenimento, di cui Eusebio non si attento di far parula, perché tafto troppo delicato, non volendo egli dispiacere a i Figliuoli allura regnanti di Fausta, certo è, che diede da mormorar non poco a grandi e piccioli, ed offusco non poco la gloria di Collantino, con effere giunto taluno (e) ad affo- (e giunto migliare il governo e Secolo di lui a quel di Nerone, e ienza tro- di Appliani warn chi abbia faputo foufare o guttificare la credulità foverchia, o il rigi re elleumo da lui mottrato in tal'occatione. Perció Eutropiù non ebbe difficultà di dire, che Cuffantino ne fooi primi anni merito d'effere aguaghato a apiu afigia Principi di Rama, ma che nel progress i ego pote contentarti o effere un versto tra i medioers. N in futs fte por ciù, che Zolimo (f) dopo aver narrata quella (f) Zolino Tragedia aggingne con dire, che rimordinao la colcienza an ello ca me per

Augusto per tali trascorsi, e cercando la via di rimettersi in grazia di Dio, ricorfe a i Pagani, che gli differo di non aver maniera di e-purgare i parricidi (il che Sozomeno (a) mostra esfere falso) ebbe altora ricorfo ad un Egiziano venuto, di Spagna i Cristiano, di Religione, che già s'era introdotto in Corre (vuol probabilmente dire Ono Vercovo di Cordova ) , il quale l'afficuro, che dal Battofimo del Cristiani restava cancellata qualsivoglia restà, e però Coflantino da li innanzi aderì alla Religione di Critto. Più chiaro del Sole è, che molto prima di questi tempi Cottantino s'erazivolto al Dio vero, con abbandonar gl'Idoli. Che poi per tali farti Dio permettesse, che sopra Cottantino s'affollassero da il innanzi vame (ciagure, e) che nei Figli fuoi, terminatte la fua difcendenza : (b) na- del che fembra effere pertuafo il Tillemont (b) i tuttavia meglio di 🖖 🎎 non voler entrare ne' gabinetti di Dio, perche 🚂 cifre de'fuoi fempre per altro giulti giudizi venerar fi debbono anche fenza intenderle, e mallimamente per non faper noi i vezi reati di Coltantino. (c) Enfetos Abbiamo por da Eulebio (c), e da Eutropio (d), che nell' Anno fello, in cui a Crispo rolta fu la vita, anche il giovane Licinio Figli-🚵 🊁 uolo del già Licinio Augusto , su d'ordine di Costantino ucciso, nulla avendo fervito a lui l'effere nato da Coffanza. Sorella dell'Imperadore medelimo. Qual motivo influille a furlo privar di vita 🚬 🗷 s' egli tuttavia confervasse il tatolo di Cefare, a noi rella agnoto-Può ben temersi, che anche per tale aziones' aguzzassero contra di Cottantino le l'ague di chi fra i l'aguni mirava lui di mal occhio-(e) L. L. Anno tu quetto, in cui ello Auguito con fua Legge (c) ordino. This year, che i Cherici ed altri Ecclenithici li cavaffero dalla claffe de' poverate non le ne ordinaffe te non quel numero, chi era inccedario alle Chiefe, acciocche l'efenzione da lui conceduta a i tacri Ministri del Vangelo non trafcisse dannosa al Pubblico, cioè al Corpo Seco-(f) #k ## lare. Con altra Legge (f) ancora dichiaro, che i Privilegi da lui. Marques, accordati alle persone Eccieliastiche, s'intendessero in tavore de foli Cattolici, e che ne rettaffero esclusi gli Erenci e Scismatici. Creden finalmente (g), the in quell Anno toffe to mposto il Poema in verti di Publilio Optaziano Portirio, che giunto fino a di nofin to dato alla luce dal Velfero, contenente le lodi di Costantino,

> ma formato con de gli Acroffici, e con altre di quelle ingegnofe, o per die meglio, laboriole bigattelle, che erano anche nei Secolo precedente al nottro il grande sforzo de gl'ingegni minori. Contuttocio anche tali rimatugli dell'Antichità fon da tenere in pregio sì per le cofe, che contenguno, come per farci intendere ancura si

gc-

genio di que' Secoli, ne'quali per altro fiorirono tanti Uomini grandi nelle Lettere e nella Santità. Augurando Optaziano in esso Poema i Vicennali felici a Costantino, e non men selici i Decennali a i di lui Fighuoli : perciò si crede composto quel Poema prima della morte di Crispo.

Anno di Cristo cccxxvII. Indizione xv. di Silvestro Papa 14. di Costantino Imperadore 21.

Confoli { FLAVIO VALERIO COSTANTINO, MASSIMO.

Padre Page (4) and Relation (7) Confole ho io feguitato il Padre Page (a), e il Relando (b), ma debbo ora dire, che (a) Pagine non abbiam ficurezza d'essa, ne sappiam chi egli fosse: tanto son crite. Bar. diverse le Date deile Leggi di quell' Anno, e le afferzioni de' Fa- Manden. fti . Presso alcum in vece di Costanuno si legge Costanzo . Presso (b) Reland. altri il puro fino nome e feritto fenza il titolo di Cejare, e in altri Faft. Conf. sì. Alcum il fanno Console per la prima volta, altri per la seconda, ed a tri per la q n r. Fu creduto questo Costantino dal Panvinto (1) un l'arente di Costantian Augusto. Può esfere, che un (c) Parria. di falta fa en qui lehe lice zione, che ti lga ogni dubbio. Una (d) tof (d) The ne ho to recuto, dove altra menzione non e fatta che di Fierzo Ce-Novat Tafare, e di Massimo. Per conto di quest' ultimo conghietturò il sud-sense per detto Panvinio, ch' egu non fosse diverso da Valerio Massimo Basi-314 lio gia da noi veduto Prefetto di Roma, ma ne Fasti si toleva notare il folo ultimo Cognome. Nella fteffa Prefettura fegilitò ancora in quest' Anno An cio Giuliano. Trovavasi l'Augusto Costantino, per quanto apparsíce dalle Date di varie sue Leggi ( e ), nell'(c) Gode-Anno prefente in Tellalonica, Serdica, ed Etaclea, cioè in Città! della Macedonia e Tracia. San Gigolamo, che dopo aver tradotta odiffan. in Latino la Cronica di Eufebio Cefarienfe, (f) la continuò poi fi-(f) Hompno a i suoi giorni, sa verso questi tempi menzione di Arnobio Ora-Chiento. tore Affricano. Era egli di credenza Pagano, ed infegnava a gli Scolari Rettorica . Convertito alla Religion di Ctifto , impugnò dipor la perma contro le superstizioni e folhe del Gentiletimo con que' Libri, che tuttavia abbiamo gravidi d'Erudizion Pagana, e bisognofi di Comento. Non e improbabile, che circa questi tempi Elena Madre dell'Augusto Cestantino, Donna santa, e colma di zelo

per l'abbracciata Religione di Cristo, andasse a Gerusalemme, dos ve (coprì il Sepolero del divino nostro Salvatore, e la vera Croce, su cui egli mori. Portatone l'avviso a Costantino, ordinò che si fabbricaffe ivi un infigne Tempio col titolo della Refurrezione. Altre Chiefe a perizione della pirffima Augusta egli piantò nel Monte Olivero, in Betlemme ed altri Luoghi, per unorar le memorie della Naferta e Paffion del Signore. Ma intorno a ciò è da confultare la Storia Ecclefiallica, depurata nondimeno da alcuni racconti poco fussistenti. L' Anno preciso in cui Sant' Elena fu chiamata da Dio a miglior vita, refla tuttavia ignoto o controverso. Potrebbe 🕮 -(a) Rath re, che ciò succedesse nell' Anno seguente. Eusebio (a) dopo aver ghi, deferive ancora le gloriote azioni di Pietà, di munificenza, e d'umiltà della Santa Imperadrice, e quanto amore a lei profesfaffe, e quanto onore le concedeffe il Figlio Augusto . Non folamente volle, che fois ella riconofciuta per imperadrice, e che fi batteffero Medaglie d'oro in fuo onore , ma le confert ancora una piena balta per valersi del Tesoro Imperiale in opere di Pietà. Appresso aggiugne, che essendo ella mancata di vita in età di circa ottant' anni, Coltantino fece portare il fuo corpo nella Città Regale , cioè a Roma , come comunemente vien creduto, e deporto in un magnifico Sepolero. Alm vitibili fegni diede Coffantino dell' amor fuo verfo la Madre. Imperciocché forto quett' Anno nota San (b) More Girolamo, (b) ch' egli varie falibriche alzò in onore di San Luciane una Città , a cui diede il nome della Madre , forfe tuttavia vivente, chiamandola Elenopoli. Ne parla ancora la Cronica Alef-(c) the fandrina (c). Filostorgio (d) attributice alla stessa Elena la fab-Altranera brica di quella Città, e l'intigne Tempio edificato in onore del fuddetto Martire. Abbiamo anche da Sozomeno (c), che una Città Hy di Palestina prese il nome di Elenopoli da questa Santa Imperadri-(e) Serone ce. Veggonti Itenzioni, trovanti Medaghe, che confermano il gran credito, ch'ella mentamente gode tanto in vita, che dopomorte, per le sue luminose Virtà.

figu.

Anno

Anno di CRESTO CCCXXVIII. Indizione 1. di Silvestro Papa 15. di COSTANTINO Imperadore 11.

Confol ( lanuario, e Giusto.

С 1 Інсонтял il primo Confole appellato anche Januarino. Seguito nell'Anno presente ad esercitar la Prefettura di Roma Anico Giuliano, Le poche Leggi (1), che abbiamo appartenenti (1) Botaa queil' Anno, ci fan vedere Cottantino in Nicomedia. Capitale della Birima, e poi in Oilcos, o Elcos, Luogo della Dacia, o piut 📶 🛴 tollo della Melia interiore, oggidi Bulgaria. Qui la Cronica Aleffandrina ci fa fapere, che Costantino patro più volte di là dal. Danubio, e che supra quel Fiume fece fabbricare un Ponte di pietra. Anche l'uno e l'altro. Vittore (4) atteffano la fabbrica di quello (syma- -Ponce, ne fi sa vedere, perche il Tillemont (c) la chiami affatto inverifimile. Noi (appiamo, che Costantino più di quel che si pul cassa. la credere, fu avidifimo della lode e della gloria. Ben probabile è, (e). Timch'egli non volesse effere da meno di Traiano, da cui tu fabbricato un fimil Ponte su quel Fiume Regale. Abbiamo anche Medag le gapurant (1), dove 6 mira quel Ponte col motto SALVS REIPVBLICAE (4) 444 DANVBIVS. Quelli movimenti di Coffantino hanno poi fatto mifmat penfare a qualche Erudito (c), che in quest'Anno egli avesse guer topromie. ra co i Goti e Taifair, Popoli abitanti di la dal Danubio in faccia 16, Gad alla Messa E pero il Mezzabarba (f) rapporta Monete battute a rationale fuo credere nel prefente Anno rol motto VICTORIA GOTHI (DAMMA CA. Ma torfe tali Medaglie fon da riferire all Anno 322. Per altro ve n'ha di quelle, dove egli companifce circa quelli tempi laperadore per la vigrfima fecanda volta, e queste dovrebbono assicurarei di qualche Vittoria da fui riporiata verifimilmente contra de Barbari Transdanubiani. In quelli tempi appunto gli Autori della Stona Ecclesiastica (g) muovono grava querele contro la me- (g) soma, moria di Costantino, perchè egli richiamo dall'enlio l'Erefiarca a Ario, e poi Eusebio, Mari, e Teognide Velcovi, protettori del medefimo dal che vennero poi non poche iurbolenze alla Chiesa di Dio , e comincio la perfecusione contra di Santo Atanaho. Cer 🏓 🤲 to è da flupire, come un si l'iggin Augulto, dianzi veneratore de i Decreti del celebre Concilio Niceno, e che avea banditi i Vescovi fuddetti , perché disubbidienti al medefimo Concidio, pofcia retro-Tome II. c a def-

cedeffe, e tanto fi lafciafse avviluppar da Eufebio Vefcovo di Nicomedia, che da li innanzi il tenne per uno de'fuoi più intimi Configliere, e in riguardo suo molti falli commise in favore dell'Arianismo. A fimili falti è fuggietto chiunque de'Principi non sa fceghere buom Ministri.

Anno di Cristo cccxxix. Indizione II. di Silvestro Papa 16. di Costantino Imperadore 23.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO Confoli | per l'ottava volta, | FLAVIO VALEBIO COSTANTINO CESARE | per la quarta.

(a) Coffesso Andre Guel modelino della Prefettura di Roma succedette. Bucherius, creduto quel medesimo Optaziano Poeta, da noi veduto di sopra Autore del Panegirico di Costantino. Ma quel Poeta si nomò Publilio, e forse non è da credere, che uomo di grande affare, e degno di si riguardevol carica egli fosse, da che si perdeva in quelle (b) Himmy pedanterie d' Acrostici. Oltre di che San Girolamo (b) scrive, ch' egli in quest'Anno fu richiamato dall'estho. Poscia nella suddetta Prefettura entrò nel di 8. di Ottobre Petronio Probiano. Dimoto Costantino in questi tempi, siccome risulta dalle Date delle sue (c) Gothe Leggi (c), nella Pannonia, Dacia, e Tracia, ora in Sirmio, ora in Naisto, Sardica, ed Eraclea. Era egli in questi tempi tutto applicato alla fabbrica della nuova Città di Costantinopoli, della cui Dedicazione parleremo all'Anno feguente. Nota San Girolamo nella sua Cronica, che in quest'Anno solamente sece Costantino morir Fausta sua Moglie; ma dee ben prevalere l'opinion di tant' altri, che tal Tragedia riferiscono all'Anno stesso, in cui tolta fu la vita a Crispo Cesare. Aggiugne il medesimo, che parimente in quelti tempi fece grande strepito in Affrica Donato Vescovo di Cartagine, con avvalorare lo Sculma di quelle Chiese, e che da lui venne il nome de'Donatisti più totto, che da un altro precedente Donato. Similmente scrive, che nella Città di Antiochia si cominciò a fabbricare la funtuofa Bafilica de'Craftiani, chiamata Aurea, (d) Johanne per ordine senza fallo di Costantino. Giovanni Malula d) proba-

Chang.

bilmente indica il medelimo Tempio con dire, ch'ello Auguito ediĥcò

scò in quella Città la gran Chiefa, cioè la Cattedrale, opera varamente magnifica, con aver demolito il Bagno del Re Filippo, già maltrattato dalle ingiune del tempo, e divenuto inutile. Preffo a quella Chiefa ancora fabbrico lo Spedale de' Pellegrini, e del Tempio di Mercuno formò la Basilica appellata di Russio.

> Anno di CRISTO CCCXXX. Indizione 111. di SILVESTRO Papa 17. di COSTANTINO Imperadore 14.

Confoli Gallicano, e Simmaco.

N alcum Fasts ( a ) in vece di Gallicano si trova un Costanzo (a) Castala. per la serza volta, piuttosto che per la seruma Console con mui. Simmaco. Però taluno ha creduto, ch'egli sosse sustituito a Galli serie cano. Io il lafeto nelle fue tenebre. Continuò anche per l' Anno presente Peronio Probiano ad esercitare la Presettura di Roma. S'è disputato non poco fra gli Eruditi (b) intorno all' Anno, in (b) cui Costantino Augusto cominció la fabbrica della nuova. Città di Potenza Costantinopoli, e poi ne fece la Dedicazione. Lasciando io il primo Papis. punto, che poco importa, dico convenire oggidì i più in credere, che in quest' Anno egli dedicasse quella. Città, mutando il nome da Bisanzio in quello di Costantinopoli. Era egli ne gli Anni addietro, ficcume fommamente vago di gioria, invogliato di fabbricare una Citrà, per importe il suo nome, ed eternar con ciò maggiormenre la fua memoria ne' Secoli avvenire. Penfava ancora di stabilir ivi la sua residenza, facendo di quella Città una nuova Roma, che gareggiaffe in grandezza ed ornamenti colla vecchia. Pretende Zotimo c), che egli a ciò s'inducesse, perchè mal soddisfarto del Po- (c) Zaffina polo Romano, da cui era stato caricato di maledizioni l'ultima volca, ch' egu fu a Roma, a cagion della Religione mutata. Non è questo improbabile, da che sappiamo, che dalla nuova Città egli escluse ogni reliquia di Paganetimo: il che non gli sarebbe con egual facilità e quiere riuscito nell'antica Roma. Foste questo il motivo, o pure il delidento della gloria, e di divertire i fuoi penfieri in tempo di pace, che gl'ispiralle tal disegno : certissimo è, aver egli a tutta prima feelto un fito su la cofta dell'Afia in vicinanza della già diffrutta Città di Troia, per fabbricarvi la novella fua Città, e che v'impiego affai tempo ed operari ad alzarne le mura e le porte. Ma nell'andar egli soggiornando sa quelle vicinanse,

meglio di quel che aveffe fatto in addietro, adocchiò e zavvisò la 🖦 rabil fituazione dell' antica Città di Bilanzio, e quivi determinò di far la fua Reggia, e lasciato andare l'incominciato lavoro, tutto fi diede ad accreicere e rinovare quell'altro Luogo. Chiunque anche oggidi offerva Costantinopoli, confessa, non potersi trovare un sito più bello, più deliziolo, e più comodo di quello fulla Terra, perchè posta quella Città sotto moderato Clima sul fin dell' Europa in un Promontorio, e in faccia alla vicina Alia, col mare, che le bacia le mura, con Porto capacifimo di navi, con fernii campagne, e frapposta a due mari , ciascun de quali puo facilmente mantener in ella l'abbondanza. Quivi dunque tutto fi diede l'Augusto Costantino a fabbricare, con aprire gli scrigni, ed impiegar largamente i fuoi tefori in quell'imprefa, con ritenere il meglio del vecchio Bifanzio, ed accrefcere a maraviglia il circuito delle fue

(1) 24 Gus Autori Grees (1), liccome fi può vedere nella defension. Seronia di Costantinopoli Cristiana, che abbiamo dall'erudita penna del Du. Cange, contano maraviglie, avvenimenti fopranaturali ed anche favolofi della fondazione di questa. Cirtà. Non convenendo all' affunto mio l'entrare in si fatto argamento, a me bafterà di dire, che le nuove mura abbracciarono un gran (ito, entro il quale egli fece edificare un superbo Imperial Palagio con altri affaishimi pergli fuoi Cortigiani ed Ufiziali, belle strade, e case, Piazze non interiori in bellezza a quelle di Roma, Circhi, Statue, Fontase, Terme, portici funtuosi fottenuti da più file di colonne di marmo. In una parola fi fludio egh di formare una Città, che in fabbricht ed ornamenti puteffe compétere con quella Roma, che era la maraviglia delle Città. E per maggiormente abbellirla, non fi mile scrupolo di spigliar l'altre Città, per asportar celà le cose più rare , fenza nè pur eccettuare quella di Roma. Chi leggette la 510-(b) Zam ria fola di Zoumo (1), crederebbe, che Custantino in questa nuo-🖟 🌯 🛂 va Città avelle eretti Templi ai falti Dii , ed onorate le statue lo-(e) Eife to Ma Eufebis (c), che ferive le cofe de fuoidi, ed altri anti-# 75 (- chi Scrittari (4) di afficurano, chi egli unicamente vi fabbrico del-Les 14 le magnifiche Chiefe , fra le quali mirabil pofera fu quella de San-(4) Serent ti Apotton, oltre a vari Oraturi in memiria de' Mirriri, e che in le Marini quella Città non foffe) alcun Tempio de Gentili, nè che le Statue de loro Du li onoraffero ne Templi. Quelle che v'erano, o che furono portate altronde colà, fervivano folamente per fornamento della Città , e non pengicevere culto da i Pagani. Pero di la fu cilit-

para l'Idolatria, ed in essa pubblicamente non si adorava se non il vero Dio, e la Croce fanta; e questa gioiellata facea bella comparía anche nella Sala maggiore dell'Imperial Palazzo. Quel folo, che troviam riprefo da Zotimo (a), e da Temifiso (b) in Coftan- (a) zafone tino, fu la foverchia tretta fua, per aver prefto il piacere di la companione della compani veder terminate tante fabbriche, perchè trovandole mal fatte le dif- per font je faceva, ed altre non poche d'effe ebbero in effetto corta fuffittenga , e convenne a a fuffeguenta Augulta da mfarcarle e far danuovo. A fine poi di popolare queil'ampia Città, ed accrescerne l'abitago , neava ad effa i Popoli dell'altre Città e Provincie, allettandoli con privilegi ed efenzioni, e con donar loro terre da coltivare, ovver danari. La molti Senatori ancora venuti da Roma a flanziare colà, donò Palazzi e Ville. Affegno anche rendite annuali, che ferviffero ad aumentar le case , e a sempre più abbellir la Città di nuovi edifiaj. Alire poi erano destinate per dare annualmente al povero Popolo pune o pur grano , e carne ed olio ( c ) .

vero ropolo pane o pur grano, e carne ed ollo (2). (2) Securitivo quella maniera non passo gran tempo, che Coffantino vide piena di abitatori la fua Città, con avere, ficcome ferife anche carriere San Girolamo (d), spognare quasi tutte l'altre, per ingrandire led 6 dia. ornar quetta fua tavorita figlia. Affinche poi vi abbondaffero i vi- (1) Afirm. vers, concederte varj privilegi a i mercatanti di grano dell' Oriente e dell'Egitto, che tutti da li innanzi correvano a imalitre in sì populara Cirtà le lor vertovaglie. Cirtà che per l'addietro tante me produceva, che ne facea parte all'altre. I Greci moderni, spegualmente Codino ( e ), spacciarono dipoi una man di fole intorno (e) cassa a quella fondazione, e maffimamente una curiofa particolarità . che quantunque favolofa, merita d'effere comunicata a i Lertori. Cioè , che Cuttantino , allurché era dierro alla tabbrica d'effa Città , chiamò a sè i principali. Nobili Romani , e li mandò alla guerra contro a Pertiani. In quel mentre , fecondo le mifure venute da Roma, ordino, che si fabbricassero Palazzi e Case assario simili a quelle, ch'est godevano in Roma, e dopo averle mobigliate da tutto punto, segretamente sece venir colà le loro Mogli e i Figlinoli con tutte le famiglie, e le colloco in quelle abitazioni. Dopo fedici Meli tornarono que' Nobili dalla guerra , accolti con un lolenne, convito dall'Imperadore, il quale fece poi condurre cadauno all'abitazion loro affegnata , è turti all improvvito fi trovatono fra gh abbracciamenti de i lot cari. Torno a dire, che è spezioso il racconto , ma che chiunque l'elamina , ne scurge totto la finzione; e tanto più, che guerra non fu allora co i l'ertiam, nè gli antichi.

fan parola di questo fatto, e l'avrebbono ben saputo e dovuto dire, (a) Isomife fosse avvenuto. Ora vari Autori (a) s'accordano in iscrivere. che l' Augusto Costantino nel di 11. di Maggio dell' Anno presente Alexandria fece con gran folennità di Giuochi e profution di doni la Dedica-Microya zione di quella nuova Città, abolendo l'antico nome di Bifanzio. Zenessia ed ordinando, ch' essa da li innanzi fosse chiamata. Cutà di Costanti-Audis 6 no; o fia Coftannapole. Fra le fue Leggi (b) comuncia appunto a tro-(b) La de variene una dara ful fin di Novembre in quella Città col suddetto Yater, Con name . Non è già , che in quest' Anno fosse ridorta a perfezione co-Theologies strotigne Città, ricavandoti da Giuliano Apostata (c), e da Filostor-(c) fulcar gio (d), che si continuarono i lavorieri anche qualch' Anno dipoi. (d) Phile Ma perchè doveano effere terminate le mura, le porte, e i principali edifizi , perciò l'Imperadore impaziente non pore aspertare di più per darle il nome, e farne la Dedicazione in quel giorno, che annualmente fu poi celebrato anche ne' Secoli fulleguenti dalla Nazione Greca. Per maggiormente poi efaltare la fua Città Coftantino le diede ancora il titolo di Seconda Roma, o pure di Roma No-(e) Segone-vella (e), volle che godesse tutti i diritti e le esenzioni, che godeva la vecchia, stabili ivi un Senato, ma del secondo ordine, e Secreta High vary Magistrati, che esercitavano la loro autorità sopra tutto l'Imthe control perio dell'Oriente, e sopra l'Illinico Orientale; in una parola, se vogliam credere a Sozomeno, andò così crescendo Costantinopoli, che in meno di cento anni giunfe a superar Roma stessa non men (f)  $z_{\text{often}}$  per le ricchesze, che per la copia de gli abitanti . Zofimo ( f ) fori-La 49 35 veva circa cento anni dappoi , che facea stupore la sterminata folla di gente e di giumenti, che fi mirava in quelle strade e piazze, ma che effendo strette esse strade, scomodo e pericoloso era il passarvi. Giugne anche a dire, che niun'altra Città potea allora paragonarii in fehcità e grandezza a Costantinopoli, senza eccettuar Roma vecchia, la qual certo cominció a declinar da qui innanzi non poco per quelta emula nuova.

Anno di CRISTO CCCXXXI. Indizione IV. di SILVESTRO Papa 18. di COSTANTINO Imperadore 25.

Confoli ( ANNIO BASSO, ed ABLAVIO.

(c) Gathefred, Chronolog, Cad, Threshof,

NEL di 12. d'Aprile entrò nella Prefettura di Roma Anicie Paeluse. Le Leggi (g) pubblicate in quest' Anno dall' Augu-

8 41 5

no Collantino, sei fanno vedere tuttavia refidente in Collantinopoh, applicato na al compimento di varie fabbriche. Allora fu, ch' egli con un probifo Editto, il quale nel Codice di Giustiniano si truova diviso in sei diverse Leggi, è indiciazato a tutte le Provisese del Romano Imperio, 6 fludio di provvedere alle concustioni ed avame de Guidice , Notas , Portieri , ed altri Ufissali della Giufizza , ed anche alla preporenza de privati. Vuol dunque ivi , che chiunque fi fentirà aggravato dall' avaritia , rapacità , è ingiultinia de' fuddetti, liberamente porti le fue doglianze a i Governatori , e non provvedendo effi, ricorra a i Conti delle Provincie , o a I Prefetti del Pretorio, affinchè essi ne diano conto alla Maestà sua, ed egli posta punire questi abun è delitti secondo il merito. Ne solamente impiegava in questi tempi Costantino i suoi tesori per l'acerefeimento della fua diletta Città di Coffantinopoli i flendeva anche la fua mumficenza ad altre Città , con fabbricar ivi de i riguardevols Temph in onore di Dio, de quali parla Eufebio (a). Fa- (a) 4444ceva in oltre ifavillare il suo zelo in favore della Chiesa Cattolica Par Contincon aver pubblicato un Editto contra de vari Ereiici, che allora l' 🗸 🞉 infestavano, ma non già contra de gli Ariani, perchè introdottofi forte in grazia di lui uno (caltro protettore d' effi , kioè quel volpone di Eufebio Vefcovo di Nicomedia, di cui fi parlo di fopra, andò egli non folamente inorpellando al buon Augusto i facrileghi dogmi dell'Erefiarca Ario, ma mile anche fortolopra le due infigni Chiefe d'Antiochia e di Aleffandria del che potrà il Lettore chiagurii confultando la Storia Ecclefialtica . Racconta eziandio il medefimo. Eufebio. ( 🌶 ) , che Coffantino fece tentire la beneficenza fua a tutto l'Imperio, con levare un quarto de' tributi, che annualmen 🚉 🔭 te pagavano i terreni indulgenza, che gli tiro addollo le benedigioru de Popoli. E perciocche non mancavano perfone, le qualific lamentavano d'effere state oltre il dovere aggravate ne gli Estimi delle loro terre, fotto i Principi precedenti, ipedi eftimatori dapier. tutto , acciocché riduceffero al giulto quello , che tolle difettolo. Parla anche Eufebio della non mai franca liberalità di questo graziofo Regnante verfo le Provincie, le verfo chiunque a lui ricorreva, di maniera che egli giunfe per foddisfare a tanti , che chiedevano onore, ad inventar nuove Cariche, e nuovi Ufizi, colla diffribuzion del quali fi fludiava di rimandar contenta i gio meritevol perfona . Zoomo (c) , the per cagione del fa : Pagantimo non feppe (c) & forma fe non mitar di sechio bieco tutte le azioni di Cultantino , gli ta un 📜 🤲 🥬 reato di queito, e particolarmente, perche di due Prefetti del Pre-

torio egli ne formatfe quattro . Il primo d'effi era Prefetto del Pre-

torio dell' Italia, da cui dipendeva l'Italia tutta colla Sicilia, Sardegna, e Corfica, e l'Affrica dalle Sirti fino a Cirene, e la Rezia, e qualche parte dell'antico Illirico, come l'Istria e Delmazia, e verifimilmente anche il Norico. Era il fecondo quello dell' Oriene, a cui Costantino, per onorar la sua cara Costantinopoli diede una buona porzione, unendo fotto di lui l'Egitto colla Libia Tripolitana, e tutte le Provincie dell'Ana, e la Tracia, e la Messa inferiore con Cipri, ed altre moliffime Isole. Il terzo su quel dell' Illirico, al quale erano fottoposte le Provincie della Mesta superiore, la Pannonia, la Macedonia, la nuova Dacia, la Grecia, ed altri adiacenti paeli , compreli anticamente forto effo nome d'Ilfirico. Fu il quarto quello delle Gallie, che comandava a tutta la Francia moderna fino al Reno, e a tutta la Spagna, con cui andava congiunta la Mauritania Tangitana, e alle Provincie Romane della Bretagna. Zofimo pretende, che l'aftituzione di tali Magafrati riuscisse pregiudiziale all'Imperio. Ma dovea far mente quello Storico, che Diocleziano il primo fu in certa maniera ad iffituire quattro Prefetti del Pretorio, allorchè in quattro parti divise il Romano Imperio . Quel che più importa , quand'anche fe ne faccia autore Coffantino, con ottima intenzione e per maggior comodo de Popoli, egli creò (a) Gotho- que' Magistrati . Veggasi il Gotofredo (a) ed altri che han trattato dell'Ufizio, dell'autorità, e delle incumbenze de Prefetti del Pretorio. Che se Ufiziali di tanta dignità, o i lor subalterni col temposi abufarono del loro impiego, alla lor negligenza o malizia fi dovea attribuire il reato, e non già alla Dignità, faviamente e con buon fine istituita, che al pari di tante altre potè cadere in mani cattive.

VI. Cod. Unsufque Bulenger. de Imp. Ro-man, l. 3.

Anno di Cristo cccxxxII. Indizione V. di Silvestro Papa 19. di Costantino Imperadore 26.

Confoli & PACAZIANO, ed ILARIANO.

RUOVASI Anicio Paolino continuare in quest' Anno ancora nella Prefettura di Roma. Se vogliam ripofar full'afferzio-Tolores ne de quella mala lingua di Zosimo (b), da che Costantino si perdè tutto dietro alla fabbrica di Costantinopoli, non si curo più di far guerra, ed attefe folamente a darfi bel tempo. Cinquecento Tat-falt, nazione Scitica, fecero con foli cinquecento cavalti un'irru-

zione nel paefe Romano ( probabilmente in quell' Anno ) e nos folamente muna schiera loro oppose Costantino, ma anche dopo avase perduta la maggior parte dell'efercito (uo , ailorche vide comparire fino a strincieramenti del luo campo i nemici, che davano il facco alla campagna, fi mife fuggendo con gran fretra in falvo. Ho tradotto le iteffe parole di Zoumo, acciocche il Lettora comprenda la contradizione di quello appattionato Storico. Se Cottantino perde tanti de' fuoi armati, il che fuppone qualche battaglia: come non oppose egli gente a que Barbari. Ma ne quelli svantaggi della Cefarea Armata, nè la fuga dell'invitto imperadore fon cufe da credere a Zafimo, venendo legli finencito da Eutebio Scrittore contemporaneo (a), e da San Girolamo ( +), e da Sucrate ( ), (a) Eight in e da Sugameno ( J ). Satto quest Anno San Girolamo ferive , che Processione i Romani vinfero i Goti, e perciocche con quello nome ularono (b) Mil multi di comprendere molte delle Nazioni Scitiche, Tartari da noi minima. chiamate oggidi, fi puo conghierturare, ch egli fignificalle i Taifili (1) di Zulmo. Eulebio anchi ello ci afficura, che Coltantino loggiogo i di de le dianzi indomire Nationi de gli Sciti, e de i Sarmati. E. Socrate (4) 4-5 atteffa benu, che i Goti fecero delle incurtioni nel territorio Ro L. in R. mano, ma figgingne, the Cottantino li vinfe. Abbiamo anche dall' Anonimo Valenano (e), che i Sarmati preffati dalla guerra, (e) Ausqui che lor raceano i Goti , imploraro l'aiuto di Coffantino , l'impetrazono, e che per la buona condusta di Coffantino Cefare, circa cento mila di que Barbari perirono, di fame, e di freddo . Pare percio, che Coltantino, primogenito dell'Augusto Costantino, quegli, fos-Ce, che con titolo di Generale a nome del Padre guerreggialle cos (f) Aca-Goti si che si puo anche inferire da Giuliano Apostata (/) A ciò si & 2 dee unire lo feriverti da Idacio (g), che i Goti furono leonfitti da i (g) //www. Romans nel paefe de Sarmati , correndo il di aa. di Aprile dell' (h) Anno prefente. Secondo I Anonimo Valefiano (4), Ararico, o mis aus. Sa Aorico , Re de a Gott , per tale riconofciuto anche da Giorda- (1) Andre no (1) Ittorico, fu poscia obbligato a chiedere pace, per sicures 2 40 Go na della quale diede alcumi ottaggi , e tra effi un fuo Figliuolo. An- 😁 🧸 o che Aurelio Vittore (k.), ed Eutropio ( ) riconobbero vinti da Co (h) deriber Rantino Augusta i Goti , di maniera che le dicerre di Zofimo fi scuo- sofonda. prono effects unicamente del di lui mal cuore verfo di un Imperado- (1) 🚈 🚗 re sì giorsofo e degio. Abbiamo in oltre nelle Mid glie (m) au (n) Mina tenticati quetti tatri colla memoria della VICTORIA GOTHI None CA E qui Eufebin ( a ) offerva un riguardevol pregio dell' Augu (a) dipa fto Collantino. Erano illati fonti nun pochi de precedenti Impera- $Zeoo\ II.$ do-

magn. self.

dors di pagare alle Nazioni barbare confinanti un annuo regalo , che in fostanza era un tributo , ed indizio , che i Romani fi professavano come tudditi , e fervi de' Barbari. Non volle l'invitto Coffantino fosserir questo vergi gnoso aggravio ; e perché ricusò di pagire , eb-be guerra con quel Popoli. Confidato nella protezione di quel divino Signore, colla cui Croce egli procedeva nelle guerre, domò tutti coloro , che ofarono di fargli retiffenza; nè più pagò loro tribu-(a) Seman to : il che vien confermato da Socrate (a). Gli altri Barbari poi, ti ambaicerie, che li riduffe da una vita fenza legge, e fimile alle fiere, ad una civile ed umana forma di vivere, imparando an fine gli Sciti ad ubbidie a i Romani . Così Eufebio Vercisso di Criarea, egregio tethimonio, di tali, affan, perché vivente e feravente allora le lue Storie. Ma ello Eulebio nel descrivere le aziomi di Cottantino, perche fi prefiffe di compilar quelle folamente, che riguardavano la di lui Pietà , non & cutò delle altre , che concernevano la di lui Gloria civile e minitare , e però non fappiamo distintamente, su che confistellero le sue guerre e vittorie contra de Gott , e d'altri Barbari . Se fossero pervenute fino a'di nostri le (b) Plaine Storie di Praffagore Atemefe, conosciute da Fozio (c), e quelle di Bonares Cefarrenfe, mentovate da Suida ( c ) , ficcome ancora le Vi-(4) 5-4-te de gl' Imperadori , composte da Eunapio , Autori tutti , che trat-tarono de fatti di C istantino , altre particolarità noi sapremmo ora della di lui vita. Tanto nondimeno a noi ne rella da potere finentire la maldicenza di Zofimo offinato Pagano. Ne fi dee racere, aver (d) Some afferito Socrate (d), e Sozomeno e), che le vittorie di Coffanti-(a) forme no , riportate nella guerra co i Gott , tecero vilibilmente conofcere la protezion di Dio l'opra quello Principe, in giufa tale che molniffimi d'effi Goti convinti a iche per tale offervazione della verità della Religion Cristiana (passata letranta anni prima nelle lor contrade coll'occasion de gli Schiavi Cristiani ) l'abbracciarono e proteffarono , benche inferrata da gli errori d'Ario . Abbiamo ancora dal fopracitato Storico Giordano (f., che Ararico Re allera d. effi Guti Gall & as provvide alle Armite di Costantino quaranta mila de suos foldati, i quali fotto nome di Collegati cominciarono, a militare al di lui fervigio . Se cofforo vollero i danari de Romani , convenne che da

li managa fe la guadagnaffero col fervare ne gla efercata Cefarea -

Anno

Anno di Cilisto cccxxxiii. Indizione VI. di Silvestro Papa 10. di Costantino imperadore 17.

Confoli ( FLAVIO DELMAZIO, E ZENOFILO.

L'UELLE Leggi, e que Fasts, ne quali in vece di *Delmayo* fi legge Damera, s' hanno da credere alterati da i Ci pitti ignoranti, ed avvezai a chiamar Dalmajia quella, che ne gli antichi Secoli era appellata. Demigra , ficcome apparifice da varie licrizioni Militari nella mia Raccolta (a.). Nelle Medaglie (a) Pieferi han creduto quetto Delmasau Fratello di Cottantino , ma di aitra (h. Gabrino Madre . Ogg di opinion più ricevuta e , ch'egh foffe Figlio di un l'officiali Fratello di Costantino, ne andra molto, che il vedremo decorato col titolo di Cejare, Nel di 7. d'Aprile fu conferita la carica di Preferto di Roma a Publio Upreziano (1) creduto dal Tillemont (1) (1) Gibilio quel medetimo l'ublilio Optaziano Porficio, che compose in Acroflies il Panegirico di Cottantino. Ma poco duro il fuo impiego, per- (4). 746. che nel di 10. di Maggio gli foccedette Ceronio Giuliano Camenio, mon. Min. Fra 1 tre Fighuoli dell Augusto Costantino, l'ulturio era Costanti, pato circa i Anno 320. Al pari de gli altri due Fratelli fu anch' egli nel di 15. di Dicembre dell Anno prefente creato Cefare (c). (c) Moder Nelle Medaglie e nelle licozioni fi trova chiamato Flavio Giebo "Fatta Coffanie. Abbiamo da San Girolamo, che terribilmente infieri nella Soria e Cilicia la carellia colla mortalità d'innumerabili perfone. Di questa orrida fame, che afflisse turto l'Oriente, parla anthe Teofane ( f) dicendo, the un mogeto di grano coffava allo- (f) Physical es un incredibile prezzo, e che in Antiochia e Cipri le Ville altro - Librage. non faceano che faccheggi fulle vicine, e buon per chi avea funemorità di forze Racconta ancora Eunapio (g), che in non so (g) 8-10 qual' Anno fi pari penuria di grano in Costantinopoli , perchè i venti contrari impedivano a i Legni mercantili l'abordare a quel Porto . Trovavali allura in gran credito alla Corre di Coffantino Sagaem Filosofo Platonico, ito ec la per frenare l'impetuofità di Ceffantino in diffruggere il Paganelimo. Ma venuto un di, in cui manco il pane alla Piazza, infuriata la Plebe con alte grida cominció ad efclamare contra di Sopatro con dire , ch' egli era un Mago , ed in-Cantava i venti, affinche non arrivallero i valcelli del grano. Zo-Rr 1

**1** 1.6

[4] Zama fimo ( a ) pretende , che quella fosse una cabbala di Ablavia Preset. M. a. e et to del Pretorio, al quale non piaceva tanta familiarità di quel barbone coll'Imperador Coffantino. Niented meno fi può credere, che di gran confeguenza non folle il favore godoto da coftui , imperciocche Costantino permise, che l'inturiata Piebe il metiesse a pezzi, forfe come vuole Suida, per far conofcere l'abborrimento fuo al Paganelimo. Si può anche riferire a questi tempi ciò, che la-(b) ante feio feritto Eufebio (/) Cioè tanto effere falito in riputazione l' Aude Par Les guito Coftantino, che da tutte le parti della Terra erano a lui spe-Arme L + dite Ambascerie. Ed egli stello attesta d'aver più volte offervato alle Porte del Palazzo Imperiale le varie generazioni di Barbari . fra' quali spezialmente i Biemmi , gl'Indiani , gli Etiopi , tutti venuti per inchinare un così glorioto e temuto Monarca. Il veftir loto, la capighatura, le barbe, tutte erano diverse. Terribile il loro aipetto, e la tratura quafi g gantefea. Roffo il colore d' alcune, candidiffimo quel' d'altre. Portavano tutti cofforo de i regali a Costantino, chi Cozone d'oro, chi Diademi giolellati, cavalli, armi, ed altre spezie di donativi, per entrare in lega con lui, e stabilir seco buona amicizia. Più era poi quello, che il generoso Principe loro donava, rimandandoli percio più ricchi di prima, e contenti a cafa. Oltre a cio i più Nobih fra que Barbari foleva egli affezionarfegli, condecorandoli con titoli ed ammetrendoli alle Dignità Romane, dal che veniva, che la maggior parte d'effi non

(e) Zafana non intefa dal maledico Zosimo (e) che quasi gli fa un reato, per ché defiité d'ille guerre. E di questa sua premura di far godere la pace a 1 fuoi. Popoli un bel fegno diede , allorché Sapore Re-della (a) zame Persia [ se crediamo Libanio (d) ] in occasione d'inviargh una solenne Ambasciata, gli dimandò una gran quantità di ferro, di cui niuna miniera fi trovava in Perfia, col preteño di valerfene per far guerra à i lontant. Tuttoché Costantino conoscesse, che que-Ro ferra patea un di fervire contro i Romani, pure per non romperla con quel Re, che parea disposto a sar guerra, ne permise l'estrazione, afficurandosi coll'aiuto di Dio di vincere anche i Per-

curando più di ritornarfene alla Patria, si fermava a i fervigi del medefimo Augusto. E tale era la politica di Costantino, il cui cuore non fi trovava inquietato dalla dannofa infaziabilità de conquistatori, ma bensì nobilmente bramava di far godere un'invidiabil pace e reanquillità a tutti i Sudditti del fuo vafto Imperio lode

fiant armati., fe l'occasion veniva. Della stessa Ambasciata sa mena mone Eufehio (e), ficcome ancora della funtuofità de regali paf-

in Chromico.

fati fra loro, e della pace di nuovo affodata fra i due Imperj. Aggugne, che un mativo particolare ebbe il pussimo Costantino di mantener buona armonia con quel Re, perchè la Religione di Crito avea stefe le radici fino in Persia, ed egli siccome protettor d' esta non volca, che i Cristiani di quelle contrade restassero esposti alla vendicativa burbarie del Re Perliano. Anzi abbracciò egli questa congiuntura, per iscrivere a quel Regnante una Lettera, a noi confervata da Eufebio, e da Teodoreto (1) in cui dopo aver efal- (1) Thutotata la Religione de Cristiani, come sola ragionevole, e protetta les ses da Dio, raccomanda a quel Re i Fedeli abitanti nel di lui Regno. Il Gotofredo (b), e il Padre Pagi (c) mettono fotto quest' Anno lo (b) Gosto-studio di Costantino, affinche si distruggessero i Templi e gl'Idoli fed Chros. p u famosi del Gentilesimo, come si ricava da San Girolamo (d), Thiodof e da altri antichi Scrittori. Course Bar. ad banc ARREST. (d) Hieron.

Anno di CRISTO CCCXXXIV. Indizione VII. di SILVESTRO Papa 12. di COSTANTINO Imperadore 28.

Confoli { Lucio Ranto Aconzio Optato, Anicio Paolino juniore.

والشنوي

Prato e Paolino fono i Cognomi indubitati di questi due Confoli. I loro Nomi son presi da Iscrizioni riferite dal Panvinio e Grusero, le quali non é ugualmente certo, che appartengano a questi personaggi. Dal Catalogo del Cuspiniano e Bucherio (e) abbiamo, che nel di 27. d' Aprile del presente Anno la (e) Culp-Prefettura di Roma fu raccomandata ad Anicio Paolino: ficche se manuri regge il fuddetto fupposto, egli fu nello stesso tempo ornato delle Butrous. due più illustri dignità di Roma. Un'iscrizione del Panvinio (f) (f) Panvinio parla di tutte e due queste Dignità, e il Tillemont (g) l'adduce (g) Tille. per pruova, che Paolino le esercitò nel medesimo tempo. Ma nel- em Mele licrizioni fi folevano annoverar tutte le Dignità, e gl' impreghi mouri def onorevolt de personaggi, toro addossati in varj tempi, e però non è bastante quel Marmo a togliere ogni dubbio, che Paolino in quest' Anno fosse Console e Preservo di Roma. Le Leggi del Codice Teodofiano (h) ci fan vedere Costantino Augusto nell' Anno presente (c) Gostoora in Costantinopoli, ora in Singidone della Mesia, ed ora in Nais feder ibid. fo della Dacia. Diede egli nella prima d'esse Circà una l'esse (i) de la de fo della Dacia. Diede egli nella prima d'effe Città una Legge (1) offic Julinel di 26. di Giugno in favor de' Pupilli, delle Vedove, e d'altie ..... mile-

ge tratte fuori del loro Foro e paete, quando abbiano liti , per fasle litigare nel Tribunale supremo del Principe, e di poter esse all' incontro estare i loto avversais a quel Tribunale. Con varie alire Leggi promoffe il medelimo. Augusto l'ornamento della Citta di Cotfantinopoli, col concedere de i privilegi a gli Architetti, e l' abbondanza de viveri, con proporne de gli altri a i Mercatanti . Noi vedemmo di fopra all'Anno 313, che tri vandofi i Sarmati in perjcolo di foccombere alla potenza de Gott, ortennero asuto da Cofrantino, dalle cui armi entrate nella Sarmazia futono que Barbari fonoramente battuti e fonofitti. Due parole abbiamo dalt' Ano-(a) Annya, nimo Valetiano (a), le quali fembrano tignificare, che per aver egli Valetina, dipoi trovati i medefimi Sarmati di fede dubbiofa, ed ingrati a'Indi. [2] Sorrat benefiz, anche contra di loro ebbe guerra, e li vinfe. Sucrate . 6) chiaramente attetta le vittorie da lui riportate non folo de i Goti, ma anche de Sarmati, fenza che ne tappiamo di più, në in qual-(c) Maria Anno ciò fuccedelle. Trovanti perciò Medaghe (c) d'ello Augufto, dive cgli e appellato VICTOR OMNIVM GENTIVM : # in altre fi legge: DEBELLA FORI GENTIVM BARBARARYM.

miferabili perfone, concedendo loro il privilegio di non poter ella-

Empiricalar.

Ora fi vuol narrare uno thravagante fatto, che appartiene all' An-(d) /4mm no presente, per attestato d'Idacio (d), Eusebio (e), ed altri (e) Enfal (f). O fix, the i Popoli fuddetti della Sarmazia (nggidì Polonia) avessero guerra sulamente nell' Anno 332, co 1 Guti, poi debellati dail' armi di Cultantino, o pure, come par più probabile, che li traccendelle un'altra volta quel fuoco : certo è , che fentendoli eglino debili di forze contra di si potenti avverlari, milero l'armi in mano a i loro. Servi, cioè a i loro Schiavi, el data coll'aiuto. d'esti una rotta a i nemici , rimalero diberi da quella velfazione 🦸 pericolo. Ma che? Uno di gran lunga peggiore le na fulcito in cafa loro. Ufo tu de Greci, Romani, e Barbari fleffi, di non ammettere alla milizia fe non perfone libere , è di pon dar l'arms grammar a gli (chiavi, per timore, che coftoro dipor non infolentiffero , e scotesfero il giogo , e tanto più perchè il numero de gli schiavi ordinariamente era sterminato ne gli antichi tempi presso d'egni Nazione. Se i Romani in qualche graviffimo bifogno di gente fi vollero valer de gli fchiavi , lor diedero prima la liberta. Non dovettero i Signori Sarmati ulat tutta la conveneval precauzione in tal congiuntura : Infuperbiti i luro Servi, e conofciuta la propria forza", rivolfero in fatti da ll'a non molto l'armi contra de' proper Padrom, e questi non potendo refutere, furono allrerti a pren-

dere

dere la fuga, ed a lasciar tutto in potere di chi dianzi loro ubbidiva. Sun Gitolamo (1), ed Ammiano (2) danno il nome di Limi- (1) Hierari ganti a que Servi, e illor Padroni quello di Arcaraganti. Ebbe- in Chronico, to quelli ultimi ricorso all' Augusto Costantino, il quale benigna- nai Histori mente li ricolse ne suoi Stati. Per attestato dell'Anonimo Valettalit. 17: 6:

n 1 (1), erano più di trecento mila persone tra grandi e piccioli dell' (2) Anonym.
uno e dell'altro sesso. Costantino arrolò nella milizia i più robusti: Valgianun il rimaniente su da sui compartito per vari paesi, cioè per la Tracia, Scitia (cioè la Tartaria minore), Macedonia, ed Italia, con dar loro terreni da coltivare. Altri di que Sarmati liberi, per testimonianza d'Ammiano, si ricoverarono nel paese de Vistobali; e si lamente nell' Anno 358, surono rimessi da i Romani in possesso del loro paese.

Anno di Cristo cccxxxv. Indizione VIII. di Silvestro Papa 22. di Costantino Imperadore 29.

Confoli & GIULIO COSTANZO, CEIONTO RUFIO ALBINO.

ے **جیانات**ے ہے۔

RATELLO di Costantino Augusto, ma da altra Madre nato, cioè da Teodora Fighastra di Massimiano Erculio, su questo Giulio Costanzo Console. Oltre all'onore del Consolato ebbe egli anche l'eminente Digintà di Patrizio, il nitolo di Nobilissimo, e la facoltà di portar la veste rossa ordita d'oro (d). La cognizion di (d) Zostane questo personaggio importa molto alla Storia, perchè noi troveremo Gallo Cesare a lui nato dalla prima Moglie, e Giuliano, a lui procreato da Bassina sua seconda Moglie, Giuliano dissi, che artivò poi ad essere Imperadore, ma d'infame memoria per la sua apostana. Il secondo Console, cioè Cesono Russo Albino, era Figliulo di Russo Volusiano, stato due volte Console, come apparisce da un'antica licrizione (e). Dis Catalogo (f) del Cuspiniano (e) Pennia, e del Bucherio si ricava, che a lui stesso nel di 30. di Dicembre dell' in Festa. Anno presente su conserva la Presettura di Roma, nella quale egli Thes Instruccioni no nel di 25. di Luglio del presente. Entrava l'Augusto Costantino nel di 25. di Luglio del presente Anno nell'Anno Trentesimo del (s) Caspin. Suoni fuo Regno, o Imperio Cesareo. Il Padre Pagi (g) presende, che Bucher. questi tosse i Tricennali dell'imperio Augustale di Costantino, e de Cycia: questi tosse da lui nell'Anno precedente susseria sa celebrati quei del Cecia, Baren, fareo.

in Faftu. Chrysler diexandre (p) Zejéé. in Vis Con-America La 64P. 481

(c) Boron Amil Eu. College Concabor. Labbe-Flowy , 6 المتله

(d) Idacine de de se Chronican abedem. Microsym. do gárantes.

fareo. Ma fecondo i miei conti avendo egli veramente prefo il titolo di Augusto nell'Anno di Cristo 307, non poreva aver principio nell'Anno prefente il trentetimo dell'Augustale Imperio. Ne può stare, ch'egli nel precedente Anno celebrasse i Tricennali del Regno Cefareo, perché nell'Anno 305, non fu, per quanto abbiam detto, dichiarato Celare, ma folamente nel 306. Comunque fia, (a) Mente con grande magnificenza (a), è con una non minor divuzione e Pietà folennizzo Coltantino questa festa, giacche fuorche a Cefare Augulto a mun altro degl'Imperadori età riulcito di giugnere così avanti nel godimento del Regno. Perciò umili azioni di grazie rende all'Alustimo (b), ed in quelto medelimo Anno fece la Dedicazione dell'infigne Chiefa della Refurrezione, ch'egli avea fatto fabbricare in Gerufalemme. Ma che? La stessa Piera di sì glorioto Augusto incorte in questi medelimi tem i in una gravillima macchia, di cui parla diffusamente la Storia Ecclesiastica, e che a me baita di accennare in poche parole. Più che mai fi truovava sconvolta la Chiefa di Dio per l'Erefia d'Ario, e per la prepotenza de'fuoi partigiani e protettori. Collantino, per mettere fine a tanti torbici, ordino nel presente Anno, che si tenessero (4) due Concili, l'uno in Tiro, e l'altro in Gerufalemme. L'intenzione sua fi può credere, che folle buona; ma non badò egli d'aver preffo di sè lo scaltro Eusebio Vescovo di Nicomedia, ed altri o segreti o paleli. Campioni d'Ario, che s'abufavano della di lui confidenza ed autorità in favore di quell'Erefiarca, e in pregiudizio della dortrina della Chiesa Cattolica, e del fanto Concilio di Nicea. Avvenne dunque, che nel Concilio di Tiro, Atanalio, infigne e fanto Vescovo d'Alessandria, scudo de'Cattolici, su deposto, e in quello di Gerufalemme Ario ed i fuoi feguaci furono ammeffi alla comunion della Chiefa Cattolica: tutti paffi, che offuscarono non poco la gloria di Cottantino fulla Terra, e che abbifognarono della misericordia di Dio per lui nell'altra vita. Portatosi a dimandargle giultizia Santo Atanalio, in vece di ottenerla, fu relegato nelle Gallie. Altra novità nell'Anno prefente, novità preg udiziale alla fua politica, fece l'Augusto Custantino, perche non contento di aver già dichiarati Cejani i foui tre Figlinoli, cice Coffantino, Coflanzo, e Coflanie (d) nel Settembre di quett'Anno confeet il medefimo titulo di Cejare, e di Principe della Giuventù a Flavio Giulio Delmazio fun Nipote, perche Figliuolo di Delmazio fuo-Fratello. Un altro Nipote, nato dal medelimo fuo Fratello, avea Coltantino, per nome Flavio Claudio Annitaliano, Il creò Re del

del Ponto, della Capp adocia, e dell'Armenia minore. Per attestato ancora dell' Anone mo Valesiano (a), gli diede in Moglie Co- (a) Arrony. flantina, o fia Coftanziana, fua Figlia, decorata del titolo d'Au-mus Vela. gusta. Disavvedutamente con questi atti di munificenza, lodevoli per altro in se itesti, trattandesi di esaltare Parenti suoi si stretti, non badò il l'aggio Augusto, ch' egli feminava la discordia fra i propri Figuuoli e i lor Cugini. Non andrà molto, che ce ne accorgeremo. Benchè fia incerto il tempo, in cui ad un certo Calotero uomo vilifimo faltò in capo la follia di farfi Imperadore, pure non è fuor di proposito il darne qui un barlume di conoscenza ( che di più egli non meritava ) giacche San Girolamo (b), e Teofane (c) ne (b) Hiera parlano all'Anno 29. di Coltantino. Coltui pare, che occupasse l'aymus in liola di Cipri; ma un fuoco di paglia fu questo i dall'armi Impe Chronico. riali egli restò in breve oppresso, e condennato a i supplizi de gii Chronogr. Schiavi ed Affassini. Recito Eusebio Vescovo di Cesarea nel Settembre de quest' Anno in Costantinopoli quel Panegirico (d), che (d) Eufch di lui abbiamo in onore di Costantino Augusto. E nell'ultimo di Va Conf. paramente dell' Anno presente passò a miglior vita San Silvestro Papa (e), Pontefice gi riolissimo, perche a fuoi tempi, ed anche, (e) Anastas siccome possiam conghierturare, per cura sua, si vide trionfur la Distintu. Croce di Cristo nel cuore di Costantino, ed alzar bandiera la Relagion Cristiana sopra I antica superstiz one di Roma Pagana; di Roma, dico, dove tanti infigni Templi fotto di lat fi cominciarono a dedicare al vero Dio, ficcome puo vedersi nella Storia Ecclesiaflica.

Anno di Cristo cccxxxvi. Indizione XI. di Marco Papa I. di Costantino Imperadore 30.

Confoli & FLAVIO POPILIO NEPOZIANO, FACONDO.

BENCHE' i Fasti, e le Leggi non ci porgano se non il Cognome del primo Console, cioè Nepoziano, pure dissiminarie si tallerà in credere, ch'egli sosse quel Flavio Popilio Nepoziano, a cui su Madre Eutropia Sorella di Costantino Augusto. Noi torneremo a vedere questo personaggio all'Anno 350, proclamato imperadore, ma imperadore di poca durata. Seguitò ancora in questi Anno Russo Albino ad esercitare la Presentira di Roma. In lu go Tomo II.

(4) Andre del defunto San Silvestro su creato Romano Pontence (a) Marco nel Gennato dell' Anno prefente. Cofa alquanto pellegrina può parere a taluno il vederlo appeliato folamente Marco, perchè queffo. era un folo Prenome, e non già un Nome, o Cognome de Romani . Ma San Marco Evangelista avea fatto divenir Nome questo Prenome, per tacere altri esempli. Non duto più di otto Meli e venti giorni la vita d'ello Pontelice, regiltrato dipoi nel Catalogo (b) Fore de Santi. Fu di parere il Cardinal Baronio (b), che Giulio a sui desaid succedesse nella Cattedra di San Pietro sul fine d'Ottobre, ma al

(c) Paper Padre Pagi (c) fondato nella Cronica di Damaso, diffensce la di lui efaltazione fino al rebbraio del fuffeguente Anno, fenza apparire il perche in que' pacifici tempi restatte vacante per tanto tempo la Sedia di San Pietro. Appartengono a quest' Anno le prime

(4) Raft. Nozze di Costanzo Cesare, secondo figliuolo dell'Imperedore (d) celebrate con gran pompa dalla Corte : nella qual congiuntura l' Augusto suo Padre distribut a i Popoli, e alle Cirtà mostissimi do-

(e) Do-Con nt. Il Du-Cange (c) inclino a credere, che quella prima Moglie di Cottanzo ( perché n'ebbe più d'una ) fosse Fighuola di Giulio Costanzo, cioe d'un Fratello d'esso Costantino Augusto, e di Galla ; ma reita tuttavia scuro questo punto. Una solenne Ambasciata dall'India circa questi medesimi rempi venne a trovar Costantino, portandogli in dono delle gemme preziote, e delle firavaganti bestie di que pacti , sconosciute presso i Romani . Aggiugne Eusebio, che i Re e i Popoli dell'India in cerra maniera ii suggettarono alla fignoria di Coltantino con riconoscerlo per loro Imperadore e Rei, alizando in ionore di lui statue ed immagini. Si porrebbe dubitare, le Eulebio in quello lito la facelle più da Oratore o Poeta, che da Storico. Volle dopo le Nozze di Coffanzo, e confeguentemente nel prefente Anno, e non già nel precedente, come (f) Time fu d'avvilo il Tillemont (f), l'Augusto Costantino provvedere alta succession de Fighuoli, forse perche qualche incomodo della Esperant. famità gli faces già prefentire non lontano il fin de fuoi giorni ; ne i faggi afpettano a regolar le loro faccende, allorchè la morte picchia alla porta. Divite dunque l'Imperio fra i fuoi tre Figliuoli e due Nipoti nella feguente maniera. Al primogenito fuo Coffaeeno, già ammogliata, ma fenza faperfi con chi, lafeio tutto il paese, che è di là dall' Alpi, ed era stato della Giurisdizion di suo Padre , cioè tutte le Gillie coll'Alpi Cozie, le Spagne colla Miunta-

mia Tingitana, e la Bretagna, pir cione, che oggidi forma tre po-

tenti e norm Regni. A quello Principe, abitante allora in Treven,

zi , fece ricorfo l'efiliato Santo Atanalio , e ne fu ben ricevisto . A Coffença (econdogenito affegnò il Padre tutto il Oriente coll' Egitto, a riferva della porzione, che già diffi data ad Annibaliano luo Nipote. Pretefe l' Apostata Giuliano (4), che per savore partico- (4) James lare Coftantino concedeffe le Provincie d'Oriente a Coftanzo, per- O-m. III. chè più de gli altri l'amava a cagion della fua fommellione e compiacenza . A Coffonse teraogenito fu aflegnata (b) l'Italia , I Af- () Anique. frica, e l'Illirico: vatta poraione anch'effa, perche fi ftendeva Zenen per tutta la Pannonia, per le Metie, Dacia, Grecia, Macedonia, m. Amille. ed altri paeti già attinenti all' Illinico , e verifimilmente abbracciava anche il Norico e le Resie. Il Valefio , e il Tillemont correg-pinon. gendo un paffo di Aurelio Vittore con leggere Delmajio in vece di Delmatiam, presenduno, che Costantino lasciasse la Tracia, la Macedonia, e l'Acaia, cioè la Grecia, a Dumazio suo Nupote. Ma non è da credere, che Costantino della sua diletta Città di Coftantinopoli volesse privare i suoi Figliuoli, e darla al Nipote con dote tanto inferiore di paele annello. O non s'ha dunque da emendare il paffo di Vittore, che attribuifce a Coffante l'Ilbrico, l'Itaha, la Tracia, la Macedonia e la Grecia: o quando pur si voglia fallato il suo sesto, si dee stare con Zonara (c), il quale chiara- (c) Zona. mente scrive, che a fanzo toccò oltre all'Oriente anche la Tracia colla Citta del Padre, cioè con Collantinopoli. E a farci credere, che così fulle, concorre quanto poco fa dicemmo della parziahrà a lui moftrata dal Padre Augusto. Quanto a Delmazio altra parte a mio credere non fu affegnata, che la Ripa Gotica, come ha l' Anonimo Valefiano (d), cioe verifimilmente la Dacia nuova, o (1) despepur la Meña inferiore. Di qual parte diveniffe o restasse Signore 🖦 Annihaliano con titolo di Re, già s'è detto all'Anno precedente. Ed ecco il Romano Imperio trinciato in tante parti , e con tal divifione infievolito in maniera da prepararfi alla rovina, ma Diocleaiano avea già fomminificato a Costantino questo modello, e Coftantino dovette anch'egli figurarli meglio afficurata la fuffiftenza di questi Regni con provvederli di Principi, de' quali cadaun dal suocanto gareggierebbe per difendere da i Barbari la fua porgione. fenza prevedere o forpettar egli , che l'ambigione e gelofia potelle poi con tutta facilità attuazar la discordia fra tanti Principi, ed ancho fra gli flefti Fratelli.

Ss a Anno

## Annaled Italia. 324

Anno di Cristo eccennui. Indizione x. di GIULIO Papa 1. di Costantino juniore, di Costanzo, e di Costante, Imperadori 1.

Confoli FELICIANO, E TIBERIO FABIO TIZIANO.

ERTO è il Cognome del secondo Console, cioè di Tiziano, a non egualmente è fembrato tale il fuo Nome e Prenome a cagion de i dubbi mossi al Consolato dell' Anno 391, siccome vedremo. Nel di 10. di Marzo a Rufio Albino fuecederte nella Dignità di Prefetto di Roma Valeno Procolo . La faviezza, con cui Cultantino reggeva i fuoi Popoli , la flerminata fua potenza , e il creditocon tante vittorie acquistato, aveano per più anni tenuti in dovere i Barbari, e fatta godere a tutte le parti del Romano Imperio un' invidiabil pace : quando eccoti dare all'armi i Perfiani, e muove-(a) Colma re guerra al Romano Imperio. Un racconto di Cedreno (a), a cui in Historia il Valesso (b) presto fede, sa originata qui rottura de' Persiana. Australia co i Romani dopo una pace per circa quaranta anni durata fra loro, ed desas da un certo Merodoro Edofofo Perfiano, il quale adunata gran copia di pietre preziole nell'India, parte da lui rubate, e parte a lui confegnate da un Re Indiano da portare in fuo nome all'Augusto Cottuntino, venne veramente, a trovar l'Imperadore, a cui diede le gioie, mu fenza far parola del Re donatore, con aggiugnere ancora d'avergliene confegnate quel Re un'altra gran quantità, ma che in possa ido per la Persia, erano state occupate daquel Re Sapore II. Perche Costantino ne sece delle sitanze ad esso Re con assar altura, e non ne riceve rispostii, si allumò la guerra fra loro . Altre particolarità aggiu ite da eff a Cedreno ad una tal relazione, da (e) Amma niuno de gli antichi conofciute, han ciera di favole, delle quali per altro è fecondo quello Scrittore , troppo lontano da 1 tempt di Coffantino. Tutravia Ammiano (c) ha qualche cofa di quello Me-Areas 4 trodoro, con dire, che Costanzo, e non gia Costantino, badando alle bugie di Metrodoro, fu iftigato a far guerra a i Perliani. Intanto a noi gioverà l'attenerci ad Autori più classici, cioè ad Euse-(f) Anches bio (d), Libanio (e), ed Aureho Vittore (f). Vanno essi d'accordo in dire, che il Re di Perha Sapore da gran tempo faceva de prepara-

paramenti, per muovere guerra al Romano Imperio. Allorché ebbe disposto tucto, inviò Ambasciadori a Costantino, ridomandando gli Stati, che una volta appartenevano alla Corona Pertiana. La rispotta di Costantino su, che verrebbe egli in persona adinformario del fuoi fentimenti , ed in fatti aliettite armi e milisie , chiamate in gran copia da tutte le parti del fuo Imperio, con vigure fi preparo per questa importante spedizione. Un così potente armamento d'un imperadore avvezzo alle vittorie, fece calar ben tosto gli orgoglion spiriti del Re Persiano, le cui Armate aveano già dato principio alle scorrerie nella Mesopotamia, di modo che spedi nuovi Ambasciatori a Costantino, per trattar di pace. Eufebio (a) qui più de gli altri merita fede, e ci af- (a) ante. ficura, che l'attennero, laddove Rufo Festo (6), e l'Anonimo cap i Valefiano (c), Libanio, e Giuliano l'Apostara pretendono, che 🕒 🐠 Coftantino continualle i preparamenti militari per la guerra e francia nos vedremo, che Costanzo suo Figliuolo su da li a non molto (c) designa alle mans col Re de Persia. Tuttavia Ammiano è di parere, che Coltanzo, e non già i Persiani, quegli fu, che volle rompere, fedotto, ficcome già accennammo, dal fuddetto Modoro

A v E A l'Augusta Costantino goduta in addiecro una prosperosa fanità, accompagnation gran vigore di corpo e d'animo, d'ed (4) 444. era già pervenuto al principio dell'anno feffantefimo terzo di fua età. della si Ma convien credere, the anche nel precedente Anno qualche interna debolezza o malore più vivamente che mai il faceffe accorto dell' inevitabile nostra mortalità. Però, siccome dicemmo, afferro gl' intereffi domether, più che mai fi applico alle opere di Pieta , fece. fabbricare il Sepolcro fuo preffo il magnifico Tempio de gli Apotloli, eretto e dedicato da lui in Coltantinopoli , e fuello trattava dell' ammortalità dell'Anima, infegnata dalla Retigion di Critto, e dal-La migliore Filosofia. Ora dopo aver egii con gran divozione celebrato il giorno fanto della Pafqua, comincio a teutir de' più gravisconcerti nella santà, e si porto a 1 Bagni, ma tenza provarne profirto. Venuto che fu ad Elenopoli, ti aggravo il tuo male, ed allora conofcendo approtimarii uramai il ti le de' fuoi giorni, (i) con (a) 2466. tutta umilià confesso i suoi peccati in quella Chiesa, e fece istanza 🚧 🦰 🤻 a i Veicovi dimoranti nella (va Corte di ricevere il facro Battelimo, differito da lai fin qui, fecondo l'ufu, od abufo d'alcuni in que tempr., per cancellare e purgare prima di morire in un punto folo tutti i peccati della vita pillata coll'efficacia di quel Sacramento. Quefla funzione fu celebrara poco apprello , ellendo egu pallato ad una

(a) Moory fua Villa presso de Necomedia; (a) e che il battezzo, su Eusebio Vescovo di quella Città, nomo per altro screditato per la sua aderenza a gli errori d' Ario. Non v' ha oggidi perfona alquanto applicata all'erudizione, che non conolca effere frato conferito il Batte-- fimo a questo celebre Imperadore , e peimo fra gillmperadori Crifliani , non già in Roma per mano di San Silvestro Papa nell' Anno 324, come ne Secoli dell'ignoranza le Leggende favolose fecero credere, ma bensì nell'Anno presente in Nicomedia sul fine della di lui vità. Se altro teffimonio, che Eufebio Cefatienfe non aveffimo di questo fatto , potrebbesi foese dubitare della di lui fede , perché Vescovo almen sosperso d'aver favoriso il partito dell'Erenarca Ario, contuttoché non da mai probabile, che Scrittore si riguardevole voleffe e poteffe spacciare un fatto, che così agevolmente fi farebbe potuto con sua vergogna imentire, qualora foile pubblicamente feguito in Roma tanti. Anni prima il Battefimo d'effo Augusto. Ma il punto sta, che con Eusebio in raccontar questo satto (b) Andref s'accordano il Santo Vescovo (i) Ambrosio, San Girolamo, e tanzi Vescovi del Concilio di Rimini nell'Anno di Cristo 359 e Socra-Segment re , Sozomeno, Teodoreto , Evagrio , e la Cronica Alestandinas. Theilunes Non ne cito i paffi , potendo il Letture informarfi meglio di quello da chi ex professo ha ventilata cotal quistioner Posto poi il Battesi-Alizandos, mo , così tardi ricevuto da Costantino , per cui egli cominciò veramente a chiamarii Cristiano, e ad effere partecipe de i divini Mi-(e) Valafias administ ad fler, (c) s' è cercato, se Costantino fusse almeno in addietro nol numero de Catecumini, në fi fon trovari batlanti lumi per detsfalcante dere questo punto. Quel che è certo, da gran tempo l'impareggiabil Augusto con aver abiurato l'empio cuiro de gl'Idoli, era Critiano in luo cuore, è adorava Gesti Cristo, e promoveva a tutto luo potere gl'interest della sua fanta Religione, benche non fi fottometteffe peranche al giogo foave del Vangelo, e all'obbrobrio della Croce, e fi sa , ch' egli fuperava col fuo selo e colla fua divogione anche molti veterani nella icuola del Crocefiffo. Dopo il Battefimo, che il puffimo Augusto riceve con gran compunitione, ed ilarità infieme d'animo al veder quelle facre cerimonie, vesti l'abito bianco, e dieden a far vari regolamenti, l'uno de quali fu il 13-(4) streef chiamar dall' efilio Santo Atanano ( d ), e fecondo tutte le apparenae auche gli altri Vescovi banditi. Confermò ancora nel tettamen-

> to la division fatta de gli Stati ne' fuoi Eighuoli con chiamare a sè, come più vicino . Coltanzo , il quale non giunfe a tempo di veder-

> > HOW - I Say.

lo vivo .

de Engel.

Net-

Nella facta Felta adunque della Pentecofte, caduta in quell' Anno nel di 11. di Maggio, fu chiamato, come fi puo credere, alla gloria de Beati quetto intigne Imperadore , in età di fellanta tre anni e di tre Mefi, per quanto il deduce con varie conghietture da gli entichi Scrittori (4), correndo l'Anno trentunelimo, da che egli (4) 4444. fu creato Cefare. Ne già sussiste, chegli nell'ultimo della vita in serio clinaffe a gli errori d'Ario, come fi lafciò (cappar dalla penna San survivi Girolamo (6), avendo affai fatto conoscere alcum Letterati, ch' Ham Bir egli mort nella crodenza e comunione della Chiefa Cattolica, al che patri certamente nulla pregiudico l'avergli Eufebio di Nicomedia fom- Chimini ministrato il Battefimo, la cui vietà non dipende dal Ministro. Fu (b) Mone. il Corpo del defunto Augusto (c) con lugubre pompa portato a Co- il chi-Rantinopoli, accompagnato da tutta l'Armata di quelle parti, ed (t) Phiedeesposto nella gran fala del Palazzo, parata a lutto, e illuminata. da affaiffimi doppieri su candelieri d'oro, quivi retto, finché arrivato dalla Socia Coftanzo di lui Figliuolo, folennemente lo conducfe al Sepolero, ch'egli stesso s'era preparato, e che su posto alla porta del Tempio, de Santi Apostoli in Custantinopoli. Incredibile ed univerfale fu il dolore (4) de i Popoli per la perdita di questo (4) 🐠 incomparabil Imperadore, e spezialmente il Senato e Popolo Romano (e) se ne afflisse, insteriendo, chiegli colle armi, colle leg- (a) destigi, e colla clemenza avea per così dire fatta rinascere Roma, e set de caprocacciata con tanta cura in addietro una mirabil tranquillità di forme. pace al 190 Imperio. Perciò furono in esta Roma sospesi tutti gli Spettacoli ed altri divertimenti , fi ferrarono i Bagni , e con alte grida il Popolo fece iltanza, che il di lui Corpo veniffe trasportato colà, con provar poicia effremo diflore, allorché intefe data ad ello fepoltura in Collatinopoli. I Pagani stelli (f) fecondo il fa- (f) 🕬 🙅 enlego loro shie, ne secero un Dio, come essandio fi raccogne da la Brese. varie Medaglie (e), onore certamente detettato da quella grande Anima, che adoro il folo vero Dio in vita, e dopo morte pol- agricio. fiam credere, che puffaffe a godere i premi riferbati a i Buoni in un Regno più stabile e migliore. Il titolo di Grande, che noi comunemente diamo a Cuttantino, parve poco a i Popoli, anche vivente lui, e però gli diedero quel di Maffino, che s'incontra nelle sudderra Medague, e nelle licrizioni. Ed in vero, per quanto ebbe a confessare to stesso Eutropio (4), benche Scrittore Pagano, (9), impumerabili pregi di corpo e d'animo, è una rara fortuga, concorfero a formare di lui uno de'maggiori Eroi dell'antichità. Vadefi ritornato dal valore dello fue armi forto un folo Capo il Roma-

no Imperio; ceffarono pel fuo faggio e clemente governo i graviffimi mali e disordini, internamente patiti sotto i precedenti catuvi Augusti; e calato l'orgoglio alle Nazioni Barbare, niuna d'esse inferiva più molettia alcuna aile Provincie Romane per timore di questo invitto Augusto. Ma la principal gluria di Cuttantino fu., e fempre farà preffo di noi Cristiani , l'effer egli stato il primo adabbandonare il culto de gl'Idok con abbracciare la vera. Religione di Cristo, e non solo di aver profittato per se stesso di questa luce, ma d'efferfi fludiato a tutto potère di dilatarla pel vafto fuo Imperio , fenza nondimeno forzare le cofcienze altrui : fludio , che fecondato da'fuoi Succeffori, giunfe in fine ad atterrar affatto il Paganefimo, e a far folamente reguare la Croce per tutte le Provincie Romane. Quanto egli operalle, affinche cialcuno aprille gli occhi allume del Vangelo, quante Chiefe egli tabbricaffe, quanti Templi famofi dell Idulatria diffruggeffe, e tanti altri faggi della fua umiltà e Pietà, all'ithituto mio non convien di riferire, rimettendo io al Lerrore defiderofo di chiarirfene, alla Vita di lui ferrita da Eufebio, e alla Storia Ecclehaffica. Ma non pollo tacere, che per attestato del medesimo Storico (a) lo xelo di Costantino giunse a proibire l'esterno culto de glildoli, è a far chiudere le porte de l loro Templi, e a vietare i fagrifizi, l'Arufpicina, e varie altre fuperstizioni del Gentilesimo. The s'egh nol potè fradicar tutto, il potente crollo nondimeno, che gli diede, fervì a i Succeffori fuoi Augusti di campo per compiere quella grande impresa. Per questo la memoria di Costantino si rende venerabile per tutta la Chiefa , e tanto ilinanzi ando preffo i Greci la filma di quelto Imperadore, che ne fecero un Santo, e ne celebrano tuttavia la Feffa. Anzi nell'Occidente Iteffo non fono mancate Chiefe, che han fatto altrettanto, e Scrittori, che han compilata la Vita di San Coffanano il Grande.

Ma qui fi vuol avvertire i Lettori, che quantunque riguardevoli fieno stati i menti di questo glorioso Imperadore, tuttavia se noi prendiamo nella sua vera significazione il titolo di Samo, indicante il complesso d'ogni Virtu Cristiana, e l'essere assatto privo di Vizi e di fostanziali difetti. Den lontano su Costantino dal conseguir si decoroso titolo, che la sola pia adulazione de Secoli barbari a lui contributi. Imperciocche a guisa di tanti altri Principi, che Grandi sono appeliati, non mancarono in lui vari difetti, che ebbero bisogio di mitericordia presso Dio, e di scuta presso i mortali. Non son gia qui si tacismente da credere tanti biatimi a lui dati da Giuliano

€ aj.

(a) Enfeb. Par (angli

Lange

Apo-

Apofteta, e massimamente da Zosmo, il qual ultimo fece quanto storan poté per siminuire o denigrar la fama di Collantino . Scrittori rali , perché offinati nel Paganetimo , maraviglia non e , le sparlassero d'un Imperadore, che per quanto pote dirocco il Regno della for superfitzione. Ora ranto Giuliano (a , che Aurelio Vit (a) Alextore (4), ed Eutropio (c), ci rappretentano. Collantino non folo fon PIL aviditimo della Gioria (passione per altro, che in se merita scusa, ) a - 4per non dire anche lode , qualora è di frimolo alle foie belle opere ...... antora pieno d'Ambiaione, avendo ego cercato lempre d' un agamme grandieß, tenas metterft pentieto, fe per vie giutte i d'ingutte. Ma cho vuol male, turte le altrut opere interpreta in finitiro . Gli attributicono ancora (d) un eccello di lullo neti ornamento del tuo (d) distingurpo, per aver portato, ed anche continuamente, il Diadema: Prime dic dal che il guardarono i fuoi Predeceffors , accuta nondimeno di poco momento, perchè a i Monarchi non e disdetto il fottenere la propria maeità cella magnificenza efferiore, purchè non giungano, come tacea Dioclesiano, a faristrattare da Dir. Che poi Collantino ne gli ultimi tuoi anni fi deffe ad una vita voluttuofa , amando i piacers , e gli spettacoli , lo scrissero bensi Giuliano (e) e Zosmo (f) (e) Allen ma lo ttefao Aurelio Vittore (g), e Libanio (4), amendue Gentili, (f) anan difendono qui la di lui memoria con dire , ch'egli continuamente 🔄 🍻 🚁 leggeva, teriveva, meditava, afcoltava le ambateerie, e la queecie delle Provincie, e molto più parla etso Libanio delle continue (h) Litan di lui occupazioni , per promuovere il pubblico bene 3 ne alcuno cer- 000. ULsamente mai fu , che potefic imputuigh l'aver trasgredite le leggi della continenza, ne commofti eccofii di gola. Se vero poi foise, che Coffantino , come vuol Zofimo ( r ) , e fi ricava anche da Aure- (i ) zatam ho Vitte re dall una parte Corticava a Ecpoli ce be impelle e co a 🖱 tribum , e dall altra scialacquava i teferi in fabbeiche, e marricchie 🤲 🎉 perfore toutilised immeriteralis, di maniera che leccindo (185 Victore, governo ben egli come buon Principe ne primi dieci anni , ma ne dieci feguenii comparve un Ladrone, e ne dieci ultimi fi trovo come uno spelato pupillo i se vero , diffi , cio fofie , avrebbe fenza dubbio pregiudicato non pico alla di lui riputazione. Ma Evagrio ( k ) difende qui la fama di Colfantino, e di lopra vedemmo ( k ) #ww. coll'autorità d'Eufebio, che quello Regnante levò via un quarto de gli aggravi fopra le terre, ottre di che le fue Leggi il danno a co-Bofcere per nemico, e certo non tollerante delle avante fopra i fudditi. Quel forfe, che con più ragione fu riprefo in quello gran Pini-Cipe, fu la fua troppa bontà , amorevolezza , e ciemenza : male pro-Tome II. cedendo peoply: Dip

cedente da buon principio , ma che non lafeta d'effete male to effi è potto da Dio a governar Popoli, se tale eccesso va a finire in (a) define danno del Pubblico Confessa lo stesso Eusebio(a), che Costantino Parciolest su proverbiato, perchè niuno temendo a cagione della soverchia di lui clemenza di foggiacere all'ultimo fupptiaio , e poco o nulla affancandofi i Governatori delle Provincie, per frenare i delinquents , ne pativa la pubblica quiete, e frequenti erano i lamenti de i finbditt. Aggiugne, che due gravi difordini fi provarono in que tempe, cioè la prepotenza ed infaziabil cupidigia de' Minifri di Corte, che travagliavano tutti a mortali, e la furberia di molte intque persone, che fingendosi convertite alla Religion Cristiana, s' introducevano nella confidenza dell' Imperadore, con abularfent poi in pregiodizio del Pubblico e della Religione itelfa , facendo criadere quel che volevano all'incauto Augusto. Che anche appresso de buons Principi fi veggano cattivi scellerati Ministri, non è cosa forefliera, ma non fono efentati i Principi fleffi dal rendere contoa Dio e al Pubblico, di valerfi di si fatte braccia, fensa prenderfi penfiero delle lor malvagie azioni. E Coftantino ben li conosceva (#), è gridava, ma non provvedeva. E per conto de gl'impottori, che colla maschera del. Cristianesimo ingannavano il troppobuono Imperadore, fappiamo , ch' egli badando i il Eufebio da Nicomedia, e verifimilmente anche allo ftello Eufebio di Cefarea, fece de parti falli contra del facrofanto Concilio di Nicea , è in danno della dorrina e Religione Cattolica. Contuttoció fi vuol ripetere , che ad un Principe tale , per tanti altri verfi tutto dato alia. Pietà Criftiana, e pieno di retta intenzione, possiam fondatamente credere, che il mifericordiofo Dio avrà farro godere in abbondante milara della fua Clemenza nel Mondo di la , e che a egli al pari d'un altro fuo eguale, cioe di Carlo Magno, non mentò già d'effere venerato qual indubitato Santo fo gli Aliazi non l'abbia almeno Iddio escluso da un invidiabil riposo nel Regno suo. Finalmente non vo'tralaferar di dire, che fotto Cottantino il Grande fio-(e) Austra rirono non poco le Lettere e i Letteran, il fra i Cristiani, che fra i Pille is #- Pagani , perch'egli per atteftato di Aurelio Vittore (c) cura particolare ebbe , che fi coltivaffero l'Arti e le Scienze , e costitui ancora falari a a Maestri delle medesime . Si sa chi egli slesso componeva Orazioni e Discorii, e scriveva Lettere con cloquenza, e ne reftano tuttavia le pruove. Gli Autori della Storia Augusta, tamze volte mengionati di lopta, fiorirono quali tutti fotto di lui, 🗨 alcuni d'ein ancora d'ordine luo l'enflero le vite de precedenti lin-DEL9-

والمجاور

65 Mos

FIFE TE

ancora parlammo di Eumene, di Nazario, e d'Opiaziano Panegirifti. Iamblico Filosofo Platonico, Commediano ( se pur non è più
antico ) e Giuvenco Poeti Cristiani, Arnobio, Giulio Firmico, Eufebio Cefariense, e probabilmente Gregorio, ed Ermogeniano, Autori di due Codici una volta cetebri delle Leggi Ri mane, con altri,
che io tralascio, e intorno a' quali è da vedere la Storia Eccletiastica e Letteraria. Quel poi, che dopo la morte di Costantino succedette, ancorchè appartenente al presente Anno, sia a me lecito
di trasserirlo al seguente, perchè assai si è pariato di questo.

Anno di CRISTO CCCXXXVIII. Indizione XI.
di GIULIO Papa 1.
di COSTANTINO juniore,
di COSTANZO, e
di COSTANZO, e
Confoli CORSO, e POLEMIO.

MECILIO Ilariano efercitò in quest' Anno la Presettura di Ro-ma. Da che giunto a Costantinopoli Costanzo Cesare ebbe data folenne sepostura al cadavero del defunto Padre nell'Anno addietro, si applicò a dar buon sesto a gli affari del Pubblico. Intanto giuntero gia altri due fuoi Fratelli (a), cioè Coflantino junio- (a) Enfetor re, e Costunte. Niun d'esti sinora avea portato se non il nome di la const. Cefare. Le milizie, verifimilmente bene istruite da esti, fecero 1stanza, che tutti e tre prendessero quello di Augusto: e quello di confenso dell'altre Armate, alle quali su fignificata la morte di Costantino, e l'intenzione di crear Imperadori tutti e tre i fuoi Figliuoli. Perché fi volle anche far l'onore al Senato Romano di afpettare il di lui affenfo, che non manco, tanto fi andò innanzi, che Solamente nel di 9. di Settembre (6, dell'Anno profilmo paffato fu- (1) Idensi rono essi pienamente proclamati imperadori ed Augusti, e ne pre- 🖮 🖼 ... fero il titolo. Avea, ficcome già dicemmo, l'Augusto Cotlantino creato Cesare Delmazio suo Nipote, con assegnarg i ancora alcum Stati, e dichtarato Re del Ponto, della Cappada cia ed Armenia Annibaliano di lui Fratello. Non seppero sonerire i tre amb ziosi Fratelli Augusti, che suor d'essi alcuno avesse parte nella Signoria del Romano Imperio; e però furono a contiglio per escluderti. La Ti i

Orac J.

maniera di ottener l'intento fu barbanca, e fa otrore, perchè 🥵 conchiufe di levar loro la vita. Ma prima di efeguir così crudela. rifolazione , cominciar ino cili ad letercitare la fovrana autorità, com (4) Gope levare il posto di Presetto del Pretorio ad Assaria; a), benche laonnipotente fotto il medefimo. Costantino, ed uno di cisloro, che Eufebio Cetaric ite volle indicare, accennando que Minifer, che abutandoti della buntà di effu Calbantino s'erano renduti odioti a tutti per le loro violenze, e per l'ing ridigia della roba. Rittroffi Abiavio ad un fuo Palazzo di Villa nella Bittinia, credendoti affo- (b) feet luto colla fola perdita del grado, ma abbiamo da Eurapio (6). che Coltanzo fitto mano tpedi alcuni Ufiziali con lettere dell' Ar. mata, che l'invitava a tornariene per fuo gran vantaggio. Gli furono prefentate quelle Lettere con tutta fommeffione da gli Ungiale, come s'egle fosse stato un Imperadore, ed egle in farten pertuase, che l'intenzione de soldati sosse di grearlo Augusto. Ma dove é la Porpora? dimundo egli con volto e voce fiera. Risposero gla Ufigiali di non aver eglino fe non le Lettere, ma che altri stavano alla porta , per eleguire il retto . Ordino Ablavio , che entraffero a ma in vece della Porpora gli prefentarono le punte delle spade , e al raghazono a pezzi. Fu infinuato forfe ne mederani tempi, fe non prime, all'Armata di far tumulto, con protettare ad alie grida di non volere se non i tre Fighuuli del detunto Augusto per Signori ed Imperadori. E perciocche erano venuti alla Corte i fudderin Delmazio Cefure, ed Annibaliano Re, e Giulio Copianzo, quella Cugine, è quelle Zio paterno d'esti tre Augusti, in quel bollore (c) Zatas fu loro da i foldati tolta la vita (c). Un altro Fratello del defunto 🌅 🖙 🤲 Augusto (forse Annabaliana) e cinque altri del medesimo sangue " tutti innocenti, incorfero nella ilella fesagura per atteftato di رة) المقبد Giuliano Apoflata ( كا). Anti poco manco, che la tlello Giuliana و e Gallo fuo Frateilo , Fighubli amendue del fuddetto Giulio. Co-Marza, e per confeguente Cugini anch effi de i tre Augusti, non fossero involti in quella rovina. Gallo retto illeso, perchè l'infelice sua fanttà il rappresentava, senza fargli maggior fretta, allai vicino alla tomba. L'età poi di foli fette anni quella fu , che faivò la vita a Giuliano. Potrebbe effere, che a questi Principi scappaffe detta qualche parola , che a loro , più che a' Figuiuoli di Co-Rantino, fosse dovuto l'Imperio per le ragioni della lor nascità i

e che di qua procedelle il loro efterminio. En acco con che surchesca crudeltà diede l'Augusto Costanzo incomus-

Epit at

an Berrar

## Anno-CCCXXXVIII. 333

enmineiamento al fuo governo, giacché muno de gli antichi Scrittorrattribusice quetta l'anguinaria elecuzione a Collantino juniore. o a Coflante di lui Fratelli, ma bensì a lui folo (a) Ed ancorche (a) forme egli palliuffe il insquità fua, rifondendola fulli ammutinamento dei ancorche folden , fu ognuno nondimeno pertuato, ch'egli ne era stato fegretamente il motore. Dopo la strage di questi Principi, tutti del a farmi. fangue Imperiale, entrò anche la difcordia fra i tre Fratelli Augu- La con en the o ha perchè cadaun de effe presendelle d'aver la fua parte ne gli Stati decaduri per la morte di Deimazio, e di Annibaliano, o pure perché la division de Regni fatta dal Padre non piacesse a talun d'effi , o restatte esposta per cagion de confini a varie controverse. E ignoto, se allura o pure dipoi a motivo dell' Affrica inforgeste siera lite fra Cotlantino e Cotlante, la quale poi ando a terminare in una brutta Tragedia, forse perche Costante pretendesse la Mauritania Tingitana, che foleva andar unita colla Spagna, o perchè Coftantino credeffe a sè dovuta qualch'altra parte dell' Affrica stella. Usuronsi a cagion di tali diffentioni i tre Fratellia Sirmio nella Pannonia, come attefta Giuliano l' Apostata (b), e quivi (b) Ados. Costanzo la sece da arbitro, con tal saviezza nondimeno e moderazio- O-mo-ne, che non lasciò a i Fratelli motivo di dolerii di lui, anzi nella partizion de gli Stati più diede ad effi di quel, che ritenne per se , affinche (i mantenelle la buona unione e concordia fra tiitti . Si difputa tuttavia fra gli Eruditi , fe questo abboccamento ed accordo de". Fratelli Augusti leguisse nell'Anno precedente o pute nel presente . Resta parimente controverso , qual cambiamento si faccise nell' affegnamento de gli Stati. Nulla io dirò del tempo, a noi baffando la certeaza del fatto. Ma per conto della divisione, miuna apparenza di verità ha il diefi dall' Autore della Cronica. Aleffandrina (c), che a Costantino il maggiore dei Fratelli toccasse Costan- (c) samia tinopoli colla Tracia, e ch'egii regnaffe quivi un Anno, quando, 'Abundisiccome dicemmo, le fignorie di lui erano la Galha, le Spagne, e la Brecagna, paefi troppo difumti e lontani dalla Tracia. Si può ben credere, che la Cappadocia, e l'Armenia, Provincia alfora affai (convolta , venifiero in poter di Coffanzo , e ch' egli cedeffe a Coltantino il Ponto (lo che vien afferito da Zofimo (d)) e torfe la (d) zafani Melia inferiore; e-che vicendevolmente. Coffante promettelle, a 4 6 76. mlasciaffe a Costantino qualche parte dell'Affrica, o pur altri paefi adiacenti all'Italia. Non il possono ben chiarre queste partite : quel che intanto è certo, l'Ambizione, cioè quella fame, che rode 1 enore di quali tutti 1 Regnanti, nè mai li fazia , feonvolfe di buon'

Chronogr. Chronie, Alexandr. Hieronym. an Chromic

3. de famof. Ubell, Cod

buon' ora i Fratelli Augusti, e non ostante il predetto accordo, poco stette a produr delle funestissime scene. Mentre poi fra loro ballivano quelle dissensioni., Sapore Re di Persia, animato dalla morte di Coffantino il Grande, le credendo venuto il tempo di miere-(a) Theore, entrò con potente Armata nella Mefopotamia, (a) e mile l' affedio alla Città di Nifibi. Più di due Meti vi tenne il campo, ma inutilmente, perchè quella guernigione co i Cittadim fece sì gagliarda difefa, che il fuperbo Re dovette battere la ritirata, probabilmente perché Costanzo avea ammassata gran gente per darie soccorso. Ma è disputato, se all' Anno presente appartenga questo affedio : che per altro la guerra co i Persiani continuò dipoi per anni parecchi, e Nisibi altre volte si vide assediata con avvenimenti, de qualt non fi può aflegnare il tempo preciso, e che folamente andando unanzi, faran brevemente accennani. Belle fon due Leggi d'esti Augusti, sperianti a quest' Anno contro a i L belli m-(b) L+ d famator;(b) e alle Lettere orbe, ed acouse secrete, con ordinare, che in vigor di questi atti clandestini, non fatti secondo le regole della giultizia, niuno de'Giudici potesse procedere contro de gla accusati, e che si dessero alle fiamme quegl'imqui Libelli.

> Anno di Cristo cccxxxix. Indizione XII. di Giulio Papa 3. di Costantino juniore, di Costanzo, e di Costante Imperadori 3.

FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTOPE Confali \_ la feconda volta, C Flavio Giulio Costante Augusto.

PREFETTO di Roma fu in quest'Anno dal di 14. di Luglio sino al di 25. d'Ottobre, Lucio Turcio Secondo Aproniono Afleno, ed ebbe per Successore pel resto dell'Anno in quella Dignità Tiberio Fabio Tiziano, creduto lo stesso, che nell' Anno 337. eta flato Confole. Non mancano Leggi e Fasti, che non Costanzo, ma Costanuno chiamato il primo Contole, e va d'accordo con esti un' (e) Thefair. Iscrizione (c) da me data alla luce. Consuttoció non si puo abban-Nov. Inferip. donar la comune opinione, che mette Costanzo Augusto Console; altrimenti s'imbrogherebbe la ferie de Confolati, fuffeguentemen-

"se da lui prefi. Che se Costantino juniore avesse presa in quest' Anno tal Dignità, dovea dirsi Console per la quinta volta. Nulla di particolare ci fomministra a quest' Anno la Storia. Abbiam folamente alcune Leggi ( a ), the ci fan vedere, dove in varj giorni fi (a) Gotto trovassero gli Augusti, ma non senza consusione per gli testi guasti dicini Allora se uno d'esti Imperadon pubblicava una Legge, non il solo Theodos. fuo nome, ma quello ancora de gli altri due Fratelli Augusti vi si metteva in fronte, acciocche parelle, che il Romano Imperio, tutsuchè diviso fra i tre Regnanti, seguitasse nondimeno ad essere un Corpo ed una cofa stessa. Tre d'esse Leggi date in Laodicea, in Eliopoli, e in Antiochia, indicar possono, che Costanzo Augusto dovea effere paffato colà, per accudire alla guerra de' Perfiani, i quali si può dire, che ogni anno venivano a dar la mala ventura alla Metopotamia Provincia de Romant. In effe Leggi Costanzo si studiò di liberare i pubblici Giudizi dalle sofisticherie e formalità fuperflue, che eternavano i procetti e le liti. Proibl egli ancora sotto pena della vita i Matrimon, fra Zio e Nipote, e a i Giudei il poter comperare Schiavi d'altre Nazioni, e molto più il circonciderli, spezialmente liberando gli Schiavi Cristiani dalle lor mani.

Anno di CRISTO CCCXL. Indizione XIII.
di GIULIO Papa 4.
di COSTANZO, e
di COSTANTE Imperadori 4.

Confoli { ACINDINO, LUCIO ARADIO VALERIO PROCOLO.

On 6 dee fottrarre alla conoscenza de i Lettori un' avventura di questo Acindino Console, narrata da Santo Agostino (b), (b) Augusticome succeduta circa l'Anno 343. Essendo egli Prefetto dell'Otien- Le Sermon, te in Antiochia, sece imprigionar certuno, che andava debitore capite in Antiochia, sece imprigionar certuno, che andava debitore capite. al Fisco di una libra d'oro; e simile a tant'altri, che ne gli Usizi pubblici sanno a sè secito tutto quel, che soro cade in capticcio, con giuramento minacciò, che se dentro al tal giorno colui non soddissaceva, la sua vita la pagherebbe. A costiui era impossibile il strovar quella somma. Per buona ventura aveva una Moglie di sara heliezza, ma sprovveduta anch'essa di contante; quando un certo Ricco, che se saceva la caccia, preso il huon vento, se esibì quel danaro, s'esia voleva per una notte acconsentiralle sue voglie.

Comunicò la Donna tal efibratone al Marito, che approvò il diloneito contratto. Ma appigata ch'ebbe l'impuro la tua passione, giocò di mano, e quando l'incauta Donna li crede di avere in pugno l'oro promello, non vi trovo che della terra. Qui fi diede alle finante e grida , e ricorfa ella ad. Aciodino Prefetto , finceramente gli espose il fatto. Allora egli riconobbe il suo fallo per le indebite minaccie fatte a quel m fero. Obbligo l'adultero a pagar la fomma dovuta al Fifco, e alla Donna affegno quel campo, onde fuprefa quella terra, con cui rimafe beffata. Continuo nella canca (a) Culti-di Prefetto di Roma Tibeno Fabio Fiziano (a), ma perch'egli. deverre nel Maggio portarfi alla Corre di Coffanie Augusto, dimorante allora neil Illierco, Gianie Tertulie fostenne le di tui veci, finch' egli fu ritornato. Non erano sopire le precensioni di Coffantino juniore contra di Coflante, e mala intelligenza paffava fra quetti due Fratelli Augusti, efigendo esso Costantino alcuni paes dal Fratello o nell'Affrica , o ne confini d'Italia , quafiche il dumiano delle Gallie, Sprgue, e Bretagna fasse preciosa porazione per appagare le di lui ambiziose voghe. Forse perche parole sole, e non faire, riportava da Coffante, penso de farieragione coll'armi, giacche v'era chi fofnava nel fuoco, e maffimamente un certo Anhloco Tribuno, gran seminatore di zizanie fra i due Fratelli, al quale col tempo la giuttizia di Dio non manco di dare il ci ndegno gatingo. Mosfori dunque Costantino dalle Gallie, coll'efercito suo, entro in Italia, e giunfe fino ad Aquileia. Copriva egli il movimento di quelle armi col pretello di vi lei marciate in Oriente, per prestare auto al Fratello Costanzo, che ne abbisognavi per la guer-(6) Zeneura a lui molla da i Pertiani. Zonara (), che allai fondatamente tratta di quelta funeita lite, ferive, che Costanie Augusto ii tri-(c) Lap. 10 vava allora nella Dacia, ed in effetto abbiamo due Leggi () date da Dominada lui nel Febbraio dell'Anno prefente in Naisso, Città di quella Proname (ad vincia. S) fatta vilita non le l'aspettava egli ; ma appen» gli giun-Tambiés. Se l'avvito dell'entrara di Costantino in Italia, che perfermare i fuoi paffi, gli spedi incontro i suoi Generali con quelle milizie, che raccorre poté nella fearfezza del tempo. Trovarono quelli pervenuto ad Aquileia Cottantino, (4) e ch'egli attendeva più a faccheggiar il paele, e ad ubbricarfi, che a thare in guardia, percio dife pofero un'imbofcata nelle vicinanze di quella Città preffo il Fiumo Alfa, e col retto della lor gente l'impegnarono ad una battaglia.

> Tale fu questa, che le di lui schiere alla fronte e alla coda urrare rimafero taghate a pezzi , ed egli rovesciato a terra dal cavallo im-

ponastofegli ; e por trafitto da più spade lasciò ivi la vita. Il suo cadavero gittato nel vicino Fiume, fu poi riscoffo, ed inviato a Collantinopoli, dove ottene i norevole l'epoltura. E giunta lino a à di noftre una funebre Orazione ( a ) Greca, composta da anonimo (a) seus Oratore in Jode di quello (configliato Principe), da cui apparifee » 🕪 fparfa voce , ch' egli dopo la battagha motifie di pelle in Aquileia. Faceva in fatti la Peffilenza grande flesge non meno nelle Gallie . che nell'Italia in quetti tempi. Ma i più convengono in dirlo priwato di vita nel combattimento foddetto 🕒 E quello fine ebbe la di hii imprudente ambigione , le l'invidia portata al Fratello Cotlante.

Zosi no (4), che in tutto fi fludiò di spargere il fiele relle assom degl' Imperadori Criftiani, lascio scritto, che Costante per tre anni diffimulo il mal'animo suo contra di Coffinnino, è che mentre quelli era amichevolmente entrato in una Provincia (fenza dire qual fulle) Coltante, fingendo d'inviar foccorti d'armati a Cultanso in Oriente, col braccio d'esti fece assassinario. Anche l'Autote Anonimo dell'Orazione fuddetta fembra autenticar quello racconto con dire ucciso Collantino juniore da ficarj inviati da Collanre fuo Frarelio, ma egli attefta ancora la battaglia feguita fra loen, ed aggiugne la voce, ch' egli folle morro di pette. Ci puo anche effere dubbio, se quell'Orazione fosse fatta in quel tempo, potendo effere una Declamazione di qualche Sofifta, lontano daqueflu fatto . Sembra in oltre, the Filoflorgio (c) , Scrittore Ariano , (c) Planse pure non e fallato il suo refto , concorra nel sentimento di Zosi- Area Remo. Ma noi abbiamo San Girolamo (2), S scrate (2), Sozome- A. 13 \*\* no (f), 1 due Vittori (g), Eutropio (A), e Zonara (1), che chiaramente afferticono, aver Coffantino mossa guerra al Fratello, ed (e Serios incontrata perció la morte. E a buon conto non fi puo negare, Morte delle ch' egli non folle calato in Italia armato , che è quanto dire entrato (f) signi coll armi in cafa di Costante... Della verità fu , e sarà giudice ld- 🕶 🤭 🎋 tho. Intanto la morte di quetto Principe fece slargar multo l'ali ad Entetet. ello Coffeste, perchi egli entro in pollello di totti i di lui Stati i di in Estata. maniera che li videro unite fotto il luo comando i Italia colle adiacenti liole, l'Illimo colla Grecia, Macedonia, ed altre Serrentrio (b) 4000. nali Previncie, e quelle deil Affrica fino allo Stretto di Gibiliterra, in fragioni e le Gallie, le Spagne, e la Bretagna che e quanto dire tutto l' (1) Zone. Occidente, a riterva di Coffantinopoli colla Tracia. Avrebbe potuto Coltanzo Augusto tuo. Fratelio pretendere la fua portione in quetta credità, ma se crediamo a Giuliano (k.), volontariamente zininzio ad ogni fua pretentione, fapendo, dice egli, che la gran- biii, ili, Toma II.

Cod. Theod.

dezza de un Principe non confiste in fignoteggiar molto paefe, perchè quanto più esso è, tanto maggiore è la pension delle cute ed. inquietudini, ma bensì nel ben governare quello che fi ha, con altre che possiam chiamare sparate Oratorie, credendo nello stesso tempo, che non mancaffe ambizione a Costanzo, per desidetar di crescere in potenza, se avesse potuto. Ma egli avea altora fulle spalie : Persiani, e talmente s'era ingrandito il Fratello Costante colla giunta di tanti Stati, che troppo pericolofo farebbe riufcito il muovergh guerra, e il voler colla forza ciò, che non fi potea confeguir per amore. Nel Mese di Marzo verifimilmente accadde la m rte di Costantino, perché dopo d'essa le Leggi del Codice Teo-(a) Godo dofiano (a) es fan vedere Coflante Augusto venuto dalla Dacia atl Aquileia, e nel Mese di Giugno in Milano, dove pubblico un severo Editto contra di coloro, che demolivano i Sepoleri o per isperanza di trovatvi de i tefori, o per asportarne i Marmi e gli attri ornamenti. Spezialmente per tutto quel Secolo fu in voga la frenesia ed avarizia di tali assassimi delle antiche memorie, come co-(b) Accede tha da altre Legge, e da molte Versi del Nazianzeno (b), da me dati alla luce. Quanto all'Augusto Costanzo, egis era in Bessa di Tracia nell'Agoito, e di Settembre ad Antiochia, ma fenza reltarcontezza alcuna d'altre azioni, che a lui appartengano.

> Anno di Cristo cccxlt, Indizione XIV. di GIULIO Papa 5. di Costanzo, e di Costante Imperadori 5.

Confol { ANTONIO MARCELLINO, PETRONIO PROBINO.

P)The Nov. In N' Herizione, che si legge nella mia Raccolta (c), quando pur sia indubitara reliquia dell' Antichità, ci assicura de i Nomi di quelli Confoli, in addjetro ignoti. Aurelio Celfino dal di 15di Febbraio comincio ad efercitare la Prefettura di Roma. Sul fine (d) L 3n de di Giugno diede Coltanzo Augusto una Legge in Lauriaco (d) : de Photos creduto dal Gotofredo Luogo della Bit ivia, ma che più veritimimente fu il Lauriaco , Luogo infig ie e Colonia de' R∋main , poffà. alle parti superiori del Dinubio. Era quello Principe divenuto Si-(c) Muse gnor delte Gallie, e cola dovette accorrere, (c. perchè i Franchi paffato il Reno metreano a facco le vicine contrale Romane. Abbiamo

da

As San Girolamo (a), che feguirono fra que' Barbari, e le Armaie (a)Monque di Collante vary combattimenti, ma fenza dichiaracti la fortuna 🚃 🛎 per alcuna delle parti. Libanio (a) deferivendo a lungo e coffumi pi camg il genio de Franchi d'allora , li dipinge per genie turbulenta ed 🗠 📥 🗲 inquiera, a cui il ripolo riulciva un tuppligio. Solamente nell Anno feguence chite fin quella guerra. Tanto il medetimo San Girolamo, the Idacio, metiono foito il prefente Anno spaventosi Tremuori, che fecero traballare moltifime Città deil Oriente. Tennero in quell'Anno gli Ariani un Conciliabolo in Antiochia. per alterare i Decreti faccofanti del Concilio Niceno. Appena terminata fu la facrilega loro affemblea, che il Tremuoto comincio a feuotere orribilmente la mifera Città, ticcome atteffano Socrate (c), (c) seron e Suzi meno ( d ), le quafi per un anno a andarono fentendo varie Mési à a nitre scotte. Non parla Teofane (e) se non di tre morai, ne qua 📆 📶 li probabilmente quella Città fu in maggior pericolo. Lo stesso 🚟 📸 Autore nota, the circa queffi tempi Coffanzo Augusta cinie di for 1216. n mura e fortifico in altre guile Amida , Città della Melopotamia, (e) This fituata prello il Fiume Tigri, acciocchà ferville in aciemurale con iliano. tro a i Pertiani . Aminiano ( f ) Scrittore di maggior credito , all' incontro terve, che molto prima d'ora, cioe vivente ancora il [f] donia Padre , Coffanzo Cefare con torri e mura fece divenir quel Luogo a dica. un'importante Fortezia, di cui fempre più crebbe la popolazio 🛎 me 🗼 e la fama nel tempi fuffeguenti . Durava tutravia la guerra coa Perfiam, ovvero, le Socrate (g) non a inganna, ella chbe prin (c) force. tipio in quefti medefimi, tempi, ma quali azioni mii tari ti facellero , non e pervenuto a noffra nutizia. Gia abbiam detro , che Coflantino il Grande con vari Editti , e in altre guife fi fludio di abolie le fuperitizioni del Paganetimo, differiffe moltifficii Templi de' Cential, vieto gli empjiloro Sagrifiaji al che vien conferniato da Socrati (4), da Teodoreto (1), da Teofane (4), e da altri Ma (4) Ma. lo tveriere dat curre di canta gente gli aptichi errori e riti , difficil i i di euta riulciva neila pratica. L flante Augusto nell. Anno pretente : 11 Pande ficcome l'amorpe di maffime Carroliche, e di velo Crittiano, per ziro eleguire extandio cio, che il Padre gli avea premurotamente racco- fla Paret. mandato, pubblico una Legge, con cui confermando gli Editti pa term , (1) futto rigorule pene abelifce i fagrifia de Pagam , e per (1) a a a pio de Principi feguaci della Legge di Cristo, furono quegu arieto, che diedero un gran traculto al Gentilefigio, con ridurlo a poco apoco all'ultima rovina. Ma fe ad occhio veniva menu la falfa.

Religion de' Pagani, per cura massimamente dell'Augusto Costante, andavano ben crescendo in questi tempi le forze dell' Arianismo in Oriente con discapito della Chiesa Cattolica, per la protezion, che avea preso di quella fazione l' Augusto Costanzo. Le infigni Sedie Episcopali di Alessandria, Antiochia, e Costantinopo-(a) Soum le vennero in quelli tempi occupate da Vescovi Ariani: (a) e tutte le Chiefe d'effa Città di Costantinopoli caddero in poter de' medefimi Eretici. Ma intorno a ciò è da confultare la Storia Ecclefiastica. Grande solennità nel presente Anno su fatta in Antiochia per la Dedicazione di quella magnifica Cattedrale, cominciata da Costantino il Grande, e compiuta solamente ora per cura del suddetto Imperador Costanzo.

> Anno di Cristo cccxiii. Indizione xv. di Giulio Papa 6. di Costanzo , e di Costante Imperadori 6.

FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO per la terza volta,
FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO per
la feconda.

A D AURELIO Celfino nella Prefettura di Roma fuccedette in quest' Anno nelle Calende d'Aprile Mavorzio Lolliano (b), (b) Cufpi- il cui imprego durò fino al di 14. di Luglio, con avere per Succef-Parvinias: fore Acone (o sia Aconio) Catulino (o sia Catullino) Filomazio (o pur Filoniano). All'Anno presente riferisce il Gotofredo (c) (t) Gotho un Editto (d) di Costante Augusto, dato nel di primo di Novem-Convo. Cod. bre, e indirizzato al medefimo Catullino Prefetto di Roma, in cui ordina, che quantunque s'abbia da abolire affatto la superstizione Pagana, pure non si demoliscano i Templi situari suori di Roma, per non levare al Popolo Romano a divertimenti de Ginochi Circenfi, e Combattimenti, che aveano presa origine da que' medesimi Temph. Ne grà paresse per questo rassreddato punto lo zelo di quelto Principe in favore del Cristianesimo ; perch' egli non altro volle, che conservar le mura e le fabbriche materiali di que Templi, ma con obbligo di sbarbicar tutto quel che fapeva di Superstizione Gentilefca, come Idoli, Altari, e Sagrifizj. Fors' anche non dispiaceva ad alcum accorti Cristiani, che restassero in piedi que'

fuper-

Theophan. Crarenta,

(et) k.y. de Papanta Cod. eod.

superbi edifizi, per convertirli un di in onore del vero Dio. Ma che in tanti altri Luoghi venissero abbatutti i Templi de' Gentili, Giulio Firmico (a), che circa quelli tempi fioriva, e scrisse i suoi (1) falia Libri, ce ne afficura. Fino al presente Anno sostenpero i Franchi Firmum la guerra nelle Gallie contra dell' Augusto Costante. (b) Tali per- de propie coffe nondimeno dovettero riportare dall' armi Romane, che final- (b) Himmente si ridusfero a chiedere pace. Un trattato di amicizia e lega mente conchiuso con Costante, li sece npassare il Reno. Libanio (c) con Idecina in Oratoria magniloquenza lasciò scritto, che il solo terrore del nome Fasti. di Costante obbligo que' Popoli barbari ad implorare un accordo, Suratio La. senza dire, che sosse domani coll'armi, come scrissero tanti altri. Thropham la Aggrugne, ch'esti Franchi riceverono dalla mano di Costante i loro Giorne Principi, e sterrero poi quieti per qualche tempo. Occorse nell' (c) Liber. Anno presente in Costantinopoli più d'una sedizione fra i Cattolici ed Ariani (d), da che Costanzo Augusto, sposata affatto la fazione de gli ultumi, mandò ordine, che fosse da quella Cattedra cacciato (d) Somme Paolo Vescovo Cattolico, per intrudervi Macedonio Ariano. Creb- Segenzaus be un di a tal fegno l'impazienza e il furor della plebe Cattolica, Historia il che andarono ad incendiar la cafa di Ermogene Generale dell'armi, liacini il. a cui era venuto l'ordine dell'Imperadore di efeguir la depolizione del Vescovo Cattolico; e messe le mani addosso al medesimo Ermogene, lo strascinarono per la Città, e l'uccisero. Costanzo, che ailora fi trovava ad Antiochia, udita cotal novità, tofto per le poste volo a Costantinopoli : caccio Paulo , e gastigò il Popolo , con privario della metà del grano, che per istruzione di Costantino gli era fommunificato gratis ogni anno. Cioè di ottanta mila moggia o mifure, riduffe il dono a fole quaranta mila.

Anno di CRISTO CCCXLIII. Indizione 1. di Giulio Papa 7. di Costanzo, e di Costante Imperadori 7.

Confoli & MARCO MECIO MEMMIO FURIO BABURIO Ceciliano Procolo, Romolo.

UESTA gran filza di Cognomi data al primo Confole, cioè a Procolo, fi truova in una licrimione creduta spettante a lin, e rapportara dal Panissa. lin, e rapportata dal Panzimo, e.Grurero. Non Balburto,

come est hanno, ma Balara viene appellato nelle schode di Cla maco, che riferifce lo ftello Marmo. Il fecondo Confole dal fuddetto Panviaio , che cita un'ifferizione , vien chiamato  $Flavio |P_{P}|$ (a) Post-fidio Romolo. Vopisco nella Vita d'Aureliano (a) ci rappresenta questo Procolo per uomo abbondante non so se più di ricchezze, o di vanità , ferivendo efferfi poco fa veduto il Confoloro di Funo Procolo folennizzato con tale sfoggio nel Circo, che non già premj, ma patrimonj interi parve, che follero donati a i vincitori nella corla de cavalle. Ci tan conotcere tali parole, in che tempo Vopifco horiffe, e feriveffe. Neila Preferrura di Roma continuò ancora per quest'Anno Aconio Catallino . Dappoiche la pace flabilita co i Franchi rimile la calma in tutte le Gallie, Cottante Augulto , il quale fi truova su Bologna di Picardia nel Gennaio dell' Anno prefente ( b ), volle farti vedere anche a i Popoli della Breta-(b) Gode gua, e paíso nel furore del verno colà con tutta felicità . Se prefitame fede a Libanio (c), guerra non v'era, che il chiamaffe di là dal (c) Lim Mare, ma folo timor di guerra, e da Ammiano Marcellino (d) & Oin III ha abbaftanza per credere, che i Barbari di quella grand Itola a-(4) Amus vellero fatta almen qualche scorreria nel paese de Romani. Per alizo , che non fuccedeffero battaglie e victorie inquelle parti , fi puòargomentare dal fuddetto Libanio, giacche egli di muna ta menmone. Truovanti nulladimeno alcune Medaghe, dove egh è appel-(a) Mode lato (e) Debellutore, a Trienfatore delle Negioni Barbare, le qua-Japaner die are qualche vantaggio delle fue armi in quelle contrade ancora. States Oltre di che Giulio Firmico (/), parlando a i due Augusti, dice, che dopo aver effi abbattuti i Templi de Gentili neli Anno 341. fee Ands Dio avea profperate le lur armi , che aveano vinti i nemici , dilarato: l'Imperio ; e che i Britanni all'improvvilo compani dell' Imperadore, s' erano intimoriti. Tripovati poi ello Auguito nel di 30. di Giugno ritornato a Treveri , dove è data una tua Legge. Ca fanno poi altre Leggi vedere Coftanzo Augusto in Armochia, in Cizico, in lerapoli, tutte Cirtà dell'Atta, imperocché non gli lasciava godere riposo la guerra sempre viva co i Persiani. Osferviafold to a mo nuche in una delle fue Leggi (g), ch'egh chiamo a militate an quest Anno i Figliuoli de i Veterani, purché giunti all'età di fedici anni, per bilogno certamente di quella guerra. Non so to (h) 7 dire , qual credenza h meriti Teofane (4), allorche fenve, che Chronin curca quelli tempi Coflanzo , dopo aver vinti gli Affir) , cinè i Perfiani fuddetn , trionfo . Niuso de più antichi e viçus Sturici a fisi

Code

attribuite alcuna meraprabil vittoria di que Popoli, e molto meno un vero Trionto. Abbiamo m oltre dal medefimo Teofane, che la Città di Salamina nell'Ifola di Cipri per un fierifimo Tremuoto refto la maggior parte finantellata, ficcome ancora, che circa quefti tempi ebbe principio la perfecuzione molfa da Sapore Re di Perfia contra de Cristiani abitanti ne paesi di suo dominio.

Anno di CRISTO CCCXLIV. Indizione II.
di GIULIO Papa 8.
di COSTANZO, e
di COSTANTE Imperadori 8.

Confoli & LEONZIO, & SALLUSTIO.

Et di 11. d'Aprile ad Acone, o sia Acomo Camilino succe-derre nella Presettura di Roma Quinto Rustica. Nulla di confiderabile ci fomminitra per quett' Anno la Storia, se non che troviamo una Legge (1), con cui Coltanzo Augusto concede delle (1) 1 1.4. efenzioni a i Proteffori di Mecanica, Geometria, Architettura, iziolie an Livellatori dell'acque. Il genio edificatorio veramente non ampli. mancò a questo imperadore, ed egli lasció molte suntuose fabbriche da lui fatte in Costantinopoli, Antiochia, ed altri Luoghi. Ma s'egli coll'una mano inalzava materiali edifizi nel fuo dominio, coll' altra incautamente fi ttudiava di atterrare e distruggere la dottrina e Chiefa Catrolica, lasciandost aggirar a lor talento da i leguacidell'Erefiarca Ario. Pero in questi tempi smisuraramente prevalle in Oriente la lor fazione: laddove Costante Augusto in Occidente, con dichiararii protettore de i dogmi del Concilio. Niceno, divenne scudo dena Chiesa Cattolica. Se in Oriente si tenevano Conciliabalt coutro la Fede Nicena, in Occidente ancora fi formavano Concili per foitenerla. Ma inturno a ciò mi rimetto alla Storia Ecclefinitica. Intanto era flagellato da Dio l'Imperador Costanzo col tarlo della guerra Perfiana, e benchè Teofane (6) ancora fotto quest' (6) Timpi. Anno racconti, che vennero alle mani le due Armate Romana e inclinage. Pernana, e che gran numero di que Barbari lasciò la vita sul camp): pure poco o nulla fervirono questi pretesi vantaggi, perchè p.ù che mai vigoros i Persiani continuarono a fare il balto fulle terre Romane, fenza che mai riufciffe a i Romani di cavalcare ful paefe nemico. Abbiamo por da San Girolamo (1), e dal fuddetto Teo-(1) Mioren. fane, che nell' Anno presente Neucesarea, Citta la più riguarde-intereste.

vol del Ponto, fu interamente rovesciata a terra da un orrendo tremuoto colla morte della maggior parte del Popolo, effendoli folamente falvata la Cattedrale fabbricata da San Gregorio Taumaturgo colla Cafa Epifcopale, dove effo Vefcovo, e chiunque ivi fi trovo, rimalero efenti da quell'eccidio.

Anno di Cristo cccxiv. Indizione III.

di GIULIO Papa 9.

di Costanzo, e

di COSTANTE Imperadori 9.

Confold AMANZIO, ed ALBINO.

(a) 1.7. de PERMAN. Cod. Theydefear. (b) Tille: mand Memacres des Empereurs GalHither Eakfielligue.

(c) L g. de exallerais. Codic, Thrody, (d) Hieron. (c) Thomps.

LCONDO il Catalogo del Cuípiniano e del Bucherio, nel dì 🚓 di Luglio Probino fu creato Prefetto di Roma. Una Legge (a) di Costante Augusto data nel di 15. di Maggio, ci sa vedete questo Imperadore ritornato dalla Bretagna a Treven. Però non so se sussista l'aver creduto il Tiliemont (b), ch'esso Augusto verso il fine del medesimo Mese tosse un Milano, dove invitò lo sbattuto Santo Atanafio per patrocinarlo contro la prepotenza de gli Atiani. Certamente cominciò verso questi tempi il Cattulico Augusto a tempestar con lettere il Fratello Costanzo, acciocchè si tenesse un Concilio valevole a metter fine a tante turbolenze della Chiefa. Ma non si arrivò a questo se non nell'Anno 347, siccome allora accenneremo. Da una Legge del Codice Teodofiano (c) apprendiamo, che l'Augusto Coifanzo nei di 11. di Maggio del prefente Anno fi trovava in Nifibi Città della Mesopotamia, senza fallo per accudire alla guerra co i Perfiam. Abbiamo poi da San Girolamo (4) e da Teofane (e), che in quest'Anno ancora i Tremuoti cagionain Change, rong nuove rovine in varie Città. Fra l'altre la maritima di Epidamno o sia di Durazzo, Città della Dalmazia, restò quasi affatto abillata. Anche in Roma per tre giorni sì gagliarde furono le scosse, che si paventò l'universal caduta delle sabbriche. Nella Campania dodici Città andarono per terra, e l'Ifola, o vogliam dire la Città di Rodi fieramente anch'ella rifenti la medefima fciagura. Se crediamo alla Cronica Alesfaudrina (f), Costanzo Auguito cominciò in quell'Anno la fabbrica delle fue Terme in Coftan-(s) Da Can tinopoli, ma intorno a ciò è da vedere il Du-Cange (g), che rapporta altre nonzie spettanti a quell'insigne edificio.

Anno

Anno di CRISTO CCCXLVI. Indizione IV. di Giulto Papa 10. di Costanzo, e di COSTANTE Imperadori 10.

FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO per la quarta volta, FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO per

DEACHZ'non fi dovertero speditamente accordare i due Auguili intorno a prendere infieme il Consolato, o pure a notificarlo, noi troviamo, che nel Catalogo del Bucheno, e in un Concilio di Colonia per gli primi Mesi dell'Anno presente non si contavano i Confoli nuovi , perciò l' Anno veniva indicato colla formola di Dopo il Consolato di Amangio ed Albino. Nella Presentura di Roma stette Probino sino al di 26. di Dicembre dell' Anno presente (a), ed allora in quella carica succedette Placido. Noi cavia-(\*) Commo dalle Leggi del Codice Teodofiano (6), spettanti a quest' An- Parmette mo, che Coitante Augusto era in Cesena nel di 23, di Maggio, e in Mulano nel di 21, di Giugno. Dall'Italia dovette egli passare in fina Cara-Macedonia, perchè abbiamo una Legge di Lui data in Teffalonica mile Col. nel di 6. di Dicembre. Per conto dell'Augusto Costanzo, egli non altrove companice che in Coltanimopoli, dove confermò, o pur concedette molte efenzioni a gli Ecclesiastici. All'Anno presente enferisce San Girolamo ( e) la sabbrica del Porto di Seleucia, Città 🖫 🚛 famola della Soria , poche miglia distante da Antiochia , Capitale dell'Oriente. Anche Giuliano (d), e Libanio (e) parlano di que- (d) Jalian. Ca impresa, che riusci d'incredibile spesa al Pubblico, perchè per Orania I formare quel Porto, non già alla sboccatura del Fiume Oronte, co- ord, Till. me talun suppone, ma bensì alla stessa. Seleucia, convenne tagliar molti (cugli, e un pezzo di montagna, che impedivano l'accesso alle navi , e rendevano pericolofa e poco utile una specie di Purto, che quivi anche antecedentemente era . Perchè la Corte dell'Imperador Costanzo per lo più soggiornava in Antiochia, d'incredibil comodo e ricchezza trufci dipoi a quella Città il vicino Porto di Seleucia. Teofane (f) aggiugne, che Costanzo con altre fabbriche amplió & adorno la stessa Città di Seleucia, ed in oltre abbellì la George. Cutà di Antarado nella Fenicia, la qual prefe allora il nome di Tome II.

## Annali d'Italia. 346

Coftanza. Mentre poreffo Augusto Costanzo impiegava in questa maniera i suoi pensieri e i tesori, cavati dalle viscere de' sudditi, dietro alle fabbriche, il Re di Persia Sapore non lasciava in ozio la forza delle fue armi, e però fecondochè scrive il suddetto Teofane, neil' Anno prefente si porto per la seconda volta all'assedio della Città di Nifibi nella Mesopotamia. Vi stette sotto settantotto giorni, e non ostante tutti i suoi sforzi su in fine obbligato a vergognofamente levare il campo e rittrarfi. Nella Cronica di San Girolamo un tale affedio vien riferito all'Anno feguente. Ma cotanto hanno gu antichi moltiplicato il numero de gli affedi di Nifibi con discordia fra loro, che non fi sa che credere. Verisimilmente un foio affedio finquì fu fatto, cioè fe sussiste il già accennato all'Anno 338, un altro non farà da aggiugnere all' Anno presente . Parleremo andando innanzi d'altri alledi di quella Città . Pare, che in quest' Anno accadesse una sedizione in Costantinopoli, per cui quel Governatore Alessandro restò serito, e se ne suggi ad Eraclea. Tornossene ben egli fra poco al suo impiego, ma poco stette ad esfere deposto da Costanzo, con succedergli in quel governo Limeche sparla forte d'esso Limento, perchè il buon Sosssta su cacciato da Costantinopoli d'ordine suo.

(a) Libanio (a) quegli è, che ci ha confervata quella notizia, e

Anno di CRISTO CCCXLVII Indizione v.

di GIULIO Papa II.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori ti.

Confol: \ RUFINO, ed EUSEBIO.

. ---

A BBIAMO del Catalogo di Cuspiniano, o fia del Bucherio, che nel di 12. di Giugno dell'Anno presente Placido lasciò la Prefettura di Roma, e in suo luogo subentro Ulpio Limenio, il quale nello stesso tempo esercitava la carica di Prefetto del Psetorio dell' Italia. Più che mai trovandosi sconcertata la Chiesa di Dio in Oriente per la prepotenza de gli Ariani, a'quali l'ingannato Co-Canzo Augusto prestava ogni possibil favore, e vedendosi di qua e di la comparire in Italia Vescovi banditi, per implorar soccorso dal Romano Pontefice Giulio, e dal Cattolico Imperador Costante: finalmente în quest' Anno-sî sperò il rimedio a tanti disordini . Nonmeno il Pontefice, che Costante, picchiarono tanto, che l'Augu-

Ro Costanzo acconsentì, che si tenesse un solenne Concilio (a) di (a) Lata Vescovi, al giudizio e parere de' quali sosse rimessa la cura di que-Costation. ste piaghe. Ottenne Cottante, che fosse eletta per luogo del Concilio Serdica, chiamata anche Sardica, Città di fua giurifdizii ne, e non già, come pensò il Cardinal Baronio (b), di quella di Co- b) Beron. stanzo, perchè Capitale della Dacia novella, la quale nelle divisio- in Annalis. ni era toccata a Costante. Quivi dunque su celebrato un riguardevoliffimo Concilio, dove tanto pel Dogma Cattolico, quanto per la Disciplina Ecclesiastica, furono fatti bei regolamenti, e fra l' altre cole confermato il gius delle Appellazioni alla Sede Apostolica, e profferita fentenza in favore di Santo Atanalio, e d'altri Vescovi Cattolici. Ma con poco frutto, perche Costanzo ammaliato da gli Ariam, in breve guaffo tutto, e più che mai continuarono le divisioni e gli sconcerti. Due sole Leggi spettanti ad esso Costanzo cel fanno vedere nel Marzo in Ancira di Galazia, e nel Maggio in Ierapoli della Soria. Di Costante Augusto nulla si sa sotto l' Anno presente, se non che probabilmente egli dimorò nelle Gallie, dove Santo Atanalio fu a ritrovarlo, prima di passare al Concilio di Serdica.

> Anno di CRISTO CCCXLVIII. Indizione VI. di GIULIO Papa 12. di Costanzo, e di COSTANTE Imperadori 12.

Confoli { FLAVIO FILIPPO, FLAVIO SALIA.

PERCHE's' era già introdotto il costume, che cadauno de 1 due. Augusti eleggesse il suo Console, si può perciò conghierturare, che questo Filippo Console Orientale fosse quel medelimo, che nel Codice Teodofiano, e in altri monumenti dell'antichità fi truova Prefetto del Pretorio d'Oriente, nomo crudele, e partigiano spasimato de gli Ariani, come s'ha da San Girolamo (c): del (c) Himes che ricevette egli il gastigo da Dio anche nella vita presente, siccome vedremo. Era quest' Anno il millesimo centesimo della Fondazione di Roma, e s'aspettavano i Romani quelle seste, che in altri tempi furono fatte dal Paganetimo, per celebrare un tal Anno. Niuna cura di ciò si prese il Cristianissimo Costante Augusto, (4) Aurilius nemico delle supersuzioni: del che si duole Aurelio Vittore (d), Cafanhus, Xx 2

Throshol.

con farci anche conoscere , che il Millefimo di Roma era stato nell' Anno di Cristo 148, folennizzato fotto Filippo Augusto. Per lo contrario effo Imperadore , veggendo , che non venivano rift-bilità nelle lor Chiefe Santo Atanafio e gli altri Vefcovi Cattolici , di-(a) 74 chiarati innocenti nel Concilio di Serdica , (a) prese talmente a cuore gl'intereffi della Chiefa Cattolica, che rifentitamente fopra Serent ciò scriffe al Fratello Costanzo, con giugnere a minacciare di rom-4 . Miles perla con lui per questo. Un linguaggio si fatto mile il cervello a partito a. Costanzo , il quale percio parte nel presente, e parte nel leguente Anno confenti al ritorno di que Velcovi alle lot Chiefe. (b) Aim. Per quanto fi puo ricavare da Santo Atanalio ( b ), effo Imperador Lottante venne a Milano nell'Anno corrente, e l'Augusto Costan-(c) Mores, no tu in Edeffa di Mefopotamia. San Girolamo ( c ) & Idanio ( d ) πen Comme ferifcono fotto quest' Anno la battaglia formidabile succeduta fra s (4) Hann Romani e Perfiant presto Singara nella suddetta Mesopotamia. Ma il Gotofredo, e i l'adri Ardumo, e Pagi han creduto, che quella

(e) Adex appartenga più tofto all' Anno 345, perche Giuliano Apofiata (e) no Magnenzio, e questi senza fallo cominciò le sue scene nell Anno 350. All'incontro il Peravio , Arrigo Valetio , e il Tillemont , appoggiati al testo espresso de suddetti due Storici han rapportato quell'avvenimento all'Anno prefente, e creduto qualche fallo

nel resto dell'Orazion di Giuliano. A me ancora seinbra più venfimile l'ultima opinione, perché Libanio (f) ne parlo in maniera ( f) (8m. Oras, 111. circa l'Anno 349, che fece intendere quel combattimento, come azione accaduta di frefco, e nongià alcuni anni prima, e combattomento ultimo, che ne suppone de gli altri antecedenti. Lo steffo

Gotofredo (g) riconobbe per recitata nell' Anno 349, quell Oraziodo che nel testo di Giuliano si può credere scappato per negligenza de' Copilli un Sexto in vece di Tertio.

la fatto in poche parole fu così . Dopo il fecondo affedio di Nifibi dovette leguir qualche tregua fra i Romani e i Perfiant, ma gli (h) Lam ultimi poco curanti delle promette e de giuramenti (4), 6 andarono disponendo per far nuovi sforzi, e questi divamparono dipol in queft' Anno . O fia che Coftanzo non voleffe , o pure che non poteffe impedire i paffi di cusì pollente Armata , col mezzo di tre ponti gittati ful Fiume Tigri entrarono i Perfinii nella Mesoporamia . e vennero fino ad un Luogo vicino a Singara . Città di quelle contrade, nel bollore della Srate. V'era in perfona lo stesso Re Sapo-

re. Coftanzo, a cui non erano ignoti i preparamenti de nemici, s'affretto anch'egli ad unir gente da tutte le parti, ed effendo poi marciato con tutto il fuo aforzo contra d'effi, andò ad accamparfi poche miglia lungi da loro. Stettero le due Armate per qualche tempo fenta far nulla, quando i Romani impatientatifi un giorno, dopo effere flati in ordinanza di battaglia fin palfato il messodi, fi moffero fenza poter effere ritenuti da Coftanzo Augusto, per allahre il campo nemico. Contuttoche fosse già fera, cominciarono infericiti il combattimento , nè la notte potè ritenerit dal menare le mani. Ruppero le prime schiere nemiche, forzarono ancora alcum loro rrincieramenti con molta firage d'esti Perfiani i fecero gran bottino, ed ebbero fin prigione il Principe primogenito del Re Sapore, che fu poi barbaramente uccifo, se pure, come vuol Rufo Ferlo (a), egli non lafcio la vita nel bollore della battaglia. (a) 🐠 Era la notte, tempo poco proprio per combattere, e però Coftanno a furia chiamava alla ritirata le fue genti, ma ebbe un bel dire, un bel gridare. Perché verifimilmente i fuoi fapevano, che più innanzi il trovava qualche fiumicello o canale, vegnente dal Tigri, ficcome morti dalla fete, feguitarono i fuggitivi Perliani, ed arrivati all'acqua, ad altro non attefero, che ad abbeverarb. Allora gli arcieri Pertiani postati in quel fito, un tal nembo di faetre fcaricarono contro de gli affollati Romani, che molti vi pttirono, e chi potè, ben in fretta le ne tornò indietro. Aveano questi ultimi per attestato di Festo (6) accese varie fiaccole, che (5) 2000 fervirono - mirabilmente a i nemici per meglio berfagharli.Giulia- 🤲 no avendo prefo in quella Orazione (c) a teffere le lodi dell'Au- (c) Adm. guito Cultanzo, non parla che di pochi Romani restati in quel con 💥 👍 flitto. Libanio (4) slarga un popiti la bocca. Per lo contrario 4) 4444. Ammiano Marcellino (r), anch' egli vivente allora, e che volea (r) desse poco bene a Costanzo, scrive, che grande strage fu ivi fatta del- 🚟 👪 🚜 le foldatefeke Romane: il che fi può anche dedurre da Rufo Festo. 🦇 👎 Altro non dice Eutropio (/), se non che i Romani per loro capat- () and bierà fi lafciarono togliere di mano una ficura vittoria, e le di lui la mono. parole furono copiare da San Girolamo (e). Tutti poi gli Storici (i) van d'accordo in dire, che il Re. Sapore prefe la fiiga, de mai fi credette in falvo, finche non ebbe paffato il Figme Tigri. Giuliano presende, che anche prima della suffa quel valoroto Re, al folo mirar, da lungi la poderofa Armata de Romani, batteffe la ritirata, e lasciasse il comando al Figliucio, che poi miseramente mosì. Del pari e certo, che non tardarono i Persiama levar il campo

nel giorno feguente, e a ritirarsi precipitosamente di la dal Tigri, con compere tofto i ponti per paura d'effere infeguiti da i creduti vincitori Romant. Steché se essi Romant non poterono cantar la vittoria, nè pure i loro nemici ebbero campo di attribuirla a sè steffi. E San Girolamo nota, che di nove battaglie fuccedute duranre la guerra fuddetta co i Persiant, questa fu sa più riguardevole e fanguinosa, ed essa almen per allora fece svanire i boriesi disegni dei Re nemico, il quale senza aver presa Città o Fortezza alcuna, mal concio si riduste al suo paese.

Anno di CRISTO CCCXLIX. Indizione VII.

di Giulio Papa 13.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 13.

Confoli SULPIO LIMENIO, CATULINO FILO-MAZIO, O FILONIANO.

Panvinius. Bucherius

m Apolog.

(a) Cufi- D'AL Catalogo de Prefetti di Roma, pubblicato dal Cuspinia-no e dal-Bucherio (a), abbiamo, che il Console Limento feguitò ad effere Prefetto di Roma, e Prefetto del Pretorio fino al di 8. di Aprile. Restarono vacanti queste due Dignità, senza che fe ne fappia il perchè, fino al di 18. di Maggio, in cui tutte e due (b) Athanas furono conferite ad Ermogene. Dall' Apologia di Santo Atanasio (b) fi può ricavare, che Costante Augusto ne primi Mesi di quest' Anno foggiornaffe nelle Gallie; perché il Santo Vescovo, chiamato da lui si portò cola, prima di passare ad Alessandria, giacchè finalmente di confento dell'Imperador Coftanzo egh ricuperò in quest' Annola Sedia fua. Trovafi poi Coftante in Sirmio della Pannoma nel di (c) Libra 27, di Maggio, ciò apparendo da una fua Legge. Libanio (c) anch' egh attesta, che quello Principe nell'Anno presente visitò le Città d'essa Pannonia. Quanto all'Augusto Costanzo, apprendiamo dalle Leggi del Codice Teodofiano, ch' egli nel principio d'Aprile foggiornava in Antiochia, e da Emela scrisse a Santo Atanasio per sollectearlo a tornarsene in Oriente. Alcune Leggi da lui date in quest' Anno, ci san conoscere la premura di lui per reclutar le milizie sue, e per ben disciplinarie. Imperciocchè i Persiani, con tutte le percosse patite nell' Anno precedente, non rallentavano punto le disposizioni per seguitar la guerra, divenuta oramai una permciofa cancrena del Romani in quelle parti, amperciocché anno non paliò , durante il Regno di Coltanzo , in cui egli fulle elente dalle minaccie ed incursioni di quella nemica e potente Nazione, ora con vantaggio, ed ora con isvantaggio delle fue genti. Intorno a che convien offervare due diverte figure, che tecero i due Pagani Giu-Itano Apostata (a), e Libamo (b). Finche visse Cottanao, l'elo-(a) quenza loro trovo de i luoghi topici per efaltare il di lui valore, e dell' la fua condotta in fare e fostener quella guerra. Ma da che egli (b) 24m. compiè la carriera de fuoi giorni , amendue le ne fecero belle , e bia 111 formarono di lui un ben diverso ritratto. All' oder questi due adulatori, Coftanzo piu volte gitto de i ponti ful Fiume Tigri, e patio unche fulle Terre nemiche, tal terrore spargendo ne' Pertium, che mon ofavano di lafciarfi vedere per difendezii da 1 faccheggi. Pafiava egli il versio in Antiochia, è nella State era in campagna controi nemici , i quali fi filmavano felici , fe potevano fuggire, e nasconderfi dal valore di quello Augulto Eroe. Che se muscì talvolta a coloro di riportar qualche vantaggio fopra i Romani "fu folamente per messo d'imboliate, e sol mancare aile tregue. Passaro poi all' nlira vita ello Coltanzo, mutò linguaggio il Sofitta Libamo con dire , che a lui non mancavano già buone milizie per vincere i Perfiami, ma benst un cuore di Principe, e una testa di Capitano. Alla Primavera comparivano i namici per affediar qualche fortenza, 📧 Cultanzo, aspettava la State per uscire in campagna ,, ed usciva non già per andar contra di loro con tutto il fuo magnifico apparato, ma per tuggir con diligenza, informandoù fludiofamente a tal fine de s lor movimenti per ifchivarli , di maniera che terminava ordinariamonte la campagna in tornaciene i Perliam alle lor cale piem di spoglie de miseri abitanti della Mesopotamia dopo di che Costanno fi lafeiava vedere per le Città e Luoghi faccheggiati , quafiché la venuta fua aveste mella lo spavento in cuore a i nemici, e fattili. ritirare. In fomma ci rapprefentano Coffanto per un vile coniglio, e pur troppo, se si ha da parlare schietto, contuttoche, siccome abbiam veduto, San Girolamo (c) parli di nove combattimenti, (e- (e) Mere) guiti in tutto il corfo di quella guerra fra i Romani e i Perfiani pure ogni Storico (4) in fine confella, che l'armi di Coffanzo non con- (4) Annie tarono mai vittoria alcuna, anzi ebbero fempre delle buffe, e che I Perham prefero e faccheggiarono or quella or quella Città, fece 1400 rogran copia di prigioni, è quantunque d'esti ancora fosse ral volta desentifacta strage, secondo le vicende giornaliere della guerra, pure senza paragone fu il dauto patito dalle Armate e terro Romane . 🛮 🖽

ecco in fuccinto un' idea della lunghistima guerra di Costanzo co i Perfiani, guerra infelice per lui, perche Principe sprovveduto di coraggio e saper militare, e perch' egli aveva ancora de i non lievi peccati, che meritavano poco l'affiftenza di Dio per felicitarlo in (a) Time questa vita. Abbiamo da Teofane (a), che un fiero Tremuoto di-" Chronip. roccò in quest' Anno la maggior parte della Città di Berito nella Fenicia, il che fu cagione, che molti di que Pagani ricorreffero alla Chiefa, e chiedessero il Battesimo. Ma costoro dipoi separatisi da i Cristiani fecero un' affemblea, dove praticavano le cerimonie imparate da esti, vivendo nel rimanente da Pagani.

> Anno di CRISTO CCCL. Indizione VIII. di GIULIO Papa 14. di Costanzo Imperadore 14. Confoli (Sergio, e Nigriniano.

D Ermogene nella Prefertura di Roma succedette nel di 17. 👠 di Febbraio ( b ) Tibeno Fabio Tiziano . Funeskistimi furono (b) #schr. gli avvenimenti e le rivoluzioni di quell'Anno spezialmente per la in Custige. Iventurata morte di Cossante Augusto. Trovavasi egh nelle Gallie, e perchè regnava la pace fra tutti i Popoli, il familiare fuo divertimento confilteva nella caccia, dietro alla quale era perduto : il che dicono alcunifatto, per tenerfi con questo efercizio sempre difposto per le occorrenze e faziche della guerra. Non bado egli, che nel fuo stello feno nudriva de più fieri nemici. Magno Magnenrio (così il miriamo nominato ne' Marmi e nelle Medaglie) Capitano allora di una o due Compagnie delle Guardie, prevalendofi del-(c) Michie la disattenzione del Principe, quegli fu, (c) che nella Città di Autun tramò una congiura contra la vita di lui, con tirar nel fuopartito Marcellino, Presidente della Camera Augustale, Cresto, ed altri Ufiziali della Milizia. Venuto il di deffinato a fare fcoppiari la mina , cicè il dì i 8. di Gennaio , come s' ha da Idazio , e dalla Cronica Alessandrina, Marcellino (se pur non fu lo stesso Magnenzio) col pretesto di solennizzare il giorno natalizio di un suo Figliaulo, invitò l'Ufizialità ad un lauto convito, è mallimamente Magnenzio. Dopo aver costoro ben rallegrato il cuore, e fatto durare il banchetto fino ad una parte della notte, Magnenzio algatofi, e ritiratofi in una camera, quivi fi vesti della Porpora Imperiale, e poi tornò a farfi vedere in quell'abito a i convitati. Una

رظم 🎝

parte d'effi già congiurata l'acciamo Augusto: gli altri per le beile parole e promette dell'uturpatore fi lafciarono anch' effi condurre a riconofcerlo tale. Prefa poi la caffa del Principe, coll'impiego di quel danaro feppe Magnenzio guadagnar le milizie duivi acquarmerare, e il Popolo di Autun, e qualche cavalleria venuta di fre-Sco dall' Illirico. Proclamato che su Imperadore l'indegno Magnen-210, non differi punto d'inviar gente per levar la vita all'Augufto Costante, con far anche tener serrate le Porte della Città, affinchè muno ufcendo gli recaffe l'avviso della nata ribellione, e lasciando solamente l'adito a chi voleva entrarvi. Secondo Zonara " fu uccifo il milero Costante verso il Fiume Rodano, dove ritrovato a dormire flanco per le fatiche della caccia, da questo passò ad un più lungo fonno. Ma convengono i più antichi Storici (a) in di-(a) Zaliani se, ch' egli non offante la precauzion presa dal Tiranno, fu im- lenni. mediatamente avvertito della fuccedutanovità, e però deposti gli 🛵 🚜 abiti e le infegne Imperiali , fuggi con ilperanza di falvarfi in Ifpagna . Ma avendogu tenuto dietro Gaifone con alquanti. Cavalieri scelti , per ordine di Magnenzio , il raggiunse ad Elena, Castello vicino a i Monti Pirenei, a cui Costantino il Grande suo Padre avea dato questo nome in onor della Madre, e quivi si trucidò. Presero di qui motivo alcuni d'inventar una favola, narrata poi da Zonara ( & ) come una verità , cioè che da gli Strologhi fu predetto a (b) 🚈 🗪 Costantino suo padre, che questo Figliuolo morrebbe in seno dell' " dend Avola, cioè di Sant'Elena. Morta ella prima di Costante, su derifa la predizione fuddetta, che poi in altra maniera fi venti--cò , con effer egli stato svenato nel suddetto. Castello in età di soli trent' anni .

COME è il costume , dopo la morte di questo sventurato Principe , chi ne fece elogo , le chi mille iniquità raccontó , o per dir meglio invento della fua periona. Si puo ben credere, che i partigiani di Magnenzio non lasciarono via alcuna per iscreditar lui, e nello stello tempo (culare , se era postibile , la rivolta detellabile del Tiranno . E perch'egli su Principe zelante della Religione Cristiana, non è da thupire, se gli Scrittori Pagani (c), cioè Eutropio, (c) 🚕 Aurelio Vittore, e il velen ilo Zolimo, l'infamarono a tutto pote- 🚈 4 🐠 re , attribuendogli gran copia di vizi . E Zonara poi , prettando fe- June L ja de a Zosimo, den gió anch egli non poco la di lui memoria. Sopra gli altri ello Zolimo il deicrive per un cane verso de'tuoi sudditi , trattandoli con inudita crudeltà , ed aggravanduli con ecceffive impoite , è tenendo al fuo fervigio de i Barbari, a' quali per-Zamo II.

Pales de

Lateral Service

in Brevier

Larage at. (c) Zalas

Oral, III.

metrova l'ufore ogni forta di violenza. Il tacciano ancora d'una sfronata libidine, e fin della più abbominevole, di una fordida avariata e di avere sprezzato le persone militari. Sopra tutto dicono , ch' egli fommamente pregiudicò a fe ftello, colla cattiva fcelta de à Governatori delle Provincie, vendendo le cariche, e che spezialmente i perverii fuoi. Ministri gli tirazono addosto l'odio d'ognuno, di modo che divenne infoportabile il fuo governo. Può darfi, che parte di tanti vizi non folle fognata, ma più ventimilmente ancora à des creders, che con sicuse verità seno mescolate moite calin-(a) Plate in me . Certamente gli Autori Criftiani ( a ) parlano con lode di quinfto Principe, gran difensore della Religione Cattolica contro gli Ariani , e Donatisti, propagatore del Cristianesimo , e che non cesfava di efercitar la fua liberalità verfo i facri Templi. Conteffano gli (teffi Pag ini (4) , che gran pruove diede egli del ino valore in varie congrunture, e che era affai temuto da i Popoli della Germania. Libamo (c) poi nell Orazione recitata nell' Anno precedente, di lui vivente fa un bell'elogio, rapprefentandolo come l'incipit attivo, vigilante, infaticabile, fobrio, e nemico non folamente de gli ecceiti del vino e delle femmine, ma anche de i Teatri, e d'altre fimile divertimenti . Pare in fomma, che buona parte de i difordini nafcelle non da lui, perchè la poca fanità fua per effere gottofo di mani e di piedi , non gli permetteva di far molto, ma lienil da i suoi cattivi Ministri. Comunque sia , non dovertero mancar de à ceati di Costante nel Tribunale di Dio , e grande sopra tutto me farebbe stato uno , se fusie vero , ciuè , che ingiustamente e a tradimento egli avesse proccurata la morte del suo maggior Fratello Costantino del che parlammo di sopra. Non si sa, ch'egli lasciasse dopo di se figliuoli. È ne pur ebbe Moglie. Avea ben egli contratti gli (ponfali con Olimpiade Figliuola di Ablavio , primo Minsilio di tuo Padre , madi tenera età, e per ladi lui morte violenta nonfi effettuarono le Nozae. Quelta giovinerra fu poi data da Coftauxo (f) Annue in Moglie ad Arface Re dell'Armenia, che fe ne compiacque af-Marie faillimo, come di un infigne favore, ficcome arrelta Ammiano (d). Ma a Santo Atanaño (\*) parve uno firano mancamento di respetto (el Albar al Fratello , l'aver Collanzo Augulio maritara con un Barbaro, chi

era stata considerata qual Moglie dell'Imperador Costante. RESTO' dunque l'usurpatore Magnazie padrone delle Gallie, (f) Adm alle quali tennero dietro le Spagne e la Bretagna i ed effendofi legli affrestato a spedir truppe, regali, e larghe promesse in kuha (/). an in al. traffe ancer queste Provincie colla Si estia , e coll'aktiliole, ed an-

the l'Affrica alla fua divozione. Ch'egli dopo avez uccifo Coftante , feriveffe a nome di lui varie Lettere a gli Ufiziali kintani , che p per la menta loro, a per l'amore a Costante potessero disapprovar l'affuntione fua ai Trono, e che per istrada li facelle uccidepe, lo ferive Zonara (1), ma con poca verifimiglianza. Certo è (1) 2000. beast, che Magnensio, contiderando il bifogno, ch'egli aveva di " disetti. huone braceia per fosteners nell'ulurpata fignoria, conferì dipui, esoè nell'Anno seguente, il titolo di Cefare a Decento, che secondo Migrovane Vittore (4) era suo Parente, o pure suo Fratello, come vuol (6) dentino l'altro Vittore (c) ed Eutropio (d). Quetts fi truova nelle Mone- Marie Ete (e) appellato Magno Decergio. Similmente diede dipot il no (e) And me di Cefare a Defiderio (un Fratello, di cui fi truova ancora qual- ) a acache Medaglia, se di legittimo conso, non so. Era Magnenzio (/) fantazi prigintrio dalla Germania, neto da Magno, uno forfe di coloro, Manuel the furono trasportati da paesi Germanici ad abitar nelle Gallie, ( ) 🖴 Pero Aurelio Vittore (g) il fa nato nelle medefime Gallie. Ma Giuliano Apostata chiaramente scrive, che coltui su condotto prigio-lapriano niere dalla Germania nelle Gallie a tempi di Costantino il Grande, (1) Jahre. od ottenuta la libertà, fi diede alla militia, dove fece di molte (c) de la prodesse. Alto di statura, robusto di corpo, avea studiato Lettere, e u dilettava molto di leggere, nè gli mancava eloquenza e forza nel difcorfo. Secondo Zonara (a), egli comandava allora (b) Rosa. ad alcune entrare appellate Gioviane ed Erculie, che fi suppongono guardie del Corpo, furmate da Diocleziano e Maffimiano Auguits. Filostorgio (i) presende, ch egli fosse Pagano; ma le Meda-(i) 🙉 ... ghe cel rapprefentano. Cristiano, forse di sulo nome, e di coloro 🎮 🗝 🖡 fenza fallo, ne quali l'Ambiaione (conciamente prevale alla Rehgione. Chiunque de gli Antichi (k) parla de costumi di lui, cel (h) Adina dipinge per nomo d'intopportabil avariaia e crudeltà, e che tutte le sue azioni spiravano quella barbarie e selvatichesza, ch'egli sada porto dalla nascita. Fiero nelle prosperità, timido e vile nelle avvertità , dotato nondimeno (/) di tale accortenza, che fapea com- (1) di tale parire un bravo, allorche più tremava. Santo Atanafio (m), il bie del quale per isperienza sapeva, qual fosse il merito di costini, non 🐑 🤲 ebbe d'ficultà di scrivere, ch'egli era un empio verso Dio, sper- min giuro , infedele a gli amici, amico de gli Stregom ed Incantatori, e finalmeme una bestra crudele, un Diavolo. Non indegno certamente di questi titoli comparve, chi contra tutte le Leggi della Religiose è della Natura aveva affaffinato il proprio Principe, e toltogh imperio e vita. Dovette ben tentare Magnessio ancora di Yy ı Renstendere le grisse alle Provincie dell'Illirico, anch'esse in addietro fottoposte al dominio dell'ucciso Costante, ma gli andò sallito il

calpo.

Alexandr'i-(b) Mediak. Ingerone. (c) Awel. Cofordus. (d) Julian. Deutem. E. (c) Long. in Bremer.

TROVAVASE nella Pannonia Generale della fanteria Varanio-(a) Chuic, ne., (e) nomo originario della Meña superiore, invecchiato nel mestier della guerra, Crittiano di professione, come eziandio fi deduce dalle Medaglie (6). All'udire Aureho Vittore (c), quefti era persona di brutal barbarie, corrispondente alla vil sua nafeita, che nè pur sapea leggere, che pareva uno flolido, ed era in fine un pestimo uomo. Ben divertamente parla di lui Giuliano l'Apostata (d), mostrando stima delle di lui qualità, ed Eutropio (e) ne fa un elogio con deferiverlo vecchio, fortunato nell'armi, che fi faceva amare da tutti per la fua civiltà ed umore allegro, per la fua probità, e pel fuo vivere all'antica, ancorché nulla avelle fludiato, e comincialle folamente in questi tempi ad imparar di leggere e scrivere. Verranone adunque intesa che ebbe la morte dell'Augusto Costante, e trovata si bella occasione, fi fece acclamare Augusto dalla fua Armata, ed occupò tutte le dipendenze dell'Illitico, cioè la Pannonia, le Melie, la Grecia, la Macedonia, ed ogni altra parte di quelle contrade, e ciò nel primo giorno di Marzo, come s'ha dalla Cronica Aleffandrina (/), e non già di Maggio, come per errore si legge nel resto à Idazio (g). Se abbiamo qui a prestar sede a Filostorgio (4), non di suo capriocio Vetranione prefe la Porpora, ma per configlio di Coffantina firegan All-for Sd. J. C. Augusta, Sorella di Costanzo Augusto, e Vedova di Annibaliano già Re del Ponto, la quale temendo, che Magnenzio nun s'impadroniffe anche dell'Illinco, con quelto ripiego volle parare il colpo. Aggrugne quello Storico, che fi ando ancora di concerto con effo Cuttanzo, e ch'egli mandò il Diadema a Vecranione. Teofane (1) del pari lasció scritta la risoluzion suddetra di Custantina, per opporre quello Augulto creatura fua al Tiranno Magnenzio, e lo fleffo vien accennato da Giuliano (A). Scrive in oltre Zonara (I), che Verranione mando a chiedere foccorfo di gente e danaro a Co-Ranzo, da cui, per testimonianza di Giuliano, venne fornito di tutto, giacche Vetramone protestava di voler renere effo Costan-20 per luo Imperadore, con far egli non altra figura, che quella di suo Luogotenente. Dal che vegniamo ad intendere, perchè aven-

do anche Magnenzio inviato a lui de i Deputati, per tirarlo nel suo partito, tuttavia Vetransone preferi sempre l'alleanza di Co-

fianzo, e fi dichiaro contra del Tiranno Magnenzio.

(i) Time gilana etc

(f)Cheate. History

(E) fdetter

(h) Aut.

46.

Vz-

Vegutamo alla tersa (cena. Avea ben Roma accettato per fuo Signore il fuddetto Magnenzio; ma Flavio Popilio Nepoziano, già stato Console nell'Anno 336, per effere Figliuolo di Europia , Sorella del Gran Costantino, trovo d'avere dal canto suo più diretto al dominio di Roma, che il barbaro traditore Magnenzio; è però (a) unita una gran frotta di giovani fcapeffrati , ladri, e gladia- (a) 🏰 🛶 ton , e prefa la Porpora nel di 3, di Giugno , venne alla volta di ' Roma. Ufcito con fue genti contra di lui Anicio, o fia Anicio, Anicio, Prefetto del Pretorio di Magnenzio , tardò poco a tornariene indiatro sconfitto, e sece serrar le porte di Roma. Per forza, al dire d'Aurelio Vittore. Nepoziano v'entrò dipoi, e gran fangue sparfe, verifimilmente di chi fotteneva la fazion di Magnenzio. Ma che ? non palió un Mele, che quel *Marcellina*, da cui fi può dire, che Magnenzio avea in certa guifa ricevuto l'Imperio, e che era divemuto Soprintendente a tutta la di lui Corte, spedito con grandi forze da ello Magnenzio, venne ad affrontarii co i Romani (6). Ab- (6) de biamo da San Girolamo (c), che per iradimento di un Eraclida (c) di mana Senatore rimafero sconfitti i Romani, ed ucciso Nepoziano, la cui in Chierre. tella lopra, una picca fu dipoi portata per Roma. A quella vittoria tenne dietro un gran macello di chiunque s'era dichiarato parziale. da Nepoziano. Sfogo Marcellino in oltre la tabbia (ua contra di qualunque persona, che avesse arripenza per via di Donne alta Famiglia imperiale , e vi perì fra l'altre la thella Europia. Madre diffiepoziano, e Zia dell' Augusto Costanzo. Anche Temistio sa menmone (4) delle crudelta ufare da Magnenzio contra del Senato e (4) 7---Popolo di Roma : queite nondimeno ti veggono attribuite da Giuliano (e) a i Ministri di lui, cioè, per quanto si puo credere, al (e) falsa. sudderto Marcellino. Santo Atanasio (f) parla anch' egli di tali (f) della carminence, ficcome altrest nella fua Storia Socrate (g), con affert- in Apolisi se, che molti Senatori vi perderono la vita, e con supporre, che (R) Simire. Magnenzio in perfora venifie a Roma , del che non retta alcun altro l'egnale nelle antiche Storie. Abbiamo bensì da Giuliano (4), (8) Adm. ch' egli fece morir molti Ufiziali della propria Armaia, ed obbligò con un eccetto di tirannia i Popoli a pagare al fuo Fifco la metà de 3 for beni fotto pena della vita (il che fe non s' intende della merà. delle rendite, so non so credere vero, e nè pur poffibile). Diede anche licenza a gli Schiavi di denunziaze i lor padroni, le sforzò altri a comperar le terre del Principato con altre iniquità, che non funo esprettamente dichiarate da gli Scrittori d'allora. E tutto per dimmaffar danaro e militae, fotto pretetto di voler minover guer-

ra a i Barbari , mo in efferto per forla contra di Coftango.

MENTRE in quelle rivoluzioni di cofe fi provava sovolto l' Otcidente, non era meno in tempesta l'Oriente. Imperocché in quest' (a) //www. Anno di nuovo ritorno Sapore Re della Perfia (a) ad affedrir Nifibi nella. Metopotamia , dopo aver dato un gran guaño a que paen , e Mile die prefi ancora vary Caffelli . Non ofo no decidere , fe quetto fia il fe-A a r at condo , o pure il terzo affedio di quella Città , come fu d'avvito il Tillemont (\*), il quale scrive, che Louthese Suocero di Giovia-Zeneu no, che fu poi Imperadore, era Comandante allora di Ninbi, e - Amail. fece una maravigliofa difefe. Zofimo (r) parlando d'effo Lucillia-Om 11 no, e della fua bravura in difendere quella Città, chiaramente no (b) 740 ferrice quell affedio, non al prefente Anno, ma bensì all'Anno 360. ficcome allora vedremo. Può effere, che Zonmo s'ingannaffe fcam-Amme. biando i tempi, come il Petavio avverti (d). Quanto al prefente, (c) Zoin l'abbiamo descritto da Giuliano (c), da Teodoreto (f), da Zons-(4) Pare 12 (g), e da alter , i quali ci fan vedere i mirabili sforai de Perís-Mone of m. per espugnar quella Fortezza. Giacche a nulla serverano gli (e) de affaits, gle arien, e le mine, ricorfe Sapore al ripiego di levar l' acqua a i Cirradini, con voltare altrove il Fiume Migdonio, chit (f) Thode pallava per messo alla Città. Ma possi e fontane non mancarans & a say id, al bifogno di quegli abitanti. Quindi fi fludiò Sapore d'inondar con quel l'ume la Città, ma effendo alto il piano d'effa, altro non (.) Zau fecero l'acque, che allagarla d'intorno. Se con delle macchine poin desired the fopra nave fit fatta guerra aile mura, vi fi trovaruno anche valorofi difenfori, che vano renderano ogni sforzo nemico. L'ultima e più formidabile pruova per vincere l'ofbinata Città , fu quella di trattener l'acque del Fiume alla maggior p iffique altesta, e poi di lasciarle precipitar addoll i alle mura. In tatti ne restò abbattuta una parte, ed allora i Perfiani alzarono un gran grido, come fe già fi vedeffero Padront di Ntabi. Ma affacciatifi dipoi alla breccia, per entrarvi, vi trovacono una refittenza si forre, che furono obbligati a ritiraró, avendo anche si Cielo combattuto con pioggia e fulmini in favore de difentors : Concordano gli Storici Craftiani , che l'affiftenza e le preghiere del Santo Vescovo della Citra suddesta Jacopo , quelle furono , che ottennero da Dio la prefervazione: di Nifibi tanto ora , quanto ne precedenti alledi , ficche non cadeffe in man de Perfiam . Rifecero i Nitibini un muro interiore , e contuttoché Sapore continualle pertinacemente anche un Mele l'affedio , pure altro non ne riporto che la perdita d'alfaifime mighalia Coomini e cavalis, e di moltrifimi eletanis, por tal mamera che fcor-

feornato dopo quattro Meŭ 6 vide forsato a levar il compo, e a ritornariene al fuo paete, dove singò la fus rabbia contro molti de fuoi Ufigials, amputando a lor difecto l'infelior riufcita di quell'imprela fecondo l'ufo de' Tiranni d'Onenre, prello i quali ogni perdità. fi attribuice a colpa de Generali, e fi pundor la idortuna come un grave delisto. Reilò con ciò abballata non poco la superbia e beresaa del Re Perfiano, nel cur Regno entrati intanto i Maffageu, fecoro vendetta anchi effi de i danni recati al poese Criftiano.

DURANTE questo celebre assedio s'era trattenuto l'Augusto Coftanzo in Edella e in Antiochia fenza ofare di comparir in campo contra dell'inagmerabil efercito de Perfiant , e potché intefe la loro ritirata, tutio lieto rivolfe più che mai i penheri a gli allari deil Occidente, non parendo probabile, ch' egli partific prime di quell'affedio dalla Soria, come ha l'Autore della Cronica Aleffandrina (a).Aveva egli in quello tempo raunata quanta gente atta (a) 🖰 🗥 all'armi egli potè raccogliere da i fuoi Stati , ed alleftita anche una formidabil flotta di navi , che dall'adulatore Giuliano (\*) vien (b) Johan chiamata superiore a quella di Serie. L'intensione sua era di pro-dimenta tedere con tutte quella forte contra del Tiranno Magnessio; ad affinché i nemici. Pertiani non fi prevaleffero della fua Tontananza 🦡 provvide tutte le Fortexze di frontiera di buone guarnigioni , di macchine, e d i viveri , poi fi moffe dalla Soria alla volta di Coflantinopoli. Aveva più d'una volta Magnenaio (pediti fuoi Deputati ad effo. Coltanzo, per tratrare un qualche accordo, a fin d'affi-Curare e legittimare l'uturpazion fua e di ciò parla anche Santo Atanslio (c). Ma Cottanzo, che si credeva avere dalla sua Ve- (t) delle tramone, divenuto imperadore dell'lliurico, e per confeguente de dell'lliurico, e per confeguente dell' giudicava il luo partito fuperiore di forze a quello del Titanno. mun alcolto avea dato finora a si fatte propotizioni . Relto egh dipoi ben forpreso e flordito, allorché gli giunse l'avviso, che Vetramone e Magnenzio aveano fatta pace fra loro. Più ancora crebbe l'apprentione e l'attanno suo , quando acrivo ed Eraclea delle Trucia, (d) perchè ivi se gli presentarono gli Ambasciatori di a- (4) Amb mondue, cioè Rafme Prefetto del Pretorio, Marcelline già da non de Lore. veduto il braccio diritto di Magnenzio e General delle fue armi, in- 7,00, 1. 100. fieme con due altri primary Uhaiali , civé Nuneco e Maffimo. El 🎥 🙉 = posero costoro, che Magnessio e Vetranione eras prossi a riconoscere Coffanzo per Augusto primario, purch'egli volesse lasciar loro godere il medefimo titolo , cercando di perfuaderghelo con ri-Cordare gl'incerts avveniments delle guerre. Magnenzio in citre,

per affodar megho l'amicizia, proponeva di torre per Moglie Coilianza, o pur Coftantina, Sorella del medefimo Coftanzo, efibeado nello stesso tempo a Coftanzo una sua Figliuola per Moglie: segno ch'egli era vedovo allora. Truovossi ben imbrogliato Costanzo,

() Zimmo nè sapea qual risoluzion prendere, se non che Zonara (a) scrive,
effergli apparuto in sogno Costantino suo Padre, che presentatogli
Costante, gli ordinò di vendicarne la morte, e gli promise la vittoria. Vera o falsa che sia tal diceria, certo è intanto, che Costanao rigetto ogni proposizion di Magnenzio, ma forse tratto più dol-

cemente con quei di Vetranione.

Quin di coraggiolamente marciò innanzi, ed arrivò fino a Serdica Capitale della Dacia novella (6). Turbolli veramente Verramone all'improvvila venuta di Cottanzo; ma non lafcio di andare ad incontrarlo con un corpo vigorolo d'Armata, maggiore ancora di quella di Coftanzo; il che ti crede, che inducelle Coltanzo a trattar amichevolmente con lui, e dopo avergla confermato il niolo d'Auguito, ed unite le fue colle di lui miliaie, ii diede a trattar feco delle maniere d'opprimere Magnenzio. Un di poi alla profenza di tutte le lor truppe falirono amendue fupra un palco, e Coftanzo, come più privilegiato per la preminenza della fua naferita, fece (c) un'amiga in Latino a quell'efercito, ricordando al ognuno la liberalità loro ufata da Cottantino fuo Padre, e il giuramento da effi preffato di dare affiftenza a i di lui Figliuoli, e pregando ognuno di moftrar la fedeltà e l'amore dovuto, per vendicar

la morte di suo Fratedo Costante, e per non lasciar impunito l'indegno usurpatore Magnenzio. Finì con dire, ch'egli non dimandava se non quello, che gli conveniva di ragione, essendo di dovere, che l'eredità di un Fratello pervenisse all'altro. Stava ben la
lingua in bocca a Costanzo, e però tra il suo bel dire, e l'averdalla sua tutto il suo esercito, con aver anche guadagnato con regali
serretamente molti dell'Armara di Veternione, preoccide nella sue.

fegretamente molti dell'Armata di Vetranione, ancorche nulla specificatamente proferific contra d'esso Vetranione, tuttavia quelle miliaie all'improvviso con alte grida si lasciarono intendere di nosi (4) Sono volere e non Costanzo per Imperadore, (d) a lui solo servirebbu-

no, per lui folo spenderebbono sangue e vita. Accortosi allota troppo tardi il vecchio Farantone della rete, in cui era caduto, altro scampo non ebbe, che di gittarsi a'piedi dell' Augusto, e di deporte la Porpora e il Diadema. Costanzo senza lasciarsi vincere in cortessa, l'abb acciò, chiamollo suo Padre, e gli diede volentien la mano a scendere dal Tropo. Succedette questo sationel di 15. di

Dı-

Dicembre dell'Anno presente, e non già del seguente, come ha Idazio (a); imperciocche la Cronica Alessandrina (b), ed anche (1) 14000 Aurelio Vittore (c) non danno più di dieci Mesi d'Imperio a Ve-(b) Chia tranione. Che in Naisso Città della Dacia novella si trovasse alto-Alexandira Costanzo, l'abbiamo da San Girolamo (d), ma Socrate, e So- (c) Aureline zomeno dicono in Sirmio. Dan qui nelle trombe Giuliano (e), e Pister de Ca-Temistio (f), esaltando con lodi magnifiche Costanzo, per esser- servicio si egli con tanta animolità, eloquenza e destrezza sbrigato di que in Chros. to competitore, ed aver con s) poca fatica guadagnate tante e s) (c) Julius. fertili Provincie, piene di Popoli bellicofi, ed infieme un' Armata Oralien. I di venti mila cavalli, e d'una copiosissima fanteria. Quello, che più Ora, a indubitatamente ognun riconofcerà per lodevole in Coftanzo 🗼 è il trattamento, ch' egli fece al deposto Vetranione. Gli avrebbono fra poco tempo i Tiranni sotto qualche pretesto tolta la vita, acciocche non poteffe riforgere. Ma Costanzo (g) senza permettere, (a) Amile. che gli fosse fatto alcun torto, il tenne seco a tavola, poscia il man- Philesore. do ad abitare in Prufa di Bitima, con ordine, che gli fosse fatto un Zofina: trattamento onorevole ed anche deliziofo. Quivi secondo Zonara ( à ) egh tranquillamente campò anche sei anni , esercitandosi in (à) Zone. opere di Cristiana Pietà, e in limosine a' Poveri, con trovar più in desal. dolce quella vita, ficcome libera dalle spine de i gran governi. Sovente ancora (1) ferifie a Costanzo, ringraziandolo del bene satto-(1) Seratu gli, con liberar la fua vecchiaia dalle inquietudini del Principaro, (1) Tittoed efortandolo ad abbracciar anch' egli un eguale stato di felicità, mont Meli tefto di Socrate pare che dica ciò scritto da Costanzo a Vetranio-Empresos. ne; ma han credute il Tillemont (k), e il Fleury (l), che colla (l) Flory mutazion d'una fola parola più naturale sia il primo senso; e al lib, 13. loro parere par giusto l'attenersi.

> Anno di CRISTO CCCXLI. Indizione IX. di GIULIO Papa 15. di COSTANZO Imperadore 15.

Dopo il Confolato di SERGIO e NIGRINIANO.

-Zalitz

Os 1' è notato in tutti i Fasti, perchè ne' pacsi dipendenti da Costanzo Augusto non surono riconosciuti i Consoli, che Magnenzio elesse per quest' Anno in Roma. Per altro abbiamo la testimionianza dell'Anonimo (m) Autore de' Presetti di Roma, che Ma- (m) Cossignanzio, e Gassone (lo stesso, che tolse di vita Costante Augusto) Bucheria.

Tomo II.

2 z furo-

fr. p. ste

egi fi

eak sy. Zonarai in April .

(e) Julian. In Spok of

MI HA IL pap. 28.

furono Confoli in Roma nell'Anno prefente. Un frammento non-(a) [b] dimeno d'antica licrizione, da me dato alla luce (a), parla di Magrenzio, e Decenzio Confoli, e parrebbe, che appartenelle a quell' Anno. Quanto alla Prefettura di Roma v'ebbe più volte cangna-(b) Con mento di Ministri nell'Anno corrente. ( b) Fabio Tiquaso la tenne per gli due primi Meli. Nel primo di di Marzo a lui succedette Aurelio Celfino Nel di 11. di Maggio Celio Probato, al quale nel di 7 di Giugno fu fustituito Clodia Adelfia, e nel di 18. di Dicembre surrogato gla fu Valerio Procolo. Fra gli altri Adelfio fu fospettato di nudrir pensieri pregiudiziali contra di Magnenzio , co-(c) done- me s ha da Ammiano Marcellino(/) Patsò l'Augusto Costanzo il verno in Sirmio della Pannonia, dove andò facendo le necellarie disposizioni per procedere ostilmente al primo addolcirsi della stagione contra del Tiranno Magnenzio. Ma eccoti novelle, che il (4) Palle. Re Sapore di Perfia (4) con formidabile Armata minacciava di nuoformat se vo la Mesopotamia, e corse anche voce, che entratovi dopo fieri faccheggi folle ritornato indietro. Conobbe allora Costanzo di nonpoter folo accudire a due diverse guerre, e che per acquistat l'Occidente, correva pericolo di perder l'Oriente, e però venne alla risoluzione di eleggersi un Collega, il quale, mentr'egli guerreggiava nell' una parte, aveffe l'occhio alla difesa dell' altre. Niuna prole mafchile finqui gli aveva dato ildio , e nè pur gliene diede dipos. Rivolfe dunque il guardo a Gallo, fuo Cugino, Figliuolo di Giulio Coffanzo, cioè di un Fratello del Gran Coffantino. Avea Gaile col Fratello fuo Giuliane, che fu poi Apostata, quasi miracolofamente feappata la morte nell'Anno 337, allorche Costanzo Augulto fece quell' orrido macello di tanti fuoi Parenti , e fra gli altri del Padre d'esso Gallo. Tornato poi un se stesso, non solo lasció di perfeguirare i due giovanetti Cugini , (c) ma ebbe cura di farli fignorilmente educare, con restituire a Gallo buona parte de' beni paterni , e a Giuliano quei della Madre , tenendoli nondimeno amendue come in una specie d'esthoin vari Luoghi, e spezialmente in una Terra della Cappadocia. L'occasione sudderra porto, che gli afferi di Coftanzo abbifognaffero di un braccio fedele per cuttodir l'Oriente da a continuata infulti de Perhana. Coftanzo adunque chiamato a sè Gallo, gli conferì il titolo e la Dignità di Cefare

(1) Mener nel di 15. di Marzo, (1) e nel medefimo tempo vulle, ch'egli spo-Zanta a faffe fua Sorella , chiamata da alcum Coffanza , ma che per attedesides flato d'Ammiano fu veramente Coffantina, Vedova del già Re-

Annibaliano. Poicia il mandò alla difesa dell'Oriente, dandogli.

per Generale dell'armi Lucilliano. Benchè Gallo prendeffe allora il nume di Coffrego, o per onorare il benefattore Augusto, o puce per ricreare suo Padre Giulio Codanzo, nientedimeno gli Scrittori continuarono a chiamarlo Gallo, per non confondere il nome di lui con quello del regnante Imperadore . Il Gotofredo (a) fu di (a) Comparere, che Gallo affumeffe il nome non di Coffanzo, ma di Co- fridu in Rance . citando in pruova di cio Idazio (6) , el Autore della Cro- Thinks mea Aleffindrina (c), mail Tulemont (d) con più fondamento fo (b) lame flenne la precedente opinione, e pur troppo fi truovano nelle me- (e) chia. morie antiche fovente confufi è cambiati quetti nomi per la loro direct vicinità, o per le abbreviature. Dovrebbono servire a décidere que (4) 1460 da vari Autori col CONSTANTIVS GALLYS, fe noi foffimo Empires. certi della loro legittimità. In pallando effo Galio per Nicomedia, 😭 Middel. (f) visità Giuliano suo Fratello, ivi dimorante sotto la disciplina di Impirio. Eufebio Vescovo Ariano di quella Città.

SOLAMENTE in quell' Anno fu , per atteffato di Zolimo (g), e di (a) zafore Zonara (4), che il Tiranno Magisenzio trovandofi in Milano, die- 200 400 de il titoto di Cefare a Decenzio suo Fratello, inviandolo poscia in denetti. alla difefa delle Gullie, che in questi tempi p à che mai rimasero esposte alla rabbia ed avidità de Franchi, Sassoni, Alamani, ed altri. Pupuli della Germania . Libanio (1) non ebbe difficultà di feri- (1) 2000. vere , che Costanao Augusto considerando più la ragion di Stato " fiera turbatrice del ripoto del Popoli , che ogni altro riguardo , e penfando folo a vincere, fenta motterti penfiero , fe legitrimi o no follero i mezzi i quegli fui, che molfe con fue Lettere e con danaro. à barbara a tar guerra a Magnenaio nelle Gallie, per facilitare maggiormente a fe (leff) la maniera di atterrarlo. Di fimili esempli voleffe Dio , che le fuffeguenti età , ed anche la nostra non ne avessero mai veduto, ed intieme deploratane l'iniquità. Certo è, che que Barbari recarono incredibili danni alle. Gallie , pofero a facco molic ricche Città, e scurrendo dapertutto senza reuvare refissenga alcuna , talmente fillarono ivi al piede, che folamente fi poterono far slogg are di là a' tempi di Giuliano Cefare, ficcome diremo. Le tante elloritoni di Magnenzio, accennate di fopra, per adunare il nerbo quali principal delle guerre, cioè il danaro, e le diligenze da lui finqui ufate, aveano fervito a metter infieme una s) flerminata copia d' armati , non folo fuoi Sudditti, ima anche Salloni, Franchi, e d'altre Nazioni Germaniche, (4) prese al suo foldo, (6) Andre che pareva con taute forse atto ad annientare l'Augusto Costanzo, ou L Z : 1

e ad afforbire il rimanente dell'Imperio. Per maggiormente ancora ammar le fue genti , promife loro la libertà de i faccheggi. In questo mentre Costanzo stando nella Pannonia, niun movimento faceva, moffrava anzi paura, con difegno di tirare il nemico nel

rare di pace, ma in fostanza per iscoprire le forze e i disegni di Magnenzio , e studiarsi di metrere sedizione nella di lui Armata . Diedegli udienza Magnenzio alla prefenza di tutte le fue milizie, e feppe ben valerfi l'accorto Ambafciatore dell'occasione, milliando di parlare al folo Tiranno, per fare un'Aringa anche alle afcoltatrici truppe di lui, con rapprefentare come cola vergognofa a genpe Romana il portar l'armi contra d'altri Romani, è maffimamente contra de Figliuoli del gran Costantino, Principe, a cui tutti aveano tante obbligazioni. Aggiunfe, che fe Magnenzio volea cedere a Costanzo l'Italia, consentrebbe Costanzo a lui la signoria. delle Gallie : forto il qual nome fembra ventimile, che foffe comprefa anche la Spagna e Bretagna. Zofimo, e Zonara furono d'avviso, che Coftanzo vasamente defideratie la pace, per ischivare lo spargimento inevitabile del sangue di tanti Popoli. Fece tal ijuprefixme nel cuore de gli afcoltanti il discorfo di Filippo , che durò fatica Magnenaio a faz intendere la fua risposta , contiftente in di-

to Cultante, che îmorsò in cuore de i più d'elli l'inclinazione al-

la pace.

Acres 1

pacle piano d'essa Pannonia, perche quantunque inferiore di fanteria , sperava di tar meglio giocare la sua cavalleria , superiore di (a) Solos numero a quella di Magnenzio. (a) In farti dall' Italia pel Norico s'inoltro la possente Armata del Tiranno alla volta della Pannonia, e mando innanzi a shdare Costanzo, con dire, che nelle campagna larghe di Scifcia al Fiume Savo verrebbe a trovarlo, per chiarire, chi sapeste più bravamente menar le mani. E perciocché intese, che Ci itanzo avea spedite innanzi alcune schiere, per contrastargli. qualche paffo, in un'imboscata, che loro tese, le mise a filo di spada. Or mentre egli insuperbito per quetto primo vantaggio si andava disponendo per passare il Savo , ecco giugnere Filippo, uno de' primi Ufiziali della Corte di Collanzo, perche Prefetto del Pretorio, e personaggio di sperimentata priidenza, spedito did Auguito Padrone in apparenza, fecondo l'opinione d'alcumi, per trat-

> ze, ch'egis di buon cuore accettava la propofizion di pace, ma chegli bilognava un po' di tempo, per maturarne le condizioni. Contale scappata rimise l'affare al giorno seguente, nel quale aringòla fua Armata , e tanto diffe de i mancamenti ed eccesh dell'estim-

> > T 0-

Tosto dunque facto prendere l'armi, andò per pallare il Sawo in vicinanza di Scitcia , (ε) ma gli lu all' incontro la guarnigio-(a) Σμίνων ne di quella Città, che diede una fiera percoffa alle di lui genti, dan offiparte precipitandole nel Fiume, e parte trucidandole colle ipade, Aliora Magnenzio vedendo tanto (compigiio del fuo), cacciata la punta dell'afta fua in terra , fece fegno con la mano alle milizie di Costanzo di voler parlare, di pace ; e ne parlò infatti, mostrando di paffare unicamente per tratiarne con Cottanzo, di modo che o i foldati di Coffanzo, o Coffanzo medefimo, ch'era vicino, fecero cellarla battaglia, e permifero il paffo a Magnenzio. Tale è il racconto di Lolimo, in cui ni ndimeno apparifice poca veritimiglianta. Quelthe è certo, valicato ch'ebbe Magnenzio il Savo, Refe il podetofo efercito, fuo nelle pianure, poste tra il Savo, e il Dravo, bramando. intanto Costanzo di indurio a Cibala , per dargli battaglia in quel-Luogo, dove Coftantino suo Padre, ventifeite anni prima, aveva Confitto Licinio. Eza appunto in Cibala Costanzo, e quivi tenera mirabilmente afforzato il suo campo, quando Tigiano Senator Romano, creduto il medelimo, che vedemmo poco fa Prefetto di Roma, spedito da Magnenzio, veime a parlarghi. Diffe costiuon sofinità d'infolenze contro la memoria del gran Cottantino 🕻 🕏 de' fuoi Fighuoli, conchiudendo in fine, che le a Cottanzo era cara la vita, dimettelle l'Imperio. Non altro gli rispose Costanzo. fe non che rimetteva la fua caufa alla Giullizia di Dio , sperandoch'essa combatterebbe in suo savore, e vendicherebbe la morte indegna del Fratello. Permife ancora a Tiziano di undarfene falvo . ancorché i fuoi Cortigiani foffero in affanno, perché Filippo, già inviato a Magnenzio, non era per anche tornato indietro dal campo , e muova di lui non fi fapeva . Accadde polcia , che Silvana, il quale comandava un corpo di cavalleria di Magnenzio, con tutti à fuoi difertando, paíso a i fervigi di Costanzo Tazione, che quanto reco di giubilo all'efercito d'ello Costanzo , altrettanto di assanno apportò a Magnenzio , il quale per paura che altri imitallero. quell' elempio (6), li affretto per venire alla decifion della lite con (6) 2000 qualche combattimento . Affail Scifcia, e prefala d'affaito, la defertó. Dopo aver dato il facco al paefe potto fra il Dravo, e il Sa- Amilia. vo , piombò addoffo alla Città di Sirmio, capitale del paefe, credendofi di entrutvi fenza contratto ... Trovo, che i Cittadini e il prefidio militare aveano fangue nelle vene, e cuore in perto, e pero lasciata quell' impresa, rivolte i pasta e l'armi contro la Città di Muría, fituata alla riva del Fiume Dravo, dove ora è il Ponte di Ellec L

Effec , e poiché la trovó ben munita , e costó caro alle di lui gent! un furnoso affalto, per cui sperava di prenderla, si mise ad affediarla. Allora fu , che Costanzo , per non lasciar cadere quella Città in man del nemico, molle il suo campo a quella volta. Avvisaro nel cammino, che Magnenzio gli avea tesa un'imboscata, abbe maniera di far tagliare à pezzi quella nemica brigata.

FURONO dunque a vitta le due pollenti Armate, vogliofe amendue di menar le mani, e nel di 18, di Settembre li schierarono, per venire a battaglia. Stettero in ordinanza la maggior parte del di . fenza che alcuna d'effe comincialle la danza: nel qual mentre, se (a) Eme vogliam credere a Zonara (a), Magnenzio per contiglio d'una Maga fece un orrido fagrifizio d'una fanciulla. Finalmente accoftandofi la fera , comincio il terribil farto d'armi , le cui particolarità fecondo il folito fon raccontate diverfamente da gli Scrittori . Giu-(b) the bano (b) pretende, che la vittoria non tardelle a dich arara m favor di Coffanzo , con rimanere rovesciato il corpo di battiglia di Magnenzio dall'ala finistra, e dalla cavalleria d'esso Cotanto, e che Magnenzio non tardo a prendere la fuga, ma che le fue gesti. rimesse in ordinanza continuarono a far testa, animate dal corag-(c) Zettar gio del loro Unziali . Zoumo ( c. ) . La dobbiolo fino alla pera notte, della ferivono , che il combattimento relto dubbiolo fino alla pera notte, gio de loro Ufiziali. Zofimo (c), e Zonara (d) per lo contrario quando le genti di Costanzo fatto uno storzo, misero finalmente in rorra i nemici, buona parte de quali o resto fredda ful campo, o ando a bere la morte nel Fiume Dravo . Prefi furono gli alloggiamenti de i vinti , che andarono a facco , e Magnenzio allorche vide disperato il caso, e d'aver anche corso periculo d'effere preso, come scriffe Eutropio (e), deposti gli abiti Imperiali, e travestito fi drede alla fuga , laterando indierro il fuo cavallo ben addobbato, acciocche li credelle uccifo il Padrone, e niuno gli tenelle (f) sales dietro. Abbiamo da Sulpicio Severo, (f) che l'Augusto Costanzo ain Serres nel tempo della suffa stette aspettandone l'esito nella Chiesa de Martiri di Murfa. Certo egli non fu mai in concetto di granguerriero, ed allora dovette raccomandará ben di cuore a Dio, ed implorar l'interceftione de Santi. Fu questa una delle più fiere e fanguinofe battaglie, che da gran tempo avelle veduta l'Europa, 🧸 vi persrono alfasffimi Ufiziali di raro valore dall'una parte e dall'

> cioè Menelao. Capitano de gli Arcieri , il quale con tal forza e difinvoltura nel medefimo tempo feagliava tre freccie, che colpiva tre diverle persone. Con una d'esse avendo egli mortalmente feri-

in Fafia.

(g) Zofom altra, uno de' quali spezialmente è rammemorato da Zosimo (g),

to Romolo, Generale dell'Armata Magnenziana, questi non volle desistere dal combattimento, finchè non ebbe tosta la vita al feritore, con lasciarvi appresso anch' egli la sua. Nuova più non si seppe di Marcellino, altro Generale d'esso Magnenzio, e gran promotore della di lui ribellione, e però fu creduto, ch'egli perife nel Dravo. La mattina (eguente (a) Costanzo Augusto ii por-(a) Zimene to a mirare da un' eminenza il campo della battaglia, ed offervato la danal. il functio sperracolo dell'innumerabil gente tanto sua, che nemica ethnta, non pote contener le lagrime, confiderando come l'Imperio Romano fuffe rimafto privo di si gran copia di bravi Ufiziali e forti foldati, che farebbono stati il terrot de' Barbari, e il fostegno delle Provincie Romane. Eutropio (6) anch' egli nota, che (1) Europ. di sommo pregrudizio all'Imperio riusci la perdita di si valorose in Brevier. milizie. Non fembra poi credibile il dirfi da Zonara, che Coffanzo di ottanta mila combattenti, ch'egh avea, ne perdè trenta mila , e Magnenzio di trentafei mila , ne lasciò sul campo ventiquattro mila. Vi farà dell'error nel suo testo. Ordinò dunque Costanzo, che si delle tosto sepoltura a tutti i cadaveri senza distinzion d'amici, e di nemici, e che si curassero i feriti dell'una e dell'altra parte. Pubblicò ancora il perdono per chiunque avesse portate l'armi contra di lui, ed avuta parte nella morte del Fratello Costante. Intanto il fuggitivo Magnenzio (r) ebbe la fortuna per ora di fcappare il (e) Zofest meritato gastigo, e di salvarsi con ripassar l'Alpi, tornandosene La capata nelle Gallie, glacche non-fi-fidava de' Romani-e de-gl' Italiani, a' quali sapeva d'essere in odio. Nè Costanzo si sentì voglia di fargli tener dietro, nè di proceder oltre, perchè trovò anche l'Armata fua troppo affaticata ed infievolita di forze. (d) La Flotta fua, (d) Islian. che s'era lasciata vedere sulle coste dell'Italia in questi medesimi Orana. IL. tempi, fenza aver operato cofa alcuna degna di memoria, folamenze fervi ad imbarcar molti, che fuggivano la crudeltà di Magnenzio, e fra esti non pochi Senatori, e principali di Roma.

Anno

## Анилет в Ітавіа. 368

Anno di CRISTO CCCLII. Indizione X. di Liberio Papa 1. di Costanzo Imperadore 16.

Confoli FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la quinta volta, FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE.

T A t. : furono i Confoli nell' Oriente, e nell'Illirico, cioè nelle Provincie dipendenti da Coltanzo Imperadore : imperciocchè per conto di Roma, dell'Italia, e delle Provincie Oltramontane, tuttavia ubbidienti all'ufurpatore Magnenzio, abbiamo dal (a) Coffi- Catalogo de' Prefetti di Roma (a), che furuno Confoli Dece par (cioè il Fratello del Tiranno), e Paolo. Fece fine in quest' Anno a 1 fuor giorni il Romano Pontefice San Giulio , dopo avere con incredibil fermezza e zelo fostenuta. la Religione Cattolica contro la prepotenza de gli Ariani. (/) Accadde il beato pallaggio di lui nel. di ia. d'Aprile, e poscia nel di ar. di Giugno, Liberio in sua vece Ann. Erd. fu posto nella Sedia di San Pietro. Torno Valeno Procolo ad ellere Prefetto di Roma, e a lui poscia nel di 9, di Settembre in quell' Ufizio succederre Sectiono Monfen, che lo tenne sino al di 26. del medefimo Mele, in cui ebbe per successore Nerazio Cereale. Passò l'Augusto Costanzo il verno nella Pannonia, allestendo intanto le maggiori forze postibili, per calare nella prostima Primavera in Italia. Magnenzio, che già prevedeva il colpo, o fia ch' egli non a fosse ritirato nelle Gallie nell'Anno profismo addietro, o che tornaffe da effe Gallie in Italia , fi andò a postare ad Aquileia , per (c) Jases quivi impedir la calata de' nemici (c). Quivi credendosi egli pris che ficuro, attendeva a follazzarfi, quando Costanzo, venuta la prima buona flagione, mife in marcía l'efercito fuo; e la prima fua impresa su quella d'impadronirsi senza gran fatica di un Castello , fituato full Alpi Giulie , creduto da Magnenzio inespugnabile per la numerola guarnigione, ch' egli avea quivi collocata. Am-(6) Annie miano Marcellino (3) fembra attribuire la facilità di questa conquista ao un Conte Atto, il quale si lasciò prendere da quel presidio, e feppe poi con doni e promesse tirarlo alla divozion di Costanzo. Perquesto colpo veggendo Magnenzio sconcertate le fue misure, si estirò da Aquileia , lasciando all'armi, di Costanzo libera, l'entrata in Italia. Di quello, che dipoi avvenne in queste contrade poco si sa-

(b) Chance

411.

44ft, 11<sub>c</sub>

Aurelio Vittore (a) in due parole accenna , che Magnenzio verfo (a) 🐠 🚐 Pavia diede delle percoffe alle miliaie di Coffanzo, mentre difordi. natamente l'infeguivano il che nondimeno a nulla fervi per impedire i progresti dell'armi di Costanzo, le quali in fine il ridustero ad abbandonar l'Italia. Per quanto s'ha da Zonara (6), contribulo, zone non poco a farlo ritirar nelle Gallie, l'averlo abbandonato molte in Annie. delle fue fuldatefche, per darit a Coltanzo colle fortezze raccomandate alla foro cuttodia. Non lasciò per quetto il Tiranno d'inviare un Senarore, el poi de i Vescovi a Costanzo, cercando pure, se poteva, d'intavolar qualche trattato di pace , con elibirii infino di fottometterfi, purche gli restalle qualche onorevol grado nella miliaia. Costanzo senz' altra rriposta rimando indietro quegl' Inviati.

I n fomma non paffarono molti Meti , che Cottanzo Augusto divenne pacifico padrone di Roma, e dell'Italia rutta. Una Legge da lui pubblicata (c), per caffare gli Atti del Tiranno, se pur la Data (c) & s. & non è guatta, cel fa vedere in Milano nel di 3, di Novembre dell' le, che dicemmo creato Prefetto di Roma, è quel medelimo, che 🚧 🏧 fi sa effere precedentemente flato Ufiziale della Corre di Coftanzo, (4) 7-4vegniamo ad intendere, che anche nel di 26, di Settembre, Custan- Annua no signoreggiava in Roma, perch'egli invio colà un nuovo Prefetto, 4. 27. vioè il medetimo Cereale Ricavati poi da Giuliano (e), che Costan-(e) /afra. no spedi la sua Armata navale dall' Egitto e dall'Italia, per ridurte diama. A alla fua ubbidienza Carragine, e l'Affrica, il che gli venne farro, Veleggiarono fimilmente akre navi a prendere il possesso della Sicilia, ed avendo fatto paffar la Flotta in Ispagna, que Popoli fino a i Monti Pirenei l'accettarono per loro Signore. Ma questi felici avvenimenti appartengono piuttofto all'Anno feguente. Accudiva in questi tempi Gallo Cefare al governo dell'Oriente, quando per tellimonianza di Zonara (1), Magnensio spedi colà un suo Sicario (1) Zono. per attatimarlo , e dar con cio apprentione di novità a Costanza. Sovverti coffui alcune persone militari, ma scoperta la trama, ognun la pago colla vita. Ma forte non v'era bifogno d'immaginar. cutlui inviato da Magnenzio, perché si malamente, come vedremo , reggeva Gallo que' Popoli , che da maravigliarfi non farebbe, le nella itella Soria li folle maneggiara quaiche congiura per torgli la vita. A quetti tempi vien tiferità da San Girolamo (g) : (e) Minte. e da Teofane ( 4 ) una follevazion de Giudei nella Paleflina. Prese la carere Larmi, uccifero di notte le guarnigioni Romane, poi stogarono la (b.) 7400 rabbia loro contra de Samaritani con fieri faccheggi, e cun giugne- Champ. Tomo II.

370

(a) Aurelius re infino, se Aurelio Vittore (a) non falla, a dare il titolo di Read. un certo Patrizio. Ebbero ben presto a pentirsene. Marció colà da Cafarebus. Antiochia Gallo Cefare, ne mile a fil di fpada molte migliaia, fenza nè pur perdonare a : fanciulli e diede in preda alle fiamme alcune loro Cattella e Città, e fra l'altre Tiberiade, Diospoli, e Diocelarea. L'ultima fopra totto fu tpianata da i fondamenti, perchè (b) Gothovivi era nata la ribellione. Varie Leggi (b) del Codice Teodofiano ci fan vedere l'Imperadore Cottanzo ne' primi fei Mesi, ed anche Cod. Theed. nel Dicembre dell' Anno prefente, in Sirmio, e Sabaria della Pannonia, ma fi può ben temere, che non tutte quelle Date fieno giuffe.

> Anno di CRISTO CCCLIII. Indizione XI. di Liberto Papa 2. di Costanzo Imperadore 17.

FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la festa Confolt { FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE per la feconda.

ONTINUO' ad esercitar la Presettura di Roma Nerazio Ce-reale sino al di 8, di Decembre, nel gual giorno ebbe per fuccessore Memmio Vitrasio Orsito. L'Anno sa questo, in cui l'Augusto Costanzo giunse a terminar selicemente sa guerra contra del Tiranno Magnenzio. S'era, ficcome dicemmo, ritirato collui nelle Gallie, dove attefe a premunira il meglio che putè, giacchè prevedeva, che le forze di Costanzo erano per cadere addosto di lui (c) Julian anche in quelle parti. Giuliano ( ) ci afficura, ch' egii maggiormente si scredito per le tante estorsioni e crudeltà, che allora commise per unit danati, di modo che abbondavano i defiderofi della di lai (d) Annia-rovina. Abbiamo da Aminiano (d), che la Città di Treveri chiusus Mariel se le porte a Decenzio Cefare di lui Fratelio, es clesse per suo difeniore un certo Pemenio, che poi nell' Anno 355, ne pagò il fio. (c) Zohnu Zohino (c) ancora ferive, the avvenue in quelli tempi i irruzioni A. a. cop. 13. de Barbari della Germania nella Gallie, proccurata fotto mano con regali dal medetimo Cottanzo Augusto. Ma quello, che pr babilmente riduffe a mal termine gli affari di Magnenzio, fu l'andare i foldati ed Ufiziali fuoi difertando con paffare al fervigio del nemico Imperadore. Perciò impoverito di forze, impedir non pote il passaggio dell' Alpi ail' Armata di Coftanzo, riducendoli folamen-

ţĊ

ne a contraftarle i prograffi al Luogo di Monte Seleuco nell'Alpi Cozzie, potlo nel Delfinato d'oggidi fra Die, e Gap. Quivi battaglia fegul tra i due nemici elerciti , e ne ando (contitto quel di Magnen-210. Perciò il Tiranno falvatoti a Lione con poca gente di leguito, fi trovo pretto in ittato di disperazione, perche avvedutoti, che i fuoi foldati l'aveano come bloccato in cata , con pentiero di darlo vivo in mano di Colfanzo, utci per ricordar ad etfi il loro dovere nel di 15. d'Agolto, come ha Socrate (a). Ma udito (h), che (a) Seore. gridavano totti: Viva Coffanzo Augufto, mentrato nel Palazzo, Eccif. e trasportato da rabbia e surore, uccite la propria sua Madre, te- (b) serer) gravemente Defider o Cep se suo Fratello, sveno ancora, o pu- Zonera: re ferrich gli capito davanti de fuoi Cortigiam, ed in fine (c) col- 6 au. la punta della spada rivolta al suo petto, correndo contro al muro, (c) And tal ferira fi diede , ene col fangue utci anche l'empia di lui antina , piane. elentando in tal giuta de stello da i tormenti, che poreva aspettarfi , cadendo un mano di Cottanzo , ma non già da quei della divina Grait zia per le tante iniquità da lui commelle. Decenzio Cefam fuo Fratelio, che chiamato veniva in aiuto di lui, arrivato alla Città di Sens (d), dove intefe il fine di Magnenzio, anch' egli (i) 14000 con illrozzar fe stello terminò i suoi giorni nel di 18. d'Agosto, d'Agosto, de l'ale. Zonara (e), che fa solamente territo Defedento Cefare altro di lui caronica. Fratello, quando y ha chi il vu le ammuzzato dai medefimo Ma- La ropear gnenzio, ferive, che guarito esto dalle ferite, andò pofcia a renderfi ad Augusto Costanzo, serza par due cosa ne divenisse. Ed L. . 11 ecco il fine del Tiranno Magnessio, per la cui morte niuna tatica (e) Zotavar durò più Cottanza ad aver l'ubbidienza di titte le Galhe, e Spagre, e della Bretagna, e viden per confeguente intro l'antico vatto Imperio Romano ridotto fotto il comendo di lui folo.

ABBIANO nel Codice Teodotiano Leggi (f), che ci fan veda (1) Godof. re questo imperadore in Ravenna nel di ai di Luglio, in Lione nel Tiredol. di 6. di Settembre, e in Aries nel di 3 di Novembre Certo è, ch'egh paiso nelle Gallie, per rallegrare i tuoi occlu in mirar sì grandi conquitte, ma non g a per recar allegrezze a i Popoli di quel le contrade. Giuliano Cetare ( g) nell'Orazione seconda fatta in ( ) Jahre onore d'effo Cottanzo, efaltam ito la di lui clemenza verso coloso ancora , che s'erano modrati più appatlionati in favor di Magnentio, ma e da credere, che la fus penna prendeffe unicamente contiglio dall'adulazione. Comincia qui a comparire in aiuto nostro la Storia di Ammiano Marcellino, Scrittore contemporaneo, eiue il Libro Decimoquarto ca i fulleguenti, giacche il tem-

64PL 2 B.

(a) Anna po ci ha rubato gli altri Tredici precedenti. Ora egli scrive (a), Marte che pervenuto Costanzo ad Arles sul fin di Settembre, o sul principio d'Ottobre, guivi passo anche il verno. E che nel di 8. d'eslo Ottobre folennizzo i Tricennali del fuo Imperio Cefareo con figgolare magnificenza di divertimenti Teatrali, e di Giuochi Circen-

fi., il che fatto s' applico a contaminar la felicità ed allegrezza del-(b) 246000 la vitroria, con divenir più fiero e fuperbo, come Zotimo (6) laparziali dell'estinto Titanno. Il peggio fu, che da ogni banda saltarono su acculatori o calunniarori , a' quali fi preftava facilmente credenza , perché piacevano , el tanto addoffo a i colpevoli ( fe pur colpa era l'aver dovuto ubbidire ad un Tiranno) quanto a gl'innocenti fi scarico l'ira di Costanzo, e i avidità del Fisco, levando a non poche de loro e roba e vita , e condennando altri all'efilio. Ammiano di lafcio un lagrimevol racconto di tali crudeltà, delle quali spezialmente su ministro un Paolo Spagnuolo, Notato di Corre, spedito anche nella Bretagna, per sar quivi buona cacca aziona. tutte di grave diferedito alla riputazion di Costanzo, il quale il malamente pagava i benefizi a lui compartiti da Dio. A i primi Mesi di quest' Anno pare, che appartengano le Nozze d'esso leperadore con Eufebia, Figliuola di un Confole di Teffalonica, lodata da gli antichi Scrittori ( c) per la fua beltà, ma più per la saviezza e regolatezza de suoi costumi, e per la Letteratura, superiore all'uso del suo seño, ma non esente però da difetti, siccome

June 1 O-se 111. Anniem All the Zaffere BA BEN

vedremo. Era Costanzo da qualche tempo Vedovo, senza aver potuto ricavar prole da più di uno antecedente Matrimonio , e quantunque egli amaife non poco questa nuova Compagna, ne pur col tempo da esta riporto alcuno de' sospirati frutti. Due Fratelli ancora aveva esta Eusebia , cioè Eusebio , ed Idadio, che fuzuno poi Con-

son, avendo ella principalmente latta service l'autorità sua per efaltare i fuoi parenti e gli amici della fua famiglia. Vero è , che: Ammiano parla della di lei prudenza i ma non feppe ella guardarfi dal fatto e dalla fuperbia, maligni ed ordinari compagni delle umane grandezze. Intorno a ció abbiamo un calo narrato da Sui-

(4) Sudu da (4). Tenevano i Vescovi Ariani d'Oriente un Concilio in una Città, dove anche foggiornava l'Augusta Eufebia, e portatifi ad inchinarla, furono da ella ricevuti con gran contegno ed altura. Il

> folo Leonzio Vescovo di Tripoli in Lidia. Ariano anch' esto , e di tetta non meno alta, che quella dell'Imperadrice, si astenne dal vititaria. Fumò per la collera Eufebia; ma tuttavia fi contenne,

Lucian

o con-

o contentolli di fargli ricordare il fuo dovere, offerendofi ancora di dargh una fommă di danaro , e di fargli tabbricare una Chiefa . Leonzio le fece rispondere, che v' anderebbe, ogni qual volta ella foffe dispofta a inceverlo col rispetto dovoto ad un Vescovo, cioé n venirgii incontro, e ad inchinarfi per prendere la fus benedizione , altrimenti egli non intendeva di voler avvilire la dignita Episcopale. A tale risposta imanio l'altera Principella, proruppe in indecenti minaccie, e corfe in farri al Marito, dulendofi come di un grave affronto , ed aztizzandolo alla vendetta . Coftanzo più Coggio di lei , dopo aver ludata la generola libertà del Vefcovo , configuo l'adirara Signora ad attendere, a i grandi affatt della fuatoletta. Ma fe quaito Prelato Ariano volle curreggere il fafto dell' Imperadrice con un maggiore dal canto fuo, non ii puo già lodare, perche lo spirito del Criftianesimo ha da essere spirito d'umiltà, e i faggi fanno accordar intieme quella Virtu col foftenere nello fteffo tempo il decoro dovuto alta for Dignità. Abbiamo poi da Ammiano ( a ), che non ottante cost prosperoti successi deil'armi di (a) Angla-Custanzo Augusto, le Gallie non goderono in questi tempi pare, and in the perché infestate dalle scorrerie delle Nazioni Germaniche, e da s foldati di Magnenzio o caffati o pertinaci nella primiera ribellione. la Roma ancora fi provazono fedizioni per la penuria del vino, o pure per gli mali effetti dell' abbondonta e dell' oaio. Un bel ritratto fa qui Ammiano del Juffo , e del corrotti coftumi, del Romani d' allora, confessando nulladimeno, che quella gran Citrà era ruttavia in venerazione preffo d'ognuno. L'Oriente anch'ello fieramente retto turbato dalle incursioni de gli l'auri , che si stefero per vame Provincie, dando il facco dapertutto, e nel medelimo fempo i Saraceni infettarono non poco la Mesopotamia. Finalmente, se fon giulti i conti del Gotofredo , appartiene a quest'Anno un'importante Legge (4) dell' Augusto Costanzo, indirizzata a Tauro (4) / -Prefetto del Pretorio d'Italia, con cui fu ordinato, che per tutte De Page le Città, e in ogni Luogo d'Iralia fi chiudeffero i Templi de Gen- au , cac tili, e follero vietati i Sagrifizi a i falfi Dis , e cio fotto pena della Plantifi vita e del confico di tutti i bent. A questa Legge pare, che avef fe riguardo Sozomeno (i) , aliorché anch' egli accenna l'Imperial (i) sagracomandamento di chiudeze i Templi del Paganetimo. E percioc me signi. chè il Tiranno Magnenzio condificendendo alle illanze de Gentili, avea permello loro il far de Sagrifiaj in tempo di notte, Coffanzo con altra Legge (4) caísó quella licensa 🕟 il che non basto già ad (4) 🐫 🥙 efinguere le inveterate superfimoni , trovandosi anche da il in

nanza de i Sagrifiza notturni fatti al Dio Mitra, cioè al Sole, come (a) Tiefer- cofta da alcune licrizioni, che fi leggono nella mia Raccolta (a), nu Nova ed altrove.

Inferigition. Claff, Coaf.

e4p. 10.

Anno di CRISTO CCCLIV. Indizione XII. di LIBERIO Papa 3. di Costanzo Imperadore 18.

FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la Settima Confoli FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE per la cerza.

ONTINUO' anche per quest' Anno ad esercitar la Presettura di Roma Memmio Vitrasso Orsito, siccome costa dal Catalogo antichistimo pubblicato dal Caspiniano, e poi dal Bucherio, che in quell' Anno viene a noi meno, convenendo cercar attronde 1 Successori in esta Dignità. Dopo avere l'Augusto Costanzo passato il verno in Arles, Città allora delle primarie delle Gallie, av-(e) Annue vicinandoti la primavera, paíso a Valenza (b), con animo di portar la guerra addosso a Gundomado, e Vadomano Fratelli, Re de gli Alamanni, per vendicar le frequenti incursioni fatte da loro nel paele Romano. La massa delle milizie si faceva a Sciallon sopra la Sona, ma perchè i tempi cattivi impedivano il trasporto de' viveri, l'elercito, che ne penuriava, si ammutinò, e bisognò inviar colà Eufebio Maitro di Camera, che guadagnati con danaro i principali, queto il tumulto. Mifeli finalmente in marcia quell' Armata collo itello Auguito, e dopo molti difagi pervenuta al Reno al di fopra di Bafilea, quivi tento di gittar un ponte ful Fiume. Per le freccie, che diluviavano dalla riva opposta, si trovò quasiimpossibile ; ma avendo persona pratica del paese e ben regalata, scoperro un buon guado, per di là passarono tutti nel territorio nemico, ed avrebbono potuto laferare una funeita memoria a gli Alamanni, se qualche Ufiziale dell'esercito Imperiale, ma di essa Nazione, non avelle p etofamente avvertiti i Re nemici del pericolo, in cui fi rrovavano, e per cui spedirono tosto Ambasciatori ad umiliarfi, e chiedere pace. Non duro fatica i Ufizialità a contentire, forfe perche sapevano, effere Costanzo fortunato nelle guerre civili, molto sventurato nell'altre. Fu dunque conchiusa la pace con accettar l'efibizione fatta da gli Alamanni di fomminificare all'

all' Imperadore delle truppe austitarie. Dovette poi Costanzo fare un giro per l'Italia, (a) trovandon Leggi da lui date in Milano, (a) Guin-Cesena, e Ravenna, con tornare in tine a Milano, dove per atte-Print in stato di Ammiano, egli si trattenne per tutto il verno seguente.

CORREVA già gran tempo, ch'effo Augusto era disgustato di Gello Celure luo Cog no , a cui gia vedemmo appoggiato il governo dell'Oriente, è ciò a cagiune de' suoi mali portamenti. Non aveva quello Principe più di ventiquatiro anni, allorche fu promoffo alia Dignità Cefarea da Cottanzo. Il trovarli egli portato improvvilamente si alto dalla balla fortuna, in cui eta vivuto per l'addietro 4 l'aver per Miglie una Sorella dell'Imperadore , Teffere fuo Cugino ; e il godere un autorità quali fovrana in tante belle. Pri vincie mando cofto de a fumi alla terla , accrefeiuti da qualche buon (occesfo dell'armi fue contra de' nemici dell'Imperio , e da gli adulatori e Panegiritti, tra' quali fi conta anche Libanio Sofitta. A renderlo anche più cattivo e crudele contribu) non poco Lostintina. Sua Moglie, che portava il titolo di Auguila, Donna piena d'orgogho, che Ammiano (1) , torfe con eccesso di passione, arrivò a chiama- (b) Ammere una Megera ; la quale un vece di addoloirlo ; l'andava incitando ini 16-16. continuamente a 1 processi e alle morti, non marcando mas pretefit per opprimere anche le persone più illustri ed innocenti. Profestava Gallo, è vero, la Religione Cristiana, (c) e per cura sua (c) seguirfegui in Antiochia la traslazione del Corpo del celebre Martire San 🔤 Hifm. Babila, ma non men di Coltanzo Augulto favoriva anch' egli, e chapitale. fomentava I Atianismo . perlucche Filuftorgio (d) Atiano parla essar Giaaffai bene di lui. Ma convengono gli Storici tutti d'allora, che non (4) Panolieve era la fua crudelta ed ingiultizia, ed infin lo stesso Giuliano (c) Aspart J. fuo Fratello, tuttoche fi storzi di icufat le di lui azioni, e di riget (4) in tarne la corpa addefin a Cottanzo Augulto, pure confessa, ch' ign in Epol al fu d'um re felvatico e fiero, e non fatto per regnare. Ma lo Stori- antico Ammiano fenza briglia fei rre neile accufe di questo Principe, dipingendolo per u-mo di tella leggiera, pieno fempre di fospetti, credulo ad ogni calunnia, e pero portato a fpargere il fangue ancora de gl'innocenti, non che de i veri colpevoli. Faceva egli uno fludio particulare cul mezzo di affaiffime (pie per faper quello, che si diceva di lai anche nelle case private, e per chiarittene meglio, comincio ad ufare di andar la notre travellito per le offerie e botteghe. Ma non dorò molto quelta lua voltà , perchè effendo le fitrade di Antiochia, iluminate da molte lamiere la notte , in guifa, che quan vi compariva la chiarezza del giorno (il che fi praticava al-

digt.y.

lora unche in altre Città) egli fu più d' una volta riconofciuto , në più fi attentò ad esporsi a maggiori pericoli. Ma non gli mancavano relatori di quanco fi diceva , o pur fi fingeva , che fi diceffe , e ad ognuno fi dava benigno afcolto , e poi fenza proceffi, e fenza dar le difele, facilmente si procedeva alle condanne. Perchè Liba-(a) Estes mino Sofista (a) gli era assai caro (verisimilmente per le sue adulagioni) la scappo netta un giorno. Da chi gli voleva male fu subornato un uomo iniquo ad accufarlo di fortilegi contro la perfona dello stello Gallo. Ma Gallo freddamente gli rispose, che andasse a produr tali accufe davanti a i Giudici ordinari , e con ciò fi fciolle in fumo la meditata trama . Accaddero dipoi, varj difordini, in Antiochia per la careitia del grano. Perche a cagion d'effa i Magistrati non poterono foddisfare alla di lui premura per una fefta, ne fece morir alcuni, ed altri cacció nelle carcen : il che accrebbe il male. Andoffene egli a Jerapoli, fenza provvedere al bifogno del Popolo, con aver solamente dato per risposta, che Teopilo Governator della Soria, avez gli ordini opportuni. Lafció in tal guifa esposto quel Ministro al futor della Plebe , la quale vedendo tempre più incativa a viveri, un di gli pofe le mani addoffo, e dopo averlo barbatamente uccifo, îtralcino il di lui cadavero per le itrade. ERANO riferiti a Costanzo Augusto tutti questi ed altri disordi-

ni , ch' 10 tralascio ; e però a poco a poco cominciò a ritirare di sotto al comando di Gallo le milizie di quelle parti. Pofcia in occasio-(b) Anne ne, (b) the manco di vita Tolaffio Prefetto del Pretorio d' Oriente, mando cola Domiziano ad efercitar quell'autorevole impiego,

riconoscendos da cio, che gl'Imperadori nel dare allora i governi a i Cefari, fi riferbavano l'elezione almen delle Cariche principali. Secoporto Domiziano un ordine fegreto d'indutre con bella mamera e tutta dolcezza Gallo a dare una feorfa in Italia. Ma ficeome coffut era un nomaccio ruvido ed incivile, arrivato ad Antiochia, passò davanti al Palazzo del Principe, senza curarsi di usare con lui atto alcuno di rispetto, e portatob all'abitazion consueta de i Prefetti dei Pretorio, quivi si fermo per qualche tempo senza uscirne , con allegar de gli incomodi di fanità , ma intanto raccogliendo tutto il male, che ti diceva di Gallo, per avvilarne l'Imperadore. Chiamato poi da effo Cefare ando in fine, a vifitarlo, e tra l'altre

cofe Igarbatamente gli diffe, effervi ordine di Coftanzo, ch' effo Principe andaffe in Italia perche altrimenti facendo, comunderebbe, che gli fossero trattenuti i falari e le provvisioni folite a fommisustrarli a lui e alla fua Famiglia: e ciò detto, dispettosamente se

ne andò. Gallo, giacché Domiziano, benché invitato altre volte, non fi lafció più vedere , montato in collera , mandò parte delle fue Guardie a rinferrarlo in cafa; (a) perciocche Monaio, o fia, co- (a) som. me altri l'appellatono, Magno Questore, parlo a quelle Guardie, Magno Questore, parlo a quelle Guardie, Magno Questore, parlo a quelle Guardie, Magno Con dir loro, che quando pur volevano far timili violenze a un si Laptan riguardevole Ufiziale dell'Imperadore, dovevano prima abbatte si label. ce le statue dell' Augusto Costanzo, cioè venire alla ribellione : Gal- in Chia la Cefare di ciò avvertito, ando si fattamente in furia, che fpinfe le Guardie addoffo al Quettore, il quale intieme col Prefetto Domisiano fu in breve mello a pezzi, e i lor corpi gittati nel fiume. A questi sconcerti ne tennero dietro de gli altri, che tutti riferiti a Co-Manzo Imperadore , il mifero in grande agitazione , è tanto più, perchè falto su il timore, che Gallo fosse dietro a far delle novità. e meditaffe di ufurpare l'Imperio. Questo timore agevolmente in cuore di lui nato, perchè Principe naturalmente sospettoso, poscia fu avvalorato (8) da Dinamio, le Picenzio, iniqui fuoi Cortigiani, (6) Annie e da Lampadio Prefetto del Pretorio , vomo fommamente ambigioso , e da gli Eunuchi di Corte, che gran credito aveano presso il Regnante. Socrate (e) fu d'avvilo, che ben fondati fossero i sospetti di (e) Journe Costanzo, ed Ammiano inclino anch'egli a credere de i perniciosi Malla a disegni in Gallo. Giuliano (4) di lui Fratello, e Zosimo pretendo- (4) Jisas. no tutto cio falfo. La Gelofia di Stato ne'Principi, maffimamente deboli , è un mantice , che di continuo loro ispira le più violente rifoluzioni ; e così ora avvenne , con prendere Coffanzo la determinazione di levare al Cugino Gallo, non folamente la Porpora, ma anche la vita.

La maniera da lui tenuta per compiere tal disegno, su la seguente. Chiamò prima in Italia Ursicino. Generale dell'armi in Oriente e), per paura, ch' egli non si unisse con Gallo, o sacesse altra se movità in quelle parti. Venuto ch'egli su, Costanzo spedi a Gallo una Lettera, tutta profumata di espressioni amorevoli, pregandolio di venire a trovario in Italia, per consultar seco intorno a i bissi gni presenti, e massimamente intorno a i Persiani, che minacciavano un'itruzione nelle Provincie Romane. Nello stesso tempo sece supere a Costantina sua Sorella, che se voleva dargli una gran consolazione, venisse anch'ella alla Corte. Attesta Filostorgio (f), si che questa chiamata pose in somma apprensione tanto Gallo, che se la Moglie tuttavia su creduto, che andando Costantina innanza, sua moglie tuttavia su creduto, che andando Costantina innanza, sua moglie esta ammollir l'ira del Fratello, ed ottener grania pel Marito. Però ella si mise in viaggio, e Gallo le tenne dietro. Ma

giunta Costantina nella Bitinia al Luogo di Cene, quivi affalita da maligna febbre, termino il corfo del fuo vivere, e il corpo fuo fu portato dipoi a Roma, e seppellito nella Chiesa di Sant'Agnese, già da lei fabbricara. Allora Gallo fi vide come perduto, e se Ammiano dice il vero, penso ad ufurpar l'Imperio, ma non ne trovò i mezzi, perchè odiato da i più, e perche Costanzo gli avea tagliate le penne, con levargii le milizie. Incoraggito poi da gli adulatori arrivo a Collantinopoli, dove fi fermo a vedere i Giuochi Circenti, benche follecitato dalle Lettere di Costanzo, che l'aspettava a braccia aperte, è mandato aveva intanto. Ufiziali, per vegliare supra le di tui azioni, sotto pretesto di servirlo nel viaggio. Lascio Gallo in Andrinopoli buona parte della sua famiglia, e con pochi de fuoi giunfe a Petovione, oggidi Petau, vicino al Fiume Dravo, duve poco stette ad arrivar anche Barbasione Conte de' Domethici, o sia Capitan delle Guardie, che molte calumie avea (a) dessas prima inventato contra di lui, (a), e non tardó a spogliarlo della Porpora, e di tutti gli altri ornamenti Principelchi, allicurandolo poi con più givramenti a nome di Costanzo, che niun altromale gli accaderebbe. Ma il mifero fu condotto dipoi alla Fortesza di Fianone fulle coste della Dalmazia, o sia dell'Istera, vienno a Pola, dove a Critpo Figliuolo del gran Costantino ne gli anni addietro era stara tolta la vita, e dove Gallo su sequestrato sotto buona guardia. Credett, che veramente l'Augusto Cottanzo avesse intenzione di non far di peggio al deposto Cugino; ma ranto picchiarono Eufebio, e gli altri Eunuchi di Corte, che mutò maffima. Fu inviato lo flesso Eusebio con Pentado Segretario, per esaminarlo intorno alla morte di Domiziano, e d'altri, fecondoche s' ha da Ammiano il che è da contrapporre a Giuliano (6), e Libanio (c), che il dicono condennato fenza afcoltarlo. Rispedì poi Cottanza lo iteffo Pentado ad eseguir la sentenza di morte, fulminata contra di Gallo, e quantunque Filostorgio (d), e Zonara (e) scrivano, chiegli pentito inviò un ordine in contrario, questo per An in ... frode de gli Eunochi non arrivò a tempo, e Gallo ebbe muzzata la tella. Catiivo fine fecero poi coloro, che maggiormente colle loc b gie avrano contribuito alla di lui morte, come Barbazione, Scudilune, ed alim. Scaricoffi ancora lo ídegno di Coffanzo, Principe implacabile, come avviene a chiunque e di picciolo cuore, fopra gli uccifori di Domiziano e di Monzio, giacché trovandofi eflo Augusto solo possessore del Romano Imperio, diviso per tanto tempo addietro fra più Imperadori e Cefari, (f) andava ogni di

Più.

Parighty.

(c) Liène Orac Kill. (4) Philips you His (a Zonana p. dasal.

(b) Jaban EMP NO

Achinery !

ame dat op. 6 4 F 2

più crefcendo la di lui crirlettà ed orgaglio . Farto anche venir dalla Cappadocia. Ginhano Fratello dell'effinto. Gallo , poco mancò , che a lui pure non levaffe la vita per le fuggeffioni de gli adulaton di Corte, ma interpoltan in favore di fui I Augusta Enfebra, fu mandato a Como, e poscia ottenne di poter puffice ad Atene, per

continuar lo fludio delle Lettere, che era il tuo favorito.

Anniamo da Ammiaio, che in quell' Anno per avere alcuni Popoli dell' Alamagna fatte più incurtioni nelle Terre Romane verfo il Lago di Coltanza , Coltanzo Augulto nella State molfe I. Armata contra di loro, e termatofi nel paefe di Coira, invio innanat Arbejione, che fulle prime ebbe delle buffe, ma poscia in un fecondo combattimento (confife i nemicio perloche Cuttanzo tutto gloriofo ed allegro fe ne torno a Milano, dove paísó ancora il ver. (a) 🚛 no feguente. A quest' Anno appartiene pur anche la ribellion (-) di Salvana, nobile e valurofo Capitano Franzele, quel medefimo Pranta a che abbandonato il Tiranno Magnenzio prima della battaglia di desider. Murfa, era pallato a i fervigi deil Augusto Costanzo, e creato di fini, e fi poi Generale di fanteria , fu inviato nelle Gallie per reprimere s Barbari Germanici, che mettevano a facco e fuoco quelle contrade. Che che dicano di lui Giuliano (6), e Mamertino (c), fi cre- (b) Affin de, che Silvano procedelle da uomo prode ed onorato in far guer- Out II ra contra de Barbari. Ma non gli mancavano emuli e nemici alla (c) Manne Corte , i quali proccurarono la di lui rovina. Dinamio , uno de' mone /a baffi Corrigiani, per quanto fi diffe, fu il fabbescator della trama, Impetrò egli Lettere commendatizie da Silvano a vari personaggi di Corte, e poi ritenuta la fottoferizione, e cancellate con pennello l'altre lettere della pergamena, vi ferisse eso che volle, esoè delle preghiere in gerg > ad effi fuoi amici , per effere aiurato a falire, dove la fortuna il chiamava. Portate dall' iniquo Dinamio tali Lettere a Lampado Prefetto del Pretorio, che poi fi fosperiò complice della frode, paffarono fotro gli occhi di Coffanzo, e toflo faltò fuori l'ordine della carcerazion delle persone, alle quali erano indivizzati que' fogli . Fu ancora ipedito nelle Gallie Apodemo, per far venire Silvano alla Corte, ma coftui prima di avvilatio , fi perde ad occupare i di lui beni, e a tormentare alcuni de di lui dipendenti . Cio diede impulso a Silvano di non volersi arrifchiare al viaggio d'Italia, effendo egli affai perfuafo, che in quelli tempi l'eller accutato e condennato era facilmente lo Rello ; e però non l'apendo qual parrito prendere, 6 ridulle a faisdi proclamare Augusto dalle miliare di fuo comando. Troppo fven-

Выь в

turamente per lui , perché in questo mentre essendosi scoperte le furberie di Dinamio alla Corte, e per confeguente la di lui innocenza, fe avesse tardato a far quel gran passo, era in salvo l'onore e la vita fua. Giunto a Milano l'avvilo della di lui ribellione, ne (guazzarono i fuoi emuli, al vedere fortunatamente verificati i lor falfi rapporti; e Costanzo Augusto inviò tosto nelle Gallie Ursicino Conte, il quale a direttura fi portò a Colonia; e fingendo d' effere colà andato per unirfi con Silvano, entrò feco facilmente in confidenza, finchè fotto mano guadagnati alcum foldati, il fece un di tagliare a pezzi, dopo foli ventotto giorni dell'ulurpato Imperio. Aspra giustizia fu dipoi fatta di alcuni complici di Silvano. (a) Anni. Contuttociò si mostrò questa volta si discreto Costanzo (a), prola risoluzione non da mala volontà, ma da un giusto timore, che (b) Anne presto desiste da perseguntare i di lui Amici, (b) anzi volle, che met 14. F fossero conservati tutti i di lui bem ad un suo Figliuolo, lasciato Julian. I. 6. dianzi in Corte per oftaggio della fua fede. V' ha chi mette all'Anno seguente il fatto di Silvano. Io tenendo dietro a San Girolamo (c) (c) Hiera, ne ho parlato in questo, giacche egli sotto lo stesso Anno riferisco in Chosico le Tragedie di Gallo, e di Silvano.

Anno di CRISTO CCCLV. Indizione XIII. di LIBERIO Papa 4. di COSTANZO Imperadore 19.

Confoli & FLAVIO ARBEZIONE,
QUINTO FLAVIO MESIO EGNAZIO LOL-

OL favore d'alcune l'erizioni da me rapportate altrove (d) fembrano a me sufficientemente provati i nomi di questi Consolie Lolliano si trova ancora col nome di Mavorzio. Continuò per alcuni Mesi dell'Anno presente nella Presettura di Roma Memmio Vitrasso Orfitto, ed ebbe poi per Successore Leongio, personaggio assai lodato da Ammiano. Per quanto si raccogsie dalle Leggi del Codice Teodosiano (e), l'Augusto Costanzo per lo più soggiornò in Milano nell'Anno corrente, nè andò a Roma, o a Sirmio, come per errore si legge in due Date. Fu appunto in essa Città di Milano tenuto in quest'Anno un famoso Conciliabolo, a cui intervenne lo stesso Imperadore, spassmato sautor de gli Ariani: il perchè

chè prevalle il loro partito. Quivi fu deposto Santo Atanasio; (a) a \_ (4) 4000. perchè Papa Liberio con altri Vescovi ricusò di sottoscrivere glini- L. IL. qui decreti , d'ordine di Coffanzo fu mandato in efilio . Venne an- Barrate che forzato il Clero Romano ad eleggere un altro Pontefice, che fu donal. See Felice; effendofi poi disputato fra gli Eruditi, se questi fosse vero, o non vero Papa. Tolto di vita Silvano, l'unico Generale, di cui rispetto e paura aveano in addietro i Barbari della Germania. parve che fi apriffe la porta al loro furore, per iscorrere liberamente per le Provincie Gallicane, e portar la defolazione dapersutto (b). Attesta Zosimo (c), che i Franchi, Alamanni, e Sas- (b) Amile foni prefero e devaltarono quaranta Città poste lungo il Reno , e 🚟 📛 🐠 fatto un immenio bottino, conduffero in ilchiavità un infinità di perfone. Nello stello tempo anche i Quadi e Sarmani, dandosi pro- 🕩 🦠 babilmente, mano con gli altri Barbari, mettevano a facco la Pannonia e Melia superiore, senza trovar chi loro facelle relistenza. Del pari i Perfiani non lafeiavano quieta la Mefopotamia. Coffasno intanto se ne stava da lungi offervando questi malori, ne provvedeva al bifogno. Pieno fempre di diffidenze e timori , non ofava di paffar nelle Gallie , dove maggiore era il bifogno , e në pur vi spediva Generali , paventando l'esempio di Silvano. Mentre vacillava, senza appigharsi a risoluzione alcuna, l'Imperadrice Eufelux. Donna di lingular prudenza, ancorche conoscesse il sospettolo genio dell' Augusto Conforte, massimamente verso de' Parenti , pure con si bel garbo gli seppe dipignere la persona di Giuliano. di lui Cugino , e Fratello dell' ettinto Gallo Cefare , chiamandolo giovane d'ingegno femplice , che metteva tutto il fuo piacere ne' soli fludi delle Lettere, ulando percio il mantello da Filosofo, e poco comparendo pratico de gli affari politici , che bel bello iodufle Costanzo a richiamarlo da Atene in Italia, e poscia a conferirgii il titolo di Cefare.

e temendo di veder calare la loro autorità e possanza, non dimenticarono (d) di sar quanta opposizione poterono, con rappresentargli (d) desire

à pericoli, a quali si esponeva, massimamente inalizando un Fratello di Gallo, e tanto più perch'egli non avea bisogno di compagni
per governar tutto l'Imperio. Ma più di loro si trovarono possenti (r) statio
le persuasive dell' Augusta Eusebia, di modo che raunate le milizie.

Espone
tutte in Milano (e), e salito Costanzo sul Trono, dichiaro Cesare Missioni di suddetto suo Cugino Flavio Claudio Giuliano, gli diede la Porpira pora Cesarez, e detimolio al governo delle Gallie, per sar testa a chiasio.

tan-

tunti Barbari featenati contra di quelle contrade . Straordinatie in tal congiuntura forono le acciamazioni e il glubilo del foldati , edi orribile lo ffrepito del loro feudi battuti fopra il ginocchio i che que-No era il tegno confueto dell'allegrezza: laddove il battere ci lielancie gli feudi , fegno era di fdegno e distore. Trovavati allora si movello Cefare un età di venticinque anni , picciolo di ffatura , ma fpiriti fo ed «gife , di volto nondimeno poco avvenente , al che cimtribuiva ancora l'aver egli voluto ritener la barba mal pettinets e (a) Andre tabbuffata (a), che affettavano i Filosofi di quel tempo, benchè avelle depulto il manrello Filofofico. Ma qui non finirono gli onori Januaria da Colfanzo compartiti a Giuliano . A lui diede ancora in Mogbit Mission Elena sua Sorella, e poscia nel di primo di Dicembre (b) i incampulto fra Lomello e Ticino, o vogliam dire Pavia. Appena giunto a Torino intese Giuliano la funesta nuova, che l'infigne Città di Colonia, affediata da i Barban, era finalmente caduta in loro mami, spogliata e diroccata dal loro furore i nuova , che il rattrillòforce, quali catrivo augurio a i fuoi paffi. Ne fi dee tacere, che al gelofo Coftanzo fistudio per quanto potè di rifte gnere l'autontà del: Cognato e Cugino Cefire , per paura ch'egli fe ne abufaffe , come avea fatto il fuo Fratello Gallo. Sotto fpecie d'onore gli muth tutta la famiglia, gli diede guardie fcelse da se, con ordini fegitti ed ognuno di vegliare sopra i di lui andamenti , gli prescriffe in-(1) false fino la tavola (c), come se fi soffe trattato di un Figlio, che fi mettesse in Collegio. Deputò per Generale dell'armi Marcello, in mas di effo , e non di Giuliano , doveva effere tutto il comando , con ordine espredo, che Giuliano nulla potesse donare a i foldati, e siù pure per la fui promozione, come fi fillò fempre in addietro. Tante precauzioni del fospettoso Augusto dove andastero a terminare, lo scorgeremo, dopo qualche tempo, Intanto Giuliano Cefare pasfate l'Alpi, prima che finiffe l'Anno, arrivo a Vienna del Delfinato , ivi accolto con gran feita da tutto il Popelo; ed all ira fu , fo merita fede Ammiano, che una vecchia cieca di quella Città grido, effere venuto, chi nitabilitebbe un di i Templi de'falti Din . Malcontento nondimeno face Giuliano quel viaggio, perche Cofranco non gli avea dato feco, fe non trecento festanta f idati. (1) John & quando le Gallie fi trovavano in un estremo bifugno di forze mili-(a) Sarat tare, per reliftere alla gran pollanza e crudeltà delle Nazioni bar-L', bariche, alle quali il Reno non ferviva più di confine . Ne manco

gente maligna, per atteflato di Socrate (a), che giudico averlo Co-

flan-

Athen. Artificial artists.

på admin

4

Ranzo Augusto inviato colà apposta per fario perire, soperchiato da i Barbari: il che mun colore ha di verisimighanza. La di lui nobile promozione, e l'illustre maritaggio smeuticono abbastanza tal voce, e facilmente apparisce, aver folamente priventato Costanzo, che quello Giovane, alzato tant'alto, potesse un di rivoltarii contra del benefatiore: come in fatti dopo qualche tempo avvenne. Quanto ad Eusebia Augusta, priva di Figliuoli, considerando ella Giuliano per Successore del Marito, cercò per tutte le vie di sempre più affezionarselo con proteggerio; e perche conosceva di lui genio a i Libri, gli donò anche una bella Libreria, che sorse su a lui non men cara, che i ricevuti onori.

Anno di CRISTO CCCLVI. Indizione XIV. di LIBERIO Papa 5. di COSTANZO Imperadore 20.

Confoli FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per l'ottava Volta, FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESARE.

Eonzio Preferro di Roma continuò ancora per quest'Anno in quel riguardevole impiego, fenza che apparifica, fe alcuno gh succedesse dopoul Mese d'Ottobre , in cui si vede una Legge (a), (a) t 17 de a lui indirizzata da Costanzo Augusto. In Milano si fermo per tut. Episcop. to il verno effo Imperadore, e qualche apparenza v'ha, ch'egli Thindol. desse, venuta la Primavera, una scorsa nella Pannonia, perché si sa, che chiamò a Sirmio il celebre Vescovo Osio (b), ritenendolo (b) Athanaivi, come in etilio. Ma egli si truova poi anche in Milano nel sud-fire, ed Sodetto Ottobre, dove confermò colla Legge poco fa accennata i Pravulegi della Chiefa Romana. In questi tempi ancora affascinato più che mai da i Vescovi Ariani esso imperadore sece un'orribil persecuzione al fanto Vescovo d'Alessandria Atanasio, il quale su forzato a fuggire e a nascondersi, con essersi intruso Giorgio Ariano. pella di lui Sedia. Mandò ancora in efilio il celebre Vescovo di Poitiers Sant'llario con altri Vescovi Cattolici, benchè nel medesimo rempo mostrasse grande ardore in savor della Religione Cristiana, e pubblicasse Editti contra chiunque sagrificava a gl'Idoli. Per quel est 14 16. che riguarda Giuhano Cefare, egli foggiornò per tutto il verno in 🚙 🛴 Vienna, dove per la prima volta procedette Confole, (c) ed attese (1) Liber. a raccogliere quante miliue pote, e a far preparamenti, (d) per & xii.

uscire in campagna contra de' Barbari nemici , i quali più fieri che mas fegustavano a dare il facco alle contrade Gallicane. Affediacono elli appunto verfo quelli tempi la Città di Autun , la quale ancorche poco fortificata, fu bravamente difefa da i foldati ve terani, che v'erano di prefidio. Le diedero i nemici un di la fcalata , e furono rifpinti con loro grandanno. A quella Città pervenne Giuliano verto il fine di Giugno, perchè gli anrichi non folevano metterfi in campagna se non dopo il Soliilizio di State. Di la passò ad Auxerre, e polcia a Troia, e nel cammino si vide attorniato dal Barbari con forze superiori alle sue, ma gli riusci di diffiparti con grande loro perdita. A Rems, dove i due Generali Marcello ed Urficino aveano avuto ordine di far la milla di tutte le miliaie, fi mife Giuliano alla testa dell' Armaia, e marcio dipoi verso l' Alfazia contra de gli Alamanni, i quali ancorché aveffero presa Argentina, Vormazia, Magonza ed altri Luoghi di quel tratto, amavano piuttofto di abitare alla campagna, che di star ch usi nelle Cit-1h. (a) Un corpo d'effi, che affait la di lui retri guardia, fu diffatto: dopo la qual preciola vittoria, ( f ) giacché non companya Li più offacolo veruno, rivolfe i paffi verfo la Città di Colonia, ed entratovi attefe a ristabilire, quell'abbattuta Città. Colla promesfa ançora di un tanto di danaro per cadauna tefta , che i fuos portaffero de nemici, animò ciascuno a far con calore la guerra. Mentre quivi egli dimorava, vedendo i Re de i Franchi, che i Romana aveano alzata forte la fronte, proposero e conchiusero con Giuliano una tregua, che in questi rempi su creduta molto utile a i di lui affari. Così è a noi deferitta da Ammiano la prima, campagna, di Giuliano, che sembra stara gioriosa per lui, e pure scrivendo egli fleffo a gli Atemeti ( c ) confeffa , che allai male procederono le cofe fue in quello primo Anno. Libanio (d) aggiugne, aver egli avuto da fi-fferir molto per la contrarierà de' fuoi Airiffenti , a quali in vece di fecondare i di lui buoni difegni, parevano stargii al fianco folamente per contrattarli, a tenore de gli ordini fegieti, che tenevano dal gelolò Coltanzo Augusto, quafiche tutta la lua autorità avelle da confifere in folamente lasciarfivedere per que' paeli , ma fenza far nulla , il qual dire ha ciera di un' efageragione maligna di quel Sofitta Pagano. Parla Giuliano (e) dell'andata di Eulebia Augulta a Roma, mentre il Conforte Coltanzo facea guerra a gli. Alamanos con aver passato il Reno , e del grande onore a lei fatto dal Senato e Popolo Romano , e de' donativi d'effa as Capi delle Teibà, e Centurioni d'ello Popolo. Può effere, che

(a) Liber. Orat XII eger ju

(c) Jolian Epylol: od Advant Dan II. 6 XIL

(e) Julian

questo suo viaggio accadesse nell'Anno presente. Ma noi nulla altro sappiamo della guerra suddetta contro gli Alamanni.

Anno di CRISTO CCCLVII. Indizione XV. di LIBERIO Papa 6. di COSTANZO Imperadore 21.

Confoli FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per l'ottava
FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESARE per
la feconda.

A NCHE per la seconda volta Mommio Vitrafio Orfito esercitò A in quest'Anno la carica di Prefetto di Roma, come s'ha da Ammiano, e dal Codice Teodofiano. Le Leggi d'effo Codice (a) (a) Godife attestano, estere soggiornato l'Augusto Costanzo in Milano ne' primi Meli dell' Anno presente. Giunta poi la Primavera, voglioso di vedere l'augusta Città di Roma, dove secondo tutte le apparenne non s'era mai portato per l'addietro, verso colà s'inviò nel Mese d'Aprile, conducendo seco Elena mantata già con Giuliano. Per atteltato d'Idazio (6) v'entro nel di 28. d'esto Mese con som- (1) Maisma magnificenza, ed aria di trionfante. Per questo suo trionfo gli dà Ammiano (c) la burla, perchè ne egli, ne i fuoi Capitani vit- chiane. toria alcuna aveano mai riportato de' nemici dell' Imperio , ne egli (c) 🚈 🧽 aveva aggiunto un palmo di terreno al paefe Romano, nè mai eta 🚧 🛝 intervenuro a verun combatrimento, che se avea abbattuto Magnenzio, non folevano i Principi Romani trionfare de propri Suddin ribelli. Vedefi appretto deferitta da esto Istorico quella splendidiffima funzione coll'incontro del Senato e del vari Ordini dell'immento Popolo Romano, coll'accompagnamento delle fchiere militari , e fra le incellanti acclamazioni della Plebe e firepiti d'innumezabili fuoni di giora. Pofera con vari Giuochi e Spettacoli rallegro egli. il Popolo Romano , e di mano in mano ando vititando le tante ratità, e magnifiche fabbriche di quella Regina delle Città, le quali non aveano finquì provata la diftruggirrice fierezza delle Nazioni barbare. Atteffa Ammiano, ch'egli alla vista di si belle e grandiole opere de precedenti Augusti e Cittadini , non capiva in Te-stesso per lo stupore, giugnecdo in fine a dire, che per l'altre Città la fama era bugiarda, perchè troppo ne dicea; ma che non men bu-giarda era ella per Roma, perchè ne dicea troppo poco. Siccome Zome II. Ccc

altrove accennammo, al fuo correggio fi ritrovava fembre Ormif. de Fratello del Re di Perfia, che tanti anni prima s' era rifugiato fotto l'ombra di Cottantino il Grande. Non incresca al Lettore, s' so ricordo di nuovo, che interrogato quello laggio firanteto da effo Augusto intorno alle grandezze di Roma, qual cosa gli fosse più data ne gli occhi, nipole: Che nulla più gli era piacinto, quanto d'aver imparato, che anche in Roma se moriva. In questa occasione fu , che molte Città , e particolarmente Coftantinopoli , invigrono delle petanti Corone d'oro in dono all'Augusto Costanzo, secondocché s ha da Temikio Sofika (a) , il quale avea preparato per quella congiuntura un' Orazione in lode d'effo Imperadore, ma fenza poteria recitare , perché reffò interretto il difegno da una malattia fopraggiuntagli nel fuo viaggio. Ci refta tuttavia quella Orazione, ficcome un' altra, ch' egli recitò in Coffantinopoli a gloria del medefimo Augusto .

na Orac 1. 6 4

Na al Anne.

LACH

Osseavato ch'ebbe Coftanzo tante infigni memorie di magnificenza, lafciate in Roma da gli Antecellori fuoi, aon volle-(b) Anna effere da men di loro. Pertanto ordino (4), che fi faceffe venu 🖦 🤲 🖟 dall' Egitto un superbissimo Obelisco ( Guglia ora lo chiamano ) da collocarii nei Circo Maffimo , per adempiere nello fleffo tempo il difegno di Costantino suo Padre, che l'avea fatto condurre da Heliopoli fino ad Aleffandria, fenza poi compiere l'imprefa per canon della morte. Ammiano fa qui una lezione intorno a gli Obelischi , e racconta il trasporto a Roma di quella mirabil mole , la Rella, che poi l'animo grande di Papa Sifto V. fece di nuovo in-nalizare nella Piazza del Vaticano. Il Lindenbrogio (c), che suppone trasportato non a Roma antica, ma alla nuova, cioe a Costanenopoli quetto flupendo Obelifco, citando l'Iterizione, che fi trunva in un altro efritente in effa Città di Coffantinopoli, prefe un granchio , chiaramente parlando Ammiano , che il fuddetto fopra una smisurata nave fu pel Tevere introdotto in Roma. Degno è quì di (4) Florida memoria il gloriofo zelo delle Dame Romane (4), per impetrar Mên la liberazione di Papa Liberio, relegato per quali due Anni a Berea. Si prefentarono effe ammofamente all'Imperadore, per pregarlo di rimettere in libertà al loto Paftore ; e perch' egli rispose, che avendo elle Felice, non mancava Pastore al Popolo Romano, ne moltrasono effe dell'orrore. Fu cagione un tal ricorfo, che Codianzo penfaffe a richiamar l'elitato Pontefice ; ma fedotto da i Confighers Arians, tanto fece, the l'induffe pos a competer la grazia con discapito non here della sua riputazione, ficcome ac-

connerò all'Anno feguente. Abbiamo ancora da Sant'Ambroño (a), (a) 🖛 👡 che Coftanzo o prima di giugnere a Roma, o giunto, che vi fu, te-fei num ce levar del Senato la Statua della Vittoria, adorata tuttavia da i Pa- Lit. gam : il che quanto fece risplendere la di lui Cristiana delicatezza. altrettanto diede motivo di mormorazione e cullera a chi ruttavia profettiva il culto de gl'Idole, e mattimamente al Senato, giacché tutti i Senatori d'allora , o almeno la maggior parte erano idi latri-Penfava por e defiderava ello Augusto di termacti più lungamente in quella maeftofa e deliziofa Città , (6) quando gli vennero nuove , (6) dimie che i Svevi facevano delle scorrerie nella Rezia, i Quadi nella Valeria , o ha nella Pannonia , e i Sarmani nella Mena Superiore . Per sal cagione dopo la dimora di foli trenta giorni fi parti di colà e tosnoffene a Milano. Convien credere,, che cestallero i torbidi della Rezia, perché non fi sa, che Costanzo alcun movimento facesse per quelle parti. Le Leggi (c) bensi del Codice Teodofiano, ed (c) Codice Ammiano (d) el afficurano, che forte verto il fine dell' Anno per tode via di Trento egli paísò nella Pannonia, (e) andando a Sirmio, Paradi dove à trattenne poi per tutto il seguente verno. ( / ) Visitò le frontiere verlo i Quadi e Sarmati, e da quelle harbare Nazioni ricevet- (e) Squaste quante belle parole di pace ed amicizia egli voleva, ma pochi 🗯 🌬 🔸 fatti, ficcome vedremo. Non piaceva certo a Costanzo il fatico- (1) pia. fo e pericolofo mether della guerra, e però fi Rudiava di acconciar 🏝 🚣 le cole come poteva il meglio colle buone, guardandon di venire 🤲 🚈 & roltura.

Passianio ora nelle Gallie, dove Giuliano Celare fi trattenne durante il verno nella Ciità di Sens, con ritener poche truppe prello di se, e diffribuire il refto in altri paeti (g), perche il paefe (8) dissiis trovava disfatto da 1 Barbari. Non tardarono le fpie a ragguagliare i nemici dello stato prefente di Giuliano ; e peròvolarono nel cuot del verno ad affediarlo in quelia Città (A) Così bravamente (A) Anna fiditele egli con quel poco di guarnigione , che ivi flava di guardia, lipiti et che da li « un Mete que Barbari levarono si campo, e se ne anda- dissa rono. Quello, che spezialmente disgusto Giuliano, fu, che Marcello Generale deil armi, acquartiérato in quelle vicininae, miunpentiero fi diede per focorrere la Città alfediata 🚬 e lui pofto in 🐞 grave periculo. Ne fece perció amare doglianze Giuliano alla Corpe, e non le fece indarno, perché Coftanzo, mentre foggiornava in Milano nella Primavera , richiamò ello Marnello , e soltogh il comando dell' armi, come a persona inetta per quell'impiego, il mando a ripolare a Serdica Patria fua. Alla depolizion di collui Cccı

Achronen Libraria Orac XII. (c) Ampie mar all, 16. Mp. S.

翻么

displayed.

(P Lifes

divenne Imperadore.

contribu) l'effere stato spedito alla Corre da Giuliano , Euterio suó Eunuco, nomo di vaglià, che fece ben valere le ragioni del fuo Pa-(a) Zema drone contro le informazioni dell'altro. Di quella occasione (a) fi fervì l'Imperadrice Eufebia, per ottenere dall' Augusto Conforte, che Giuliano avelle il comando dell'armi, fenza dipendere dal Pedante. Per suo Tenente Generale , e Generale della Cavalleria , (b) gli fu poi inviato Severe, vomo pratico del meilier militare, e difereto , a cui non rincrefeeva di ubbidire a gli ordini d'effo Principe. A quelti tempi eiferifce Ammiano (c) i rigorofi processi, formati per ordine di Collanzo contra chi ricorreva a 1 Maghi, Strologhi, ed indovini, per lapere il fignificato de logni, o de fortuiti încontri de gli animali, o pure facea de fortilegi, per guanire da qualche male . Il che ci fa intendere fempre più la debolezza di Cottanzo, che pien di sospetti, tutte queste inezie, per altro ndicole, ed infieme viziole e condannabili, interpretava fempre come tendenti contro la vita propria, ed infleme di rapprefenta la floitizia, riferita anche da altri, de gli antichi Gentili, prodigiofamente atraccati a fimili superstizioni ed auguri. Per quello fu pubblicata nell' Anno feguente da ello Imperadore una rigorofilima Legge (d) contra fimili Impoftori, riguardandoli come rei di lesa Maestà. Inviò poscia Cottanzo dall'Italia verso l'Elvezia in foccorso di Giuliano Cesare Artegione con titolo di Generale della (1) danie fanteria, (1) dandogli feco venticinque mila combattenti, con intenzione di cacciar da quelle contrade gli Alamanni, i quali continuamente le infestavano. Era costui un bravo solenne, ma solamente di parule, e non già di fatti, (f) e si trovò poi, che non perdonava alle calunnie, per abbaffar la gloria di Giuliano. Giunse egli colle sue genti fino alle vicinanze di quella Città, che oggidi porta il nome di Bafilea, ma fenza fare imprefa alcuna meritevoi di lode in quelle parti . Riufe) intanto circa queffi tempi a i Leti, Popolo Germanico, di giugnere con una scorreria fin fotto la Città di Lione, che andò a pericolo d'effere occupata e bruciata, come era il loro ditegno; ma felicemente quel Popolo fi difese, e il folo territorio andò a facco. Giuliano armò i patti, per dove cofloro doveano ritornare, e ne fece tagliar a pezzi la maggior parte. il retto paíso in vicinanza del campo di Arbezione, che non volle, che fi facelle guardia alcuna , è pure feriffe dipoi alla Corte contre

d'alcum Ufiziali, mal veduti da lui, incolpandoli di non aver guardata i posta , e la fece cassare. Uno d'esta su Valentiniano , che pos-

Venu-

Vewuta la State, Giuliano colle fue milizie fi mife in campagna. Aveva egh arrolata quanta gente potè, a perché ebbe la Fortuna di trovar dell' armi in un vecchio magazzino, ne fece buon ufo. (a) Marciò alla volta del Reno, e trovo, che i Barbari parte (a) Zifini s'ereno afforzati in vary fiti di qua dal Fiume con diverfi trinciera- 4/1/49/2menti d'alberi tagliati, le parie accampati nelle l'fole di quel Fiume / 🏕 / 🛝 quivi fi riputavano ficiri. Avendo inviato a dimandar delle bar. Om. 211. che ad Arbezione, nulla poté ottenere. Non per questo lasció d'andare innanzi , e trovate il acque balle , fece trantitar in alcune di quell' l'ole alquanti de' fuoi foldati , che diedero la mala pasqua a que Birbari ivi forprefi , e s'impadronirono delle lor barche , con valeriene poi ad affair le altre lible, in guifa che ne inidarono tutti i nemici, con ridurh a falverii di la dal Fiume. Allora Giuliana attefe a formarís un buon aklo , fortificando Saverna , Luogo dell'Alfazia, e provvedendola di viveri per un anno, per lo contrano Arbezione coll'aver tentato di gittare un ponte di barche ful Reno , moffe i Barbari a (cagliarti contra di lui. Tanti alberi tagliati mandarono effi giù pel Fiume (6) , che ruppero il ponte , ucci- (6) 🕬 🖦 fero moltifimi Romani e gl'infeguirono un presso a Basilea. Contento di quella bella impreta Arbezione, o fia Barbazione, mando le fue genti a quartieri d'inverno. Non così operò Giuliano Cefare. (c) Cnodomuzza Re de gli Alamanni, informato dalla fpie, (c) Anniethe questo Principe non avea feco più di tredici mila persone, git spedi per une, o pure per p h suoi Deputati Lettera, con cui imperiofamente gli comandava di levarii da quelle Terre, perche a fut cedute da Coltanzo Augusto, mentre Mignenzio viveva, e fece anche veder le Lettere d'esso imperadore. Giuliano mostrando th credere the quel Mello folle inviaro per ifpia, il ritenne fin dopo la battaglia, di cui ora parlerò, e poi gli diede la libertà. Non veggendo Caodomoro ne rispotta, ne Mello, volte vemr in perfona ad abboccarfi alla tefta della fua Armata con Giuliano. Dicono , ch'egli feco menaffe rrentacinque mila armati , e fra Saverna. ed Argentina atracco un fatto d'armi, in tempo che era matura la messe, cioè probabdimente dopo la metà di Luglio. Stette dubbiofo un pezzo l'ento del combattimento, deferitto minutamente da Ammiano ( d ). La cavalleria Romana andò quafi in cotta i la fan (d) Amiateria tenne si forte, che infine sbaragliata la nemica, e feonfitti dell'alle gli Alamanni diedero alle gambe. Strage non poca di loro fu fatto mila di loro vi perì. El gualto il telto di Zolimo (1), che perla (1) 20000

(6) Julian. in Epift ad Athenienf.

Lines Auril Vill. Entropies : Mamertin.

min Mortel

di sessantiamila nemici estinti. Dalla parte de' Romani alcune sole centinaia rimafero ful campo. Ma quello, che rende più gloriofa la vittoria di Giuliano, (a) fu la presa del medesimo Re Cnodoma. no, colto fuggitivo in un bosco, che su poi presentato a Giuliano alla vista di tutto l'esercito, ben trattato da liu, e fra pochi giorm inviato prigioniere all'Imperador Costanzo. Noi troviamo esaltata forte da gli Scrittori Pagani (b) questa felice giornata di Giuliano, ad essa veramente libero tutte le Gallie das peso delle Nazioni Germaniche, che fi ritirarono di là dal Reno. La vittoriofa Armara in quel bullore d'allegrezza proclamò Giuliano Auguito; ma egli ripresse le loro voci, e diede poi tutto l'onore di tale impresa a Costanzo, il quale in fatti si pavoneggiò d'essa vittoria, come se in persona fosse intervenuto a quel constitto: ciò apparendo (c) Think da un fuo Editto, accennato da Temistro c), e da Aurelio Vittore. Per profittar poi della vittoria, Giuliano, formato un ponte ful Reno a Magonza, paísó di là , e diede il guatto al paese semaco, finchè le nevi obbligarono le fue foldatefche a cercar quartiere. Ebbe in oltre cura di fornsicare di là dal Reno il Castello di Traiano, creduto oggidì quello di Cromburgo, distante circa ditci miglia da Franceforte: azioni tutte, che empierono di fpavento gli Alamanni, avvezzi da gran tempo folamente a vincere, e a saccheggiare gli altrui paesi. Perlochè più volte spedirono Inviati, per dimandar pace, con ottener in fine non più che una tregua di dieci mesi. Andò poscia Giuliano a passare il verno a Parigi, Luogo, il cui nome comincia ad udirfi folamente in questi tempi, e che confilteva allora in un Caltello polto nel recinto dell'Ifola della Senna.

> Anno di Cristo cccivill. Indizione L di Liberio Papa 7. di Costanzo Imperadore 11.

Confoli (Daziano, e Nerazio Cereale.

EL grado di Prefetto di Roma continuò Memmio Vitrafio Orfuo anche per quest' Anno. Seguitò ancora I Imperador Costanzo a trattenersi nella Pannonia, ciò apparendo da varie sue Leg-(a) Gourgi (d), pubblicate in Sirmio e Muría, fallata effendo la Data di Chos Cod due, come fatte in Milano. Trattenevali egh in quelle parti, perchè durava la guerra co a Quado, e Sarmati. Coftoro nel verno col tayo-

favore del ghiaccio fecero non poche feorette nella Pannonia e Meha superiore. Nello stesso rempo i Giurnoghi, Popoli dell' Alamagna , infettarono la Reala ; ma (pedito di poi contra d'esti Barbatione , (a) gli riu(c) per questa volta di dar loto una rotta , cioè una (a) desia buona lezione, per portar più rispetto da li innanti alle terre de de bil in-Romani. Ora l'Augusto Costanzo sul principio d'Aprile (6), an- "(6) son fiofo di vendicarti delle infolenze de medetimi Barbitti, dopo laver 🕶 🤲 gittato un ponte ful Danubio, paíso colla fua Armata a i lor danas a ed effendosi egtino arrifchiais ad affrontaris con lui , conobbero a loro spele, quanto ben foffero affilate le spade Romane. Quelta lor perdita, e il guafto del loro paefe, li configlio a spedire Ambasciatori per aver pace, con elibire ancora di fottometterti. Costanau si contentò di obbligaris solamente a rendere i prigioni , e a der de gli oitaggi, poscia se ne tornò di nuovo nella Pannonia. E per-Giocché abbigm derto altrove , cioè ali Anno 374, che i Sarmati erano frati cacciati dal propino puefe da il lor Schiavi appellati Limiganti , Coltanzo pregato di volerli rimettere in casa , ne prese l'allunto , e con effi portò la guerra addoffo a quella canagha. Vennero in gran copia i Limiganti a trovar i Imperadore, con far vi-Ra di volerii lottomettere , ma con difegno di fare un brutto fcherso a i Romam, se li trovavano poco guardinghi. Per loro disgra-218 i Romani vegliavano, e al primo cenno, che fecero coloro di dar di piglio all'armi, li prevennero con tagliarli tutti a pezzi, g acché niun d'effi volle dimandar la vira. Ora dappoiché ebbero fofferto un her facco delle loro campagne, ne potevano più relistere a quel flagello, fi riduffero i Limiganti a cedere il paefe a gli entiche loro Padrom, e a ritirarfi in un più lontano. (c) Il che (c) desde fatto, Coffanto ebbe la gioria di dare per Re a i Sarmati un Prineipe della lor Namone, per nome Zigair, e di rimetterli in possesso de i loro antichi beni , dopo vennguattro anni d'efilio. Per questa felice impresa a Costanzo su daro il tirolo di Sarmanca dopo il fuo ritorno a Sirmio, nella qual Città egli foggiorno poi nel verno seguente. Ma non si dee ommettere un altro fatto spettante al medelimo Augusto . (4) Avea nell'Anno precedente Majoniano (4) 4 Prefetto del Pretorio d'Oriente molla parola di pace con Tranjago- esp p. re General de' Pertiani, il quale veramente ne scriffe al Re Sapore fuo Padrone , ma con termim, che mostravano l'Imperador Romaao le non bilognolo e lupplicante , almeno affai vogliolo di pacificarfi con lui. (r) Perche Sapore fi trovava all' effremità del fuo (a) some Regno an guerra con alcuna fuoi nemica, le lectere tardarono a giu-

gnerli , o pare egli tardò a rifpondere , finchè ebbe terminati quegli affari. Allora egli (ped) per fuo Ambafciatore a Coffanzo Augusto uno de' luos Ministri, per nome Nariete, con diversi regali, e con una Lettera inferita da Ammiano, carica di que' bei titoli, che tuttavia ufano i vani e superbi Turchi , ed altri Monarchi dell' Alia , cioè di Re de' Regi , Parence delle Stelle , Frasello del Soli e della Luna. Era essa Lettera involta in bianca tela di seta: rito anche oggidì praticato nelle Corti Orientali, e con essa il Re-Pertiano parlava alto, richiedendo la rettituzion d'immenti pacti, fiati una volta della Nazion Perfiana, riducendofi nondimeno a con-(a) Monte tentarii dell'Armenia, e Metopotamia. Scrive Idazio (a), che questa Ambasceria passó per Cottantinopoli nel di ay. di Febbraio dell' Anno prefente, e fi portò a Sirmio a trovar l'Imperadore, (b) 75 Anche Temitio (6) la vide prima paffar per Antiochia. Coltanfin One + 20 fenza voler entrare in negoziato alcuno, rimando l'Ambalciatore con folamente rispondere, che sua intenzione era più che mai di confervare interamente l'Imperio, e che darebbe mano illa poce , purche ne folfero onorevoli , e non vergognole le conditioni. Poscia anch' egli invio per suoi Ambasciatori a Sapore con Lettere (c) Annie e regali tre scelte persone, (c) cioè Prospero Come, Spettato uno de fuoi Segretari, parente di Libanio, che ne purla in varie fut Lettere, ed Enflano Filosofo, Discepolo di Jambheo, di cui pit-(d) to la Eunapio (d) con molta lode, o per dir meglio con troppa adulazione. Nulla di pace fu conchiufe, avveguache Coftanzo dopoqualche tempo spedisse altri Ambasciatori al Persiano i cioe Luciliano Conte, e Valente, che vedremo a fuo tempo ribello all'Imperio, il perché continuo la rottura, nè andrà molto, che la vedremo passare in guerra viva. L'Anno fu quello, in cui Papa Labora ortenne da Cottanzo Augusto d'effere richiamato dall'efilio. ma con pregiudizio del fuo onore, perché fi lafciò indurre alla condannagione di Santo Atanalio , per non condifcendere alla quales' era esposto in addietro con eroico coraggio a tanti patimenti. Venne egli in quell' Anno alla Corre di Coffanzo, efiftence in Sirmio ; e (e) Padre Pagi (e) pretende, che folamente nell'Anno seguente egli ritornalle a Roma, dove ripigliò il Pontificato coll'esclutione di Fe-(1) Jenne lice grà posto sulla Sedia. Papale in luogo suo , e cacciato suor di Roma all'arrivo di Liberio l'intorno a che è da vedere la Storia Ec-Hime a clebathica. Terribile avvenimento ancora dell' Anno prefente fu al Tremuoto, che nel Meie d'Agaito 6 fece fentire spaventofamen-

dne,

eqt. p.

40.4

American se in Oriente, ed è mentovato e compianto da più Scrittori (/) di

que Secoli. Nicomedia Città della Bitinia, una delle principali e piu popolare dell'Imperio Romano, che Diocleziano cotanto amo, ed abbelli, bramando di farne un'altra Roma, in un momento fu tovesciata a terca, con pent ivi, se Libanio (a) non etagera di (a) the troppo quella gran calamita, quasi tutti gli abitanti. Ammiano Oce. Plate ei latero un lagrimevol ritratto delle fue rovine. Si ftefe quell'orrenda scossa della terra per le contrade dell'Asia, del Ponto, e della Macedonia, con iscrivere Idazio, che ben cento cinquanta

Città ne provazono gran danno.

Per conto di Giuliano Cefare, egli durante il verno, dimorando in Parigi, attefe a regolar le imposte solite delle Gallie con tale efattezza, che fenza metterne delle nuove, ricavo il danaro occorrente per continuar la guerra in queft' Anno ( // ) . Le mire fue ( ) . racche durava la tregua con gli Alamanni, tendevano contra de' 🚧 🧀 Popoli Franchi, divisi in varie popolazioni, l'una indipendente 🥗 🧖 dall'altra , e governata da a fuoi Principi , o Re , de' quali non fappiamo il nome. Venuto dunque il tempo proprio, ufci in campagna, e rivolfe l'armifue verfo i Franchi Salii, abitanti fra la Schelda e la Mola, dove ora è Bredà, ed Anvería. Arrivato a Tongres, trovo ivi i Deputati di quella gente, che erano inviati a Parigi , per parlare con lui , ed alcoltò le lor preghiere di lasciarli come amici nelle terre, dove abitavano. Con beile parole li licenzió, ed entrato dipoi nel loro paefe, obbligó quella gente a renderfi. Paísò di là contra de' Franchi Camavi, i quali arrifchiatifi a far fronte, rimalero in una zulfa (confitti , e buona parte prigiomeri . Di questi Pupoli, soggiogati, non pochi ne arrolo, ed accrebbe il suoefercito. Quindi avendo truvati fulla ripa della Mofa tre Forti. smantellati da i Barbari , immediatamente ordinò , che si rimettellero in piedi con buone fortificazioni, e la fornt di viveri. A quetto fine, ed anche per fuffidio dell' Armata, fece venir gran copia di grani dalla Bretagna Zotimo (c) Storico Pagano, che feri- (c) Zafeno ve delle maraviglie di quette (pedizioni del fuo Gioliano , racconta ch egli a tal effetto fece fabbricare otrocento piccioli Legni , i quali por falendo pel Reno (cofa non praticata in addietro per l'oppofizione o padronanza del Barbari) portarono la provvisione opportuna all'efercito, e alle Furtezze di quel tratto. Ma forse questo fatto appartiene all' Anno feguente. Dovette intanto fpirar la tregua con gli Alamanni , e perchè Giuliano non volle alpeitare ( 4), (4) 🚑 ch'esti tentissero cosa alcuna contro il paese Romano, e conosceva il vantaggio di far la guerra in cafa de' nemici, gittato un Pon-Tomo II.  $\mathbf{D}$ dd

te sul Reno, paísò nelle terre Alamanniche coll'esercito suo. Si disponeva a far gran cose, se il suo Generale Severo ( non si sa hene il perche i dianzi sì ardito, non telle divenuto paurolo ed alieno da ogni rifchio di battaglia. Cio non offante, Suomano, una de 1 Re Alamanni, intimorito per questa visita, venne in persona a dimandar pace a Giuliano. L'ottenne con patro di rendere tutti gli Schiavi Romani, e di fomministrar vettovagne alle occorrenze. Colle condizioni medetime accordò Giuliano la pace ad Ortano, altro Re. o Principe dell' Alamagna. Fatto dipoi con diligenza mirabile raccogliere il nome di tutti i Romani, già menati in nichiavità da que' Barbari, volle rigorosamente la retituzione di chiunque non era mancato di vita, e ne vide ritornare ben venti mila alle lor cafe. Con tali imprefe terminò Giuliano la campagna dell' Anno prefente, e poi conduffe l'Armata a'quartieri d'inverno.

> Anno di Cristo ccclix. Indizione II. di LIBERIO Papa 8. di Costanzo Imperadore 23.

Confoli (FLAVIO EUSEBIO, eFLAVIO HYPAZIO.

(1) Gothoft Chrun Cod. Theydof ad 40 358. (d) Amma pus lib. 18. gap, r.

RANO questi Consoli amendue Fratelli di Eusebia Augusta, Moglie di Costanzo Imperadore, la quate non lascio indietro diligenza alcuna, per efaltare i fuoi Parenti. Sono amendue loda-(a) Ameria. ti da Ammiano (a), ma fotto Valente Imperadore, benchè innocenti, patirono delle gravi disgrazie. Memmio Viirofio Orfuo fi truova nel di 25. di Marzo di quell' Anno tuttavia Prefetto di Roma. (b. Giunio Boffo gli succedette, ma il rap) la morte nel di 25. d'Agosto (e), dopo aver ricevuto il facro Battesimo. In quel-(c) Beronius la Dignità, efercitata per qualche tempo con titolo di Vicepretetto da Artemio, entrò dipot Teriullo. Giacchè Ammiano Marcellino (d), dà principio a quell' Anno con raccontar le imprese di Giuliano Cefare, feguitandolo anch'io, dico, ch'egli dopo avere nel tempo del verno avuta gran cura di rimettere in piedi, e fornire di vettovaglie varie Città ful Reno, già rovinate da ! Barban, uscì al confuero tempo da quartieri coll'efercito, difegnando di paffar di là dal Reno, e di far guerra a quegli Alamanni, che tuttavia restavano nemici. Non volle gittar ponte su quel Fiume a Magonza, per non disgustar Suomario Re, o Principe amico, e ne gli altri fiti trovò le opposte ripe ben guardate dalle milizie nemiche.

Fat-

Fatti nondimeno una notte pallar in barche tacitamente trecentode più valoroti fuot foldati , questi prefero posto di la dal Fiume . mifero in fuga quelle Guardie, è diedero campo all'Armata Romana di formare il ponte e di pallare il Reno, il che fatto, stesero a faccheggi per tutte quelle parti . Macnano , ed Anobaudo Re , o Principi d'ello paete, altra trampo nun ebbero, che di umiliarii. ed otrenuta licenza fi presentarono supplichevoli a Giuliano. Venne ancora a trovario. Vadamano padrone del paele,, dove o ggidì è Spira , il quale già vedemmo divenuto amico de Romant, ma per aver infolentemente voluto da Giuliano il Figlio, fuo ( a ) lafciato (a) &mas. per oft 18310, fenza ne pure retiture i prigioni prometti, era cada- in Esmpe. to in disgrana di lui . Fu con cortefia acculto , e fi puo credere , che 27-1. foddistaceffe a gli obblight fuot. Ma non impetro gia perdono per 444 496aitre Principe de quelle contrade, come per Urio, Urficino, e Cestralpo, engendo Giuliano chiesti o venistero, o mandattero Ambisciatori con plempotenze, so fatti cottoro dopo d'aver tollerato. il gualto del loro paefe , (pedirono Deputati , a'quali fu conceduta. la pace , con obbligo di rendere i prigioni. Non altro di più 6 sa di quelta terza campagna di Giuliano, il quale poi fi riduffe alle ftanze del verno.

SOGGLORNANA tuttavia ne'primi Meli di quell'Anno in Sirmio di Pannonia l'Augusto Costanzo, quando gli su portata una Lettera ( b ) , pazzamente scritta a Barbapone , Generale della fanteria , (b) dene dalla di lui Moglie, la quale perche uno feiame d'api s'era ferma- 🛴 to ed annidato in lua cafa , ficondo la toile credenza de gli auguri d'allora, fi figuro, che il Marito dopo la morte di Cottanzo diverrebbe linger dure, raccomandandofi perció, che non abbandonaffe lei , per ilpulare Eufesia Augusta . Batto quetto , perche Coflanzo facelle levar la vita ad amendue, e follero tormentate varia perfone insocenti come complici del fasto. El ecco i perniciofi effetti de i fuperitizioti cacciatori dell'avvenire. In que' medefini tempi ( c ) giunte avvifo ada Corte Augutta, che i Eimiganti cac- (c) 🚧 🛎 ciati nell Anno precedente dalla Sarmazia, parrendon dal paese, "".". dove gia fi ritirarono, fi accottavano al Danubio, parendo disposti a paffirla coll'occatione dei ghiaccio. Cottanzo ful principio della Primavera per tal novità ando ad accamparti colle truppe lungo quel Figme nella Valeria, Provincia della Pannonia, e mando per fapere, the pennero bodiva in capo a que Barbari. La risposta fuche troppo (comodo trovavano il paele , dove s'erano rifugiati , pregando perció l'Imperadore di voler prenderli per Sudditti, con

dar loro qualche fito sell'Imperio, e di permettere, che veniffero

a i di lui piedi. Piacque a Cottanzo la lor propofizione, e li ricevette ad Aciminco, creduto oggidì un Borgo vicino a Petervaradino. Fra egli falito fopra un luogo eminente, per afcoltar le loto preghiere, le quali poco corrifpindevano all'aria de i loro volti, a alla positura ingida delle sor telle, e mentre si preparava per parlare ad effi, ecco un loro capo gridar, marka, marka, legno da battaglia fra loro. Ebbe la fortuna Coffanzo di falvarfi , potto & cavallo da alcuni de fuoi Cortigiani. Fecero a tutta prima le guardie colle for vite argine al furor di que perfidi, da quali fu prefa la Sedia Imperiale coll'aureo cufcino. Intanto l'Armata Romana, dato di piglio all'armi, funofamente volò contra de Barban, e a mun d'esti lasciò la vita. S'effettuarono por in quest'Anno le minac-(a) Annie cie di Sapore Re della Persia contra de Romani, (a) avendolo spegialmente confermato a quella guerra un Antonino già Mercatante. ricchiffimo della Mesopotamia, ma poscia fallito, che si ricoverò nella Periia, le ben accolto alia Corre di Sapore, gli diede un mnuto ragguaglio delle Fortezze e guarnigioni, in una parola di tutte le forze, e debolezze dell'Imperio Romano. Fatto dunque un potente armamento, si mile alla testa d'un efercito, composto almeno di cento mila combattenti, allifito anche da i Re d'Aibama , a de'Chioniti. A tale aviifo la Cirte dell'Imperador Cottanzo gran bish glio fece, e gii Eunuchi, che vi comandavano le felle. Seppero tar richiamare dalla Sona Urficino, Ufiziale di gran valore e sperienza nella guerra, per dare il comando dell'armi d'Oriente a Sabiniano, uomo vecchio, e poltrone di prima riga, ma rieco. Fu poi rimandato indietro Utilcino, con titolo bensi di Generale deila fanteria, ma con restare la principal autorità del comando nel suddetto Subiniano. Passato il Tigri, entro il Re Persiano nella Mesupotamia, e per consiglio del traditore Antonino pensava di tirar diretto all'Eufrate, e passando in Soria, di dare il sacco a quel ricco paefe, con isperanza ancora d'impadronirsene. Urficino a i primi muvimenti del Re nemico mando ordine per la Melopotamia, che i Popoli fi ritiraffero ne Luoghi forti co i for viven, e che fi delle il fuoco alle biade già mature, per levare ogni fußflenza all' Armata Perhana. Fece parimente fortificar le ripe dell' Enfrare, e guernitle d'armati, provvitioni, che fecero mutar difegno a Sapore, e determinarlo a portarfi all'affedio della Cirtà d' Amida. Ammiano Marcellino, che diffusamente racconta questi Satti, vi fi trovò in perfona, e fuo mal grado fi vide chiufo in quel-

and Mr. H. 48.5

la Città. Grande fu la difesa di Amida, fatta da quella guarnigione ; pure dopo due Mesi e mezzo d'ostinato assedio, in essa entrarono per forza i Perfiani . Furono impiecati i principali de gli Ufiziali Romani, e gli abitanti condotti tutti in ifchiavità, a riferva di chi potè falvarfi con la fuga , come fortunatamente riufcì ancora al fuddetto Ammiano. Cotto nondimeno ben caro al Re Perfiano un tale acquifto, perchè vi reftarono morti circa trenta mila de'fuol; la qual perdita unita alla flagione avanzara induffe Sapore a ritirarfi a' quarrieri del verno nel Regno fuo. Nulla fece Sabiniano il Generale primario, per foccorrere Amida, ed Urficino non avendo mai potuto ottenere, alcun braccio da lui, fu coftretto a veder cadere quella Città fenza maniera di foccorrerla . Se n' andò egli pofcia: alla Corte dell'Augusto Costanzo, dove se gli formò addosso un gran proceffo per quella perdita. Fini poi la faccenda, che Urficino ebbe per grazia il poterfi ritirare a cafa fua , con effere poi dato il posto di Generale della fanteria ad un Agilone di Nazion Getmanica. (a) A cagion di tali difgrazie Coffanzo dalla Melia paf- (a) Anniasò a Costantinopoli, per accudir più da vicino alle piaghe dell' O- est les. 19. riente, e per reclutare le sue milizie, ben persuaso, che il Persiano continuerebbe con più vigore la guerra nell' Anno vegnente. Per attestato del suddetto Ammiano inviò egli nel presente, Paolo suo Segretario, e principal Minittro della fua crudeltà a Scitopoli nella Palefina, a fare una rigorofo inquifizione di chi tanto nella Soria , che nell'Egitto avesse consultati gli Oracoli del Pagani , o commesse altre superstizioni, ed augus) per indagar l'avvenire. Moltistimi, ed anche de' primari, procestati per questo, a diritto o a corto, vi perderono la vita o ne tormenti, o per mano del boia ; ed altri con pene pecuniarie o coll'ebbo schivarono la morte. Per colpa anche (6) del medetimo Costanzo il numeroso Concisso di Ve- (6) Latte fcovi, tenuto in quest' Anno a Rimini, dopo aver condennati gli Gioli. Gierrori d'Ario, e confermata la dottrina del Padri Niceni, andò a soll germinare in un lagrimevel Conciliabolo, con trionfar ivi la fazio- Anni. Em. me e prepotenza de gli Ariani : Conciliabolo , che fu poi deteltato da tutta la Chiesa di Dio.

Anne

## 198 Annali d'Italia:

Anno di Cristo cccla, Indizione 111. di LIBERIO Papa 9. di Costanzo Imperadore 14.

Confoli & FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESARE per

PREFETTO de Roma in parte di quest' Anno continuò ad effere Terrello, di professione Pagano, che nell'Anno precedente corfe pericolo della vita in una fedizion del Popolo affamato. perchè i venti contrari non lasciavano venir le navi sultre a portare i grani. L'Anno prefente fuquello, in cui li sconcio fieramente la competente armonia, durata finquì tra l'Imperadore Costanao, e Giuliano Cefare, turtoche anche in addietro per testimonianza (a) denier d' Ammiano ( 1), nella Corre d'effo Coftanzo abbondaffero coloro , che fereditavano a tutto potere Giuliano , e mettevano in ridicolo ogni azione di lui , non mai nominandolo fe non con parole di diforezzo. Aveva esso Giuliano passato il verno in Parigi , ( 6 ) quando gli giunfe l'avviso, che gli Scotti, e Pitti, Pi pol. Barbiti della Bretagna , facevano delle scorrerie nelle Provincie Romane di quelia grand'Isola. Spedi egli cola con un corpo di suldatesche Lupicino Generale, nomo valorofo, ma crudele ed avaro, e così horiofo , che Giuliano ebbe ben cara quella occatione di alloutanarfeio da i hanchi. Parti coftui ful fine del verno da Bologna di Picardia, ed arrivo felicemente a Londra. Altro di p.ù non fappiamo della di lui spedizione. Ma eccoti arrivar nelle Gallie Decenzio, uno de' Segretari di Coltanzo, con lettere 80 ordini indirizzati a Lupicino ( era quetti andato già in Bretagna , e a Ginionio primo Scudiere, (c) John (c) di conducte in Levante gli Eruli, i Batavi, i Petulanti, e i Celti, con trecento altri scelti delle truppe di Giuliano, Era fatta istanza, di ral gente pel bisogno prestante della guerra. Persiana - ma credeti, che v'entralle ancora un'invidia secretamente portata da effo Augusto al planfo e buon concerto, che s'andava Gruhano acqui-Rando coll'armi nelle Gallie. Intanto ad effo Giuliano unicamente fu feritto di efeguir certi ordini dati a Lupicino. Nai qui non abbiamo fe non Istorici Pagani (d), che parlano di quello fatro, e puo dubitarii della lor fede. A udir coltoro, procedette onoratamente Giuliano in tal congiuntura, col moltrarli progitifimo all' ubbi-

Back 56. 17 669 IV. (b) Idem. L15. 4, 7.

Alber.

ubbidienza, ancorché fommamente fe ne affinggelle, perché così veniva a reffare (pogliaro del miglior nerbo della fua Armata , per modo che non folamente niuna imprefa poteva egli più tentare , ma rettavano anche le Gallie etpotte alla violeiga de' Barbari Trasrenani. Rappretento ben egli a Decenzio il pericolo del paefe, e la difficultà di menar in Oriente que' foldati , che s'erano arrolati , o pure come autiliari militavano con patro di non paffar l'Alpi, ma Decentio non aveva autorità di mutar gli ordini Imperiali Le puso scelti i mighori foldati, senza risparmiate ne pur le Guardie del medefimo Giuliano, intimo a tutti la marcia. Giuliano (s) anch' (s) Anton egit volle, che abbandonaffero i quartieri, e foffero lefti al viag- 🛣 gio. Ma fi cominciarono ad udir pianti, grida, e querele di quella gente : fi sparfero biglierri pieni di lamenti contra di Collanzo , e an favor di Giuliano, qualiche fi voleffe condurli alla morte, facendoli paffare a sì remuti paesi. Giubano, per facilitar la loro andata, ordinò, che potellero condur feco le loro famiglie, nè volea , che transitassero per Parigi , dove egli dimorava, astinché non fuccedeffe (concerto alcuno. Ma Decenzio fu d'altro parere. Vennero a Parigi, equanto quel Popolo li fcongiurava di non andare, affinché il paefe non rimaneffe el potto alla crudeltà de Barbari, altrestanto i fuldati mostravano desiderio di restarvi. Tenne Giuliano alla fua tavola i più cofpicui Uf ziali , ufundo con loro e gni cortefia, e facendo ad elli ogni più larga etibizione, in guifa tale che tra quefle dolci parole, e l'abborrimento a lasciar quel paese, se ne ritornarano tutti molto penfoli ed afflitti al loro quartiere .

Ma non terminò la giornata, che i foldati già commoffi da i biglietti, fi ammutinarono , e prefe l'armi andarono ad affediare al Palazzo, dove era Giuliano, e con alte grida cominciarono a proliano ferrar le porte, e i foldati coffanti ffettero ivi fino alia mat-Julia di zina feguente, in cui rotte le porte l'obbligarono ad uscire, ed allora rint rezaron e le acclamazioni, dichiarandolo Augusto. Mo-up. e ftro Giuliano colle parole e co i fatti quanta refettenza pote i ma Oret. Ell. perché i foldati minacciarono di torgli la vita , fe non fi rendeva , turzato fu in fine di acconfentire. Allora potto fi pra uno feudo, fu alizato da terra, e fatto vedere ad ognuno. Occorreva un Diadema per coronarlo, ed egli protefto di non averne. Si penso a presdere una fascia giorellata della toletta della Miglie, ma non parwe buon augurio il ricorrere ad un trinamento donnesco. Fu propotto di pigliare una redine ricamata di cavallo , acciocche fervilla almė»

almeno all'apparenza; ma fi flimò cofa vergognofa; finchè un Ufizial Moro, cavatafi di dollo una collana d'oro giorellata , l'enbi, e con questa applicatagli al capo, comparve in certa maniera coronato. Il che fatto, egli promile a i foldati cinque nummi d'oro, e una libra d'argento per tella. Nella Lettera feritta a gli Atemeli Giuliano protesta, e giura per tutti gli Dii (a molti Pagani dovea coftar poco un tal giuramento) ch' egli nulla sapeva della risoluzion prefa da i foldati, e nulla operò per indurli a tale atto, e ch' egli fece quanto fu in fua mano , per fottrarfi alla lor volontà , ma che dopo avere acconfentito, benché per forza, non era più ficura la fua vita, fe avesse voluto retrocedere. Ne creda il Lettore quel che vuole. Ammiano ferive (a), che nella notte precedente, mentre Giuliano ondeggiava, invocando i fuoi Dir, per fapere, se dovea cedere al voler de soldan, gli comparve un ombra, qual fi dipingeva il Genio del Popolo Romano, che gli diffe d'effere più volte venuto alla fua porta per entrare, e far lui fabre in alto / ma che le fosse rigettato anche quella volta, se ne partitebbe ben mal contento, avvilandolo nondimeno, che non istarebbe gran tempo con esso lui. Comunque sia di quetta o inventata, o pazzamente creduta fantaftica visione, ci afficura Eunapio (6), che Giuliano in quella stessa notte, avendo seco un Pontence Gentile, ch'egli segretamente avea fatto venir dalla Grecia, fece con lui certe cofe, delle quali eglino foli ebbero conofcenza , potendofi non fenza fondamento fospettare, che fosfero sagrifizi, o incantamenti di Magia, per cercar l'avventre, de quali e certo, che fi dilettò forte l'empio ed ingannato Giuliano. Ritiratofi poi egli nel Palazzo , parve pieno d'inquietudine e malinconia , e perche corfe nel giorno feguente voce, ch'egli era itato uccifo, (ferivendo in fatti Libanio (r) , effere stato guadagnato un Eunuco , suo Aiutante, o Mastro di Camera, per fare il colpo ) i soldati volarono al Palazzo, e vollero vederlo, con far fusieguentemente istanza, che feffero uccili gli amici di Costanzo , i quali s'erano opposti alla di lui promozione. Ma Giuliano proteŝto, che nol sosferirebbe giammar, e dono anche la vita all'Eunuco fuddetto. Perche ad una parte di quelle milizie, chegià erano partite, arrivò dietro la nuova dell'efaltazion di Giuliano, se ne ritornarono anch'esse a Parigi , dove ello novello Augusto , raunata totta l' Armata , fece un' aringa , lodando il lor coraggio , e protestando , che non darebbe mai le Cariche alle raccomandazioni, ma folamente al merito: il che piacque di molto a chi l'afcolto-

ETALE

(a) Atamam 56, sa. eqt.s.

(c) Liber.

esp. g.

E TALE fu la maniera, con cui Giuliano sall alla Dignità Impériale, verifimilmente nel Marso, od Aprile di quest'Anno. Certamente gli Storici Gentili (4), partigiani spasimati di questo Apo- (4) 🖾 🛌 flata imperadore, cel rappresentano portato per forza al Trono, Zapone e fenza fua precedente brama o contesza. Ma gli Scrittori Criftiane ed ingratitudine verío Cottanzo, fospettandola, o credendola fi gliuola della di lui Ambizione. Ora dappoiche Decenzio ebbe ve- Padifinduta questa frena, non tardo a ritornariene alla Corte di Costanzo. 🚧 🚧 🛧 Fiorenzo Prefetto del Pretotto delle Gallie, che s' eta rititato ap- Thinking. posta a Vienna, perche prevedeva de a corbida, anch'egli s'affret- " Hif. Eucl. to ad uscir dalle Gallie Ebbe Guliano tanta moderazione, che gli Ha Ent. mando dietro itutta la fua Famiglia con provvederla ancora del co-. Zimum in modo delle Potte. Vi restava il folo Lupicino, creduto capace d'im- Assail. brogliar le carte. Ma Giuliano affai accorto , spedi un Ufiziale a Bologna di Picardia, affinché non passasse persona in Bretagna a portargli le nuove; ed intanto con sue premurose Lettere il chiamo di là, e ritornato che fii, il ritenne prigione. Non tardo pofeia a spedire Euterio suo Maggiordomo, e Pentado Mastro de gli Ufizj, all'Augusto Costanzo con Lestera, in cui rappresentava la viblenza a lui fatta , pregandolo di confentirvi , e promettendo d'ubbidire come prima a gli ordini fuoi "d'inviargli alcune milizie", 🔞 accettar dalle sue mans un Preferto del Pretorio 🚬 con riserbarsi l' elexione de gli altri Utiziali . Leggefi questa Lettera presto Ammiano (c). Fece anche scriverne un altra dall' Armata di tenor poco (c) denne diverto (d). Il bello fu, che a gli Ambasciatori suoi, se non sal- Maria. la Ammiano, diede un'altra fegreta Lettera, indirizzata al mede- (4) filmo Collanzo, piena di fentimenti ingiurioli e mordaci, che lo (4) filmo Collanzo. stesso Storico confessa indecensi , e tali da non essere rivelati al Pub - 🐠 🗀 blico. Zonara (e) veramente rapporta più tardi, cioè dappoiche fegul aperta rottura fra Costanzo e lui, questa Lettera, ma Am- (x) Zenore miano ha il vantaggio fopra di lui d'effere Scrittore contemporaneo, e adoratore dello ileffo Giuliano. Andaron gli Ambalciarori , passando con disticultà, e con affai ritardi per l'Italia , e per l'Illinco, e finalmente arrivati in Alia, trovarono i Imperador Costanzo in Cesarea di Cappadocia. Era già stato prevenuto l'arrivo loro da Decenzio, Fiorenzo, ed altri fuggiti daile Gallie. Costanzo ummife que' Legati all'udienza, fi mottro alterato stranamente contra di Giuliano, ne più li volle afcoltare. Tuttavia contenendo la colleta fua, e confighato da 1 favy, fece sapere colla Tomo II.

fpedizione di Leonar Queffore a Giuliana di non poter approvate il fatto , e che s'egli voleva provvedere alla falute propria , e de'fuoi amici, fi contentaffe del titolo di Cefare, e di ricevere gli Usziali , che gli verrebbero (pediti , cioè *Nebridio e*letto Prefetto del Pretorio delle Gallie, e Feuce Maftro de gli Ufizi. Arrivato Leomas a Parigit, furben accolto 4), ed espoih gli ordini di Costanzo, Giuliano il moltro pronto ad ubbidire, purche l'efercito y accon-(b) Forme fentiffe (b). Leonas non volle rimeffa la decision dell'affare a tagte tette, per paura d'effere tagliato a pezzi. Accettò bensì Giuliano per Ufiziale Nebridio, ma rifiutò tutti gli altri, con rimandar pofeia Leonas a Coltanzo, el darghi, fecondo Zonara, la Lettera (uddetta), ben fornita di querele ed ingiurie contro il medefimo Augusto. Andarono poi innanzi e indierro altre Ambalcerie, ma fer-

> za che alcun de il due retrocedelle un pallo: con che rotta affatto rettò fra di loro l'armonia, e crebbe l'odio e lo spirito della vendetta. Si prefo dalla rabbia per quetto tradimento del beneficare Giz-

liano ii trovò l' Augusto Costanzo, che pose infino in consulta, s'eglidovesse lasciar la guerra strepitofa de Perstant , per volgere l'arm. contra del Cugino. La vinfe il parere de' faggi, che gli configliacono di continuar la dimora in Oriente, altrimenti non la fola Mefopotamia, ma anche la Soria correvano rifchio di cader nelle mani del ReSapore. Effo Re appunto, venuta la flagion del guerreggiare, u(c) in campagna nell'Asino prefente ancora con grandi for-(e) Amila 20. (c) Caddero i primi fuoi fulmini fopra la Città di Singara nel-🕶 🦀 🧸 la Mesopotamia, la quale sece per qualche di gagliarda disesa, ma foccombendo ella in fine alla nemica potenza , furono tutti i fuoi abitanti col pretidio condotti in una mifera fehiavità, e la Cirtà reflò (mantellata. Di la Sapore paísò addoffo alla Città di Bezabde 🚬 appellata anche Fenice , Città forte alle rive del Fiume Tigri , cu-Rodita da tre Legioni Romane. Dopo alcuni giorni d'affedio il Vescovo della Città si portò al campo Persiano, per proccurar la liberazione o la falute dal fuo Popolo. Parlò a i venti, e la Città da li a qualche tempo fo prefa a forza d'armi. Chi de' Cirtadini (cappò al futor delle fetable, andò a penare fehiavo nelle contrade Pertiane. Con quetta felicità camminavano gli affari di Sapore : ed ancorche l'Imperadore Coffanzo, dimorante in Coffantinopoli, udiffe ranti fuoi progretti , fembrava prù applicato a rovinar la Chiefa Cartolica, che a difendere i propri Stari. Quando Dio volle, paísò pue egli in Afia, e giunfe a Cefarea di Cappadocia, dove poto fa dicemmo, che gli capitarono le disguffote auove della ribel-

ey, f.

Onat. XII

ac stanoble.

tion di Giuliano. Fece maneggi per tener faldo nella fedeltà verso l'Imperio Arface Re dell'Armenia, il qual veramente con tutte le minaccie di Sapore corrispose alle speranze del Romani. Passò dipor Costanzo a Melitene Città della picciola Armenia, per umi ivi tutta la fua Armata, e questa non fu all'ordine, che dopo l'Equinozio dell'Autunno. Se un così timido e negligente Generale d'armi folle capace di grandi imprele , e di far paura a i Perliani , ognun sel vede. Marcio egli alla per fine, e passando per Amida, non potè mirarne le rovine senza un tributo di lagrime. Si credette di poter ricuperare Bezabde, e l'affediò, ma fopravenendo le pioggie e la cattiva stagione, fu costretto a levare il campo, e a ritirarsi coll'esercito ad Antiochia, dove si fermo per tutto il verno. Inquefto mentre (1) il novello Imperador Giuliano, a fin di tenere in eler- (2) denuecitto le sue truppe, passò all' improvviso il Reno, per quanto si crede, verso Cleves, e diede addosso a i Franchi cognominati Attuarj, che aveano in altri tempi colle loro scorrerie inquietata la vicina Gailia. Durò poca fatica a vincerli. Perchè umilmente chiefeto pace, loro la diede, e poi dopo aver visitate sin verso Basilea le Fortezze poste sulla riva del Reno, per Besanzone passo a svernare in Vienna del Delfinato. Morì circa questi tempi Flavia Giulia Elena Augusta sua Moglie, e Sorella dell'Imperador Costanzo (b): (b) Gobiles. chi diffe di parto, chi perchè cacciata dal Palazzo (c): e non man-Trifansi. cò chi parlo di veleno, come s'ha per attestato del Valesso, da una ant lib. an Orazion manuscritta di Libanio. Fioriva in questi tempi l'insigne cap i. Vescovo di Postiera nelle Gallie Sant' Ilano, che per la Religion Zanasi in Lattolica tanto foffrì, e tanto ferife.

> Anno di CRISTO CCCLXI. Indizione IV. di LIBERTO Papa 10. di GIULIANO Imperadore 1.

Confoli (FLAVIO TAURO, e FLAVIO FIORENZO.

TL secondo Console, cioè Fiorenzo, quel medesimo è, che vedemmo Prefetto del Pretorio delle Gallie, e fuggito di là dopo la ribellion di Giuliano, da cui poscia su condennato a morte; ma egli fi nascose, tanto che venissero tempi migliori. Tauro esa anche Prefetto del Pretorio d'Italia, e per ben servire a Costanzo, aveva oppresso i Catrolici nel Concilio di Rimini . Permise Iddio. che anch' egli fosse dipoi condennato all' esslio da Giuliano, tutto-Ecc 2

eur fib. ur. 49.7

Oral F. 6 XII Jahan Emplet ad Attes,

ché nulla avelle operato contra di lui. Tertullo in quest' Anno ancora fi truova Prefetto di Roma. In luogo fuo fu poi creato Maffimo, dappoiche Giuliano divenne padron di tutto. Palsò ello Giu-(a) Ambie bano Augusto, ticcome già accennai, il verno in Vienna, (a) dove ful principio di Marzo gli giunfe avvifo, che gli Alamanni fudditi del Re o Principe Vadomario verso Basilea aveano fatto delle scorrerie nel paese Romano della Regia. Spedì egli Libinone Conte con una brigata di foldati, per mettere al dovere que Barbari i ma esti misero lui a morte, avendo egli disordinatamente voluto venir alle mani con loro. Fama corfe, che Vadomario, uomo turbo, trattando con Giuliano, gli dava i titoli d'Augusto, e di Dio; (b) 🚧 (b) menava poi legreti trattati con Coltanzo Imperadore , e da lui avez ricevuti ordini d'infettare il medelimo Giuliano, dicendoli di più ch' erano state intercette Lettere comprovanti tal fatto. Vero , o falfo , che ciò fosse , Giuliano se ne prevalse per uno de suoi pretelli di far guerra a Collanzo. Intanto diede commefficee a Fi-Legrio suo Segretario, che poi su Conte d'Oriente, di attrapolar. fe poreva . Vadomario , con cui continuava l'apparenza della pace ; ed in fatti gli mufe) di farlo prigione in un convito. Altro male nongli avvenne, le non che Giuliano il relego nelle Spagne, di dove u-leito ne' tempi full'eguenti fu creato Duca della Fenicia. Palso poi lo steffo Giuliano di là dal Reno, per gastigar coloro, che aveano uccifo L'binone, ma non obbe molto a faticare, perché tutti dimandarono pace, o pure la confermatono : con che reflatono quiese quelle contrade. Ma quetti non erano i gran pentieri di Giuliano. Giacché durava la nemicizia inforta fra lui e Costanzo, andava egli da gran tempo ruminando, qual partiro convenifie prendere, coie di venire a guerra aperta, o pur d'intavolare qualche accordo con lui anche con proprio (vantaggio. Ma perche conosceva , non effere Cottanzo Principe da poterti fidare della di lui parola , anrepose la risoluzion di passare all'armi contra di lui. E tanto più fi animo a quella impresa, perche essendo egli perduto nell'ar-(c) te d'indovinare (c) o per auguri, o per negromanzia, s immagino, che Coltanzo avelle da mancar di vita in quell' Anno, e nel Mefe di Novembre. San Gregorio Nazianzeno Icrive (d), non effete da thupire , s' egli previde la morte d'effo Imperadure, perche avea : guadagnato uno de 1 di lui Corrigiani, per avvelenarlo, e per queita fidanza s' incammino dipoi cull'armi verso Levanie. Offerso (e) Some anciera Sozomeno (c) la follia di Giuliano in preffar fede a i fun augun ed indovini, perch'egli non previde punto la propria morte,

nè

mi 16. 16. Oras. XII. (d) Grape Nagrangia Orac III.

at il funelto fine della fua imprefa contro a Pertiani. Ammiano il vu de feufar su quello con dire, ch' egli riguardava non come cofe certe, ma folamente come conghietture le predizioni de fuoi indovini: fcula familiare ad altri, che s'immergono nell'aite empia a vanifilma di voler conoscere l'avvenire.

La rifotuzion prefa da Giuliano di Iguainar la fpada contra di Coltanzo Imperadore, ognun può (corgere, quanta occasion delle à tutti i laggi di mormorare di liu, trattandoli di volgere l'armi contra di un Cugino, che l'avea colmato di benefizi, valendofi dell' autorità a lui conferita, per ispogliare ed abbuttere il medesimo fuo benefattore. Cresceva anche l'iniquità ed ingratitudine sua, perché Coftanzo non filmovea punto contra di lui, e trovavati allora in angustie per la svantaggiosa guerra, che avea co i Persiani. Si fludio lo fteffo Giuliano di parare quefta odiofità con varia scuse e pretesti , effendosi spezialmente studiato di giustificar la sua condotta presto le Città della Grecia , come apparisce dalla lunga fua Lettera, o fia dal Manifefto, feritto a gli Atenienfi (a), che fi (a) falia. legge stampara. Il bello è, ch'egh pretendeva d'esfere staro o configliato, o pure obbligato da i suoi Dii a ribellarsi, e Zosimo scrive ( b ), the usa Deita apparendogli in fogno l'animo all imprefa ( b ) z store fenza badare, ch'egli covava in cuore un interno iniquo Dio, cioè l'Ambitione, da cui era più che da altro (pronato a tanta (conofeenza verfo chi l'avea tanto beneficaro. Anche i fuoi foldati e partigiani dicevano promedo a lui da effi Dii un felice fuccello al chequanto fi verificaffe, li vedra a fuo tempo. Intanto fece egli quanti preparamenti mai feppe di gente e danaro, per marciare verfol'Oriente. L'amore, ch'egli s'era guadagnato fra i Popoli delle Gallie, induffe molti ad offerirgh (pontaneamente ori ed argenti per isperanta di ricavarne buon frutto a suo tempo, ne fi trovò più difficuità ne' foldati per pfcir delle Galhe, e paffar l'Alpi - facendo legli credere alla fua Armata di non cercar altro per ora, che d'impossessati dell'Itarico fino alla Dacia novella, per prendere poi altre miture o di accordo, o di guerra. Nebridio, mandato già per Prefetto del Pretorio nelle Gallie da Coftanzo , il folo fu c), (c) demoche protetto di non puter impegnarfi contra dello stello Coftanzo 🚎 🏋 Augusto, e corfe rifchio d'effere messo in bram da i soldati, se Giuhano non l'aveffe coperto col fuo magro, e datagli poi licenza di estirarfi in Tulcana Da Libanio (d., vien chiamato essu Nebridio (d) termi un mezzo uomo. Se vuol dire per avventura un codardo : da quan don Ell. do an qua menta nome di codardo la fodelta verfo il Principe (uo?

Se non si trattalle di un Nobile Romano, si crederebbe, ch'essi, parlatto di un Euguco. Fece Giuliano una promozion d'Ufizialia. creando Generale della fua cavalleria Nevura , Dagolaifo Capitan delle Guardie, Mamerina Tesoriere, quello stesso, che poi compofe il Panegirico di Giuliano, e distribuendo adaltri varie cariche militari e civili. Lascio Sallustro per Presetro del Pretorio nelle Galhe, e finalmente mile in moto l'efercito fuo, divifo in vari corpi, parte inviandone per l'Italia, e parte per la Rezia, per far credere , che foffero più che non erano le forze fue, quando non più (a) Zation di ventitre mila persone, se non s'inganna Zosimo (a), egli controvacti tutti a Siemio. Era allora tempo di State. Arrivato, che fu Giuliano, dove il Danubio comincia ad effere navigabile, trovata ivi fortunatamente gran copia di barchette , con tre mila foldasi s'imbarcò, e ando a prendere terra in tempo di notte a Bosonia. pove miglia lungi da Sirmio , Capitale della Pannonia. Di la spedi Dagalaifo con una brigata di foldati a mertere le mani addollo a Lucilliano Conte, Generale dell'Armi di Costanzo nell'Illinco, il quale per fua negligenza niun fentore pare, che aveffe avuto de' frettolofi movimenti di Giuliano. Coltolo a letto, il menarono via, e prefentaronio ad esso Giuliano i dopo di che a dirittura egli marció a Sirmio, dove fu con gran pompa e fella accolto da quel numerolo Popolo : cofa che gli fece sperar facile la conquista di tutto l'Illinico. E così in fatti avvenne, perchè fenza adoperar lancia o spada, in poco tempo tutto I Illinco, la Macedonia, e la (b) Annia Grecia, il riconobbero per loro Signore (b). Creò egli allora Gowernatore della seconda Pannonia Aurelio Vistore, quel medesimo, che ci lascio un compendio delle Vite de i Cesari. Venuto già era l'Autunno, e Giuliano si ridusse a Naisso nella Dacia novella, o della Melia , dove l'econdo le apparenze fi fermò fino alla morte di Costanzo, applicandos intanto ad ingrossar la sua Armata, e a munir le forrezze, con disegno poi d'entrar nella Tracia, e far maggiori progressi.

QUELLO, che può parere firano, fiè, che non fapoiamo, avere Giuliano inviato altro corpo di milizie in Italia, se non quel tenue, che pallando per Aquileia, andò a congiugnerii feco a Sirmio: e pure certa cofa é, che Roma e l'Italia tutta, quali con universale concordia, abbandonò Costanzo, e si mise sotto la signoria di Giuliano. Convien credere, che questi Popoli sossero ben malcontenti del governo d' ello Coftanzo, e del fuo Attantimo, cre-

dendo

dendo elli tuttavia Criftiano e Cattolico Giuliano i è che fi prevabeffero, di quetto leggier vento , per fottrarfi dal di fui dominio. Si aggiunfe ancora un panico terrore, perché fi (parte voce, (a) che (a) 🚛 🕒 Giuliano calava in Italia con un diluvio di genie: laonde ognun s'affretto a rendergli ubbidienza. Tale dovette effere in Roma fielfa la communione e paura, che Taure, e Fierenze Confoli scapparono , non so le di là , o da altro Lucgo , dove steffero allora, e paffarono per le potte verío ( Orsente , parendo loro disperato al caso, e paventando lo sdegno di Giuliano, il quale poi per reftimontanza di Zotimo (6) mandò ordine, che mettendo il loro no- (6). 846. me ne gli Atti pubblici , li aggiugneffe Confoli Juggitti , a Juggi- La con-#. In mezzo poi a i penfieri della guerra non dimenticava Giuliano quei del governo civile, ferivendo Ammiano, ch'egli fi occupava ad afcoltar e decidere le lim de' particolari, a riformat gli abun. notando nondimeno effo litorico, chi egli talvolta commetteva delle ingiuftizie, per correggère quelle de gli altri. Mamértino (r) (r) Minufi flende qui all'ufo de Panegirifi nelle lodi di lui, dicendo, ch' 🚗 - 🏞 egli mise in buon ordine e stato se Città sutte dell' Illirico, della Grecia, Macedonia, Epiro, e Dalmazia. Careftia di grani fi provava in Roma. Fu inviato colà da Giuliano per Prefetto di quella Città Maffino, il quale , contuttoche permeffo non foffe all' Affrica di mandar frumenti colà, pure seppe trovar maniera di provvedere al bifogno , e di prevenire i pericolofi tumulti , a'quali fu fortopotto il fuo Predeveffore Tercullo. Diedefi poi meglio a conoscere in tal occatione la vanità e l'ingratitisdine di Giuliano, (4) (8) desile perché già scorgendo tolta affatro la speranza di riconciliarii con Co- 😁 🚧 Ranzo Augusto, scrisse contra di lui al Senato Romano un'Invertiwa , piena di mordacità, con efagerar tutti i viaj e difetti: di lin. il che parve si improprio a gli iteffi Senatori , che al leggerii nella loro affemblea quella Satira, non porgrono contenerii dal gridare ad una voce, che il pregavano di portar più rispetto e riverenza a chi l'avea creato Cefare, e beneficato cutanto. Lo fleffo Ammiano , tuttoche adoratore , non che parziale di lui , non pote di meno di non condennate una si ingiuriofa Scrittura , e tanto più perchè m in contento egli di sfogarti contra di Coftanzo, addentò anche la memoria di Collantino il Grande, proverbiandolo come novatore. e perturbatore delle antiche Leggi, e perché avelle innalaate perfone barbare fino al Confolato - (ciocca accula , come Ammiano confells, perché lo stello Giuliano poco sterre a crear Console Nevicia , Goto di Nazione , e perfona felvatica , anti criidele : lad-

dove Costantino non promosse se non persone di raro merito, e di (a) Assas gran reputazione e virtà. (a) Avvenne intanto un affare, che avrebbe potuto imbrogliar non poco le misure di Giuliano, se non fosse intervenuta la morte di Cottanzo Augusto. Due Legioni , e una Compagnia d'Arcieri, che già fervivano a Costanzo, trovate da Giuliano in Sirmio, perchè d'esse egli non si fidava, prese la rifoluzione d'inviarle nelle Gallie; e queste andarono. Ma giunte ad Aquileia, ricca Città, e forte non meno pel tito, che perle buone mura, e trovata la plebe tuttavia divota al nome di Costanzo Augusto, che si fullevo all'arrivo loro, quivi termarono il piede, e s'afforzarono contra di Giuliano. Perché questo fatto potea tirarii dietro delle brutte confeguenze . Giuliano mandò ordim a Giovino General della Cavalleria, che era in marcia verso la Pasnoma, di accorrere colà , e convenne formarne l'affedio , che fu lungamente sostenuto con bravura e spargimento di sangue. Ne finiva sì presto quell' impegno, se non veniva la nuova della morte di Costanzo, per cui que' soldati in fine capitolarono la resa, lasciando espoito allo sdegno di Giuliano il promotore di quella sedizione Nigrino Tribuno, che fu bruciato vivo, ed alcuni pochi altri, a' quali fu recifo il capo.

TEMPO è oramai di parlare dell'Augusto Costanzo, che noi lasciammo a' quartieri, d'inverno in Antiochia. Le applicazioni sue tutte eratio in preparamenti di guerra, e in far maffe di Miliaie, per opporfi a i sempre nemici Persiani. Ma non era così occupato da pentieri guerrieri, che non ne nudriffe ancora de maniueti e ge-(b) 4 niali (b). Gli avea tolta la morte poco dianzi Eufebia Augusta sua Moghe, Donna, che non l'avea matarricchito di prole, e che (ticcome spaccio la fama) (c) per aver voluto prendere un medicamento, creduto atro a farla concepire, abbreviò a fe stessa la vita. Voce ancora corfe , ( d ) ch'essa con una bevanda data ad Elena sua Cognata, allorché quella fu per maritarfi con Giuliano Cefare, la concialle in maniera, che abortifie ad ogni gravidanza. Le dicerie del volgo fon facili in tal forta d'accufe. Ora Costanzo per detide-( ) De Cas. 110 di lasciar dopo di sè qualche figliolanza (e), prese in questi tem-# 144 Dr. pi per Moglie Massima Faustina, della cui Famiglia nulla dicono le Storie. Solamente fi sa , ch' egli morendo la lalció gravida , ed efferne nata una Figliuola, appellata Flavia Moffimo Coftanza. Questa poi prese per Marito Graziano, che vedremo a suo tempo Imperadore. Forfe non si figurava Costanzo, che Giuliano s'avesse Empovere dalle Gallie, e però non prefe le convenevoli precauzio-

eag. de (c) Zosar.

Chryfolion, Heroil 17. ad Philipp. (d) Annu-

ni.

al per munire l'Italia e l'Illirico contra de i di lui tentativi. Provvide bensì all'Affrica (a), con inviare colà Gandengio (uo Segre- (a) dontetario, il quale andando d'accordo con Crepone Conte, dispose così ben le cofe, che durante la vita d'effo Augusto, da siuno resto turbata la quiete di quelle Provincie. S'indivano infanto le grandiofe disposizioni di Sapore Re della Persia, per tornare oftilmente adinvadere la Mesoporamia. Il perchè Costanzo fi procaccio con diverfi regali l'affiftenza e il favore de i Re confinanti co' Perfiani , e maffimamente di Arface Re dell'Armenia. Poscia allorche vennero nuove, che pareva imminente il pallaggio de' Perham nella Mefopotamia , circa il Mese di Maggio usci anch' egli in campagna, e pullato di la dall'Eufrate, ando a fermarii in Edella, con inviare nello stesso tempo i suoi Generali Arbeziane, ed Argilane alle rivedel Tigri, ma con espresso ordine di non azzardare una battaglia . Stettero ivi le foldatesche Romane gran tempo, aspetrando il nemico, fenza mai vederlo comparire, ed intantogiunfe a Coltanzo la dolorofa novella, che il ribello Giuliano s'era, già impadromto, dell'Illirico. Facile è l'immaginare, che turbazione ed affanno gli recaffero i pasti dell'odiato Cugino. Ma nel di feguente ricevette: il grato avvilo, che il Re Sapore, o fia perchè da' luoi Indovini gli furono predette disgrazie, le s'inoltrava, o pure perche gli diedero apprentione le forze de Romani, fe n'era tornato addietro. Allora fu, che Costanzo tenendosi come liberato dalla molestia de Perfiam , lasciate solamente le guarnigioni opportune nelle Città e Fortezze della Melopotamia , le ne tornò indietro, con dilegno di procedere armato contra di Giuliano , giacche ti teneva ficura la vittoria, combattendo con quell'ingrato. Partecipara all'efercito quella fua intenzione, tutti ne fecero festa, e fi animarono al viaggio. Partifi egli d'Antiochia nell'Autunno avenzato, ma arrivato a Tarío nella Cilicia, fu preso da una picciola tebbre, per cui non defifté dal cammino. Si trovó poi forzato dal male, che andò crescendo, a polare in Mopfuerene, Luogo fituato a i confini della Cilicia presto il Monte Tauro, (6) dove nel di 3. di Dicembre ( Am- (4) Mon. miano (crive nel di 5. ) in età di circa quarantacinque anni diede " (Arie) in fine al fuo vivere, con efferti derto, che Giuliano l'avesse fatto fatte avvelenare.

LASCIO quello Principe dopo di sè una allai (vantaggiola me- Thophal. mona. Certamente a lui non mancavano delle belle qualità , co-millione me l'effere indurato alle fatiche, e a dormir poco, fe il bifogno lo (c) demorichiedeva. (c) Ne gli efercizi imbrari mano gli andava imanti i dod tit. Tome II. Fff

e quan-

e quanto fu moderatissimo sempre nel mangiare e bere, aitrettanto 6 guardo dal luffo, e da a piaceri illecita, in guifa tule, che ut pur chi gii voleva male, arrivò mai ad accufarlo d'avere contravenuto alle leggi della Caffità. Ornato delle belle Lettere, sapen far discorsi ben l'ensati e gravi. Chi prese a lodario vivente [il cha (a) Mond fecero Giuliano e Temistio (a) ) cel rappresenta moderato in tutio ie passioni, e spezialmente padrone della sua collera, con sosserir malle II le ingiurie, senza farne venderra. E cerso sensibili segni di cle-(b) Anno menza diede talvolta (b) fino a perdonare con facilità alle Città, che aveano fatta follevazione : laonde da molti per questa fua indulgenza era amato non poco. Fece ancora rifolendere il fuo selo contra dell'Idolatria, e di fopra accennammo le rigorofe fue Leggi contro d'essa. Ristaurò pur anche, o di nuovo edifico molte Chiele in Oriente, e le arricch), e gran rispetto conservò sempre verfo i Vefcovi, facendoli mangiare alla fua tavola, e ricevendo da loro con umikă la benedizione. Tali erano i pregi di Coftanzo in po-(k) 💤 🗠 che parole. Ammiano (k) più a lungo ne lafció deferitto quel poco o molto, ch' egli aveva di buono. Ma voltando carta troviano, che contrapelavano ben più i di lui difetti. Gran difgrazia è l'avie Principi deboli di tefta, e che fi figurano nondimeno d'aver tefta superiore in intendimento a quella d'ognuno. A Costanto ne era toccata una di quello tenore. Peggio poi fe il Principe non ama si non foffre , se non chi il loda, e folamente fi compiace degli adulaton , disprezzando o rigettando chi osa dirgii la ventà, e non sa lodare i difetti, ne far plaufo alle azioni viziofe, o mal fatte. Co-(4) 🚈 stanan era appunto un di quelli , (4) pieno di una vanità ridicola " per cui voleva a guifa de i Tiranni dell'Oriente effere appellato Signore di rutta la Terra («) ; e fi fece alzar archi trionfali nelle Gallie, e nella Pannonia per aver vinto de a Romani ribelli. glorat abborrata da tutti i faggi Imperadori / pavoneggiandofi ancora. (1) some delle vittorie riporiate da fuoi Generali , ( f ) come fo in persona 🤲 🤲 foss'egh intervenuto alle battaghe. Në la sua clemenza ando molto innana:, perchè (pietato comparve contro chiunque o tentò, o fu fospettato di tentare contro la di lui Corona. Non si può poscia abbattanza esprimere, che predominio avellero nella Corte di lui. gii Adulatori , e quanta foffe la prepotenza de fuoi Euguchi, i quali abufandoù della tenuità del di lui intendimento, e della timidità del luo cuore, l'ingannavano continuamente, ed arrivarono in certa guifa a far effi da Imperadori di fatto , con lafciarne a lui

il folo nome, perchè nulla operava, multa determinava fensa il

Orac XI.

(g) dilane

aquité.

eqt, vil.

lor configlio, nè pur ofando di far cofa, che venifie da lor difapprovata. Di qua poi venne la vendita delle Cariche e della Giuftizia , e l'elezion de gl'indegni Ministri e Governatori con immenso danno de Popoli. Ne venne anche un peggior male, cioè un graviffimo (concerto alla Chiefa di Dio, perche quella vile, ma fuperba canaglia , guadagnata da gli Amani , il portò a fpolar gli empi loro infegnamenti, e a perfeguitare i Vescovi della Chiesa Cattolica, e ad abbattere per quanto poté la dottrina della vera Chiefa. di Dio. Però nella Storia Ecclesiastica noi il troviamo dipinto (e ben fel meritava) con de i nem colori, spesialmente da Sant'llario, e da Lucifero Vescovo di Cagliari, come Principe, o Tiranno, che contra le Leggi del Vangelo fi arrogò l'autorità di far dipendente da' fuoi voleri la Religione fanta di Cristo, e volle efferarbitro delle controversie della Fede, che Dio ha riferbate al giudizio de'facti fuoi Paftori. Lo fteffo Ammiano, ancorché Gentile, il condannò per questa sua prepotenza. Imbevuto egli così de gli errors dell'Ariantimo, in effi durò pos fino alla morte, fenza mas prendere il facro Battelimo, fuorchè ne gli ultumi di di fua vita,(a) (a) 👫 ne quali fu battezzato da Euzoio Vescovo Ariano. Ma finiamola - 4 574 di parlar di un Regnante cattivo, per paffare ad un peggiore, che to a tich provveduto da Dio di molte belle doti personali, avrebbe potuto \*\*\* 47. far bella figura fra gl'Imperadors de' Romans, ma per la fua em-sadors pietà fi screditò affatto presso de Craftiani, che tuttavia rammentano con orrore il di lui nome. Parlo di Guiliano, che già aveva ufurpato il titolo d'Imperadore Augusto, e si trovava nell'Ilhrico, allorche gli giunfe la gratifima nuova della morte di Coftanso Augusto. Ruferbando so di favellare più precisamente di lui all' Anno leguente, folamente ora dirò, ch'egli veggendo tolto ogni estacolo alla sua grandezza, marciò a direttura a Costantinopoli nel di 11. di Dicembre (6), dove fu ben accolto, e fatto portar colà (6) Mane. il cadavero del defunto Cugino Augusto, gli fece dar sepoltura colla pompa confueta de gl' Imperadori nella Chiefa de gli Apo-Laire. ftoli, intervenendo egli ficilo alla facta funzione, come Criftiano in apparenza, ancorchè qual folle internamente, flaremo poco a vederio.

Asso

## ANNALI D'ÎTALIA. 412

Anno di CRESTO CCCLXII. Indizione V. di Liberto Papa et. di GIULIANO Imperadore s.

Confoli ( MAMERTINO, e NEVITTA.

'U alzato Neviria alla Dignità Confolare, perché nomo di molto credito nel mestiere dell'armi, e perchè di lui a fidava molto Giuliano, dopo averlo creato Generale della cavalleria. Esfendo coffui Barbaro di Nazione , e probabilmente Goto, di coffii-(a) Annie mi crudeli, ebbe motivo Ammiano Marcellino (a) di riflettere, en accennammo di fopra, alla malignità di Giuliano, il quale poco prima avea tacciato Coffantino d'aver conferito il Confolatoa personaggi barbari, quando egli poco appresso fece lo stesso. Quanto a Mamerimo, primo Confole, Giuliano l'avea dianzi creato Preferto del Pretorio dell'Illirico. Effendo egli uomo eloquente, compote e recito nel di primo di Gennaio di quell'Anno, cioè nell'entrar Confole, un Panegirico in lode di Giuliano, componimento falvato dalle ingiune del tempo , e giunto fino a i di nostri. Ma prima di raccontar le azioni spettanti a Giuliano nell'Anno presente . non dispiacerà a i Letton di conoscere prima, chi fusse questo novello Augusto. Altrove dicemmo, che Flavio Claudio Giuliano avea avuto per Padre Giulio Costanzo 🔒 Fratello del gran Costantino , 🖷 per Fratello Gallo Cefare , da noi veduto uccifo da Coftanzo Impe-(b) A.L. radore. Nacque in Costantinopoli (b) nell' Anno 331. Allorchè manco di vita Coftantino il Grande nell' Anno 337, e fu uccifo fuo Padre con altri Parenti d'effo Augusto per ordine di Costanzo, an-(e) Mes è che Giuliano corfe rischio di perdere la vita. (e) Il salvò la sua tenera età. In Macello Luogo della Cappadocia, in Coltantinopoli, e poscia in Nicomedia s'applicò allo fludio delle Seriere, avendo per (d) somm Maestro Eusebio Vescovo di quella Città (d), famoso Capo dell' A-14.45 rianismo. Effendogli toccato per Aio un Eunuco, uomo di gran fenno, chiamato Mardomo, questi per tempo gli diede buoni documenti di moderazione, di sprezzo de i divertimenti, e di fare refistenza alle passioni. Fu provveduto sempre di eccellenti Maestri, ma Cristiani, da Costanzo; e siccome a lui non mancava la febrità del talento, così fece non heve profitto nelle Scienze, e maffimamente nell'Eloquenza. Ma quefta felicità d'ingegno confifteva pinttolto in una prontezza d'intendere, e in una vivacità di espri-

mere i fuoi featimenti, e non grà in una foda penetrazione e rifleffione fopra le cofe, effendo fuperficiale la forza della fua mente, o portata sempre alla novità la di lui inclinazione. Già fi offervo, che di nuovo fu un pericolo la di lui vita, allorche quella di Gallo. Cefare suo Fratello manco. Il fottraffe a quel esschio Eusebia Augu-Ra, la di cui protesione fervì ancora a farlo promisovere alla Dignità di Cefare, e al governo delle Gallie, dal che poi nacque la

di lui ribellione contra del benefattore Coftanzo.

Ma la più obbrobnofa delle azioni di Giubano è quella, che riguarda la fua Religione. Era egli , non men che il Fratello , flato allevato in quella di Gesà Critto fotto vari Precettori Criftiani; la professava egli , e con vane opere di pietà si dava a conoscera ( ed era anche in farti allora perfuafo ) della verità e fantità della medefima. (a) Confesta egli stesso, che fino all'esà di vent' anm (a) 🏰 🖦 flette faldo in effa Religione, anzi per togliere a Coffanzo i sospet- 2. ti, ch'egh aspirasse in guisa alcuna all'Imperio, si arrolo nella miham Ecclehallica, e col Fratello Gallo efercitò nel Clero l'uñaio di Lettore. Ma ficcome egla era un cervello leggiero e fantaffico , insentibilmente fi lafcio portare al Paganefimo. Ordine espresso avea dato Costanzo , (4) ch'egli non praticalle con Libanio Sofista, Let- (6) Semini L.J. per timore, che nol sovvertiflero le di lui ciance. Giuliano tanto tamo. più s'accefe di voglis di leggere, e di studiar segretamente le di 6 21% lui Opere, che fervirono non poco ad infettarlo : fanta era la fisma, ch' egli professava a quel Sofista. La scuola principal nondimeno della fua apoftafia ed empierà fui, l'efferfi legli, dato a praticarcon de gl'Indovini, Strologhi, Maghi, ed altri Impoftori, che gli fecero iperar la cognizion dell'avvenire : con che maggiormente fe gli ammaliò e riempiè il capo d'illufioni, di oracoli, e della posenza de falfi Dit, con terminar poi i fuoi flud; in un'aperta empietà e fomma profunzione. Libenio stello (c) non ebbe difficul- (c) 4200 4à di confessare , ch'egli era vifitato da gii Dii , da loro sapeva quanto li faceva lopea la Terra: il che chiaramente ci fa comprendere le illusioni della Magia. Per Magitri di così facrileghe arti e duttrine ebbe (perialmente Giuliano (d) , Maflimo Eteiso , Mago di (1) Professione, Eusebio Discepolo di Edesio, un Jamblico diverso dal antih colt empie loro iftruzioni il traffero in fine ad abbandonare il Crifliancismo, e ad abbracciare il culto de gl'Idob. Ma come mai poté pallare uomo incendente della fintità della Religion Criftiana "

e della fua celefte Morale, all'aperta fciocchezza dell'Idolatria, e a credere e a dare alle creature e a forde flatue di Numi o fia di Demoat il culto ed incento dovuto al folo vero Dio? In poche parole ne dirà: i) perchè. Da che la Religion Criftiana luminofa comparve ful candeliere con tanta raccomandazione di verità, i Filosofi Pagani non fapendo come difendere tanta deformità dell'Idolatria . ricorfere al ripiego di foftenere , che fotto le più ridicole favole ed azioni vergognofe de 1 lor creduts Dis, fi nascondeva qualche Mistero e verità o Teologica , o Ittorica , o Morale , e riconofcendo non effervi che un Dio, dicevano pos, che nelle differenti Deità fi adorava quel medetimo Dio, cioè qualche fuo attributo, rapprefentato da i Poeti fotto il velo di molte Favole. In fomma inorpellavano tanto la deteftabili empietà e fuperitizione del Paganefimo , ne predicavano l'antichità, ne efaltavano l'ampienza, che la tella (a) Anna leggiera di Giuliano (per tale la riguardò anche Ammiano (a)) (h) Thouse va precipitò dentro (b) E forfe la ipinta maggior venne dal promettergli que' ciarlatani di pervenire per tal via al Romano impeno. Dopo questo salto si studiava ben Giuliano di coprir la sua apri-Rana, ed Idolatra nel fuo cuore, finchè ville Coffanzo Augulto, professava nell'esteriore il Cristianesimo, e poi la notte faceva de' lagrifizi a Mercurio, fenza metterfi penliero, s'egli tradiva Dio è la propria cofcienza. Ma chi fapeva ben ofaminar le di lui szioni, l ragionamenti, e quel fuo spirito volubile, inquieto, buffone, specizante, giugneva a scorgere, ch'egli non era Craftiano, o pur era un mal Cristiano, e che si allevava in lui un sero mostro all'Im-(a) Green perio Romano. San Gregorio Nazianzeno (c), che il conobbe e M. Com e pratico in Atene, ce ne fascio un vivo ritratto, per cui prediffe quello, che in fatti poi fu. Aggiungati ora, che Giuhano dopo efferfi applicato alla Filosofia di que tempi , affetto da li annanzi di comparir Filosofo non solamente in molte azioni, ma con prender anche l'abito proprio de Filosofi, cioè il mantello, e nudrire labarba : tutto per acquillarfi credito con tale apparenta preffo chi folo mifura gli uomini dal portamento efterno. La fue fobrietà era gran-(d) dese de ; (d) poco fonno prendeva , a questo fopra un tapeto , e una pelle. De piacen e divertimenti del Teatro, del Circo, del combatrithenti nulla fi dilerrava ; in una perole da che fu creato Cefere , con quella severnà di costumi moltà riputazione s'acquistò nelle Galhe col ministrar buona giustizia , con frenar le insolenze e l'avidità delle arpie, cioè de pubblici Ufiziali, che con taglia ad avama corcavano di accrefcoro le calamità del Popoli, « d'empiere la prepria borta.

Miller, C. C. Gregoria Meglengen, Ohit I

XII.

RITORMANDO ora al corfo della Storia, convien ripetere, che nel Dicembre del precedente Anno, mentre ello Giuliano foggiornava in Naisso Città della Dacia (Socrate (a) scrive nella Tra- (a) simun cia) gli giunfe l'avvilo della morte di Coltanto, avvilo il più gra- 44. 2.44 4. to, the mai gli potesse avvenire. Secondo Ammisno (é) secero a (h) Ammislui credere gli Ambalciatori, che Coltanzo, prima di spirar l'ani. en bi. se. ma , I avea dichiarato fuo Succeffore . il che non par vero, quando 🐃 🛎 fuffifta, che l'apostassa di Giuliano fosse a lui già nota. San Gregono Nazianzeno (c) aggiugne, effere stata fama, che Costanzo sul (4) com. fuoi Parenti , d'aver conferita a Giuliano la Dignità di Celare , a d'aver cagionato tante turbolenze nella Chiefa di Dio. Quando pur à accertaile per vero, che Costanao, giacché non potea toghere a Giuliano la fuccessione , ghe l'avesse lasciara : ciò sarebbe stato per procacciare il di lui favore a Fauftina Augusta sua Moglie , la quale restava gravida, e partori dipoi una femmina. Tutto lieto, ficcome grà dicemmo, paíso Giuliano a Costantinopoli, dove qualche poco ancora fece la figura di Criftiano, e poscia per atteffato di Socrate (d), e di Ammiano (e), cavatafi la mafchera, apertamente (4) sousse professo l'Idolatria. Anzi non aveva aspettato fino a quelto tempo , (c) perché Libanio (f), e il Nazianseno (g) atteffano, che appena miratore a giunto nell'lilinco avea ordinato, che a apriffero i Templi de Pa- ordinato. gam, e che si fagnificatie a gl'idoli, (4) ne tardarono punto gli (2) Grum. Atemeti a valerti di questo sacrilego indulto. Che allegrezza per (b) Julius quella metamorfoli provallero i Gentili, che orrore e dispiacere i E Criftiani, non occorre, ch'io lo dica. Corfero a gara i Deputati difeniale delle Città e Provincie a ricosoficere il nuovo Sovrano, (i) portandogli delle Corone d'oro i e gli Armeni , ed altri Re dell'Oriente , 🕍 📶 fuorché il Persano , a fin gl'Indiani imbutarongli de 1 reguli . An- 🎠 🗫 📥 che da gli stelli Goti gli furono spediti Ambasciatori , per mnovare à precedenti trattati i ma Giuliano fu vicino a competla con loco, perchè non volca legge da que Barbari, ne lasciaris far paura, coand era avvenuto fotto il precedente Augusto. Quindi fi diede a riformar la Corre Imperiale, per risparmiare le spese, cassando una prodigiofa quantità di Cuochi , Barbieri , ed altri fimili , ed anche più riguardevoli Ufiziali, che mangiavano a tradimento il pane del Principe. Spezialmente mandó a spasso tutti coloro, che aveano fervito a Coftanzo, non diftinguendo i buoni da i cattivi, (k) e (h) zam furthruendone degli altri a fuo talento. Ancorche Ammiano (/) pretends, the Lamaggor parts discolloro follo piena di vita, e sin- 22 di vita.

on derect

Over I'.

£49.34

graffalle a forza d'iniquità e di rubamenti , con dire fra l'altre cofe, che avendo Giuliano dimandato un Barbiere per farfi tofare, fe glio-(a) Z-am ne prefento uno si magnificamente vestito, che Giuliano gridò : (a) L'ordine mio è flato, che si chiamasse un Barbiere, e non gia un Sonatore: contuttoció lo stesso Ammiano condanna si rigorosa riforma da lui fatta, con ridurre tanta gente ad una mifera povertà. Libanio (b) all'incontro il loda forte per questo, aggiugnendo, ch' egli riftrinfe al numero di mille e fettecento coloro, che fi chiamivano Agentes in rebus, Ufiatali del Fisco, puco diversi, o pure gli steffi, che i Curiosi, e Frumentari, cioè lipettori ed Esartori, che fi mandavano per le Provincie. Dianzi fi contavano dieci mila

di costoro .

Q v t' nondimeno non fi fermò Giuliano . Ereffe un Tribunal di Giuftizia, affinché quivi fi afcoltaffero le molte querele de particolari contro gli Ufiziali del defunto Costanzo. Capo ne su Sallathe Secondo, dichiarato Pretetto del Pretorio d'Oriente, a cui furono aggiunti Mamerino, e Nevitia, Confoli di quest'Asso, An-(c) Annie bezione, ed Agilone. (c) Costoro iti a Calcedonia cominciarono a processar chiunque non godea la grazia di Giuliano, e principalmente chi gli era in disgrazia. Palladio già Mastro de gli Usia (splendida Dignità della Corte) su relegato in Breragna. Taure già Prefetto del Pretorio a Vercelli, benchè non fel meritaffe. Fiarenço anch' esso Mastro de gli Usizi in un'Isola della Dalmazia. L'

altro Fiorenzo, già Prefetto del Pretorio delle Gallie, che aveva irritato forte Giuliano, fe ne fuggi colla Moglie, e nafcofo stette, finche ville Giuliano, perche contra di lui fulminata fu la lentenza di morte. D'altri cospicui Ufiziali processati e condennati chi all' efilio, chi a perdere il capo, parla Ammiano, e perchè non folo a i colpevoli, ma anche a molti innocenti fi stefero le condannagioni, Giuliano fi tirò dietro le maledizioni, non che le mormorazioni de' luoi paraiali, e molto più di chi gli era nemico, per sì farte crudeltà. Con tal'occasione si può dire, che comincio la perfecuzioni di Giuliano contra de' Crisbani , perchè tutti i Cortigiani professanti la Legge santa di Cristo, turono da lui cacciati tuori deli (4) John Palazzo. Dalle Lettere del medefimo Giuliano (d) rifulta , aver es-

fo invitato alla fua Corre Maffimo Filosofo, quello stesso, che po-(e) Libra co fa dicemmo effergli stato Muestro di Magia, (e) e dell'arte empia ed ingannatoria di cercar l'avvenire. Allorché fegul l'arrivo di (1) Annie costui alla Corte , (1) Giuliano era nel Senato, e dimenticata la the art propria Dignita, corte ad incontrar l'Impollore, come le folle fla-

to qualche Re , o Divinità , abbracciandolo e baciandolo : azione Iodata da Libanio, ma ritrovata alfai impropria da Ammiano. Questa sua eccestiva degnazione verso le barbe de Filosofi cagion su, che altri di tali professione (a) a folla accorsero da varie parti alla (a) Gym Corte ; alcum anche vi furono chiamati. Di carezze e belle paro- Orac 4. le cerramente si mostrò liberale con est i loro si Filososo Imperadore, di tanto in tanto teneva ancora alcuno d'effialia fua tavola, e 🥍 🚉 beveva alla lor falure, pavoneggiavafi in oltre nell'ufcir di Palazzo d'effer corteggiato da etti, ma in fine i più di loro lasciava colle ma- 44.3.44.4 ni piene di miriche, e jaddove trano coloro venuti lufingandofi di far gran fortuna, fi trovavano poi costretti, per non morir di fame, a rit renariene deluit a' lor paeit, maledicendo non lo dire le più la furberia ed avantia di Giuliano , o pure la Rolta loto credulità. Ci lascio Sin Giovanni Grisostamo (6) una descrizion della Corte (1) Carife d'effo Giuliano, tale, che fa orrore. Imperocche appena fi seppe Gen. riffabilità da lui l'Idolatria, e come egli era perduto dietro allo fludio dell'avvenire, che da ogni banda fioccarono colà Maghi, Incantatori , Auguri , Indovinì , e fimil razza di gente , alcuni de' quali di pezzenti divenivano appreffo non folo Sacerdoti, ma Pontefici del Gentilelimo. Con costoro si tratteneva Giuliano, poco curando i Generali, e Magistrati i e qualora usciva in pubblico , il feguitava un infame corteggio di tali Ciurmatori ; nè vi mancava quello di molte feminine, che professavano le medefime empie arti ed illustoni , usate de bardelli , e d'altri Luoghi , dove vendevano le inique loro mercatanzie. In tellimonio di quella verità il Grifostomo chiama moltifimi, tuttavia allora viventi, e ben pratici della Corte dell' Appitata Augusto. E il Nazianzeno (c), che fio- (c) Gran. giva nell'iffeff i tempo, ci afficura, che fi vedeva Giuliano mangiare pubblicamente e divertifit con quelle infami Dinne, coprendo quell'obbrobrio col pretetto, ch'effe fervivano alle cerimonie de' fuoi fagnfizj, e milleri.

E tale eta la vita di questo Imperadore , il quale mentedimeno non ommetteva di applicarfi ai pubblici affari, come colla da molte fue Leggi (4), ed era frequente al Senato, dove spezialmente cam (4) Godge. peggiava ludi lui vanità nel recitur delle aringhe ed orazioni, e nel Col. Tandecider le liti. Volendo poi efercitare la gratitudine verso di Co- 200 Manunopoli Patria fua, per atteflato di Zoumo (e), vi coftituliun (e) ###: Senato, fimile a quel di Roma. Ma sapendosi, che anche prima 4 1. 4. 14. d ora un Senato v'era in quella gran Città, vorrà egli dire, che gli concede i privilegi medelimi, e lo stesso decoro, che godeva il Se-

Tomo II.

naco di Roma. Vi fabbricò exiandio un Porto, che difendesse dat

vento Auftrale le navi, ed anche un Portico, che guidava ad effo Porto, della figura del Sigma Greco, che fi foles allora ferivere, (a) Alles come il C. de Latini. Formò ancora (a) fopra il Portico Regale una Biblioteca, dove ripose quanti Libri egli possedeva. Studi illi anout. 77. cora di condurre da Aleffandria colà un Obelifco cofa già meditara dall'Imperador Costanzo, ma ne pure da lui eseguita di poi per la fua morte. Di questo parla egli in un Epistola da medata alla lu-(b) 4==== ce (f) Bella azione dovette poi parere quella di Giuliano (r), allorché libero dall'eulio tutti i Vefcovi gia banditi da Coffanzo Aria-(1) Anne no, uno de qualt tu Santo Atanaho, benche poi nel feguente Anno per ordine del medetimo Giuliano di nuovo ne folle cacciaro. Ma (4) form infin lo thello Ammiano, e poi Sozomeno (4), ed altri chiaramencun buon cuore verío i Paltori del Popolo Criftiano, ma affinche trovandoù egimo liberi , li continuafferu come prima le civili difcor-Organi, Il die tra loro, cioè tra'Cattolici e Ariani, Donatifti, Macrdoniani, ad Eunomiani, e la Plebe intereffita in quelle contese non pensalia. a far tumulti e fedizioni contra del Regnante, il che fu ancora avvertito da Santo Agostino in riguardo ad esti Donatisti. Dicei Mes (e) 24 pretende Zosmo e), che Giuliano si fermasse in Costantinopoli. Dovea dire quasi otto, imperciocché le Leggi del Codice Teodolia-(1) Godge, no (1) cel rappresentano in quella Città torse per tutto Maggio. Di là poi mosse per passare ad Antiochia con dilegno di tar pentire i Persiani di tanti danni recati al Romano Imperio. Per qualche tempo fi fermò pella Bitinia, e maffimamente in Nice media. Città fi grandiofa ne'tempi addietro, e diroccara dal terribil tremuoto dell' Anno 158, il che cavò le lagrime da gli occhi di Giuliano, e dalla fus borfa melto danaro per riparar quelle rovine. Una fua Legge abbiamo, quivi data nel Luglio del prefente Anno Per viaggio vifito quanti Templi famoli la Gentilità avea riaperti in quelle parti, fagrificando dapertutto con giola immenfa de Pagani, e dolor de" Critiani Non finì il Luglio, che giunfe ad Antiochia, ricevulo con acclamazioni indicibili da quel Popolo, e molte Leggi fi veggo-🐿 stome no date da lui ne fusseguenti Mesi in quella Città (e). Quivi si ap-🚢 👫 👫 plicò ad afcoltar le querele de particolari , e a décidere le lorn litt con giuste bilance, senza guardar in faccia a chi che sia, ne qual

> foise la di lui Religione. Confeisa nondimeno Ammiano, ch egli camminava in ciò con troppi fretta , e che conofcendo poi la leggie-

sezza del fuo ingegno, e l'impetuofità della fua collera, raccoman-

dava a i fuoi Affeffori di frenarlo, per non fallare. Un di fi prefentò a' fuoi piedi Teodoto, uno de' primi Cittadini di Jerapoli, ma tremando, perchè sapeva d'essere in disgrazia di lui. Giuliano il ncevette con volto cortefe, e gli diffe (a); che fe ne ritornaffe a (a) Hos cafa fenza paura, affidato dalla clemenza di un Principe, che fola 🖘 🗥 mente bramava di fininuire il numero de'fuoi nemici con farfeli amici. Belle parole, quand'anche in Antiochia fece continuar i processi e le con lanne contra di molti, da quali si pretendeva offeso. Ed in essa Città ancora si diede più che mai a perseguitare i Cristiani per l'odio, che portava alla lor Religione, è per rabbia, sapendo d'effere detettato da effi , effendovi tiati alcuni , che a visiera calata l'aveano rimproverato per la fua apostasia ed empietà. Fin sotto il precedente Anno già dicemmo averegli dato principio a sfogarquesto suo mai ammo contra d'esti Cristiani, cacciando dalla sua Corre chiunque abborriva di adorare i fuoi falfi Dii , uno de quali specialmente su celebre, (b) cioè San Cesano, Fratello di San (b) Grance Gregorio Nazianzeno, e Medico (uo, che generolamente abban- Orini II. dono il posto, per non abbandonar la Fede di Gesà Cristo. Escluse dipoi dalla milizia tutti i Cristiani, ordinò, che miuna Carica si desse, se non a gli amatori de gl'Idoli ; proibì a i Cristiani l'inse-(e) Gran. gnar ed imparar le Scienze, e le belle Lettere. E quantunque non Nationes. ofaffe pubblicamente di levar di vita chi feguitava le Legge di Cri- Thodoret. sto, perchè infinito era il lor numero, ed egli paventava delle folle- 🛎 🕫 🙌 vazioni: pure in fegreto gran copia ne fece uccidere, e fotto di lui fe. ". la Chiesa conto moltissimi gloriosi Martiri (c), senza poter nè pure (a) Farente raceoghere il numero di tutti. Mise anche in opera tutte l'arti, send Esta lusinghe, e premi, per sovvertire i medesimi Cristiani, e pur mont Menul. troppo non pochi ne trovò, che si lasciarono vincere da così dol mi por ci batterie. Ma intorno a cio rimetto io il Lettore a gli Annali Eccione Ecclesialites del Baromo (d), e sopra tutto al Tillemont (e), che est. egregiamente ha trattato quello argomento, ficcome ancora al [1] Funy Fleury nella iua Storia Ecclefiathica . (f)

€gg ±

Acre.

## ABBART D'ITALLA: 410

Anno di C R 15 T O CCCLXIII. Indizione VI. di LIBERTO Papa 11. di GIOVIANO Imperadore t.

FLAVIO CLAUDIO GIULIANO AUGUSTO per la quarta volta, SECONDO SALLUSTIO.

of Assess egi.j.

E Ra questo Salluflio Console, anche Presetto del Pretorio del-le Gallie, e diverso da un altro Salluflio, Presetto del Pre-[a] Pado torio d'Oriente , ficcome puo vederfi preffo il Padre Pagi (a). Zacio Turcio Secondo Aproniano Aflerio uno de' Senaiori, che de Roma furono inviati a Giuliano, fu creato Prefetto di Roma in (b) Annie quest' Anno, ed è sommamente lodato da Ammiano (b), pel buon governo, che fece col mantenervi l'abbondanza de' viven, e la pace, e col perfeguitar severamente gl'incantatori e malesci, che il Paganefimo produceva in gran copia. Volle Giuliano, osotato al suo Consolato da un Panegirico di Libanio Sofista, e questo l' abbiam tutravia. Vari fegni diede in questi tempi Iddio dello sdegao fuo con molte calamità inviate all'Imperio Romano, le quali avrebbono potuto avvertir Giuliano della fun empietà, s'egli fi ffe flato (c) Green capace di correzione. (c) Frequenti furono i Tremunti, che affilisero molte Citrà. Nicomedia ileffa, che per ordine di Giuliano co-Choppine minerava a riforgere, torno di nuovo alle primiere rovine. Nicea in gran parte ando per terra, e Costantinopoli curse rischio di un El. 1. Hif. eguale efferminio. Libanio (4) e teffimonio, che ne patirono forte le Città della Paleffina, e della Libia, e traballarono le più granau di della Sicilia, e tutte quelle della Grecia. Si brucio in Roma d Tempio d'Apollo, e sell'Ottobre antecedente era del pari rimafto. divorato dalle fiamme l'attro infigne Tempio d'Apollo, efiftente in (e) desie- Dafne, Luogo pollo in vicinanza d'Antiochia. (e) Trovavafi allora in esta Citta Giuliano; e perchè sospetto, che il suoco sosse ilaro arraccato da i Crithani per l'odio , che profellavano contra di lui, fece far molti proceffi, tormentar molte persone, e chiudere la Chiefa Maggiore. Anche Aleffandria in Egitto refto heramente inondata, e danneggiata dal Mare a dismitura gonhato. A questi mali s'aggiunfe un orribile carestia, che affisse tutto il Romano Imperio, e su seguitata dalla l'este inalori, che secero perire una gran quantità di persone. Entrò la fame con Giuliano in Antiochia,

age 134

o pur crebbe a cagion della numerofa fua Corre. (4) Il Popolo (ma- (4) Alfra. mava , e porto i tuoi lamenti ad effo Imperadore , con acculare i ricchi, come cagione del caro de viveri, tenendo chiufi il loro gra- out. All. nai. A questo disordine si crederre di rimediare col suo gran senno Giuliano, tallando il prezzo d'effi viveri allai ballamente. Ne legu) appunto un effetto tutto contrario a fuoi difegni, perche laddove prima fi scarleggiava solamente di grano, venne anche a mancare l'el o , il vino , ed altre (pecie di comethbili , non potendo i Mercaranti vendere a quel ballo prezzo la vertovagha fenza tovinarh. Quetta improdenza di Giuliano vien condennata fin da Am-

miano (ĉ), e da Libanio (ĉ) fuoi Panegirifti -Ma il Popolo d'Annochia, che oltre all'effere naturalmente in telinato alla Satira e alle Pafquinate, fi trovava per la fame affai (c) malcontento di Giuliano (d), e maggiormente ancora perchè trophorriva, e di alcun d'elsi non li regalo quel Popolo, difsi, ne fece

quella venderra, che potè, dileggiandolo pubblicamente con de i motti pungenti, e deridendolo con de i verti Satirici . (e) Spezial- (e) Missi mente mettevano, in burla la di lui picciola flatura, benchè marciafse con paísi da gigante , e la fua lunga Barba, per cui somigliava un caprone, e con cui fi poteano far delle funi. Gli davano il titolo di

Macellaio, per le tante beshe, ch'egh (venava ne' suoi emp) (agrifizj. Similmente il beffavano per la vanità di portar egli colle propere, mani i vafi ed altre cofe facre, facendo piuttotto la funzion di Sacrificatore, che di Principe. Si può ben credere, che molti Crifliant, de' qualt era fenza paragine più che di Pagant piena. Antiochia, ebbero parte con imprudenza a questi (cherni dell' Apostata)

Augusto. Al vederfi Giuliano sì (conciamente mello in Commedia, (/) imaniava ben per la collera, e minacciava pene e (cempi 4 (f) Sivini quell indifereto Popilo, ma perche la positura de suoi affan non trasser per per per ora a verun pubblico gashgo, la ven detta, che ne fece, fa di comporre coll'ajuto di Libanio un'invet- 4 1 356 tiva (g) fatirica contra il Pupolo d'Antiochia, intitolara Mifopo (g) Gages, gon, cioè Nemico della barba, carica di velenofe ironie, Ipac Menages. ciando que Cittadini per gente intereffata, data al luffo, alla cra-diama el pola , vana , e perduta unicamente dietro a'Teatri e alle bagattelle . Pubblicò egli fola nente nell' Gennaio di quest'Anno esta Sati-

ra , applaudita non poco da i parziali. Pagini , ma denfa prima e dipo la morte de lui da i Criftiani. Il peggio fu , ch'effa ad altro (1) denienon fervi , (4) the ad aguzzar maggiormunte le hague di quei manda aqu

(q) dame.

Popo-

Popolo contra di lui . In questi tempi evidenze fu , celette , e degno di grande attenzione , un miracolo operato dalla mano di Din. Avea conceduto Giukano, per lar dispetto a i Cristiani, che i Gigdei poteffero rimentere in piedi il loco. Tempio di Gerufalemme. Corfero da tutte le parti coftoro con immenfe oblazioni d'uro , pie eseguire la disegnata tabbrica. Demolirono le reliquie dell'antico Tempio, per farne un nuovo, venendo elli a verificar fempio (a) These più la predissone di Gesh Crifto. (a) Ma da che ebbero ben cava-46. 2 to, per cominciare i fundamenti, ecco un tremuoto, che rovicome no tutte le cave, e cale vicine colla morte d'affaillime perfone, e Necesco (pezialmente di moltifimi di quegli operari. Non rallentarione Ormet per quetto i Giudei il lavoro; ma nel p à bel del cavare ; shoccè and a se da più lats de fondaments, e più d'una volta, un fuoco, che abbrució gran numero di perfone, e beato chi ebbe tempo da fuggire . In fomma quelti ed altri flagelli riconofciuli per prodigioù lin da gli flessi Giudei , fecero cestar l'impresa , e recarono inagne gioria alle parole dei Salvatore, e alla fanta fua Religiona. E

non già i foli Scrittori Criftiani di quetto, e del feguente Secolo, ру жық come si Nasianzeno "Sanio Ambrofio (б), д Grifottomo (г), Socrate, e Sozomeno, ed altri, atreffarono la verità del mirato-(e) Chys lo, ma sache lo stesso Ammiano (d) Gentile ne sa fede con ischfinar in vere: Messendi globi flammarum prope fundamenta crebeti affili-(4) Anna ubus erumpenus focere locum exuftis abquoues operanubus inoccif-

das bis. aj. faitt.

dight. At

Le applicazioni maggiori dell'Augusto Giuliano erano state sia qui intoino i preparamenti della guerra, ch'egli medirava di fare a Sapore Re di Períla, per vendicare, diceva egli, i tanti oltraggi è danni recati all'Imperio Romano da Perfiani fotto Coftanso , ma più per avidità di gloria , figurandofi non da meno d'altri Augusti predecessor, che aveano portate l'armi e il terrore nel cuos della Perfia. Ed ancorche Sapore, fentendo il turbine minacciolo, dimandalle con fua Lettera di potergli (pedire de gli Ambalciatori per trattar di pace , con offerir anche delle condizioni vantaggiofe;

(a) Alle (e) Giuliano stracció la Lettera, nè volle ascoltario. Socrate /) (f) Sand presende, che gli Ambasciatori vennero, ma non riportazono altra L's e is risposta, se non che verrebbe l'imperadore a trattare un persons con quel Re fenza bifogno d'Ambasciatori. Ammastato dunque un horitifimo e potente efercito, fenza voler aiuto da molte Nazioni (g) demis Omentals, che s'erano efibrie aufiliarie, a riferva d'un curpo di Go-

A i nobili

An-

Antiocheni, che l'accompagnarono un pezzo, e gli augurarono un busa viaggio, e un fehce e trionfal ritorno, con pregario di venir più placato e clemente verfo di loro, aspramente tispose, che nol vedrebbono più, perchè volca paffare il verno in Tarfo della Cilieis. Ve lo paísó, ma diverfamente da quello ch' egli credeva. Il viaggio del guerriero Augusto , a della fua Armata, e il passaggio deil Eufrate, fi truovano descritti dal medefimo Giuliano (a), da (a) Admi di Procopio , e del Conte Sebaftiano , acciocche custodissero le fron- ( 4) 246 tiere della Mesoporamia, con iscrivere nel medesimo tempo ad Arti i 💆 🦠 🤲 face Re dell'Armenia in termini ingiurioli, perchè era Cristiano, e comandandogli boriofamente di venir ad unir le fue forze colle quella Lerrera, e il di lui veleno contra di Coltanzo Augusto: Lettera, che perduta in addietro, ho io poi data alla luce (e) la (a) deste tanto una Florta di fetrecento barche, e di quattrocento altre da 4 Gous. canco (cendeva per l'Eufrate, e venne ad uniru all'Armata di terra. Ammiano ne fa molto maggiore il numero. Prefe allora Giuliano il camaino a feconda di quel Fiume, e dopo aver pallato il fiume Abora , e fatto rompere il Ponte , affinchè i foldati conofcetfero, che conveniva menar le mani, e non fuggire, gl'incoraggi porcal donare a cadaun foldato cento trenta Nummi d'argento (7). (1) 24-4-4 I fuoi principali Comandanti dell'Armata erano Nevita , Ariateo, Omuda Fratello bandito del Re Sapore, Dagalaife, Vittore, e Secondos. Alcendeva quello corpo d'Armata a Tellanta cinque mila persone , gente scelta , e con esto entrò Giuliano nel paese Perfiano dalla parte dell'Affiria , come dice Ammiano, e trovato quel territorio fertile e ricco , lafcio mercerlo tutto a facco , e ciò fenza configliarfi colla prudenza , perchè fi privo de foraggi e viveri, che gli avrebbono potuto fervir nel ritorno. Ammiano (g), che fi (g) /miletrovava in quella spedizione, oltre a Libanio (4), e Zosmo (1), and the descrive minutamente il continuato viaggio di Giuliano, a cui mu (6) and no fi trovava, che facelle refittenza. Prefe alcune Caftella, e spe. 6-11 XII. zialmente la Città di Berfabora , una delle maggiori di quelle con 🛴 👵 trade, e pofcia a forza d armi Maozamilea, altra gran Città. Non era egli lungi da Ciefifonie, Capitale allora della Perña, quando orditamente fece paffare il Fiome. Tigri all'Armata fua in faccio o á nemici, che ne difendevano la ripa opposta, e andarono ben pre 👫 🕬 flo an votta. Vero e avere Socrate (k) fertito, che Giuhano impre-

se l'assedio di Ctefifonte, dove era chiuso lo stesso Re Sapore; ma da gli Autori contemporanei, cioè da Ammiano, Libanio, e Sin Gregorio Nazianzeno, altro non fappiamo, fe non ch'egli fece dar il gualto a i contorni d'ella Città , e che Sapore fi trovava lungi di là l'intento a metter infieme una poderofa Armata per refillere a i Romani. Non lasciò egli di spedir altri Deputati a Giuliano per dimandar pace, e questi s'indirizzarono ad Ormisda Fratello d'effo Re, il quale militava in favor di Giuliano. Ne parlo Ormisda, ma Giuliano fenza volerne intender parola, gli ordinò di licenziar toflo que Meffi, e di coprire il motivo della lor venuta per timo e, che le lufinghe della pace non ilmorzaffero i ardor delle truppe. Giacche si conobbe perscoloso l'assediar Cressonre, non che dissisle l'impadronifienc, determino Giulianii di tornatiene addietro al-(a) Journe la lunga del Tigri. (a) Ma lasciatosi sovvertire da un furbo disertore Perfiano, al dispetto de configli d'Ormisda fi allontano da and son quel Fiume, e prese a passare per mezzo al paese, insperant to ancora di trovar Sapore, e di dargli battaglia. Fece pressette a i soldati de i viveri per venti giorni, ed affinche la Flutta, da cui estirò le miliare, non cadelle in man de i nemici, a riferva di alquante barche, tutta la brució. Dio, che voleva al fin liberare la Terra da questo nemico del nome Cristiano, e che tanto considava ne'fuoi falti Dir, permife, ch'egli ti accecaffe in questa forma, appigliandofi ad una rifoluzion tale, che da Ammiano e da altri altamente vien condennata.

St mife in marcia l'Armata Romana, ma piena di mormoraziomi, nel di 16, di Giugno ed ecco comparir Sapore con quante forse potè, non per decidere la forte con una giornata campale, ma folamente per infestare e pizzicar da ogni lato i Romani, sperando spezialmente di affamarli, perchè preventivamente avea desolato 6) Annu- il paele, per dove aveano da paffare. (6) Ci si appunto avvenne. Duopo fu lo star quasi sempre in armi, trequenti turono le fiaramuccie, mancarono in fine i viveri, e foraggio non fi trovava (però i lamenti e la costernazione si diffusero per tutto l'esercito. Venne il di 16 di Giugno, in cui più arditi che mai giuntero in gioffo. numero e in vari corpi i Pertiani ad affalire i Romani, che erano in marcia, molettandoli qua e la, e-maffimamente alla coda. Giuliano all'intendere il gran rumore e la titrage, che faceva de'fun ilnemico, lenza far calo del truovarti allora fenza usbergo, anzi affatto difarmato, dato di piglio ad uno feudo, volo ad incoraggire mat j, 1 (um. Ma mentre egli dà la caccia a i nemici, (c) un'alta lancia-

ta da un Cavaliere, gli volò addoffo, e trapaffaregli le coffé, penétrò fino alle viscere. Caduto da cavallo, fu immediatamente portato fopra uno feudo in luego ficuro, fi mile mano a i medicamenti, tale nondimeno era la ferita, che nella notte feguente il trovò disperata la sua salute. Dimandò egli , che Lui go era quello. Git fu risposto. Frigia. Allora Giuliano si tenne spedito, perclè dicono effergli itato gran tempo innanzi predetto, che morrebbe nella Frigia. Di timili predizioni altri etempli ci fomminifica la Storia, con apparenza, che fieno flate inventate dopo il fatto da i Gentili, per accreditar le passe loro superstizioni. In somma Giuliano in quella ltella notte termino i fuoi giorni in età di circa trentadue anni. Tale e al racconto, che la della morte di Giuliano lo Storico Ammiano, il quale fi trovava in quella fleffa Armata, ed aggiugne, efferti nel conflitto d'effo giorno fatto gran macello de' Pailiani, finchè la notte diede fine alla pugna, e che restarono sul campo morti cinquanta de loro Satrapi. Jo non la finirei si prefto, fe vi leffi qui riferir la varietà de racconti , che abbianio intorno alle circollanze della morte, di quello Apoltata Imperadore . Scrive Teodoreto (a), ch'egli prefo culla mano del tuo tangue, lo gitto (a) 75-4in aria dicendo. L'hat vieta, o Galileo. Così foleva egli chiama. Me e se. re il Signor nostro Gesu Cristo. Altrestanto abbiamo da Scaome- (1) 5-2--no (b). Secondo Filoflorgio (c), egli bestemmiò il Sole, suo gran 🚧 🥍 Dio, e tutti gli aliri Dii, trattandoli da traditori. Quanto al ca (c) 7.2 valiere, che colla lancia (altri (d) dicono con un dardo, ad altri Aug. ad 3. colla (pada ) diede il colpo mortale a Giuliano , mai non fi pote fa (4) 2 moni pere chi fuffe. Libanio Sofitta Pagano (e), spacciato adorator di di antiquetto Apottata , il folo è , che ne ta autore un Criftiano , giacche 🧢 🕬 🕬 egh dice aver prima di allora i Criftiani tramate altre intidie contro la vita di lui, e che il Re Perfiano per quante diligenze facel Om XII le , e per quante ricompenie prometteffe , non pote trovare alcun de' fuoi , che fi vantaffe d'aver fatto quel colpo. Ma il medefimo Libanio altruve (f) tien un altro parere, attribuendo cio ad un A  $\frac{(f)}{\cos x_i}$ quemenide, cioe ad un Perhano Eutropio (g), che li trovo anch (g) famo egli in quella spedizione, Rufo Fetto (4), ed Aurelio Vittore (1) in fronte ferivono, che la ferita venne dalla manu di un cavalier nemico, che gli gitto I alla in fuggire, com'era l'ulo de' Perhani. Ammiano, amus e Zofimo, fe un Crittiano folle flato l'uccifore, ficcome Pagani, (1) dest verifimilmente non l'avrebbono taciuto. Il primo d'esti folamen prese, te scrive, effere corsa voce, che un Romanu l'aveffe mortalmente ferito. Qualunque aquidimeno fosse un tal cavaliere, certo egli fu Tomo II. ньь

اهد علیک کار

eller sade (b) Grigar Majoung

Oral de

¥11.

Charge

efecutore e ministro della volontà, e giustizia di Dio, nel cui tribunale era accelo il procello della nera apoltatia di Giuliano, e peroravano le lagrime e preghiere de Santi contra di questo persecurore del Popolo e della Religion de Criftiani. Pero elli Criftiani (a) Joseph attribuirono all' conspossente mano di Dio la di lui caduta, (a) e il raporefentaziono dipor come trafitto, con una fancia da San Mer-Chronica curio Martire. Fu portato il corpo dell'estinto Giuliano a Tarso di Cilicia (/), dove accompagnato da Commedianti e buffoni ( che tale era l'ufo de' Gentili ) ebbe un affai vile fepoltura , e per accidente la potto vicino a quello di Mallimino II. Augusto, cioe di un altro fiero nemico della Religion Criftiana. Non ti potrebbe abbaflanza dire , con che giora da i Popoti Criftiani , con che dolore da 1 Pagani folle intefa la morte di questo empio Imperadore. Liba-(e) the nio (c) contesta, the fu vicino a darti la morte a questo avviso: Hen Oras ma volle supravvivere, per poterne far l'Orazione funebre, ed me aine XI. 6. fatti la compose dipoi con impiegar la fua adulatoria. Eloqueusa a dare rifalto alle apparenti di lui virtà, e a caricarlo di lodi ecceffive. Ma ne pur fra Cristiani manco, chi con migliore pennello lasció dipinti i vizi e le iniquità di Giuliano ; e questi su San Gre-(4) Our gorio Nazianzeno (4), il quale con foda facondia compose due celebri Orazioni contra di lui , e ci lasció un ritratto più somigliante

al veco di quel, che fecero i Gentili.

Questo avvenimento poi , quanto men penfato, tanto più dovette recar di confusione non folo al medefimo Giuliano ferito . ma (e) Annua ancora al Paganefimo tutto. Sforz ironfi ben Ammiano (e), e Libamo (f), per far credere, che gli Aruspici, Indovini, e Maghi, de quali coranto abbondava, e si torre fi fidava il fuperifiziofo Auguito, offervarono più prefegi della di lui vicina morte, ma il fatto grida in contrario. Cerro e, che Giuliano badando a quegl'Impolitori , fi prometteva gloriole vittorie , ed aveva già spedito Memorio Pretidente della Cilicia, perché gli preparatte buon quartiere in Tarfo, dov'egli penfava di fvernare. Si sa in oltre, ch'egli. avea minacciato un fiero frempio a i Cristiani, tornato che fi fie gloriolo per la l'gnata vittoria de Perfiani. Fuor di dubbio e ancora, che Giuliano (g) prima di ofcire in campagna, e per tutto il viaggio, fece innumerabili fagrifia), tanto per aver favorevoli gl' infentati fuoi. Dii, quanto per cercar nelle vifcere delle vitrime la (h) Man A. cog uzion dell'avvenire. Lo stesso Ammiano (4) confessa, ch' egla alle volte in un fol fagrifizio faceva frannar centinaia di buoi, ed. innumerabili gregi d'altre bethe, e bianchi necelli , cercati per maſĖ

(g) Ameleand the an E4F 18.

(F) Dies.

de Tempi.

se e per terra , di modo che quafi non pallava giorno , in cui colle carni di tanti animali uccili non folamente s'ingvallaffero i falli fuol Sacerdate, ma ne squataullero ancora tutti i fuos foldati : spela indicibile, condennata fin da quel medefimo Storico Gentile. Cost nel celebre Tempio di Carres dedicato alla Luna, per quanto narra Tendoreto a), chiulofi Giuliano un giorno durante la fuddetta fpe (a) 1944ditione , non n leppe cola ivi facefle , le non che ulcito , mile le milità ja quardie a quel Luogo, con ordine di non lasciarvi entrar persona fino al suo ritorno. Venuta poi la nuova di sua morte, su aperto il Tempio, e vi h trovo una donna impiccata col ventre aperto, per qualche incantelimo fatto da Giuliano, o pure per cercar nelle: di lei vilcere quel, che gli dovea fuccedere nella guerra co Pertiame. Che Impostore folesine dovette mas effere il primo, che fece credere , e trovo poi tanti, che ftoltamente credettero, poterfi nelle viscere de gli animali scopeir l'avvenire de fatti de gli uomini, e de gli accidenti della vita! Che han che fare i fegati e pulmoni delle bethe, fagnificate a cafo, colle azioni umane, onde ii potelle leggere quivi , come in un Libro, le cifre di quel, che dovea accadere? L'evento poi fece pur conoscere, quante fussero in cio le il-Infions di Giuliano, guanto vana la di lui fidanza ne' fuoi Idoli - Allorché egli fi credea vicino al colmo della gloria, e nel tempo flello, come offervo il Nazianseno (6), che tutto il Paganetimo immola- (5) come va vittime per lui , eccolo steso a terra dalla destra di Dio, e anda- 💯 🐃 re in un fascio le sue glorie, e seco sutre le sperante de Gentili, i Ouice quali già fi figuravano di dover calpeftare la Croce, e rendere Idolatra di nuovo il Romano Imperio. Perchè erano ben'incamminate le Lettere in questi tempi , si possono rammentare socio il breve Regno di Giuliano vari Scrittori, che registratoro de azioni di lui, come Ammiano Marcellino, Eunapio, Templio, e Libanio, celebri Sofifti Pagani. Abbiamo ancora alcuni Libri del medefimo Gueliono, pieni di Satira, e di buffonerie. Non resta più quello, ch' egli feriffe contro la Religione Criffiana, ma bensì ne abbiamo la confutacione fatta da San Cirillo Vescovo di Aleffandria. Altri Sofifth e Edofofi fiorirono allora, de' quali fi fon perdure 1 opere, e fu in credito ancora *Orikafi*e Medico , di cui fi fon confervati vari Libri. Ma se i Gentili coltivavano allora le Lettere, non men di loso vi fi applicarono i Cristiani, tra' quali spezialmente gran nome: veneratione venne a 1 Santi Bafilia, Gregoria Niffena, Gregoria. Nagrangeno , Ceferio , Ilano , e ad altri , del quali parla la Storia Eccienathea e Letterana.

H h h a

Tgo-

TROVAVASI l'Armata Romana per l'imprudente condotta di Giuliano in grandiffime arguftie, perché in un paefe incognito e difficile, priva di vettovaglie, e fenta fapere onde condurne, fminuita di molto per gli patimenti, e per le battaglie, attorniata tuttavia e continuamente infestata dail'armi Pertiane. A questi malanni s'aggiunfe l'inaspettata morte dell'Imperadore : il perchè tutto era confusione ed affanno. Si fiera contingenza obbligó gli Ufiziali d'effo efercito a provvederfi di un Capo fenza perdere tempo 4 e perció nel di feguente giorno 17. di Giugno concordemente (a) Form eleffero Imperadore Gioviano (1), ch'era allora Capitan della Guar-Hierar, se dia appellata de' Domestici , personaggio di gran riputazione nella Corte, e per la fua dolcezza, onoratezza, e prudenza amato e (b) And thimaro da i gnuno. (b) Era flato fuo Padre Varroniano Conte , nativo di Singidono Città della Melia, che aveva efercitata la stella America nella Guardia, del Dometheri, el por s'era ritirato, per gidere il refto de' fuoi giorni in ripolo. (c) Anche il fuo credito del Pa-(c) remet due contribui non poco all' etaltazion del Figlipolo. Secondos conti di Eutropio , nacque Gioviano circa l'Anno 331, e nelle Meda-64 Do Can give (d) il troviamo chiamato Flavio Ciandio Gioviano. Ci vot-# #4f #5c rebbe far credere Ammiano (c), che quali accidentale fosse la da Manife lui elezione, e molti se ne mottrassero malcontenti, e vorià dire a Tapatasa Pagami. Sparla ancora, de i di lui coftumi . Altrettanto ta Eanapio (e) dame (f) Franciamendue Genroli. Ma Zohmo (e), che pur era anch' (f) faces egli Pagano, e Teodoreto () l'atteffano eletto di comun confenti-Pasyal mento, e cio vien confermato da Eutropio, che si trovo in quell' (h) Time crate (i), che avendo l'Apostata Giuliano intimato a gli Usivali 1 - Mile di rinunziare alla Religion Crithana, o pur a i lor impieghi, Gio-", Sarrana viano allora Tribuno fcelfe l'ultimo partito. Ma perche egli era He uomo sperimentato nella milizia, gli confervo il luo polto. E di quello fuo attaccamento una pruova gloriofa diede egli appena lerea-(1) Refer to Imperadore. (A) Imperocche senza temere la postanza del Ge-No ta ju perali , e il capriccio de Soldati , protetto d'effere Crittiano , e di non poter comandare ad un' Armata, che avendo apprefa da Giuaspettarsi, che l'ultimo eccidio. Al che risposero ad alta voce i toldati, con dichiararti Crittiani, perche parte tali erano, e gli altri eleflero di farfi . Quello che dipoi fuccedeffe per conto della guer-

ra co' Perfiani , benché (pettante ai prefente Anno , pure chicago

Array Street

licenza di riferitto al feguente.

Anao

Anno di Cristo ccceniv. Indizione vii.

di LIBERTO Papa 13.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 1.

Confoli | FLAVIO CLAUDIO GIOVIANO AUGUSTO, FLAVIO VERRONIANO Nobiliffimo Fanciullo.

E Buz Gioviano Augusto per Moglie Carunne, Figliuola di Lu-ciliano Generale, rinomato in questi tempi, che gli partori una Figlia, ed un Fighuolo, nomato Varromano, in erà allura, per quanto fi può raccogliere da Ammiano (a), di circa un Anno. (a) Annie-Confer) Gioviano a questo suo rampollo il titulo di Nobiliffimo Fan. # 45emilo, e il volle Contole seco per l'Anno presente, ma perchè co i vagiri e colla ripugnanza mostro di non voler esfere condotto nella Sedia Curule , i superstiziosi Pagani presero ciò per un presagio di disgrazie. Tornando ora alle avventure dell'Anno precedente, da che Gioviano fu proclamato Augusto, comincio a pensare a i mezzi di falvare l'Armata dall'evidente rischio di perire affatto o per le armi de Perfiant, o per la mancanza de viveri. (b) Intanto un Al- (b) 1400 fiere Romano, tra cui e Gioviano erano passati de i disgusti, deserto, e porto al Re Sapore la nuova della morte di Giuliano, e che majer. effendo eletto in luogo di lui un Imperadore dappoco, era venuto il tempo di fubbillare i Romani. Animato da itali avvili il Perfiano. per tre giorni con tutte le fue forze infegul la marcia del nemico esercito, non senza strage di molti Romani, ma sempre con perdita maggiore dal canto luo. Arrivò nel primo di di Luglio-l'afflit. ga Armata Romana alla Cictà di Dura, non lungi dal Tigri, e fi stento forte a tener in dovere le ammutinate milizie, che faceano istanza di passar tosto quel rapido Fiume, benche senza ponte, e prive affatto di barche, perchè la fame li pungeva, e toccava a i poveri cavalli uccifi di fervir loro di pane. In quelto miferabile stato, e in pericolo di reitar tutti preda de nemici, come si può congh esturare, mosso iddio in riguardo del pustimo imperadore a pie- (c) Grane. tà, (c) fece, che il Re Pertiano spontaneamente inviò persone a Nacione Gioviano Augusto per trattar di pace. (4) A tale spedizione si cre- Orac 4. de spinto Sapore dalla notizia d'effere trati in ogni scaramuccia e , 🕬 fatto d'armi perditori i suoi soidati, e dal timore di peggio, e dal Bionio denderio di liberare il fuo parte da un si poderofo nemico. Rico- (a) donne.

nobbe la flessa Ammiano, benché persica di Gioviana, per ya favore particolare di Dio , una tale (pedizione e dimanda, guando le apparenze tutte erano, che Sapore porea finir la guerra collatoral rovina dell'efercito Rumano. Trattoffi dunque di pace nello (pazio di quattro giorni, e perche i Romani fi trovavano in troppoivantaggio, e ii udiva, che Procopio, parente del defunto Giuliano, macchinava ribellione, fu affreito l'Augusto Gioviano a comparar da a nemica una pace, vergognofa be isì per l'Imperio. Roma-(a) 2-4 no, ma necessaria. (a) Gli convenne dunque restituire a' Persani carque Provincie picciole con alcune Caffella, ch' effi aveano galceduto a i Romani forto Dioclemano, ed in oltre abbandonar lore le Città di Nitibi , e di Singara , con ritirarne prima gli abitani . (h) Zejen. Zofimo (b) aggrugne, che anche buons parte dell' Armenia passò allora in poter de Perhani, ma cio accadde in altro tempo. Non lasciarono gli Scrittori Pagani, cioe Ammiano, Eutropio, e Zofmo di proceilir Gioviano imperadore, qualiche con quello trattato di pace egli facelle perdere il credito al Romano Impeno, il cuichimerico Dio Termine fi glorizvano una volta i Romani, che son zinculava giammai. E pure abbiam veduto, che Adriano, Aurehano, e Diocleziano abbandonarono a i Barbari varie Provincia, che già erano dell'Imperio. Ottre di che non fi doveva a Gioviano attribuir quelto infelice fuccello, ma bensi all'imprudenza e tenoentà di Giuliano, per aver fatta bruciar la Flotra necessaria, e pofeja impegnata l'Armata Romana così innanzi nel paefe nemico.

> fatto altres) devaftare da lui , fenza aver punto di comunicazione col proprio , e fenza prendere buone mifure per l'importante fuffiftenza e provvisione de viveri. In tali strettezze il configlio fi

prende non dall'amore della gioria, ne dalla propria volontà, ma bensì dalla necessità, e dall'arbitrio di chi gode il vantaggio. Che (c) === fe da Eutropio (c) e biafimato Gioviano, perchè dopo effere giunto in falvo non ruppe il trattato i di quella infame Politica non fi servono i Principi veramente Cristiani, che rispettano Dio più della propria utilità, në adoperano mai il Giuramento per inginnare altrui, fapendo quanto Iddio, chiamato in tellimonio de patti,

abbornica e gaitighi gli Spergium .

STABILITA la Pace, e dati gli offaggi , quietamente, ma con gran fatica el perdita di molte perfone annegate, lo morte di fame " (f) Annie: (d) paísò l'Armata Romana de là del Tigre, e le convenne far tuttavia viaggio per lei giorni, lenza trovar nè pur'acqua, ik n che ciho, supplendo al bisogno l'erbe, e la carne de Camelli acciss. Arri-

HAT

unti finalmente al Castello d'Ur , trovarono ivi qualche mafresco, finché giunfero in itti da poterti ben fati llare. Allora Gioviano Auguito (ped) in Italia, nell Illinico, e nelle Gallie Unitali a portar La augra della fua efaltazione, e diffribui i Governi e le Cariche. Gianto poi che lu a Naibi, volle eleguita la Capitolazione, confegnando a' Pernam quella ricca e populata Città, con trasportarne altrove gli abitanti. Icena lagrimevole descritta da Ammiano (a) , (a) Amia e da Zolimo (\*), e più pateticamente dal Grifoftomo (c), in guifa ani lat. 29. the intenentice i Lettori. Nel Mete d'Ottobre finalmente perven- (\*) 20000 na ad Antiochia, il cui Popolo, da che intete la morte dell'Apoflata Giuliano, avea tatta gran felta, gridando daperiutto. (4) in Grande Die I ha viera, a Gern Crifto con lui . cun pallar poi a dileggiare (4) This l'estinto odiato Principe, e Massimo Filosofo, e tutta l'altra cius-mentalia. ma de gl'Incantatori è Indovini, che l'aveano burlato con tante loro promesse. Applicosti tosto il novello Imperadore a ristabilire la pace della Religione Crishana. Se vogliam credere a Temitio (e), (e) Final egli permife ad ognumu la libertà di uffervar quella, che più gli pia- filir de se celle, ne a i Pagani vieto l'ulo de i loro Templi e Sagrifizi. Aitra- (1) samue mente ne parla Socraze ( / ) con dire , che d'ordine (uo turono chiuli 2 , MA di nuovo i Templi de gl'Idoli. Quel che e piu, lo stello Libanio (g) - 15 Sofifta si caro a Giuliano, confeffa, che di po la morte di lui ugnun del Eff. poteva a mantalva parlare contra de' falti Dis, e che i Templi de' Gentili reflavano ferrati, e andavano in rovina, e che i Sacerdoti, Filosofi, e Sofifti Pagant erano maltrattati, derisi, imprigionati. Libanio anch' egli corfe gran pericolo della vita (4), perche non (4) 4400 celliva di piagnere e lodar Giul ano, ma il buon Gioviano non gli " 144 Aus. wolle mai fare un reato di quello fuo pazzo impegno. Furono dunque dal pustimo Augusto restriura tutti i privilegi alle Chiese, al Clero, alle Vergim e veduve facre, e richiamati dall'efilio i Vescovi Cattolici, molti de' quali erano stati banditi dal persido Giuliano , e maffimamente l'ini gne Vefcovo d'Aleffandria Santo Atanatio. (1) Ando egli a trovar Gioviano in Antiochia, e la fua pre- (1) Giorni. fenza allaillimo giovo, per prefervare il di lui cuore dalle fugge- Navagni. flioni de gli Ariani, de' Macedomani, e de gli altri Erenci o Scif- Ordini matici di quelli tempi. Ma che ' Mentre il buon Principe s'affatica per la tranquillità della Chiefa, e per la pubblica felicità, eccoun'improvvila morte troncar il filo di fua vita, e far abortire tutti à di lui glorion disegni. S'affrettava egli per venire in Occidente a fin di mettere riparo alle sedizioni e rivolte, che si temevano. Ed in tatti effendo egli pervenuto a Tiana nella Cappadocia, gli giun-

Zafea 6 2.6 35.

fe avvifo, che Lucillano Suocero fuo, creato ultimamente, o pu-(a) dema re confermato Generale dell'armi nell'Illinico, (a) effendo pallato nelle Galhe, quivi da i foldati Batavi ammutinati era stato privato di vita. Valentiniano Tribuno, che era seco, ebbe la fortuna di falvarfi , destinato da Dio, per divenir Imperadore fra pochi Mefi. Di peggio non accadde nelle Gallie; e que Popoli spedirono poco dipol Deputati ad umiliar la luro ubbidienza a Gioviano. Trovoffi l'Augusto Principe in Ancira, Capitale della Galazia, nel primo giorno del presente Anno, e quivi con se lennità celebro il Consolato da lui preso col suo picciolo Fighinolo Varroniano. Per tal congiuntura ii Sofifia Temiffio compute un'Orazione, che reîla tuttavia. Ancorché i rigori del verno dovetlero perfuadere a Gioviano il fermarti in Ancira, tale nondimeno era la di lui pre-(b) Samue mura per arrivare a Custantinopoli, (b) che non si potè trattenere dal continuare il viaggio. Ma pervenuto a Dadaffana ne confi-

Orașiai Historymus Forma Ho-क्यांदेश हैं। अब Codrenge

Miles.

Some t. s. ni della Galazia e Bitin a., dove fe gli pretento Temilio con altri Senatori a lui spediti da Costantinopeli, nella notte del di 16. venendo il 17, di Febbraio, forprefo da un mal gno accidente, funella feguente mattina ritrovato morto , dopo avere regnato folamen-(c) Annue te lette Mefi , e venti giorni , in età , lecondo Ammiano (c., ed Eutropio (d), di trentatre anni . Varie furono le dicerie intorno (4) Estroy, alla cagion di si funcito cato. Chi l'attribuì all' aver egli dormito in una camera , poco dianzi imbiancata colla calce i chi all'odore del carbone acceto in effa per rifcaldarla , altri ad un ecceffo di m-n-(e) from grate, fatto nel di innanzi (e). Il Grifoftomo (f), ed altri parlano di veleno, o ch'egli toffe strangolato dalle Guardie, e pare, che Ammiano (g. stesso non si allontani da sì fatto sospetto. Fu poi (1) 147/6 portato a Collantinopoli il di lui corpo, ed onorevolmente seppellito nella Chiefa de gli Apostoli. Carrione Augusta sua Moglie, che vivente non l'avea potuto vedere imperedore; l'accontinuo de la tuttavia viva de l'accontinuo cui nondimeno era flato cavato un occhio, affinche nun ofaffe u di

> Stettero gli Uńziali dell'Armata Romana dopo la morte di Gioviano per nove o dieci giorni fenza Principe, confultando fempre, chi fosse degno di si eccelsa Dignità. Vari surono i Candidati i ma in fine i voti concordi andarono a cadere in Valenun a. o .

> di pretendere all'Imperio, vivendo egli nondimeno fempre in ti-

more di qualche peggior trattamento, che veniffe contighato dall'

aniqua Politica del Mondo.

per opera specialmente di Saliglio Socondo, Prefetto del Protorio il Oriente, e d' Arinto, e Degolarfo Generali dell'Armi (a). Per (a) Auniopatria fua riconofceva Flavio Falentiniano ( che cost egli è nomina- est bi se to nelle Iferitioni e Medaglie ) Cibala Città della Pannoma ; per ag. 5. Padre Granano, il quale nato di Famiglia ignobile, ma dotato di una gran forza, e per vari gradi della Milizia era giunto ad effere Conte dell' Affrica. E quantunque fotto Coftanto Aug illu , mentt' egli era Comandante dell' Armi nella Bretagna, fosse ipognato de' fuoi bem , ficcoma incolpato d'aver accolto in fua cala Magnenzio, poco prima della di lui ribelhone, non però di meno fu egli tempre in grande, flima fra le perfone militari, e il credito tuo giovoal Figlipolo, per falire ful Trono. Anche Valentiniano, nato circa l'Anno di Crifto 321, per la via dell'Armi fece il noviziato delin fue fortune, moltrando in varie occasioni non men coraggio, che periaia dell'arre militare (4). Per una calunnia del General (1) Barbarone, Coltanzo Augusto al casso nell'Anno 317. levandogli un corpo di cavalteria, a cui nelle Gallie comandava in grado di Tribuno. Sorto Ginhano efercitò la carica di Tribuno d'una Compagnia delle Guardie d'effo Augusto , nel cui servigio gli occorse un glomofo accidente, che fece molto parlare di lui. (1) Trovando-(1) #980 i esto Giuliano in Antiochia, ed entrando in un Tempio de gi Idoli , un di que Sacerdoti , che spargeva dell'acqua sopra chi l'ac-t a ap. 6. compagnava, come per purificario ( reto antichifimo fantaficaco findia. nella Religion Criftiana) con una goccia toccò la veste di Valentiniano. Era questi di profession Cristiano, e però sembrandogli d' effere contaminato per quell'acqua, iprustata dalle mam d'un la dolatra, il quale fors'anche carico la mano appunto, perche fapesi, ch' egli era Ceithano, gli diffe una mano d'ingiurie, e v'ha chi crade , che gh deffe un pugno , o pure che fi raghaffe quel pesso dell' nhito, dov'era caduta l'acqua. Fu offervato un tal atto da Maffimo Filosofo Pagano, che ne informo tosto Giuliano. Irritato l'Apostaza Augusto per tale (prezzo del risuale Gentilesco , ordinò a Valentiniano di fagrificare a gl' idoli , o pure di dimetrere la carica . Gonerofamente eleffe egli la perdita di tutto, più tolto, che di mancare alla fede verfo Dio, il qual poi per tanta fedelià il ricompenab fulla Terra , e più doverte farlo in Cieto (d). I più de gli an- (4) anche ticht tengono , che Giuliano il caccialle in etilio , ma quello non 🖅 🙉 🧸 🥕 certo. Di sopra accennammo, che Valentiniano sotto l'Augusto stantano Gioviano accompagno nelle Gallie il Generale Luciliano, e per Palente buona ventura (cappò dalle mam de Batava , allerchi nella Città di - Teme IL.

Rems toifero la vita ad effo Lucilliano. Effendo egli poi venuto a trovar Gioviano in Oriente, e creato Capitano della feconda Compagnia delle Guardie, restò in Ancira, con ordine di tener diesso. ali Imperadore dopo qualche tempo. Ma venuto a morte Gioriano , ed ellendosi accordani i principali dell'esercito ad eleggere lai per Augusto, giuniero i Deputan ad Ancira con quella lieta nuova. facendogli istanta, che s'affrettaffe a raggiugnere l'Armata, la quale con impazienza l'aspettava in Nicea . Capitale in questi tempi della Birinia [ ma fenza pregiudizio di Nicomedia ] dove eta fi-

gusta la di lui elezione.

ARRIVO' Valentiniano nel di 24, di Febbraio a Nices , ma nel di feguente non volle farfi vedere in pubblico, fe e vero ciò, che fei-(a) demie ve Ammiano (a), perchè nel di a5, di Febbraio di quest'Anno correva il Billefto , e per una ridicola superstizione doveano i Romani d'allora crederlo giorno di cattivo augurio. Ora nel di 16. effendo (chierato l'efercito Romano fuon di Nicea, mosto Valtatiquano fopra un palco alla vifta di tutti , e con inceffanti scelamsioni fu dichiazato Augusto, vestito della Porpora, ed ornato col-Diadema. Fece egli cenno di voler parlare, ma i foldati fessa inferarlo dire , rinforzarono le grida , con efigere, ch'egli in quel punto dichiaraffe un Collega nell'Imperio, non volendo più reflir fenza capo , fe l'Imperadore per disavventura mancaffe di vita. Parevano anche disposti a violentario, ma egli senza punto lasciarfi intimidire, allorche pote farti intendere, intrepidamente dif-(b) Mon (e ( b ), che dianzi dipendeva da effi il creace lui Imperadore ; mi da che aveano creato lui tale , a lui toccava il penfare a quel , che James pet conveniva al pubblico bene, non ricular già egli di prendere un College, ma che un affare di tenta importanza efigera matura confiderazione: e così cessò il tumulto. Ci vien dipinto Valenti-(c) destina miano Augusto da Aurelio Victore (c) per uomo di bell'aspetto, nel cui portamento ed operare compariva la gravità ed un ingegno fregliato, inclinante alla feverirà è alla collera. Poco perlava, ma quel poco , bene e con proprietà , ancorché fe vogliam credere (4) Zelesca Zofimo (4), egli non avelle studiato Lettere, e ne pur sapelle hene il Greco, come pare che si ricavi da Temistio (\*). Si osfervo arte militare de gli antichi , andava itudiando nuove armi da offesa e difesa Dilettavasi di lavorare statue di terra; e nella guerra compariva (perto in valerti de' luoghi , de' tempi , e d' ogni menoma occasione per cayarne profitto. In fomma tante doti in lui COm-

concorrevano, che s'egli avelle tenuto in fua Corte uomini prefessori d'onorateana al pari di lui , e che gli avessero detta la verità, in vece d'altri infedeli da lui prefi , credendoli di buona legga, avrebbe potuto gareggiare co i più accreditati Regnanti. Cerso e, che nel mediocre impiego, ch'egli efercitava, non doveva immaginare un sì gloriofo afcendente i o almeno non dovette fac Drighe per ottener l'Imperio, trovandoù allora lontano dall'Armata; anzi Vittore fembra dire, ch'egli fece anche della difficultà ad accertario. Comunque fia , alzaro al Trono, egli riconobbe della mano di Dio l'efaltazion fua, e gliene mostrò da li innangi la fua gratitudine, con proteggere la Chiefa e dottrina Cattolica (a), e con tener ballo il Paganelimo: intorno a che molte fue (+) Aqua. Leggy abbiamo, non però di molto pero, perch'egli, sto per dire, i de innon voleva che la Religione sconciatte la Politica sua. Le tteffe sue at anni azioni dipoi moltrarono, che non erano allai ridicati in fuo cuore i documenti del Vangelo. Ora egli non tardò ad impiegar le fue applicazioni per togliere gli abufi introdotti ne tempi addietto , come costa da molte sue Leggi (6) di questo medenmo Anno, a noi (1) cont. confervate nel Codice Teudoliano, le quali ci fanno nello fteffo tem- Cal Paris no conoscere il progresso del suo viaggio da Nicea a Costantinopo-li , e di là fino a Milano.

In Costantinopoli appunto volle Valentiniano soddisfare alle premure dell'efercito, con eleggerii un Collega. (e) Se n'era trat- (e) Annie. tato in un gran Configlio tenuto in Nicea, dove niuno oso di sco- 🤲 🛎 📣 prite il suo interno, a riferva di Degelasfo, il quale ammosamente gli diffe, che s'egli amava la propria Famiglia, non gli mancava un Fratello, ma se il pubblico bene, cercaffe il migliore. Dichiaroffi appunto Valentimano in favor del Fratello, cioè di Flavio Valenie, nel di 18. di Marzo (d), e gli diede la Porpora e il (d) Minim Diadema in un Luogo lontano dalla Città fette miglia, e perció appellato Hebdoman. Eta anch' egli Craftiano, e fecondo Teodore- Ament. to (e) feguitava allora i dogini del Concilio Niceno, ma col tempo (e) 700000 divenne persecutore del Catrolicismo, con lasciarti sovvertir da en m. gli Ariani, de qualt comparve sempre gran protestore. Fu applaudita allora, almeno in apparenza, da tutti l'elezion di Valente, come utile all'Imperio, ed in fatti la concordia, che passò da li inmanzi fra i due Fratelli nel governo, parve cofa mirabile, e giovò sion poco al Pubblico. E di vero mentò non poca lode Valente, per aver sempre conservata una fedel dipendenza del Fratello maggiose, nulla de rileyante operando fenza confultarto, ed ubbidendo

e i divini cenni , come avrebbe fatto un fuddito col Priocipe fuga (a) 84000 Serive Zofimo (a), che nel viaggio da Nicea a Coffantinopoli Vaconta , che dopo la promozione fuddetta amendue gli Augusti Fra-69-6 telli furono profi da gagliarde febbri. il che fece lor foipettare originata la los malattia da qualche tatrucchieria los fatta da gli amiel del defunto Giuliano. Percio fu data incumbenza sal*Orfacio* Manstro de gli Ufizj., o fia Maggiordomo, uomo crudo, e a Giovenio Queftore di efaminar questo affare. Nulla fi scopri ; e contuttochè foffero denunziate molte perfone illuftri, pure la defirezza di Salluítio Secondo, Prefetto del Pretorio, taglio le gambe a tutti i proceffi. Per altro erano i due Principi allai portati ad odiare chiunque avea goduto della grassa ed amiciais di Giuliano; e però non la poterono (cappare nell' Anno feguente Maffimo e Prifes Filosofi, che più de gli altri erano flati confidenti dell'Apoffata, e riguatdata da mai occino anche dal Popolo. Profeo fu rimandato alla Gre-(a) Emp. cia, come innocente (c); Maffimo condennato alla prigionia, fin-

che avelle pagato una grolla pena pecuniaria. Avendo amenduagli

Augusti ricuperata la fanità, e le applicazioni ad assars più impor-

maps, p.

tanti, fecero poco dappoi ceffar quel rumore e i processi suddetti. V g n u t a la Primavera , fi milero esti in viaggio alla volta dell' Code, These erano in Andrinopoli. Di la paffati a Filippopoli, a Serdica, e finalmente a Naiffo, della Dacia nuova, quivi riel Caftello di Mediana , lontano da Naisso tre miglia , divisero fra loro il governo dell' (a) Austo Imperio. (a) Valentiniano ritenne per sè l'Italia , l'Illarico , le Gal-🐃 🐣 🗠 lie", le Spagne, la Bretagna, e l'Affrica. A Valente cedette le Provincie dell'Ana tutta coll'Egitto, a colla Tracia. Partirono anche fra loco le milizie e gli Ufiziali , con avere Valentiniano voluto al fuo fervigio Dagolaifo Generale della cavalleria; Giovino General delle milizie delle Gallie , Equippo, ch'ebbe por il comando dell' Armara dell'Illurico, Manterune Prefesto del Presono dell'Illurico , dell'Italia , ed Affrica ; e Germaniano Prefetto del Pretorio delle Galbe. Con gran vigore, a credito di molta giuftima avea Lucio Turcio Aproniano esercitata la carica di Presetto di Roma, Egh ebbe in quell'Anno per Successoro Guo Cuonio Russo Volufine, che poco doverre godere di tal Dignità, perchè molte Leggi

(1) couse del Codice Teodofiano (7) ci fan vedere Prefetto di Roma Lucio Auralio Aviano Sumnaco Pagano da credenza , e Padre da quel-Summaco, paramente Pagano, che riufel celebre per varie cariche,

e per

e per la Letteratura, di cui restano le Lettere. Se noi ascoltiamo Ammiano (a), in questi tempi l'Imperio Romano si trovava da (a) Annis-niano di non differir l'elezione del Collega. Cioè nella Gallia, e nella Rezia le feorrerie de gli Alamanni recavano frequenti danni. Da i Sarmati e Quadi era infestata la Pannonia: la Bretagna da i Saffoni , Pirti , ed Atacotti , Popoli bellicofi di quella grand'Ifola. Nè da fomiglianti mali andava esente l'Affrica, perché varie Nazioni More di tanto in tanto correano a darle il facco. I Perfiani poi dal canto loro aveano mossa guerra ad Arsace Re dell'Armenia, con pretesto di poterlo fare in vigor della pace stabilità con Gioviano, ma ingiustamente, come scrive Ammiano. A cagion di tali turbolenze si affretto Valentiniano di venire a Milano, per illar vicino e pronto per accorrere , dove maggior folle il bilogno. Chi vuole apprendere i buom regolamenti fatti da lui in quest'Anno, non ha che leggere nel Codice Teodofiano varie fue Leggi, spettanti a questi tempi. Non piacquero già a i Popoli Cattolici due d'esse. Coll'una (b) proibl à l'Pagam solamente i lor Sagrifiz; (a) L , de notturni, ma non già quei del giorno; ed altronde si sa, che la Malificia sua Politica, tuttochè certamente egli fosse buon Cattolico, e fa- Theodos. voriffe la vera Chiefa, il portò a lasciare ad ognuno la libertà della coscienza, e a non inquierar veruno per cagion di Religione (c). (c) segone-Per questa indisferenza su egli processato dal Cardinale Baronio. \*\*\*\* 1th. 61
Coll'altra Legge (d) proibt a i Vescovi il ricevere nel Clero le persone ricche, si perchè non si pregiudicasse al bisogno del Pubblico bene se per gli Magistrati, e perchè i lor beni non colassero nelle Chiese. Episcopie, de Solamente permise a quei, che poteano essere Decurioni ( erano Codic. questi per così dire il Senato d'ogni Città ) di farsi Cherici, con Theres, fultituire qualche lor Parente, a cui lasciassero i lor Beni, o pure con cedere al Pubblico essi Beni. Ma forse questa Legge, fatta per la Provincia Bizacena dell' Affrica, fu un regolamento particolare, nè fi stese a tutto l'Imperio .

Anno

esp. j.

Anno di Cresto eccenty. Indizione villa. di LEBERIO Papa 14. di Valentiniano, e di VALENTE Imperadore 1.

Confoli FLAVIO VALENTINIANO, 4
FLAVIO VALENTE AUGUSTI.

C Iccosez fi ricava dalle Leggi del Codice Teodofiano, la Prefettura di Roma per gli cinque primi Mesi su appoggiata a Sunmece , e dopo lui a Polufune , de' quali s' è parlato di topra . Per buona parre dell'Anno prefente fi fermò l' Augusto Valentiniano in Milano , e ch' egh facelle una fcorfa per varie Città d'Itaha , fi (a) come scorge da alcune sue Leggi (a) date in Sinigaglia, Fano, Verona, Aquileia, e Luceria, che non può essere quella del Regno di Nalefe. Nelle Date nondimeno di quelle Leggi ti offerva qualche sha-(h) Annu-glio. (b) Paísò dipoi Valentiniano nelle Gallie, e ando a pofare in Parigi, veggendoù ancora quelche Legge data in quel Luogo, che a poco a poco crescendo d'abitatori nel fito fuori dell'Isola della Senna , divenne poi famolifilma Città . I movimenti de gli Alamanni quei furono, che traffero l'Imperador nelle Gallie. Imperocchè que Popoli avendo spediti i lor Deputati di buon ora alla Corte, per rallegrarfi con Valentiniano, in vece di riportate a cafa de i regali funtuofi, come era il coftume, non ne ebbero che pochi e di poco prezzo. Furono anche trattati con asprezza da Orfacto Maggiordomo dell'Imperadore, a cui fumava prefto il cammino. Il perche difguftati, per vederfi poco apprezzati da quello Augusto, rifiurarono que doni, e poi furiolamente cercarono di vendicarlene addolfo a gl'impocenti loro confinanti della Gallia, e fecero Leghe con altre Nazioni barbare, iftigandole tutte a i danmi dell'Imperio Romano. Comandò Valentiniano, che il Generale Dagalaifo marcialle coll'Armata contra d'effi Alamanni i ma questi li ritrovò già rittrati di là dal Reno. Era vicino il primo di di Novembre, quando ad effo Augusto arrivò la dispiacevol nuova, che *Procopio* s' era ribellato in Levante contro del Fratello Valente, con impadronisfi di Costantinopoli. Per timore che costui non volgelle l'armi verso l'Illinico, che era di sua giurisdizione, spedi Valentimano colà Equipo, creato General delle milizie di quel Date-

paele, con buon numero di truppe, ed egli stello facea già i conti di tenergii dietro; ma non meno i fuoi Configlieri, che i Legati di varie Città Galliche il trattennero, con rapprefentargli il pericolo , a cui reftavano esposte le Gallie , e con fargli conoscere, che Procopio era nemico di lui e del Fratello, ma che gli Alamanni. erano nemici di tutto l'Imperio Romano. Perciò fi fermò, e folamente andò a Rems. Ed affinchè non penetraffe nell'Affrica il turbine molfo in Oriente, spedi colà Niolerio, che fu poi Console nell' Anno di Crifto 190. ed altri Ufiziali, raccomandando loro, che ben veghaffero alla quiete di quelle contrade. Molte Leggi abbiamo pubblicate da effo Augusto in quest' Anno, e registrate nel Codice Teodoliano (a) , colle quali proibì il condennare alcun Crifba (a) 🐠 👫 no a fare da Gladiatore; ficcome ancora l'efigere danaro dalle Provincie , per regalare chi portava le nuove di qualche vittoria 🔒 🛈 de' Confoli novelli. Parimente levò i Privilegi de' particolari , volendo, che ogaun portaffe il fuo pefo ne' pubblici aggravi. Inventò ancora i Difenfori delle Città , acciocche proteggeffero il Popolo contro la prepotenza de Grandi, e decideffero anche le lor lità di poco momento. Questa istituzione fatta per bene del Pubblico duro poi gran tempo ; e cagion fu , che anche gli Ecclefiaffici ottenessero da gli Augusti de i Difensori, per assistere a i loro intesetti ne' Tribunali.

PER conto di Valente Imperadore, ful principio dell' Anno prefente egli procede Confole in Coffantinopoli, e venuta la Primavera paísò nell' Alia , perchè facendo i Perliani guerra viva all' Armenta, le apparenze erano, che voieffero rompere la pace già ftabilità da Gioviano, ed affalir le terre del Romano Imperio. I fatti mostrarono, che tale non era la loro intenzione. Ancorché Socrate (4) feriva, che Valente giunfe ad Antiochia, pure abbiamo (1) Seriano da Ammiano (c), che s'incammino bensì a quella volta, ma poi (c) fi fermò a Cefarea di Cappadocia, dove comincio a farfi conofcere 🖚 🤼 🖦 paraiale affai caldo de gli Ariani, e perfecutor de Cattolici. Mentr' \*\*\*\* egh dimorava in quelle parii, un fieriffimo Tremuoto nel di 11. di Luglio, fecondo Ammiano, ed Idazio (a), lo pure nel di 11. d' A- 40 \_ 44 === gofto, come ha la Cronica Aleffandeina (e), fi fece fentire per tutto l'Oriente. San Girolamo (f) scrive per tutto il Mondo: il che alizante. ha ciera d'iperbole, tuttoché anche Teofane (g) co' termini steffi (f) Monte ne parls. Amendue lo referescono all'Anno seguente, quando pu- (g) Timpa. re non folle cola diverla. In Alellandria il mare si stranamente fi " Comp. gonfió , che portò le navi fopra le cafe e mura più alte ( ancor que-

fla possiam contarla per un'iperbole], e poscia con pari restusso retrocedendo lafció que Legni in fecco. Accorfero quei Cittadini (i. quali doveano pure effere stati tutti annegati, se vera fosse la prima parte) per dare il facco alle merci, ma ritornando indietro. E acqua , tutti li colfe ed annego. Gran danno è feritto ancora, che: paticono l' liole da Sicalia e Creta. Soggiornava tuttavia in Cappa-(a) Annie docia Valente (a), quando arrivo per le poste Sofreno, uno de fuoi Segretary, che poi fu creato Prefetto di Costantinopoli, portandogli la funcita nuova della follevazione e ribellion di Procopio. Era costui d'una Famiglia illustre della Cilicia , e Parente dell'Apostata (b) Am 4. Giuliano (4), nomo d'umor malenconico, e riconosciuto prima d' ora per cervello capace di fat delle novità. Già il vedemmo lafciato da ello Giuliano nella Melopotamia, con Sebaftiano Generale al comando di un'Armata di trenta mila persone, mentre esso Giuliano marciava coll'altro maggior efercito contro i Perfiani. Ebbepor da Gioviano. Augusto l'incumbenza di condurre il corpo dell'e-finto Giuliano alla fepolitira di Tarfo. Fu creduto (e lo racconta Ammiano), che nel Templo di Carres segretamente Giuliano gli avelle donata una velte di Porpora con dirgli di vettirfene, e di farli proclamar Imperadore, in caso che accadesse la morte sua giuntero altri, che Giukano negli ultimi disperati momenti di fua vita il dichiaraffe fuo Succeffore. il che fi niega da Ammiano. Ma per quel, che nguarda la Porpora, Zofimo (c) racconta, che Procopio, dappoiche fu eletto Gioviano Augusto, ando a presentargliela, e nellosteffo tempo il prego di lasciarlo ritirare colla sua fa-

migha a Cefarea di Cappadocia, per menar ivi una vita privata, ed attendere all'agricoltura, perchè in quelle parti vi possedea molti Rabili. Vero o falto che foffe l'affare di quella Porpora , fi degi ben credere sparfa voce, ch'egh aveffe aspirato all'Imperio, e però fi appigliò al partito della rinrata. Ma nè pur credendofi ficuro in Cappadocia, paísò dipor nella Taurica Cherionelo, oggidi la Crimes, e conoscendo fra poco tempo, che non era da fidarfi di que' Burbari infedeli , e trovandofi anche in necessità , venne a nascouderfi in una Villa vicina a Calcedone in cafa d'un Amico (uo , nominato Stratego. Di là paffava talvolta traveflito a Coftantinopoli , e raccogliendo quanto fi diceva dell'avarizia di Valente Auguño, e della crudeltà di Permuo Suocero d'esto Imperadore, s'avvide, che il Popolo era mal foddisfatto del prefentegoverno , e que-Ro-effere il tempo di tentare un gran giuoco, giacche non fapea più lungamente follerire quel suo inselice stato di vita. Gli accrebbe

بالوو بالخارسة

44F 35

èq A.

BUCO-

encora l'animo la lontananza di Valente ; e però paffato in Costantmopoli, e guadagnato un Eunuco «llas sicco, (a) fi diede a cono- (a) della scere ad alcuni toidati tuoi vecchi amici, ed animosamente si fece at la ac. proclamare Imperadore Augusto. Niun forse giammai si temera. Zifimi di riamente cominciò una si giande e pari impreta, perchè fenza gen- Timula re, fenza danaro, e fenza altre disposizioni, per andare innanzi, e ora Fil. fultenerfi. E pur fi vide collui tecondato dalla fortuna, perche a forta di artifizi, di begie, di promette, e di far venir di quà e di li persone, che afferivano morto Valentiniano, ed incamminati rintural digente in anuto suo, egli giunte a tirare nel suo partito 6 (1) Emple un' incredibil quantità di foldati, o defertori , o tratti dalla plebe, me p in maniera tale che i primari dell' Imperio dubitavano già, che egli potelle prevalere a Valente. Uno de gli artifizi fuoi ancora fu, che avendo trovato in Coltantinopoli Faustina Augusta, Vedova dell'Imperador Coffanzo, con una fua Figliolina di età di cinque anns. (c) vantandofs suo Parente, la facea ventr seco in let- (c) dunietiga a i combartimenti , e mottrava a i foldati quella fanciulletta, 🥌 🎉

per risvegliar in loro la cara memoria di Cottanzo Augusto.

No n. folamente venne Coffantinopoli in poter di Procopio, ma anche la Tracia tutta, e gli riufci ancora di occupar Calcedone e Nicea, ed in fine tutta la Bitinia, e di guadagnare con mirabil destrezza un corpo di milizie, che era stato spediro contra di lui. Valence Imperadore, ficcome Principe allevato sempre nell'ozio e nella pace , e di poco cuore , a tali avvili accrefciuri anche dalla fama, restó si sbigottito, che gia gai passava per mente di deporre la Porpora. Pure animato da i fuoi, invio Vadomario, già Rede gli Alamanni, all'affedio di Nicca. Ma Rumitalea, che la difendeva per Procopio, con una fortita il fece ritirat più che in fretta. Portoffi lo steffo Valente all'affedio di Calcedone, dove non ziportò fe non delle fifchiate e de gli (cherni ingiuriofi da que difenfori, e fu anchi egli coffretto a battere la ritirata. Accadde poi un cafo curiofo. Effendosi Annico, uno de bravi Generali di Valente , incontrato in una brigata nemica , comandata da Iperechio, in vece di affabirla con l'armi, con quel possesso, ch'egli usava ne' tempi addictro con que foldati defertori, loro comando di condurgli legato il loro Capitano , e fu ubbidito . Quel nondimeno, che sconcerto non poco gli affari di Valente, fu, che effendoli ritirato Sereniano suo Ufiziale nella Città di Cizico colla cassa di guerra, con cui dovea pagar le Armate Imperiali, un groffo corpo di gense di Procopio quivi il colfe, ed espugnata la Città, s'impadran) Toma II.

di tutto quel reforo. Fece in oltre effo Procopio votar la cafa di 💤 bezione, già uno de' Generali d'Armata fotto Costanzo, che non s'era voluro prefentare a lui, colla scusa della vecchiaia e de gli. acciacchi fuoi. Valfero un teforo tutti que preziofi fuoi mobili. Diede poscia Procopio in Proconsole all' Ellesponto Ormuda, Fighuolo di quell' Ormisda, che già vedemmo Fratello di Sapore Re di Persia, e rifugiato presso i Romani. Intanto arrivò il verno, ed altro (a) Though più per allora non seppe far Procopio, (a) che caricar d'imposte i Popoli, e lasciar la briglia alla già coperta fua malignità e fierezza: per cui cominciò a calar ne fudditi l'avversione a Valente, e fi fvegliò l'odio contra dell'iniquo ufurpatore. Sembra ancora, ch' egli pubblicasse qualche Editto pregiudiziale a i Filosofi, avvegnache anch' effo pretendesse d'essere un gran Filosofo. In segno di ciò portava un'affai bella barba, in cui forfe confifteva tutta la di lui Filofofia .

> Anno di CRISTO CCCLXVI. Indizione IX. di DAMASO Papa 1. di VALENTINIANO, e di VALENTE Imperadori 3. Confoli & GRAZIANO Nobilifimo Fanciulio, e DAGALAIFO.

🛦 MENDUE questi Consoli appartengono all'Occidente. Sembra, che Pretestato fosse Prefetto di Roma. Il Panvinio ci dà Lampadio, e poscia Juvenzio; ed in fatti la Prefettura di Juvenzio vien confermata da Ammiano. Accadde (b) nel di 24. di (6) Peglus Settembre dell'Anno presente la morte di Liberto Papa, il quale ne i torbidi della Religione non avea fatto comparire quel petto, per cui sono stati sì commendati tanti altri suoi Antecessori e Succeffori. Si venne all'elezione di un novello Pontefice, ma questa-(e) Bana non succede senza un lagrimevole scusma (c), avendo una parte Annel, Ecc. eletto Damaso Diacono della Chiesa Romana, personaggio dignis-Fluny Hall fimo; ed un' altra Urfino, appellato da altri contro la fede de Ma-Tillemont nuferitti, Urficino, Diacono anch' ello della medefima Chiefa. Per Menor, de questa divisione in gravissimi sconcerti si trovo involta Roma, e ne PHil. Ect legurono ferite ed ammazzamenti non pochi tanto deli' una che dell' altra arrabbiata fazione, e fino nelle Chiese sacrosante. Chi ne attribuì la colpa a Damaso, e chi ad Ursino; ma in fine ricono**fciuta** 

Cris. Rason

feinta la buona caufa e l'innocenza di Damafo, la quale fi vide allora esposta a non poche calunnie de suoi avversari , restó egli pacifico possessore della Sedia di San Pietro, e governo da li innanzi con gran plaufo la Chiefa di Dio. Celebri fono in questo proposito le parole e riflessioni di Ammiano Marcellino (a) , Scrittore Pa- (a) Anniegano, e però nulla mischiato in quelle sanguinose fazioni. Rac. ani bili asi conta egli, che per quella maledetta gara in un fol giorno nella faera Balilica di Sicinio fi contarono fin cento trentalette cadaveri i nè Juvenzio Prefetto di Roma fu con tutta la fua autorità battante a reprimere la marta inviperita plebe , anzi convenne a lui stesso di ntirarfi fuori della Città ne' Borghi, per non restar vittima del logo furore. Serive dunque Ammiano. Quanto a me, confiderando il fufto mendano, con cui vive chi possiede in Roma quella Dignisà, non me maraviglio punto, se thi la sospira, non perdont a sforzo ed arte alcuna per ottenerla. Perocchè ottenuta, che l'hanno, Jan ceru de arriccherfe affauffimo mercè delle oblazione delle divote Marrone Romane; e che se n' anderenno in carrozza per Roma a lor talento , magnificamente veftiti ; e terranna buona tavola ; anzi faranno convict si funtuofi, che fi lafceranno indiciro ques de Re ed Imperadore. E non i avveggono, che poerebbono essere vamagnificenza di Roma, per iscusar questi toro eccessi, votessero riformare il loro vivare, seguitando l'esempio di alcuni Vescovi della Provincia, i quali colla saggia frugalità nel mangiare e bere, coll andar poveramente vestiti, e con gli occhi dimessi e rivolti alla terra, rendono venerabile a grata non meno all'eterno Dio, che a i ven fuot adoratore, la puntit de lor coftume, e la modestia del dore persamente. Così Ammiano. Noi fecondo l'ufanza se mimamo ecceffi ne' Pafton della Chiefa, e Vizi nel Popolo, fubito caviam fuori i primi Secoli della Religion Criftiana, come lo specchio di quel, che si dovrebbe fare oggidi; e certo è, che grandi esempli de Virtà s'incontrano in que' tempi, ma ne pur mancavano allora i Vizi e i mali de i nostri di , e le Opere di Eufebio Cefarienfe, e de Santi Gregorio Nazianzeno, Giovanni Grisoftomo, e Girolamo, per tacer d'altri, ci afficurano, non effere flati si fortunati i lor tempi, che facciano vergogna a i nostri. L'Ambigione è mal vecchio, e di tutti i Secoli, e dove fon ricchesse sempre son tentazioni. Lo stesso Romano Pontificato già era divenuto un macitofo oggetto de i defider; mondani, ed è al- (b) S. Fire. west famoio ciò, che San Girolamo (b) racconta da Preiglam, Epple, et. Kkk 1

uno de' p'à Nobili Romani , che fu Proconfole , e circa quefti tempi Prefetto di Roma, e moit poi Confole difegnato. Effendo egii Pagano , Papa Damafo l'andava efortando ad abbracciare la Religion Cristiana: ed egli allora ridendo rispose: Fatemi Vescoro

di Roma , chio tofto mi ferò Criftiano.

CONTINUO Valentiniano Augusto in quest'Anno ancora il suo foggiorno nelle Gallie, dimorando per lo più nella Città di Rems, (a) Godge. dove ti veggono date alcune fue Leggi (a), per opporti occorrendo a i non mai quieti Alamanni . Sul fine dell' Anno precedente avea (b) dome quella gente b), fenza effere ritenuta dal verno, fatta un'irruzio-\*\* \*\* ne nel paese Romano. Cariettone e Severiano Conti, che guardavano que confini, colla gente di for comando cavalcarono contra d'esti, e vennero alle mani. Ando a finir la zusta colla morte di que'due Conti, e d'altri Romani, colla fuga del refto, è colla perdita della bandiera de gli Eruli e Batavi, portata poi da que Barbari come in trionfo a cafa loro. Con rabbia e dulore intefo ch'ebbe tal fatto Valentiniano, diede ordine a Giovino Generale della cavalleria di marciar contro de' nemici probabilmente nella Primavera dell'Anno prefente. Giunto questi fra Tullo e Metz , all' improvvilo piombo addolfo al maggior corpo di que Barbari, e gran macello ne fece. Trovo dipoi un altro corpo d'elli, che dopo il facco stava a darsi bel tempo, e a questi ancora sece provare il taglio delle spade Romane. Vi restava il terzo corpo d'essi Alamanni verfo Sciallon. Fu a vifitarli Giovino, e li trovò coll'armi in pronto per far refta. Venuta dunque l'aurora, melle le fue schiere in ordinanza di battaglia, fece dar fiato alle trombe. Dutó per tutto il giorno l'offinato combattimento colla rotta in fine de' Barbari, de' quali restarono sul campo sei mila , è quaetro mila se ne andarono. feriti. De Romani fi contarono mille e ducento morti, e ducento foli feriti i il qual ultimo numero par ben poco. Prefo il Re di quella gente nel dare il facco al campo loro , fu fatto impiccare fenza feputa del Generale da un Tribuno , il qual corfe pericolo di perdere. la rella per questa sua profunzione. Abbiam tutto questo da Am-(c) Zefere miano, la cin autorità val più che quella di Zofimo (c), diversaperfona diede battaglia a gli Alamanni, e che fini la suffa con fuoivantaggio. Avendo cercato per colpa di chi, trovò rea di tal mancamento la Legione de Batavi, cioè de gli Ollandefi, che, ficcome dicemmo, aveano lafciata in man de nemici l'Infegna. Il perché

alla vista di tutto l' esercito ordino, che i Baiavi fossero spogliati-

dell'

dell'armi, e come tanti schiavi dispersi per l'altre Legioni. S'inginocchiarono tutti chiedendo mifericordia, e pregando, che non voleffe caricar di tanto obbrobno quella gente, el Armata isteffa. Tanto differo, promettendo d'emendare il fallo, che ottennero il perdono. Il che fatto, tornò Valentiniano ad all'alire i nemici con tal bravura, che un' infinita moltitudine d'effi vi reflò tagliata a pessi, e pochi poterono portar l'avviso di tanta perdita al loro paele. Vero farà ciò, che riguarda i Batavi, ma non già l'effere intervenuto a que fatti d'armi lo stesso Imperadore. Anche intervenuto a que tatti u arini io necesa de gli Alamanni la- (a) Materialidazio (a) di quetta vittoria riportata contra de gli Alamanni la- (a) Materialidazio (a) fciò memoria.

In Oriente all'aprirfi della buona Ragione fi mife in campagna Valente Augusto, per procedere contra del Tiranno Procopio; (b) (c) designation e perchè conobbe, quanto potetle in tal congiuntura giovare a i pro- aut la se. pri interessi Arbezione, vecchio Generale, conosciuto ed amato " ... dalle milizie, fattolo chiamare, a lui diede il comando dell'Armata. Ottima rifolozione, che produffe tolto buon frutto. Era Arbezione irritato forre contra di Procopio pel facco dato alla fua cafa, e non tralafció diligenza alcuna, per ben fervire a Valente. Tito egli al suo partito Gomeano, uno de Generali di Procopio. Zolima (c) ferive, the ciò avvenne in una battaglia, in cui man- (c) zation Cò poco, che a Valente non toccasse la rotta per valore del giovane Ormuda Perhano, da noi veduto di fopra Ufizial di Procopio. Ammiano nulla ha di questa barraglia, parlando folamente di quella , che ora son per narrare. Ciue pastato Valente sino a Nacolia. Città della Frigia, quivi trovò Procopio, e con lui venne alle mani. Dubbiolo fu un perzo l'efita della pugna, finche Agilone Tede co, uno de Generali di Procopio, all'improvviso colle sue squadre paísò alla parte di Valente. Per quetto inaspettato colpo atterrito Procop ii, prefe la fuga, ma in fuggendo da due fuoi Capitani Fiorenzo e Barcalba tradito, fu prefo e legato, e questi il menarono nel seguente giorno a Valente, che immantenente gli sece . mozzare il capo. Il premio, che ebbero i due fuddetti Capitani del fatto tradimento, fu d'ellere per ordine di Valente anch'effi uccifi. E tal fine ebbe il Tiranno Procopio, la cui morte vien riferita da Idazio (d) al di 27. di Maggio dell' Anno presente. Pri- (a) Marini zna della di lui caduta Equizio Generale dell' Armata di Valenti- " Foffiniano nell'Illinico, vedendo ridotto lo sforzo della guerra nell' Afia , (e) era entrato colle sue genti nella Tracia, con imprendere l'assedio di Filippopoli ; ma ritrovò quella Città più dura di 🚙 🦡

quel

quel che penfaya. Non fi volle mai rendere il nemico prefidio. (a) 🚧 finchà non vide co' propri occhi la teffa di Procopio (a), che Va-6, 17.44. lente inviava al Fratello Valentiniano. A quelli difensirii toccò poscia la disgrazia di provar la crudeltà d'esso Valente. Osserva Ammiano, che il capo del fuddetto Procepio fu prefestato a Valennniano, mentro se ne tornava a Parigi il General Garrino, gioriofo per le vittorie di fopra narrate , e però vegniamo a conoicere, che le di lui fortunate imprese contro de gli Alamanni appartengono anch' effe al Maggio dell' Anno prefente. Era fen-(b) (how as fightuch l'Augusto Valente, (b) una gliene partori nel di 18. o ai di Gennajo di quest'Anno Domenica sua Moglie: il che fu (c) /Jum prefo per buon prefagio di que' felici avvenimenti, che appreffo 6 videro. Nel testo d'Idazio (e) stampato, egli è detto Figliuo-Last 23 lo di Valenumeno, ma ficcome offervo il Padre Pagi (d), ne Ma-(e) 75mm nuscritti è chiamato Fighinolo di Valenie. È così fu in fatti , ciò Ant O. IX ricavandosi da un Orazione di Temistio (e). Gii su posto il me-li, e i se me di Valentanno juniore, ed abbiamo da Socrate (f), e da Sozo-(a) Serom meno (g), ch'egli per soprannome venne poi chiamato Gelata, perche nato nella Galazia, a diffinzione dell'altro Valentiniano juniore, figlio del vecchio Valentiniano. Ci comparirà poi quelto Figliuol di Valente, Confole nell' Anno 369, ma di corta vita, perche in uno de leguenti Anni egli diede fine a fuoi giorni. Oltre a ciò convien rammentare le confeguenze della ribellion di Proco-(h) Amp pio. All'udire Temilio (h) nell'elogio di Valente Augusto, gramde fu la di lui moderazione dopo la vittoria, perche punt folamente i principali autori della cospirazione, con sole parole gastigò altri, che fenza fatica s'erano fottomelli al Tiranno; e nulla perdé della di lui grazia, chi per forza gli aveva prestata ubbi-(1) Ame dienza. Non così parlano Ammiano (1), e Zofimo (1), da quak abbiamo una lugubre descrizione delle crudeltà usate da Valen-(i) z don le o colle feuri, o co i confifchi, o con gli efili verfo le perfone 🏎 🐗 🗸 nobili , che fi trovarono involte nella ribellione , e parecchie ancora innocenti, perchè per non poter di meno aveano adentio all' ufurpatore. Ma forfe quelle penne Pagane ingrandirono più del dovere il rigor di Valente, avendo noi un altro Scrittore della log-(1) Lam ferra, cioe Libanio (1), il quale scrivendo la propria Vita, e pemore Av. cò lungi dal voler quivi incentar Valente, atteffa, non aver eglifatto morte gli amici di Procopio, ed efferfi contenuta in molta mo-

derazione la fua giuftizia.

Аппо

Anno di CRISTO CCCLXVII. Indizione X.
di Damaso Papa 2.
di Valentiniano, e
di Valente Imperadori 4.
di Graziano Imperadore 1.

Confoli ( Lupicino, e Giovino.

A BBIAM veduto di fopra Giovino Generale di Valentiniano Augusto nella Gallia. Ebbe questi l'onore del Consolato in ricompenta delle vittorie riportate contra de gli Alamanni. Eta Lupicino anch' egli Generale di Valente Augusto in Oriente, e con avergli condotto a tempo un foccorfo numerofo di truppe, ebbe gran parte ad atterrare il Tiranno Procopio, perlochè si guadagnò la Trabea Consolare. Libanio (a) ne parla con lode, e Teodore-(a) /464 455 to (b) con esaltate la di lui Piera e Virtii, ci sa intendere, ch'egli (b) Theel. dovette effere Cristiano. Ricavasi poi da Ammiano, e dal Codi- Va Par. ce Teodofiano , che la Prefettura di Roma fu per alcuni mefi dell' Anno presente esercitata da Juvençio, e poi da Vettio Agono Preteflato, di cui s'è parlato di fopra. Servono poi le fuddette Leggi a dimostrare la continuata permanenza di Valentiniano Auguquantunque fossero cessare le infolenze de gli Alamanni, e fors' anche fosse succeduta qualche pace con loro, pure conveniva tener sempre i occisio alle barbare Nazioni, troppo volonterose di bottinar ne paefi altrui. Trovavafi egli nella State in Amiens, (c) quando gli sopravvenne una pericolusa malattia, che crobbe a (c) segno di far disperare della di lui vita : il che diede occasione a 🚐 🛴 molts fegreti brogli, per eleggere in mancanza di lui un novello Augusto. Furono in predicamento per questo due personaggi, amendue temuti per la loro indule fanguinaria, cioè Ruftico Giuliano, e Severo Generale della fanteria. Dopo lungo combattimento col male fi riebbe l'Augusto Valentiniano, (d) ed allora s (d) Zofero fuor feden Cortigiani, riflettendo al pericolo, in cui egli s'era tro- (c) Hones vato, non durarono fatica a perfuadergli la necessità di eleggersi la roca. un Collega e Successor nell' Imperio. Venuto dunque il di 14. Himaya. d'Agosto (e), e fatto raunar l'esercito fuori d'Amiens, sabto "Secret Vafentiniano fopra un palco , prefentò a i foldati il fuo Figliuo- 🤲 🧸 🚁 🐠

Moglie, tuttavia vivente, e con una maestosa allocuzione esposse la risoluzion presa di dichiarario suo Collega, ed Imperadore Augusto, sopra di che dimandò la loro approvazione. S'udirono allora incessanti Viva, e le trombe e il battere de gli scudi collo strepito loro maggiormente attestarono il giubilo universale delle milizie. Era allora Graziano in età di otto anni e di qualche Metalia.

(a) storia se, (a) perchè nato prima che il Padre sosse Augusto, cioè nell' Aprile, o nel Maggio dell' Anno di Cristo 159, benche Ammiano il dica adusto sam proximum; di grazioto aspetto, d'ottimi costumi, e buona inclinazione, talmente che prometteva assassimpera in vece di crearlo Cesare ad imitazion di tanti alcome il Padre in vece di crearlo Cesare ad imitazion di tanti al-

tri suoi Predecessori, il volesse in un subito Augusto. Aurelio (b) Aurilio Vittore (b) pretende ciò satto per impulso della Suocera, e della

fuddetta fua Moglie Severa.

E qui convien riferire una firana e bialimevol'azione di Valentiniano, imbrogliata nondimeno dal disparere de gli Storici tanto. in riguardo al tempo, che alle circoftanze. Certa cofa è, che vivente ancora la medefima Severa Madre di Graziano, riconoscruta da ognuno per sua legittima Moglie, su sposata da lui Guifine, la qual poi divenne Madre di Valentiniano Il Imperadore. Esfendo azion tale contraria alle Leggi de gli stessi Gentili , non che della Cristiana Religione, diedeti luogo alle dicerie del-(c) Summer le persone, e Socrate (c) fra gli altri una ce ne sa sapere, che sembra ben mischiata con delle savole. Padre di Giustina era stato un Giulto, Governatore del Piceno, il quale per aver divulgato un fuo ridicolo fogno, in cui gli pareva d'aver partorità una Porpora Imperiale, su fatto morire dal sempre sospettoso Costan-20 Augusto. Sua Figlia Giustina cresciura in età ebbe la fortuna di entrar' in Corte di Severa Augusta Moglie, di Valentiniano , ed. arrivo a ral confidenza con lei, che feco fi lavava al Bagno. Severa in offervar la rara beltà di questa Fanciulla, se ne sinamorò fempre più , ma feontigliatamente avendone Iodata la bellezza al Marito, cagion fu, ch'egli s'invogliaffe di sposarla. A questo fine pubblico una Legge, che fosse lecito il poter aver due Mogli nello (lesso tempo , e por la sposò , avendo poco prima creato Augusto il Figlio di Severa Graziano, e per conseguente in quest' (4) of Anno. Ma giusta ragion es è di credere, come ha insegnato il celebre Vescovo di Meaux (d) favoloso un tal racconto, che su

Dor

poi prefo per cofa vera da Giordano (a), Paolo Diacono (b), e (a) Andre, Malala (c). Se Valentiniano avelle fatta una Legge si contraria de Roma all'uso de Gentili, e molto più de Cristiani, Ammiano e Zotimo (b) Parter non avrebbon lafciata nella penna cotal novità per iscreditarla. Dicienti E Zofimo (d) chiaramente fcrive , effere frata Giuftina dianti Econo. Moglie di Magnenzio Tiranno, e però non quale esta ci vien di- (c) Johan.
pinta da Socrate. Pertanto è più tosto da credere, che Valentipropria paffione, ripudiasse Severa, e sposasse dipos Giustina: il the example on era vierato dalle Leggi del Paganessmo, benchè contra- shasade. rio a quelle del Vangelo. Di quello abbiamo un barlume nella (1) Johan. Cronica Alessandrina (c) e in quella di Malala (f) dove scrivono, Malala che per l'ingiusta compra di un podere fatta da Marina, o Mariana Augusta (cos) chiamano quegli Autori Severa) Valentiniano la bandi, e che poi Graziano, fuo Figliuolo, dopo la morte del Padre la richiamo dall'esilio. A quest Anno ancora appartengono alcum fatti d'effo Valentiniano per relazion di Ammiano (g). al lib. ap. Cioè ch'egli s'era ben fatto forza ne' primi anni del fuo governo 🦏 🏂 per reprimere il fuo natural' aspro e fiero, ma che in quello comincio a lasciargli la briglia , con far monte in Milano a suocolento Diocle Conte, e Diodoro altro Ufiziale con tre Sergenti. e per quanto fembra indebitamente, perchè i Milanefi li riguar. darono da li innanzi come Martiri, e chiamavano il luogo della lor sepoltura a gi' lanocenti. D'altre sue azioni crudeli fa menzione il fudderto Ammiano. Abbiamo parimente da lui, che Magonza, un di che i Cristiani facevano festa, su all'improvviso occupata e faccheggiata da Randone uno de' Principi Alamanni. All' incontro i Romani fecero affaffinar Viticabo Re di quella nazione . Figlio del fu Re Vadomiro, per mano di un di lui familiare. Scrive in oltre quello Storico, che i Pitti e gli Scotti, entratinella Bretagna Romana, vi aveano commello de i gravi disordini, e minacciavano di peggio. Fu spedito colà Teodosio Come, Padre di Teodofio, che fu pui Imperadore, il quale con tal prudenza e valore si conduste in esta guerra, che non solamente ripulsò i Barbarr, ma loro ezrandio tolfe una Provincia, che restò da li innan-#1 aggiunta alle terre dell'Imperio Romano. Succedette pella fiells Bretagna, una ribellione di un certo Valentiniano, o puro Valentino, che cercò di farfi Imperadore (4). Fu prefo dal Con- (1) 2 gioni te Teodofio, e pago la pena dovuta al fuo misfatto. Dalla parte 🧸 🦘 🦠 ancora de Franchi e Salloni fu fatta un' irruzione nel paele Romano Tomo II.

delta Gallia. Pare, che lo stesso Teodosio quegli sosse, che per

mare e per terra li sbaraglio. VEGNIAMO ora a Valente Augusto. Pareva, che dopo la caduta del Tiranno Procopio avelle in Oriente da rifiorir la Pace ; manon tardarono ad imbrognarii gli affari co i Goti, abitanti allora di la dal Danubio, verso dove quel gran Figne shocca nel Mar Ne-(a) Amia to. (a) Aveano effi Gott inviato un foccorfo di cremila combattenti al fuddetto Procopio, e costoro udendolo ucciso, se ne tornavano addierro verfo il loro paefe, ma lentamente, perdenduti ia dare il facco a quel de i Romani. Avendo Valente inviato con diligenza un buon numero di milisie contra di coloro, gli riufci di cogherli, e di obbligarli quafi tutti a deporte l'armi, è a renderfi prigionieri. Li fece poi egli diftribuire per varie terre lungo il Danubio, ma fenza obbligarli alla carcere. Era in que' tempi Atananes, il più possente tra i Principi Goti, quegli stesso, che avea provveduto, di quella, gente Procopio, ancorche duraffe la pace fra il Romano Imperio e i Gou, uomo certamente di gran coraggio, (b) The e de non minor fenno ed eloquenza (b), il quale fra i fuoi non ulawa il titolo di Re, ma bensi quello di Giudice. Udita ch' egli ebbe la prigionia del fuddetti fuoi foldati , mando a Valente per riaverli, allegando per iscusa d'averli inviati, ad un Imperador, del Romani, e facendo veder le Lettere di Procopio. Ali incontro Valente spedi Vutore General della cavalleria ad ello Atanarico a dolerii dell' affiftenza da lui data ad un ribello d'esso Imperio. Le scuse da sui addotte non furono accettate , e-però Valente determinò di fargli. guerra, configliato anche a ció da Valentiniano Augusto, per quanto pretende Ammiano. La riputazione, in cui erano allora i Goti, perchè ulati a vincere i vicini, e a non moltrar paura, liccome gense fiera ; e il effer eglino Collegati con altre Nazioni barbare della Sarmazia e Tartaria, faceva apprendere per pericolofo l'impegno

> di tal guerra non folamente a i privati, ma anche allo stesso Valente. Il perchè non avendo egli finquì preso il sacro Battesimo (1), volle in tal congiuntura premunitii con ello , e fi fece batteazare ;

> ma per duarventura fua, e della Chiefa Cattolica, da Eudoffia Vescova di Costantinopoli, Capo degli Ariani, il quale si fece prima promettere, ch'egli costantemente terrebbe l'empia dottrina della fua ferra. Così fu. Da li innanzi Valente, gran protettura dell' Arianismo, perfecutore del Cattolicismo più che prima fi mofirò. Dopo il ritorno di Vittore inviato a i Goti s'intefe, che Atanarico facea de gagliardi preparamenti di guerra i ma Valente non-

6-14-

BOD 194

Det-

perdè tempo ad uscire in campagna, e da Marcianopoli Capitale della Melia inferiore, nella Primavera si portò al Danubio (a), e (a) demagittato quivi un Ponte, paísò coll' Armata addosso al paese nemico. 100 les les 27. Senza trovare per tutta la State resistenza alcuna, essendo suggiti Thomissus puegli abitante alla loca assertante de la loca assertante la quegli abitanti alle loro aspre montagne, altro non fece l'esercito Oran, X. Cefareo, che dare il guaffo al paefe, e prendere chi non fu presto a fuggire. Venuto poi l'Autunno se ne torno indietro l'esercito a prendere i quartieri d'inverno; e che Valente lo passasse nella sudderra Città di Marcianopoli, firaccoglie da alcune Leggi del Codice Teo-Bossano b). Fa Ammiano (c) anche menzione di varie scorrerie (b) Gothefatte tirca questi tempi da gi l'auri nella Panfilia e Cilicia. Loro fied. Catosi volle opporte Musonio Vicario dell' Asia, ma con tutti i suoi ta Theodos. ghato fu a pezzi. Miglior forte ebbero i paefani ed altre milizie (c) dinoid-Romane, alle quali venne fatto di costrignere que masnadieri a cap. p. chiedere pace : dopo di che per alcum anni ceffarono i lor ladronecci. Mancò in quest' Anno di vita Santo Itario, celebre Scrittore della Chiesa di Dio, e Vescovo di Poitiers.

Anno di CRISTO CCCLXVIII. Indizione XI.

di DAMASO Papa 3.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 5.

di GRAZIANO Împeradore 2.

Confoli FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la feconda volta.
FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la feconda.

Letto Agorio Pretestato, per quanto apparisce da una Legge (4) Gathodel Codice Teodosiano (d), esercitava tuttavia nel Gennaio fied Chronol, del presente Anno la Presettura di Roma. A lui succedette in quella Dignità, come costa da altre Leggi, Quinto Clodio Ermogeniano Olibrio. Era questi della Famiglia Anicia, la più potente, la più nobile, che si avesse allora la Città di Roma, divisa in più rami, esaltara da tutti gli antichi Scrittori, ma maggiormente gloziosa, per aver'essa data il primo Senatore alla Religion Cristiana, quando tanti altri conservavano, e conservarono anche dipoi il Paganesimo. Intorno alla Nobiltà, e a tanti personaggi illustri di questa Casa, si può vedere il Reinesso (e), e spezialmente il Tillemont, Infeription.

Li li a che

(a) 718-... (a), che diffusamente ne tratta all'Anno presente in parlando di ello Olibrio, e di Sefto Petronio Probo, a cui fu appoggiata la Pre-(b) Annie fettura del Pretorio in questi medefimi tempi. Scrive qui Ammia-44 17 no (b), estere stato Probo conosciuto per tutto l'Imperio Romano a cagion della fua chiara Nobiltà, pollanza, e ricchezze, perch' egli possedea delle gran tenute di beni per tutte le Provincie Romane. Leggonfi moltifime Leggi pubblicate da Valentiniano Au-

(e) Godes guito nel prefente Anno, e rapportate nel Codice Teodofiano c). Con una d'este egli restitut à i Cherici Cattohei della Provincia Proconfolare dell'Affrica i Privilegi, loro già tolti dall'Apostata Giuliano. Con un'altra egli ordinò, che in cadauno de' quatrordici Rioni di Roma fi mantenesse un Medico per servigio del Poveri. Riformò ancora vari abuli de gli Avvocati nelle caule civili , comandando loro di non ingiuniare alcuno, di non titare in lungo le liti, e di non far patti per la ricompensa delle lor fatiche. Pel tempo del verno era loggiornato Valentiniano in Treveri , facendo intanto le disposizioni opportune , per continuar la guerra contra de

gli Alamanni. Alla stagione solità d'uscire in campagna, avendo (4) Amie Chiamato all' Armata Schaftiano Conte (d), insieme col Figliuolo Alla Graziana, e co i Generali Giovina, e Severa, paísò egli il Reno fenza opposizione d'alcuno, e spedi poi vari distaccamenti delle sue truppe a dare il guatto a i feminati, e alle cafe de' nemici. Per quanto s'inoltraffero i Romani, refistenza non si trovò, suorchè ad un Luogo appellato Solicino , creduto da alcum nel Ducato ora: di Wirtemberg. S'era ritirato un groffo corpo d'Alamanni foprauna montagna, e fi fudo non poco a sloggiarii di là colla morte di molti de gli aggreffori. Pare, che in fine que Popoli chiedeffero ed imperraffero pace dall'Imperadore. Il che fatto, fe ne tomò egh a Treveri, come trionfante, non per aver vinti gli Alamanni , ma per aver defolate le lor campagne, ricavandos: da Ausonio (e), che in tal congiuntura Valentiniano celebrò de Giuochi, trion-

tali, e diede de'fullazzi al Popolo.

POCHE faccende ebbe in quell'Anno Valente Augusto, tuttoche fosse viva la guerra di lui co i Goti. Le Leggi del Codice Teodofiano cel fanno vedere in Marcianopoli; nè Ammiano accenna di lui imprefa alcuna mulitare, che fi creda appartenente a queft. Anno. Perche il Danubio fu oltre misura grosso, non si potè passag re. TemilhoSofista (ƒ), cioè Oratore , nella suddetta Città recit**ò** (f) Phoift re. Temurio sonita (77) ette oranie in lode di lui. Giacche quivi fi legge, che un Principe Orientale avendo abbandonato gli Stati del Padre .

Padre, Stati di molta ampiezza, era venuto a fervire fotto Valente: giustamente si conghiettura, che Temistio disegnasse con tali parole il Figliuolo d'Arjace Re dell' Armenia, appellato Para, il quale in fatti dopo le disavventure di suo Padre ricorse alla protezion di Valente. Parla appunto Ammiano (a) circa questi tempi (a) Annia de gli affari dell'Armenia. Pretendeva Sapore Re di Persia, che ani il. c. u. in vigore del trattato di pace conchiufo con Gioviano Augusto, non potetlero i Romani in cato di guerra prestar aiuto all'Armenia. Però da li mnanzi parte colla forza, e parte colle infidie fi fludiò d'impadronirfi di quel Regno, con ricorrere in fine al tradimento. Invitato ad un convito Arface Re d'essa Armenia, fece prenderlo, cavargli gli occhi, e il privo in fine di vita. Ciò fatto non gli fu difficile di rendersi padrone d'essa Armenia, con darne il governo a Cilace ed Artabano, due Nazionali di quel paese. Erasi ritirata la Regina Olimpiade con Para fuo Figliuolo in una Fortezza chiamata Artagerasta, dove su assediata da i due Governatori del Regno, co' quali passando d'intelligenza un di ebbe mamera di sar tagliar' a pezzi i Persiani, ch' erano in quel presidio. Posto Para in libertà, ricorse allora al padrocimo di Valente Augusto, e per qualche tempo si fermò in Neocesarea del Ponto, finche affilitto per ordine segreto d'esso Valente da Terenzio Conte ebbe la fortuna (probabilmente nell' Anno seguente ) di mentrar nel Armenia, e di possederla, ma senza titolo di Re, perchè Valente non volle conferirglielo, per non dar' occasione a Sapore di pretendere rotto il suddetto trattato di Pace. In tale stato era intorno a questi temps l'Armenia. La Città di Nicea, per attestato di San Girolamo (b) restò in quest' Anno to- (b) Hieron. talmente atterrata da un orrendo tremuoto.



Anne

## ARRALI D'ITALIA: 454

Anno di Cresto cccenta. Indizione xii.

di Damaso Papa 4.

th Follow

44.5

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 6.

di GRAZIANO Imperadore 3.

Confoli & FLAVIO VALENTINIANO Nobiliffimo Fanciullo,

RESTA ora deciso fra gli Eruditi, che questo Valentiniano. Console non su già il Figliaulo di Valentiniano Augusto, e molto meno Gralio Felice Valentiniano, come pensò il Panvi-(a) Para, nio (a), ma bensì il Figliuolo di Valente Augusto, ioprannominato Galaia, di età di tre anni, perche a lui nato, come vedemmo, nell'Anno 336. Per opinione d'alcuni il fecondo Confole Vutore lo stesso su che Sesso Aurelio Vittore, di cui abbiamo una (b) Goof. Storia Romana; ma avendo offervato il Gotofredo (b), e il Pa-Project. dre Pagi c), che questo Console Vittore su Cristiano, ciò rica-(c) Paper vandofi dalle Lettere de Sauti Bafilio, e Gregorio Nazianzeno Gir. Borne e da Teodoreto, cotal qualità non conviene allo Storico, che si scuopre Gentile. Continuò Quinto Clodio Ermogentano Olibrio nella Prefettura di Roma. Valentiniano Augusto nell' Anno presente, come costa da varie sue Leggi, si trova in Treven, Bri-(6) Ammia facco, ed altri Luoghi verso il Reno (d) Le sue maggiori applicazioni confitterono in far fabbricare per tutto il lungo d'effo Fiume, cominciando dalle Rezie fino all'Oceano, Torri, Castella, e Fortezze in gran copia, in siti propri, assinche servissero di freno alle Nazioni barbare, le quali troppo spesso, e troppo volentieri venivano a far delle scorrerie e a bottinare nel paele Romano. Ma perché volle azzardarsi ad alzare di la dal Reno una di queste Fortezze nel Monte Piri, gli Alamanni pretendendo ció contrario a i patti della Pace, giacche non trovavano giustizia, ne volevano desistere da quella fabbrica i Romani, tutti un di li mifero a fil di fpada, e non ne fcappò alcuno, fuorchè Sugrio Segretario dell'Imperadore, che ne portò la dolorofa nuova alla Corte, e n'ebbe in ricompensa la perdita dell'Ufizio. Ma quelli cul tempo rifali in pulto, ed arrivo ad effere Confole, ficcome vedremo. Furono in questi tempi le Galbe afflitte da una

gran copia d'allaffini da strada, che non perdonavano alla vita delle persone ; e fra gli altri su colto da loro ed ucciso Costanziano. S printendente alla scuderia Imperiale, e Fratello di Giultina Augusta Moglie di Valentiniano. (\*) Abbiamo poi forto il (\*) Mopresente Anno una lugubre deterizione delle giuftime, anni delle crudelta fatte in Roma da Maffimino Prefetto dell' Annona, con permiffione dell' Augusto Valentiniano, Principe pur troppo privo di Clemenza, ed inclinato al rigore. Ne parlano ancora Suida (b), Zonara (c), e la Cronica Alesfandrina (d). Si secero (b) Anidon. dunque in Roma de fieri processi centra di molti Nebili dell'uno (c) 2000. e dell'altro feffo, per veri, o per presefi delitti di veleni, di (4) (1000) adulter), de mal'amministrazione, e fimili, con effere ftati tor- bet dimementati in tal congiuntura e condennati a morte vari di que' Nobili , forfe giustamente i p à . ma certo con troppo rigorola giuflizia. Pare, che quelle terribili inquifizioni continualiero molto tempo dipor, e che non lia scorretto il testo di S. Gitolamo (e), (e) more il quale ne parla all' Anno 371, perchè anche Ammiano in favellarne cammenta Americo Prefetto di Roma, il qual veramente in ello Anno elercitò quella carica.

In poche parole racconta Ammiano (f) le imprese di Valente (f) Annie-Augusto spectante all'Anno presente, con dire, ch'egh verso la 🌉 📜 State pallato il Danubio fece guerra a i Grutingi, e Gotunni, Nazion bellicola fra i Goti. Osò ben Atanarico, il più potente de Principi di quella Nazione , di far fronte a i progressi dell'armi. Romane, ma allorché fi venne ad un combattimento, toccò a lui di voltare le spalle : il perchè non indugio a spedir Deputatiper pregar Valente di dargli la Pace. Vizzore ed Arrateo, Genegali l'uno della Cavallena , e l'altro della Fantena , spediti a trattarne, non poterono mai indurro Atanarico a pallare di qua dal Danubio, allegando egli un giuramento fatto di non toccar mai il terreno de Romani. Perció in mezzo a quel Fiume, dove egli venne in nave, fu d'uopo, che anche Valente in un'aitra fi conducesse, per istabilire i patti della concordia (g). Dopo di che (g) Zyeni Valente is restitul a Costantinopoli. Temistro (4) parla di questo (4) Pronf. abboccamento vantaggiolamente per la parte dell'Imperadore, on X. come dovea fare un Paneginita. Ventimilmente questa pace quella fu, che diede motivo ad esso Augusto di restituire al Popolo di Coltantinopoli un combattimento, o sia Giuoco pubblico, che già (1) tioner era stato abolito (1). E se sosse la ciò segli rendesse a 1 Paga (1) tabini, mia libertà de 1 sagnifizza, come la ciò sentro Cedreno (1), avreb- men.

## ANNALI D'ITALIA: 456

(2) Though, be egli mal riconosciuta l'assistenza prestatagli da Dio in quella guerra. Certamente anche Teofane (a) racconta, ch'egli concedette licenza a i Gentili di fare i loro sagrifizi, e le feste lor proprie: e quell' Agon restituito ed accennato da San Girolamo ed Idazio , forfe e un indicio di questo.

Anno di CRISTO CCCLXX. Indizione XIII.

di Damaso Papa 5.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 7.

di GRAZIANO Imperadore 4.

Confoli 

| FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la terza volta, | FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la terza.

Cod Throd,

PER qualche Mese ancora dell' Anno presente Olibrio sostenne la carica di Prefetto di Roma, come s'ha dalle Leggi del Co-(b) Gothoff, dice Teodonano (b). Una d'esse ci rappresenta Principio in quella chosolog. Stessa Dignità nel di 10 d'Aprela. Se appresenta Principio in quella stessa Dignita nel di 29. d'Aprile. Se ne può dubitare, da che Am-(c) Annie. miano (c) dopo d'aver parlato de' buoni e cattivi costumi d'Olibrio, immediatamente viene a quelli d'Ampelio, come successore di lui in quella carica. Chi poi amasse di mirare un ritratto dalla Nobiltà, e Plebe Romana di questi tempi, non ha che da leggere quanto il suddetto Ammiano (con penna più d'un poco satirica ) lasciò scritto, dopo aver favellato de i due soprannominati Prefetti. Il luffo, l'ignoranza, il fasto, l'esteminatezza, il dilettarsi di bustoni e adulatori, il darsi al giuoco, e ad altri non pochi vizj, si veggono ivi descritti. Così la dappocaggine ed oziosità della Plebe, l'effere spafimati dietro a gli Spettacoli, ed altri loro ridicoli difetn, truovanti dipinti in quello Storico, fenza ch'io mi creda in obbligo di rapportar qua tutto il suo pungente racconto. Abbiamo (a) Gollaff, molte Leggi di Valentiniano Augusto (a) date nell' Anno presente quasi tutte in Treveri. Con esse spezialmente egh diede buon setto a gli studi delle Lettere di Roma, prescrivendo buom regolamenti per gli Scolati, che da varie parti concorrevano a quelle Scuole, e non men per gli Medici, che per gli Avvocati. Famo-(e) le 20, de sa è par una Costituzione sua (e) indirizzata a Papa Damaso, in ciu proibifce a i Cherici e Monaci l'introdutfi nelle Cafe delle Ve-

dove e Pupille, e il poter ricevere da effe o per donazione, o per testamento, o per legato, o fideicommesso stabili o altri beni sotco pretesto di Religione, cassando con cio ogni contraria disposizione. Non fi vietava già con quetta Legge il donare alle Chiete, ma non so come si tece poi esta valere per escludere generalmente tutse le persone Ecclesiastiche dalle donazioni pie , in maniera che poi fu d'uopo, che Marciano Augusto nel Secolo susseguente abolisse que-Ro divieto, e lasciasse in libertà la Pietà de Fedeli, per poter donare a 1 Luoghi facri. Il Cardinal Baromo (a) fu di parere, che lo (a) Acom Resto Damalo Papa fosse quegli, che proccurasse questa Legge, per della la reprimere l'avarizia de gli Eccletiaftici Romani, giunta oramai all' ime dan eccello: cotanto andavano effi a caccia della roba altrui fotto titolo di divozione, e in profitto proprio. Di questo abuso in più d'un luogo fa menzione San Girolamo ( 6 ) dolendofi non già della Leg. (h) Himage, ma bensì che il Clero fe la fuffe meritata, con fare mercatan- Nomana egit si lamenta di tal divieto, perchè è più da desiderare, che la la sym-Chiefa abbondi di Virtu, che di roba. Solamente a lui pareva ftrano l'effere permeffo, il donare, a il Ministri del Templi, del Gentili 🚧 🚾 quel che fi voleva, e vietato poi il fare lo stello per quei della Chiefa.

Da i Salfoni Corfari furono in quell'Anno maltrattati i paeli maririmi delle Gallie, arrivando effi all'improvvito per mare addofso a i Popoli di quelle contrade (d) e bottinando dappertutto. Con (d) dannotra di coltoro fu da Valentiniano spediro Severo Generale della fan- 149. 1. teria, che li mife in tal difordine è paura, che dimandarono pace, e di poterfene tornar colle vite in falvo alle lor cafe. Si conchiufe il trattato, ma nell'andarfene que' Barbari, Severo fece sendere ad esti un' imboscata, el ragharti, tutti a pezzi , con pencolo nondimeno, che i fuoi reflaffero feonfitti, fenza alcun riguardo a 1 giuramenti e alla fede pubblica , la quale fecondo la Legge Critiana dee effere offervata anche verfo gli Erenci e Turchi, e verso qualsivogha altro nemico. Pensando poi Valentiniano alle maniere di reprimere la superbia ed insolenza de gli Alamanni, e del Re loro Macriano, che sì spesso portavano il malanno alle frontiere Romane, fegretamente mosse i Borgognoni Popoli confinanti alla Lamagna, e che si vantavano di trarre la loro origine da a Romani, a muovere l'armi contra d'esti, giacche con esti aveano (pesso liti a cagion de confini e delle faline. Vennero co-Boro fino alle ripe del Reno con un fioritifimo efercito. San Gi-Toma II. Мин

(a) Mora rolamo (a) ferive, che afcendeva il lor numero ad ottanta mila persone. Avea soro promesso Valentimano di passare anch'egli il Reno, per secondar colle sue le forze loro. Non mantenne poi la parola, e perció se ne tornarono esti indietro mai soddisfatti ... dopo aver uccifo tutti i prigioni da lor fatti. Già era flato creato Generale della cavalieria Teodofio, che già vedemmo vittorioso nella Bretagna, e che fu Padre di Teodofio Augusto. Si fervì questo valorofo Ufiziale di tal congiuntura, per dare addosto a gii Alamanes, i quali per paura d'effi Borgognoru s'erano sparti per le Rezie, cioè pel paele Romano. Molti ne uccife, che volleto fartesta. Tutti gli altri, ch'egli fece prigioni, per ordine di Valentimiano furono mandati in Italia, e sparti ne paeti contigui al Po, dove affegnato loro delle buone terre da coltivare, divennero poi fedeli fudditi del Romano Imperio. A questi pochi fatti aggiugne Am-(b) desde miano (b) una lunga descrizione de i mali cagionati da Romano Come nella Provincia della Libia Tripolitana dell' Affrica, e cominerati molto prima dell' Anno prefente, fenza che que Popob potellero mai ottener giultizia e riparo dalla Corte Imperiale tante cabbale seppe adoprar quel malvagio. Ufiziale. Nulla di riguardevole operò in quest' Anno Valente Augusto in Oriente, tuttoché egli pallaffe a Nicomedia con penfiero di far guerra a i Perfiani, ma con ispendere il tempo in soli preparamenti. Le Leggi del Codice Teodofiano attestano, ch' egli fu a Jerapoli, creduta dal Padre Pa-(c) Aum gr [c] Città della Frigia, e (econdo Zofimo (d) arrivò anche ad An-(4) 2 tiochia, ma ciò convien più tofto a gli Anni feguenti. Le maggio-(e) Sorratio ci (e), de quali fece morir non pochi, e di efaltar la fetta Ariana.

ca, e per altri Libri, che restano tuttavia di lui, ma con aver la-

sciato a gli Eruditi una gran disputa intorno alla di lui credenza, cioè s'egh teneffe co i Cattolici o pur con gli Ariam . Succeffore di lui fu poi in quella Chiefa San Bafilio il Grande, uno de i più infigni

Sention e Pattori della Chiefa Cattolica .

(f) Paris vo di Cefarea di Cappadocia, celebre per la fua Storia Ecclefiafti-Annua:

Ame

Anno di Catato cccenni. Indizione niv.

di Damaso Papa 6.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 8.

di GRAZIANO Imperadore 5.

Confoli | FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la 1.4 volta.

L secondo Console Proto quel medefimo è , che di sopra vedem-mo il principal mobile della Casa Anicia , riguardevole personaggio per le tante Dignità da lui fostenute , e per le esorbitanti sus ricchezze. Efercitava egli nello stello tempo la carica di Prefetto del Pretorio dell'Italia, come costa dalle Leggi del Codice Teodofiano (a), le quali ancora el afficurano, che in quest'Anno la Pre- (a) Giana ferrura di Roma seguiro ad essere amministrata da Ampelio . Sono Think effe date la maggior parte in Treveri, ed alcuse in Contionaco, forfe Luogo vicino a quella stessa Cictà. Alcune delle medetime giusto motivo somministrano al Cardinal Baronio ( 6 ) di biasimar (5) some questo Imperadore, Principe più Politico, che Cattolico. Imperadore rocche in una d'esse, indirizzata al Senato Romano, egli permise le ricc illusioni de gli Aruspici Gentili, e gli altri esercizi di Religione, permetti dalle Leggi antiche, purchè non vi fi mischiasse la Magia. Confermo ancora a i Pontefici Pagani i lor privilegi, concedendo ad eth l'onor medefimo, che godevano i Conti, In quest'Anno ancora Ammiano (c) di vien raccontando una man di crudeltà ufate da (c) Amilia Ro, le quali ci fan Tempre più conofcere, ch'egli benche professafse la Religione di Cristo, poco ne dovea studiare i fanti infegnamenti. Ardeva tuttavia questo Imperadore di voglia di abbattere il sopra mentovato Mocneno Re degli Alamanni, che gli stava molto ful cuore. Colla forza delle fue armi non fi credeva egli da tanto di poterio opprimere. Si rivolfe alle infidie. Pafsò all' improvviso nell Autunno il Reno con un buon corpo di milizie, sulla speranza datagli dalle spie , che potrebbe sorprendere il nemico Re, fenza aver seconè tende, ne groffo bagaglio. Seco andarono i due Generali Severo e Teolofio. Contuttoché ordini rigoroli follero dan a s foldari di non faccheggier ne bruciar cafe , acciocche non ne feguiffe dello firepito, egli non fu ubbidito. Le grida delle per-Мен г

fone giunfero a gli orecchi delle guardie di Macriano, le quali fospettando quel, che era, postolo incontanente in una carretta, il sottraffero all'imminente pericolo. Se ne torno indietro. Valentiniano molto mal contento , dopo aver dato il fuoco ad un tratto del pacíe. nemico. A gli. Alamanni appellati. Bucinobanti, che abitavano di là dal Reno in faccia a Magonza, diede appresso per Re Fraomario della lor Nazione, ma perche questi trovo desolato il Paese per la suddetta scorreria de' Romani , amo meglio d effere inviato nella Bretagna per Tribuno del Reggimento de suoi Nazionali, che in

quella Ifola erano al fervigio dell'Imperio.

AN EA Valente Augusto passato il verno a Costantinopoli. Venuta la Primavera, di nuovo si mise in viaggio, per andare ad Antiochia, ma fenza che chiaro apparifea, ch'egli vi arrivalle in quell' (a) Papa Anno, per quanto pretende il Padre Pagi (a). Una Legge sua da-(c) fuppongono, ch'egh veramen-+ ## te nel prefente Anno perveniffe in Soria, e ad Antiochia almen verfo il fine dell' Anno, è quivi poi fi fermalle nel fulleguente verno. in change Zolimo (d) anch'egli ferive, che meffoli Valente in viaggio, lentamente lo continuo per dar felto di mano in mano a i pubblici affari e bisogni delle Città, per dove passava, e che giunto ad Antiochia, attefe più che mai a i preparamenti per la meditata guerra di Perfia. Non latero egli di ftabilire nel medefimo tempo dovunque potè il fuòcaro Arianilmo, e di sfogare l'empio fuo selo contra de i difenfori. della verita Cattolica. Era in questi tempi Sapore Re della Perfia parte, colla forza e parte colle infidie intento, ad occupare affatto il Regno deil Armenia del che s'e parlato di fopra. Vedemmo, che Para Figlio del già tradito Re Asjace era ricorfo all'Imperador Va-(e) Ames lente per ajuto. Ma Valente, (e) che non amava d'effere il primo a rompere i trattati, andava temporeggiando, e folamente ordino ad Armeo fuo Generale di postarti a i consimi dell'Armenia, permettere in apprentione con tale apparenta i Pertiani. Cilace ed Artabane erano stati in addierro le due potenti braccia di Para , perguardare gli Stati dalla violenza Perijana . Sapore che li teneva pertraditori della fua Corona , e voleva togliere all'Armenia il loro anremurale, con lutinghe ed offerre fegreramente fatte all' incauto Para , l'indusse a mandargh le loro teite . Dopo questo crudele spropolito larebbe perita l'Armenia , le l'arrivo di Arinteo coll'ejercito: Romano in quelle vicinanze non avelle trattenuti i Perfiani dall' ingojaria . Spedi Sapore Ambalciatori a Valente "per dolerii di que", MOV4-

Adjust the

movimenti, pretendendo infranta la pace. Valente fostenne il suo punto, e li rimandò mal soddisfatti. Si mischiò ancora ne gli affari dell'Isauria, disputata fra due Cugini, (a) e consenti, che quel (a) Theniste paese si partisse tra loro: il che accrebbe le doglianze de'Persiani. Però dall' un canto e dall' altro si accingeva ognuno a venire ad un' aperta rottura. Circa questi tempi il Tillemont (b) sospetta, che trovandoti Valente in Cesarea di Cappadocia gli sosse rapito dalla morte l'unigenito suo Figlio, che già vedemmo appellato Valentiniano sunione, e soprannominato Galata: del che s' ha memoria nella Vita di San Bassho, Vescovo chiarissimo di quella Città. Tal morte di lui è certa, ma non già il tempo, in cui essa accadde. Per un gastigo di Dio interpretata su da i Cattolici questa perdita fatta da Valente siccome persecutore della vera Chiesa.

Anno di CRISTO CCCLXXII. Indizione XV.

di DAMASO Papa 7.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 9.

di GRAZIANO Imperadore 6.

Confoh (Domizio Modesto, ed Arinteo.

MENDUE questi Consoli erano Ufiziali di Valente Augusto In Oriente. Nelle Leggi del Codice Teodosiano (c) si truo (c) Gothof. va tuttavia Prefetto di Roma Ampelio sul principio di Marzo dell' Codic Anno presente, e sembra ch'egli continuasse anche per tutto il Theodos. Maggio. Trovasi por in una Legge data in Nastonaco nel di 22. d' Agosto, Prefetto d'essa Città un Bapone. Non è certa la Prefettura Romana di costui, siccome personaggio, di cui non resta altra memoria. Pretende il Panvinio, che ad Ampelio fuccedeffe Claudio in quest'Anno; ma ciò avvenne più tardi. Nulla abbiamo di particolare di Valentiniano Augusto intorno a questi tempi, se non che egli dimorò molto tempo in Treveri e in Nassonaco, che si crede Luogo delle Gallie . All' Anno presente riferisce il Gotofredo l'arruzione de' Quada e Marcomanni, in Italia, accennata da Amndano (d), scrivendo egli aver essi assediata Aquileia, e (d) Amnospianato Oderzo. Ma uno de i difetti della Storia d' Ammiano, ol- 🤐 💪 tre l'esser venuta a noi con molte lacune, è quello di non notare per lo più i tempi precifi delle imprefe, di modo che possiamo ben

Theophan,

Chronogr.

effere ficuri de i fatti , ma non già affegnarne con certezza gli anni; e verifimilmente accadde più tardi il movimento, di que' Barbari 🔻 contro l'Italia. Forfe iul fine del precedente Anno era giunto Valente Augusto ad Ansiochia, ed è almen certo, che nella Primavera del presente egli dimorava in essa Città, e si truova anche in Seleucia, Città poche migha distante di là. Quali imprese militari egli facesse, non si può ben discernere. Quando appartenga a quest' (4) Thumi- Anno ciò, che vien riferito da Temistio (4) nel di lui Paneginco, recitato nell' Anno seguente, egli fece un giro per la Mesopotamia con arrivar fino al Tigri, dando egh ordini opportum per le fortificazioni de' Luoghi esposti a i Persiani, e conciliandosi l'afferto dei Barbari, che non erano loro fuggerti, ed infieme animando gli Armeni a tener forte contra de' comuni nemici. Non obbliava egli in-(b) Socrates tanto di far guerra a i Vescovi e personaggi Cattolici (b), toglien-4.6. 7. do loro le Chiese, e facendo altri mali descritti nella Storia Ecclefiastica. Ma nè pur egli gode molta tranquillità, perchè circa questi tempi furono fatte varie cospirazioni contro la di lui vita, le quali nondimeno rimafero scoperte e punite. D'una sa menzione Ammiano con dire, che un certo Sallusho, Ufiziale delle sue Guardie, avea formato il difegno d'ucciderlo, mentr' egli dormiva al frescoin un bosco. Ma Dio sa a qual Anno s'abbia da riferir questo atten- 1 tato. Abbondano certamente le tenebre nella Storia civile per gli tempi presenti, ed è anche imbrogliata la Storia della Chiesa per quel che concerne la Cronologia.

> Anno di Cristo ccclxxiii. Indizione I. di DAMASO Papa 8. di Valentiniano, e di VALENTE Imperadori 10. di GRAZIANO Imperadore 7.

Confoli FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la quarta volta, FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la quarta.

(c) Goof. On Claudio, come scrisse il Panvinio, ma Gaio Ceionio Rufio Volusiano, come risulta dalle Leggi del Codice Teodofiano (c), sostenne in quest' Anno la Prefettura di Roma. L'aveva egli goduta anche nell'Anno 364. Prefero nell'Anno prefente la

Trabea Confolare i due Augusti, perché si celebravano i Decennali del loro Imperio. Abbiamo da Simmaco (a), che in occasio- (a) Ipado ne di tal festa il Senato Romano sece un considerabil regalo di da- appli di naro non solamente a Valentiniano, ma anche a Valente, tuttoche questi non comandatse a Roma. Parimente ci resta un l'anegirico di Temifio Sotifta (6) in lode d'effo Valente, recitato fecondo tut (6) rimite le apparenze, non già in Costantinopoli, ma benti in Antio- Aut Oille chia, dove per questi rempi sece esso Augusto lunga dimora. Per ". testimogianza delle Leggi spertanti all'Anno presente, Valentimano fi truova in Treveri nel Mele d'Aprile, a nel seguente Giugno in Milano, dove fi scorge, ch' egli fece dimora aimen tino al Novembre, fenza apparire alcuna delle azioni fue. A lui nondimeno non mancarono le applicazioni, perche forfe nel precedente Ango s'era formata in Affrica la foilevazion di Fermo, e quelta gli dava non poco da peníare. Era costus (c) Figliuolo di Nabal, po- (e) dessetente Principe fra i Mori, ed avea molti Fratelli. Perche un d'effi \*\*\* \*\* appellato. Zamma s'era molto introdotto nella confidenza di Romano Conte, Governatore di quelle Provincie, Fermo segretamente al fece ammatzare. Caricato per quelto da Romano di varie accuse alla Corre di Valentiniano, e vedendo egli in pestimo stato e pericolo i propri affari, prefe il partito della disperazione con ribellerfi, e follevar varie Nazioni di que' Mori, gente già difgustata per la firabocchevol avarizia de gli Ufiziali Romani. (4) Prefo il (1) Annies titolo di Re, e il diadema, aspea guerra fece nella Mauritania, 🌬 = ae in altre Provincie a i Romani, con impadronirfi di varie Citià. e rallegrare i leguaci luoi col lacco di quelle contrade. Questo in- mi Parcendio obbligo Valentin ano Augusto a spedire in Affrica un buon and in a corpo di miliaie, alle quali diede per Generale Teodofio Conte, il " ... più valorolo e-prudente Uliziale di guerra, ch'egli avelle in quelti tempi. L'arrivo e la riputazione di Teodono fottenuta dalle forae feco menate, bastò per consigliar Fermo ad implorar il perdono a ma non osò già di companir davanti al Generale Celareo, le non dappoiché questi ebbe ripigliate varie. Città, e date due rotte alle genti di lui. Allora dicendo daddovero spedi alcuni Vescovi a trattar di fommellione e grazia, e con effo loro, acciocche reftallero per oftaggi, vari Parenti fuot. Fiz egli dipot ammefio da Teodofio all'udienza, ottenne il perdono e la liberrà, e reftitu) i prigioni. Continuò polcia Teodofio il fuo viaggio contra de' ribelli, e s'impadroni della ricca Città di Cefarga, creduta da molti l'Algierà moderno, ma non tardò ad accorgerti della mala fede di Fermo,

perchè lo spergiuro tornò all'armi, e diede più che mai da fare a i Romani. Seguirono perció vari e dubbiofi combattimenti, ma per lo più favorevoli a Teodosso, il quale continuò la guerr a nell'Anno leguente, e fors'anche nell'altro appresso, finche vedendosi oramai Fermo in tischio di cader vivo nelle mani di Teodosio, da se stesso con lo strangolarsi si liberò da i soprastanti pericoli, e colla fua morte torno la tranquulità in quelle Provincie. Ammiano diffusamente descrive tal guerra, e i fatti del suddetto Generale Teo-

nus lib ag. eage is

IN questi tempi ( se pur è possibile il registrare a gli anni precisi gli avvenimenti d'allora ) Valente Augusto, come poco fa accennat, dimorava in Soria, e spezialmente nella Capital d'essa, cioè (a) Ames in Antiochia. Seppe egli, (a) the Sapore Re di Persia finalmente era in moto con possente Armata per passare nella Mesopotamia Romana, e pero contra di lui spedi Martiano Conte, e Vadomario già Re d'una parte dell'Alemagna, con ordine nondimeno di stare all'erra, e di non cominciar esti le ostilità, se non forzati, astiuchè non a sè, ma a 1 Persiani si attribuisse la rottura della pace. Appena conobbe il barbaro Re, tale effere le forze Romane, che giuoco troppo pericolofo era il venire ad una battaglia campale, che si contentò di consumar la campagna con varie scaran uccie solamente, ora vantaggiole, ed ora infelici, tanto che giunto l'Autunno, e conchiufa una tregua, amendue le Armate ti ritirarono a i quartieri del verno. Scrire Ammiano, che Sapore fe ne tornòa Crefifonte, e Valente Imperadore ad Antiochia, dove poi fuccedette la scena di Teodoro, di cui parleremo all'Anno seguente. (b) Gabe. Ma non lascio io di dubitare, se al presente appartenga il detto di fopra, perciocche abbiamo due Leggi del medefimo Valente, (6) date nel Dicembre di quest' Anno 10 Costantinopoli, che non s'accordano col racconto di Ammiano, il qual pure, ficcome Storico (c) Papar contemporanco, non dovrebbe in tal circollanza fallare. Secondo a conta del Padre Paga (c), terminò la fua gloriofa vita an queft' Anno Santo Atanafio Arcivescovo di Aletfundria, uno de più infigni Scrittori e Campioni della Fede Cartolica, per cui fofici) tante traversie, chiamato da Dio a ricevere il premio delle sue virtà (4) Annie e fatiche. A quest' Anno ancora verisimilmente appartiene un'irruzione fatta da i Goti nella Tracia, di cui s'ha un barlume preffo (e) The Ammiano (d), e ne parla ancora Teodoreto (.). Valente, che de la la fi trovava impegnato con tutte le sue armi contra de Persiani, inviò lettere all'Augusto Valentiniano, pregandolo di volerio suc-

fred Chro-

nel, Codic.

Theodof.

ad Ass.

272.

Correre con un corpo delle sue soldatesche dalla parte dell'IlliricoSe dice il vero Teosane (a), la risposta di Valentiniano su di non (a) rappipotere in coscienza ajutare un Fratello, che saceva nello stesso tem- in Chrone,
po guerra a Dio, cioè che perseguirava i Cattolici, esaltando continuamente la fazion de gli Ariani. Ma non è molto sicura in questi tempi la Cronologia di Teosane, e sorse Valentiniano non si diede mai a conoscere sì zelante della vera Religione.

Anno di CRISTO CCCLXXIV. Indizione II.

di Damaso Papa 9.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori II.

di GRAZIANO Împeradore 8.

Confoli FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la terza volta, ed EQUIZIO.

L Relando (b), appoggiato ad una delle Iscrizioni del Gudio, (b) Relando L chiama il secondo Console Gaio Equipio Valente. Già s'è det- Fast Conf. to, che non fi può far ficuro fondamento fulle memorie antiche del Gudio; e da che offerviamo, che l'ordinario stile in nominari Confolt era quello di notar l'ultimo lot Cognome o Soprannome: qualora tali fossero stati i nomi di questo Console, pare che non Equizio, ma Valente, dovesse comparire la di lui appellazione ne' Fasti. Fu in quest' Anno Prefetto di Roma Euprassio, e dopo lui Claudio. Una legge del Codice Teodosiano (c), data nel di s. di (c) Cotto-Febbraio dell' Anno presente, ci sa veder tuttavia Valentiniano fred Chro-Augusto in Milano, dove egli si dovette fermare nel verno. Se Tarados. ne ritornò dipoi venuta la primavera nelle Gallie, e s'incontrano alcune fue leggi date in Treveri ne'Mesi di Maggio e Giugno. Dopo aver lungamente descritto Ammiano (d) le rigorose, anzi cru- (d) Anniei deli giustizie, fatte in Roma da Massimino Vicario di Roma, tali anni lib. alle certo, che screditano il Regno di Valentiniano Augusto: egli parla d'altre fatte da Simplicio, succeduto a lui nel Vicariato di quel-La gran Città, e non men di lui fanguinario. Nobili non pochi dell' uno e dell'altro feffo, o furono tormentati, o efiliati, o privati di vîta. Se tutti con ragione, fe ne può dubitare. A me non piace di rattriftar qui i Lettori con si funeiti ritratti; ma non vo'già sace-Tomo II. Nan

re , che questi , per così dire , illustri carnenci di Valentiniano ; eroè Maffimina , Simplicia , e Donfenena , dopo la morte d'elfo Augusto pagarono anch'essi il fio della lor crudeltà . Volle in quest? Anno ello imperadore tentar di nuovo la fortuna delle fue armi contra de gli Alamanni, e paffato il Reno coll'Armata, lasciò che le foldateiche fue if facessero onore cul saccheggiare un buun tratto del paefe nemico. Poi fi diede a fabbricare una Fortezza in vicinanza di quella, che oggidì chiamiamo. Bafilea. Quivi stando ricevette da Proto Prefetto dell'Illinico l'avviso, che i Quadi fatta una fiera scorreria in quelle parti , davano anche da temere di peggio. ogniqualvolta non fosse spedito a lui opportunamente soccorso di gente. Il motivo, per cui que' Popoli ufcirono a i danni delle terre Romane, fu il seguente. Già dicemmo le premure di Valentimano , acciocché a tutte le frontiere verso i Barbari 6 fabbricaffero (a) Anno delle Fortezze . (a) Equizio Confole di quest' Anno , e Generale delle milizie nell'Illinco, fecondo l'ufo de i più potenti , ne pianto una di là dal Danubio nel paese de' Quadi. Ne sece doglianza quel Popolo, e si fermo il lavoro. N'ebbe avviso Marcellina, già divenuto Prefetto del Pretorio delle Gallie, uomo fempre portato all'alterigia, e alla crudeltà, ed ottenne da Valentiniano, che fi spedisfe cotà Marcelliano suo Figliuolo , con ordine e facoltà di compiere quel Forre. Questo Marcelliano è chiamato Celestio da Zofi-(b) Zyfesse mo (d), forfe perché portó anche quelto nome. Venuto dunque mac . coffut, ripiglio arditamente quella fabbrica, fenza far cafo alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per quetto il Re loro Gatiano fi porto in persona a trovar Marcelliano, e modestamente il prego di defiftere dal lavoro, con rapprefentargli le fue ragioni. L'accolfe Marcelliano con civilià, fimoftrò inclinato ad efaudirlo, lo tenne anche seco a tavola, ma dopo il convito, mentr'egli voleva tornariene a cala , il fece affaffinare , è torgli la vità : tradimento infame, e troppo indegno del nome Romano, le cui confeguenze funeile tardarono poco a vederti.

Pan tale ingiuria ed enorme prepotenza sommamente irritati
i Quadi, trassero in lega i Sarmati, stomacati tutti dell'iniquo procedere de Romani; e passato il Danubio, vennero a farne vendetta con dare il sacco e guasto ad un gran tratto dell'illirico. Poche
erano allora nella Pannonia e nella Metia le guarnigioni e forze de'
Romani, perchè Valentiniano avea satto passare in Assica alcune
Legioni (c), che ivi prima stanziavano: perciò mun ritegno trovarono al lor surore que' Barbari. Passo in così pericolosa congiun-

\*\*\*\*

tura per la Pannonia la figliuola del fu Imperadore Coflanzo, che in una Medaglia (a) ( fe pure è fattura legittima ) fi vede appella- (a) 1646a. ta Flavia Majama Coflança. Andava ella verío le Gallie, per u- Maja nirfi in matrimonio con Graziane Augusto Figlianto di Valentiniano . Poco vi mancò , che quella Principella non folle colta un di da que Barbari in una Villa, chiamata Piftrenie. Meffalla Governator della Provincia ebbe la fortuna di tratogarla, e di ridurla falva in Sirmio. Crebbe poi cotanto la pollanza del Quadi, che *Probo* Prefetto del Pretorio dell'Illinico trovandofi in essa Città di Sirmio, fu in procinto di abbandonarla. Ma avendo ripigliato il coraggio, e fatto quel preparamento che pote per difenderii, i Quadi non la roccarono, intenti più che ad altro a perfeguitare Equigio, creduto da esti autore della morte di Gabinio loro Re. In fatti diedero una gotra a due Legioni Romane comandate da lui, e flefero i lor s'acchegg per buona parre della Pannonia. Vollero nello stesso tempo i Sarmati fare il medelimo giuoco nella Metia fuperiore, ma quivi attrovarono un forte offacolo in Teodofio juntore, Figlio di quel Teodosio Generale, che già vedemmo inviato in Affrica per la ribellione di Fermo. Con titolo di Duca governava allora effo Teodollo juniore quella Provincia, e benchè giovinetto, di prima barba, e provveduto di poche truppe, (6) pure parte con aftuzie militari, (b) rimit e parte con arditi combattimenti, e con riportame vittoria, così ora. Zir. ben fi maneggiò, che que Barbari giudicazono meglio di trattar di pace ottenuta la quale , scornari se ne riturnarono al loro paese . Portati gli avviti di quetta guerra dalle Lettere di Probo a Valentiniano Augulto , ficcome poco fa accennar, non fe ne fido egli , e spedi cola Patemiano suo Segretario per chiarirsene meglio ( c ). (c) Annia Effendo por questa ritornato con più cattive nuove, allora Valenuniano tutto impaz enza volca cavalcare alla volta dell'Illizico : Bia i fuoi Ufiziali tanto differo , con rapprefentargli la ffagion troppo avanzata , e il pericolo , che Macrianii Re de gli Alamanni trovando iguernita di truppe la Gallia, potrebbe far de i malanni, che rimife alla primavera, feguente il fuo viaggio. Fu dunque prefa la esfoluzion di proporre la pace ad esso Macriano, geon invitario a comparire alle rive del Reno. Venne egli in fatti pieno d'albagla al vederii ricercato d'accordo , come s'egli avelle da dar le Leggi a i Romani. Comparve anche Valentiniano al congreffo in barca. con un magnifico (eguito , ed in fine fi stabil) fra loro la defiderata concordia. Mantenne poi Macriano fedelmente l'annicizia co i Romans ; ma avendo dopo qualche tempo voluto entrar nel paefe, de Non

i Franchi , e dargli difordinatamente il facco , questa infolenza gli costò ben caro, perchè coito in un'imboscata da Mellobande, chiamato Re bellicofo di quella Nazione da Ammiano, quivi lafcio la vita. Credefi oggidì, che nell'Anno prefente accadeffe in mirabil (a) Mina, forma l'elezione (a) di Sanio Ambrofio Ascivescovo di Milano, alla cui consecrazione consenti volentieri Valentiniano, che s'era reflituito a Treveri: intorno al qual fatto fi può confultare la Stosia Ecclefiaftica.

(h) Gostof. Etropolog Cod. Then

Ne'primi meli di quell' Anno, ed anche nel Maggio, noi troviam tuttavia. Valente Augusto in Antiochia (6), duve stato era durante il verno il fuo foggiorno. Quivi fu (coperta una congiura, tramata contra di lui. Alcuni Pagani, e (pezialmente certi Filofofi, dati allora alla Magia, e ad altre arti o imposture per iscoprir l'avvenire, (c) li avvilarono di cercare con facrilega curiofi-A 4 4 9 tà , chi aveffe da l'uccedere nell'Imperio ad effo Valente, giacché polto gli avea la morte l'unico suo Figliuolo. Zonara (d) descrive la forma del fortilegio fatto da effi , da cui fi raccolfero quelle tre lettere TH. E. ed O. Cercando coloro, a chi potesse convenit tal doro , ch' era in questi tempi secondo Notaio , o sia Segretario di Valente, giovane di beil'alpetto, letterato, prudente, nubilmente nato nelle Gallie, e sopra tutto Pagano: il che servia quei tali di ilimolo a maggiormente crederlo dell'inato da i falli. Dii al Trono. Gliene parlarono, gliel fecero credere, ed egli invanito cominciò a tener delle combricole per quello co' fuoi aderenti; e poi, ficcome fu provato, furono fatti de i tentativi contro la vita di Valente. Ma scopertosi l'affare, e ricavata la ventà del fatto, un seminario fu questo di terribili processi e condanne non solamente di chi vi avez tenuta mano, ma ancora di molti innocenti; perchè Valente non si sapea saziare di perseguitar e punice chiunque ancora era fospettato di attendere alla Negromanaia, e a i mezzi d'indovinar le cose future. Teodoro su strangolato, o pure gli su moszato il capo. De gli altri uccifi abbiamo una lunga lifta preffo Ammiano, e Zofima, e fra questi si contarono de primi. Ufiziali del-(\*) Libra la Corte. (c) Altri furono banditi, e masumamente Euschio, ed Becress, La Iperio, già ttati Confoli nell'Anno 359. e Cognati del fu Coftanto Augusto, i quali da li a poco tempo furono richiamati con onore . Searcoisi ancora lo idegno implacabile di Valente contra del Filosofi Genuli d'allora, ficcome persone tutte in concetto di atsendere alla Magia , e principali autori di quella cospirazione. Eb-

he fen gli alter tagliata la testa Massimo (a) il più rinomato di tut- (a) smonti, che tanta figura avea fatto a' tempi di Gruhano Apostata discepolo (no . Libenio Sofifia (b) , benché anch' egli attaccato alla Ne (5) Line. gromanzia, la scappo netta, perche nulla si pote provate contra la Fai fin. di lui. Ed allora fui, che fi fece una gran perquifizione del Libri . che trattavano di Magia, e d'incanti, di fortilegi, e di Strologia giudiciaria: perche non fi può dire, quanto ubbriachi allora fof-fero i Gentili di sì fatte facrileghe impolture. Gran copia d'effi fu pubblicamente bruciata nella Piazza d'Antiochia, e questo fu l' umco bene della rigornia giuffizia, o per dir meglio della crudeltà inudica , che Valente efercito in tal'occasione. Crudeltà , dico, la qual anche più derettabil farebbe flata, se fosse vero ciò, che ferivana Socrate e Sazameno, cioè chi egli fece mont molte perfone, perché portavano il nome di Teodore, Teodofie, Teodule, Tesdoto, e fimili, ma se ne può dubitare. Certo è, che Dio prefervò il giovane Teodofio, da noi veduto Duca della Melia, avendolo riferbato in vita, per farne un infigne Imperadore, ficcome a suo tempo vedremo. Ne già finì in quell' Anno la carnificina suddetta , perche duro il resto della vita di Valente . Ed. ecco quantimali può produrre [ e n'abbiam veduto tanti altri efempli ] la profunzion de gli nomini in voler indagare l'avvenire, paefe riferbato alla cognizione del folo Dio. A queste tragiche scene un' altra ne aggiunfe Valente Augusto. Tutte le apparenze fono, che Para Re dell'Armenia, da che implorò il patrocinio d'effo Imperadore contro de Perfiant , offervalle una fedeltà onorata verso di lui. Terenzio Duca allora, per quanto fembra, difensor dell'Armienia, con più lettere l'andò fereditando prello del medelimo Auguito (c), sappresentandolo per snumano verso de suos fudditi, (c) Amiae vicino ad accordarti co i Pertiani. Valente perció il chiamò a Tar- 🚾 🐸 🥕 fo Città della Cilicia, dove dopo efferti fermato non poco tempo ""." fenza ottener licenza di paffare alla Corte, venne fcoprendo i mala unia farti contra di tui, e che si meditava di mettere in Armema un altro Re. Bailo quelto, perch'egli con trecento de'fuot, che l'aveano accompagnato, se ne fuggisse, ed ebbe la fortuna di ritirarii, al dispetto di chi il seguitò, salvo ne propri Stati. Non lascio egli per questo di star fedele verso i Romani, ma Va-Lente, che non fel potra perfuadere, diede fegrera incumbenza a Tracana Conte, Comandante dell'armi Romane in Armenia, di sbrigarfi da lui in qualche maniera. In fatti Traiano tanto feppe adeleare l'incauto Re con finte infinghe, che il traffe un di feco a pranzo.

pranzo. Sul più bello del convito entrò un ficario, che gli tolfe la vita : all'affinio infame commeffo contro le leggi dell' ofpitalità , venerate da 1 Barbari stessi ; e simile all'altro, che abbiam veduto di sopra, di Gabinio Re de' Quadi : tanto era decaduta la Virtù ne i petti Romani .

Anno di Cristo ccclxxv. Indizione itt.

di Damaso Papa 10.

di VALENTE Imperadore 12.

di GRAZIANO Imperadore 9.

di VALENTINIANO juniore Imperad. 1.

Dopo il Confolato di GRAZIANO AUGUSTIO per la terza volta , e di Equizio.

Ox questa formola si truova ne' Fasti e nelle Storie segnato l'Anno presente, perchè niun su disegnato per empiere la (a) Huma fedia Curule, e vestir la trabea Consolare. San Girolamo (a) atin Chronic tribuisce la cagion di tale ommissione all'irrution de Sarmati nella Pannonia: quafiche le guerre dell'Imperio Romano impediffero la creazion de Confoli. Sembra ben più probabile, che non passasse buona intelligenza fra 1 due Fratelli Augusti nella nomina d'essi Confolt, con iscorrere poi l'Anno senza dichiararne alcuno. Probabilmente Eupraffio continuò anche per quest' Anno nella Prefettura di Roma. La stanza di Valentiniano Augusto per tutto il verno dell' Anno corrente fu in Treveri, dove anche troviamo una fua (b) Gatheft, Legge (b), data nel di 9. di Aprile. Lasciato poscia alla guardia Coron. Cod delle Gallie Graziano Augusto suo Figliuolo, egli ne seguenti Mesi esegui la risoluzione presa di portatti nell'Illirico, per reprimere l'infolenza de' Quadi e Sarmati, che tuttavia malmenavano le contrade Romane. Oltre ad un buon efercito, menò feco Giuftina Augusta sua Moglie, e Valentiniano juniore, suo minor Figlinolo, da effa a lui partorito, il quale si crede, che fosse alloca di età di quat-(c) Annia- tro o cinque anni . (c) Per la strada se gli presentarono i Deputati de' Sarmatt, per trattar di pace. Valentiniano li rimando con dire, che giunto egli al Danubio, allora se ne parlerebbe. Arrivato a Carnunto, Città, che vien creduta il luogo del moderno Haimburg, trenta miglia in circa di fotto da Vienna d'Austria, quivi

Theodof

cap. j.

fermeta la Corte, si applicò alle disposizioni militari convenevoli per dare la mala Pasqua a i Barbari suddetti; ma senza fare alcuna ricerca dell'affaffinio fatto a Gabinio Re de'Quadi. Mostrossi folamente vogliofo di abbattere Probo Prefetto del Pretono, il quale , se s'ha da credere ad Ammiano. Gentile , cioè ad un nemico de'. Criftiani, avea commello di grandi ettoriioni ed ingiultizio, per far colare l'oro nella borfa del Principe, e fostener se stello in quella illustre carica. E certamente fu creduto, che se Valentiniano non li folle affrettato a morire, non mancava la rovina di Probo. Durante il tempo di tre Mesi, che questo Imperadore dimorò in Carnunto, egli fece tagliar la tella à Faultino Nipote di Giavenpo Prefetto del Pretorio delle Gallie, accusato d'aver ucciso un afino per far de 1 fortilegt, ed in oftre perché avendogh per butia un certo Negrino dimandato d'effere fatto Segretario di Cotte, ridendo avea risposto: Fammi Imperadore, se vuoi quest Uficio. Per questa burla Faustino. Negrino, ed altri perderono la vita, e di questo passo camminava la Giustizia sorto Valentiniano, che non voleva effere da meno di Valente suo Fratello.

VENUTO il Settembre, fpinfe egli innanzi Merobaude, e Sedeflieno Come con diverse brigate d'armati addosso a i Quadi (e), (e) 44.86. ed egli stesso in persona col reito dell'Armata passò dipoi il Danu- \* 🦇 🎠 Dio, e fece dare il facco e il fuoco ad un buon tratto del nemico paefe, effendofi ritirati alle montagne que'Popoli. Senza far'altra bravura che questa, se ne ritornò poi indietro, e dopo efferst fermato in Acinco per qualche tempo, fi rimife in cammino alla volta di Sabaria con animo di Tvernare in quella Città. Arrivato cise fu alla volta di Bregizione, comparvero colà i Deputati de i Quadi, per chiedere perdono e pace. Furono ammefi all'udienza, e perchè fi volcano (culare con pretendere, fatte da persone parpreolati fenza affenso del Comune le insolenze paffate, a Valentimiano fi accese la bile, di mamera che fremendo rimproverò forte n quella Nazione, come ingrata, i benefizi ricevuti da i Roma- " Fafici. mi. Calmossi dipos, ma all'improvviso cominciò a vomitar fangue, Marane e it prese un sudore mortale. Portato a letto, non si trovò se non se Chiana. non ne usei ne pure una goccia. Sicche da li a poche ore termino (t) il corso di sua vita (6) nel di 17, di Novembre in età d'anni cin Fa., quantacinque, e dodici à Imperio. Ammiano ta qui un compen- Agénia: dio delle qualità buone e cattive di questo Imperadore (c). Altri Zafina, ancora commendarono la di lui gravità, la caltità, la perizia mi- 📶

litare, il coraggio, la vigilanza per dar le Cariche a perfone degne, e gastigar i delitti, con altre belle doti, per le quali su creduto, ch'egli avrebbe potuto uguaghar la gloria di Traiano, e di Aureliano, s'egli non avelle avuto il contrapeto di vari difetti. Il principale fu l'ecceffivo suo rigore, che passò ad effere crudeltà, e talvolta involfe non meno i rei, che gl'innocenti. Ne abbiamo accennato alcum elempli, ed Aulonio steffo in parlando a Graziano Augusto di lui Figlio, confessa, che sotto suo Padre la Corte era tutta piena di terrore, e in volto de' Magistrati sempre si leggeva una continua inquierudine e inflezza. Questo suo genio sanguinario bastante ben è a far parere un nulla tutte l'altre sue Vigtù. Padri amorevoli e clementi, e non implacabili aguzzini o carmefici de Popoli, han da effere i Principi, che tendono alla vera glona, e fan conto delle Leggi del Vangelo. Vi fi aggiunfe ancora l'avarizia, perchè febben su i principi fi guardo dall'aggiugnere nuovi aggravi a i fuoi fudditi, col tempo poi muto regiftro, e (a) Amer per atteftato d' Ammiano (4), e di Zolimo (6), egli fi acquiftò l'odio d'ognuno per le ecceffive impolte, che faceva anche elige-(b) Ziffen re con tutto rigore, e fi studiava per tutte le vie anche indecenti di sicavare ed accumular danaro. Fu offervato, che nello spizio di trenta anni addietro erano crefciute il doppio le gravezze dell'udditi del Romano Imperio. Sicche ben pelato il tutto, benché Santo Ambrolio, Aurelio Vittore, Sozomeno, e altri efaltino la perfona e il governo di Valentiniano, futtavia nelle bilance di Dio e de gli Uomini non avrà mai gran credito un Principe Cristiano, a cui manchi la Clemenza e la Carità verso de suoi Popoli. Fu poi portato il di lui corpo imbalfamato a Coffantinopoli, per effere seppellito apprello gli altri Augusti Cristiani .

Da che cessò di vivere quello Imperadore, apprension non poca vi su, che qualche sedizione potesse insorgere nell'Armata, e
che taluno macchinasse di occupar il Trono Cesareo. Però Merobande uno de primi Generali, trovata maniera di allontanar Sebassiano Conte, tenne consiglio con gli altri primari Usiziali, e su risoluto di proclamare Augusto Flavio Valentiniano juniore, secondogenito del defunto Imperadore (c). Era troppo lontano Graziono Imperadore, suo Fratello maggiore, perchè dimorante allora in
Treveri, per poter impedire le novità temute; e sapendo gli Usziali, qual sosse la di lui bontà e rettitudine, si avvisarono di poter inn-liare questo Priocipe, stante il pericolo presente, senza
incorrere nella di lui disgrazia, per aver ciò osaro prima di ricer-

(c) Z glione di copi igi alimnami di naga ini

carno

carne il di lui confenso. E così fu. Certamente Graziano se l'ebbe a male, e non men di lui Valente suo Zio ; ma non tardarono amendue ad approvar questo fatto: Valente per non poter di meno , e Graziano per la sua buona indole e Virtà, per cui non lasciò mai, finche ville, di far conoscere il suo buon cuore verso d'esso Fratello. Trovavati il fanciullo Valentinjano allora, ficcome accennammo, in età di circa cinque anni, lungi dall'Armata bencento miglia. Furono spediti corrieri a chiamarlo, e venuto che fu ad Acinco nella Pannonia con Giuftina Augusta sua Madre, il di-Chiararono Imperadore Augusto nel di 22. di Novembre. Zosimo ( a ), e Vittore ( b ) attribuiscono la di lui promozione princi- (a) Zifini palmente a Merobaude, e ad Equizio Generali, e il primo d'effi Storics, ficcome ancora Eunapio (c), lasciarono scritto, che s due 🚧 🚜 🚜 Fratelli divisero fra loro l'Occidente, con aver Graziano ritenuta puone per se la Gallia, la Spagna, e la Bretagna, con assegnar al Fratel. lo l'Illinco, l'Italia, e l'Affrica. Ma questa divisione si tien più Ten. tofto fatta dopo l'Anno di Cristo 379. ed il Gotofredo (d) offervo, che stante l'effere Valentiniano II, in età pupillare, e però carnel. incapace di reggere, Graziano Augusto continuò ancora da qui in- 🗺 nanzi il governo di tutto l'Occidente. Abbiamo in oltre dalla Cronica Alestandrina (e), ch'esso Graziano dopo la morte del Pa- (e) Circuidre richiamo alla Corte Severa sua Madre già esiliata da Valentiniano feniore, che utilmente il fervì dipor co' fuoi configli. Parimente in questi tempi per attestato di Zosimo (f), si fecero sen- (f) Zofetire degli orrendi Tremuoti, che spezialmente danneggiarono l'Ifola di Creta , la Morca , e tutta la Grecia , a riferva dell' Attica. Per conto di Valente Augusto, le Leggi del Codice Teodosiano (g) (g) Codis. ci afficurano, efferti egli trattenuto in Annochia fino al principio di Giugno, e vi fi truova anche nel di 5. di Dicembre. Andarono innanzi indietro (A) varie Ambasciate d'esso Augusto, e di Sapo- (h) re Re di Persia per intavolar la pace ; ma in fine nulla si conchiuse, e duro tuttavia la guerra aperta fra loro : laonde ognun d'esfi leguitò a far preparamenti per farfi giuftizia coll'armi.

Anno di Cristo ccclervi. Indizione iv.

di Damaso Papa et.

di VALENTE Imperadore 13.

di GRAZIANO Imperadore 10.

di VALENTINIANO II. Imperadore 2.

Confoli FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la quinta volta, FLAVIO VALENTINIANO juniore AUGUSTO.

(1) Ante. Posto opinione il Panvinio (1), che la Prefettura di Roma folle in quell'Anno efercitata da Espressio, e poi da Pressa-(b) comp. m. Il Codice Teodofiano (b), a cui fi dee più fede, ci moftra ocsati di quella Dignità Rufino, e pos Gracco, il qual ultimo, per atreflato di San Girolamo (c), brucio e rovesciò gran copia d'Idoli (c) #imm in Roma fteffa, e professo dipoi la Religione Crithana. In età di circa diecisette anni era Graziano Augusto allorche l'Imperador Producti Valentiniano fuo Padre terminò il corfo del fuo vivere . Giovane In Symme. ben fatto di corpo, ma più d'animo, perchè dotato di un eccellen-(4) te naturale, come confessano gli steffi Storici Pagani (4). Di buon' ora fu sftruito nelle belle Lettere, con aver per Maestro un insigne Tiana Letterato, cioè Aufonio, al quale anche dopo aver ricevuta la Porpora Imperiale, professo sempre un particolar rispetto, e conferi One Il. varie cariche, alzandolo fino al Confolato. Parlano gli Autori d' (e) Refere allora (e) della moderazione nel cibo e nella bevanda di quefto della Principe, della fua rigorofa Cathià, Affabilità, Liberalità, e fodefente le pra tutto della fua Bontà e Pietà Criftiana, per cui mentò gli elogi di Santo Ambrolio, e d'Aufonio. Della fua delicatezza un quetto (f) Zatani proposito diede egli su i principi una luminosa pruova, col ricusar La a pet l'abito e il titolo di Pontesice Massimo, (f) che gli portarono i Pagani. In fomma arrivò a dire Ammiano, tuttochè Storico Gentile, e poco amico de' Criftiani, efferfi unite in Graziano tante e st belle dots, che avrebbe poruto aspirare alla gloria de' più rinomati Augusti, se breve non susse stata la sua vita, e non avelle avuto a' fianchi de' Ministei cattivi, da' quali non pote guardarsi la sua non peranche matura prudenza, e l'età fua troppo giovanile, pet cui dandofi a i divertimenti, lasciava lor fare quanto volevano. Una delle que prime azioni fu quella di afcoltar le querele univerfali de' Popoli, e malfimamente del Senato Romano contro i Ministri del-

la crudeltà de fuo Padre . (a) Brano-quelli Maffinine allore Pre-(a) Amiefatto del Pretono delle Gallie, Simplice, e Dordenino. Processasi coftoro provazono anch'effi , ma colpevoli , il fupplizio, che a tanti anche innocenti aveano fatto provare. È perciocche il Senato Romano dovette far dogisenze per tanti dell'ordine fuo o uccifi, o calpellata in mamere indebite da Valentiniano, in lor favore spedi Graziano un Editto, che con giora fuletto dal celebre Simmam (é), uno aliora de Senatori. Siccome riporto plaufo da ognuno (h) sono la morte data a que' crudels Miniftri, con fu deteftata l'altra di Legi ... Tandello Conte, Governatore allora dell'Affrica. Aveva quello valente Ufiziale effinta già in quelle Provincie la ribellion di Fermo, (c) reflituita la pace a tuito il paefe, e continuava con gran (c) bighe faviezza il fuo governo in quelle parti. Ma gl'invidiofi, gramigna, 48.7. 239che spezialmente alligna in alcune Corti, mirando con gelotta il di lui merito, feppero così ben dipignerlo al giovinetto incauto Graziano, come persona pericolosa e capace di far delle novità, que andò in Affrica l'ordine di levargli la vita, e quello venne eleguito. Fu di parere Socrare (4), che ad ifrigazion di Valente Att- (4) fondo gusto, per cagione del nome di Teodosio da lui odiato, siccomo - + 154. dicemmo di fopra, a quetto bravo Generale foffero abbreviati è giorni del vivere. Ma Valente non comandava nell'Affrica; e pare , che në pur paffaffe grande armonia fra lui e il Nipote Gra-Biano, oltre all'offervarii già scorti due Anni dopo la di sopra accomunque sa da da Teodoro. Comunque sa dappoiché il giovane Teadofio suo Figlio arrivò ad effere Imperadore, il Senato Romeno onorò con delle fratue la memoria d'effo fuo Padre, il qua-Je gracché ricevette il Battefimo prima di morire per ottener la remilion de peccan, è da credere, che più gloriolamente folle cosunato in Cielo. La di lui difgrazia intanto fi tirò dietro quella det fuddetto Teodofio fuo Figliuolo, al quale fu obbligato a dimettere il governo della Messa, di cut era Duca, e a rittrara in Ripagna Patria fua. Nulladimeno non andò molto, che Graziano aperti gli occhi, e pentito il richiamò per alzarlo all'Imperio.

PROBABILMENTE fu in quest'Anno, che Valente Augusto, seguitando a dimorare in Antiochia (non fi sa per qual motivo) inviò
il Filosofo Tampha (c) a Graziano suo Nipote, abitante allora in (c) Tampha
Trevers nelle Gallie. Passò questo Pagano Filosofo per Rossa, dove nel Senato stesso egli pronunziò un Orazione sua, che contiese
le lodi ancora d'esso Graziano, rappresentando la di lui bontà e
laboratica, a l'aver egli come annientati gli essenti esudeli delle

O • o • 1m-

(a) Agin. impolte. Saggiamo in facts da Aufonio (a), the quello benigno Augusto avea rimesto a i Popoli i debiti trascorsi , a fatta abbiuciare ogni carta de medefini con fua fingular gloria e benedimon della gente. In questi tempi cominciò a farti nominare la fiera Naason de gli Unni, Tartari abitanti verso la Palude Meonde, oggidì il Mar di Zabacca , che tanti guai , ficcome vedremo , recarono dipor alle contrade dell' Europa". D'essi , cioè de'loro barbari co-(a) Annie flume e parti parlano a lungo Ammuano (b), Giordano (c), ed 46. 16 altri antichi Scrittori (d). Coftoro invogliati di miglior abitazione, mossero prima la guerra a gli Alam, abitanti lungo il Fiume. Oftrogoti con tal telicità, che Ermourico Re d'essi Goti, e poscia de lui Successore vi perderono la vita. El terrore di gente si inuformer mana, che non dava quartiere ad alcuno, fi sparfe per tutti que Agather, paeti, e cagion fu , che quanti Goti poterono falvarfi , non men Vifigori, che Offrogori, crederono meglio di abbandonar le loro terre, e di ritirarli buona parte d'efii verso quelle dell'Imperio Romano, e non avendo potuto termarh nella Podolia, s'inoltrarono fino alla Moldavia. Di la spedizono Deputati a Valente Auguilo , pregandolo di volezli ricevere ne fuoi Stati , promettendo di Servir nelle Armate Romane, e di vivere da fedeli fuot fuddità : Ulfila Vescovo loro, ch' era, o pur divenne poscia Ariano, co-(e) ferm me vuol Sozomeno (e), fu il capo dell' Ambaiceria. Questi infognò poi le Lettere a i Goti , traduffe in Lingua loro le divine Scritasp. 16. ture, e traffe alla Religion Cristiana quei, che finqui aveano profeffata l'Idolatria. Gran dibattimento fa nel Configho di Valenee , le fi doveva ammettere o no queffa forestera ne gli Stati doll' (f), - Imperio . (f) Prevalie l'affermativa , parte perchè fi figurò Valente di superiorizzare colle lor forze i suoi Nipoti, e parte perchè Miles Byt, parve gran vantaggio il poter con quefti Barbari provveder di reciute le Armate Romane ; e forfe non era male , purché fossero stase ben elegiate le precauzioni prele per dar loro ricerro. Cioè che 6 facesfero prima pasfar di que dal Danubio i lor Figliuoli " a quali fi trasportalièro in Asia, per servire d'ostaggi della sedeltà de' Padri, e che ognun d'elsi Gou prima di paffare aveffe da con-(a) Annie legnar l'arms in mano de gli Ufiziali Romani. Quest'ultimo ordiguito. Credefi, che ne paffaffero in quelli tempi circa ducento mila colle lor mogli e figliuoli (g), e quelli fi sparfero per la Tracia, a lungo al Danubio. Altre Naziona Gouche (4), se quali restavano di là da quel Fiume, veduto si buon accoglimento satto da Valente a i lor nazionali, spedirono anch' esse, per ottener la medesima grazia, ma n'ebbero la negativa, perchè troppo pericoloso si conobbe l'ammerterne di più. Tuttavia questo esempio produsse delle brutte conseguenze, perchè innumerabili altri Goti da lì a qualche tempo anch' essi passarono di qua dal Danubio al dispetto de'Romani, e con esso loro si unirono anche i Taisali, Popolo insame per le sue impurità, di modo che si vide inondata in breve la Tracia colle vicine Provincie da un'immensa solla di Barbari, amici di quattro giorni, e poi nemici perpetui, e distruggitori del Romano Imperio. Cominceremo a chiarircene nell'Anno seguente.

Anno di CRISTO CCCLXXVII, Indizione V.

di DAMASO Papa 12.

di VALENTE Imperadore 14.

di GRAZIANO Împeradore 11.

di VALENTINIANO Imperadore 3.

Confoli | FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la 4. volta, MEROBAUDE.

PER qualche tempo dell' Anno presente continuò ad essere Prefetto di Roma Gracco (a), ed ebbe poi per successore Pro- (a) Gostafi, biano. Abbiam veduto di sopra, come una prodigiosa quantità di Graciog, Goti aveva ottenuta per sua stanza la Tracia, e il lungo del Danubio. Necessaria cosa sarebbe anche stata, che si sosse provveduto al lor bisogno di abitazione e di vitto. (b) Mancò tal provvisio- (b) Anniane per colpa di Lupicino Conte della Tracia, e di Massimo Duca cap. 4. ia quelle parti, i quali sacevano mercatanzia di quella povera gente, obbligandola a comperar caro i viveri, e a vendersi schiavi, per ottener del pane. Ecco dunque condotti alla disperazione i Gotti, (c) i quali altro ripiego non conoscendo alla same, che di ri- (e) Micron, correre all' armi, cominciarono a poco a poco ad ammutinarsi. in Chron, Accortosene Lupicino, ritirò dalle ripe del Danubio le guarnigioni per costrignersi colla sorza a passar più ostre nel paese. Arrivò con essi a Marcianopoli nella Mesa, e quivi invitò seco a pranzo-Frugerno, ed Alavivo Capi de' medesimi, ma senza volere, che alcun altro de' Goti entrasse nella Città; e perchè alcuni v'entra-

roge , li fece uccidere . I Goti anch' elli infutiati per quelle , ammazaarono alquanti foldati Romani. Fritigerno ebbe l'accortexan di falvarii cal fingero di portarii a pacificare i foci. Si venno porquetto alle mani tra i Goti e Romani fuori di Marcianopoli, e gli ultimi ebbero una gran rotta. I Goti allora coll'armi de vinti multo più vennero a fare forti. In que leo tempo un'infinità d'altri Goti , che erano di la dal Danubio , fensa aver potuto ottener la liganga di pallar nel parle Romano, trovate iguerime le rive del Finne, e però sino offacolo a i lor pasti, se ne vennero di que, a andarono pofera ad untré con Entigerno. Altri Guti, che flazziavano la Andrinopoli, fecero lo flesso, e con loro essandio si unirono affuifimi altri Goti , che erano fchiavi , ficche divenuta formidabile l' Armaia de' medefimi, fi mile a dare il facco alla Tracia, e fi vide infin crescere ogni di più il loro numero colla ginera di moltuffimi Romani, zidotti alla disperazione per la gravetta delle imposte. Dimorava tuttavia in Antiochia Valente Augusto, e ricevute quelle amaro autove, a premendogli più i ferpenti , ch' eglis'era tirato in feno, che ogni altro affare - tpedi Visiore fuo Generale al Re di Persia Sapore, per conchiudere seco la pace. Fu essa in fatti conchiufa, non ne fappiam le condizioni, fi può ben credere , che furono (vantaggiole per chi dovette comperarla .

mp. 7.

INTANTO Valente premurofe Lettere inviò al Nipote Grazieno Augusto, pregandolo di soccorso in così scabrosa congiuntura-(a) Anna- Non mancò Grasiano (a) di mettere in viaggio un buon corpo di gagte, fotto il comando di Ricamore Capitan delle Guardie e di Fraguido Duca. Ma per la strada molti di queste bingate desertando le ne tornarono alle lor cale, e fu creduto per ordine legreto di Merekuide General d'effo Graziano, per peura, che restando sprovvedute le Galite dell'occorrente miliata , a Germani paffato al Rono. facellero qualche irruzione. Frigerido anch' egli prefo da vera o da falla malattia li fermo per ultrada. Il folo Ricomere colle troppo, che gli restavano, arrivò ad unifi con Profunire, e Trimino, Generali (pediti da Valente con alcune Legioni nella Tracia per acendice an bifogra. Tenuto configlio di guerra, determinarono queth Usuali di andar offervando e firingendo i Goti, per das loro illa coda, qualora andalfero mutando il campo. Ma i Goti nun erano di patere di lasciarfi divorare a poco a poco , e però speditiquè e là avviñ a i loco Nationali, che tutti corfero ad attrupporfi, a formazono un' Azmana produgiota, di lunga mano fuperiore alla Romana, altra rifolismono non vollero prendere, che quella d'una-

tior-

giornath campale. A questa in fattl si venne un di nel Luogo detto a i Salici fra Tomi e Salmuride nella picciola Tartaria. Dutò la fiera battaglia dal mattino fino alla ferà, fenza dichiararfi la vittoria per alcuna delle parti; ma perchè i Romani erano troppo inseriori di numero a i Barbari, ogni lor perdita fu più sensibile che quella de nemici. San Girolamo (a all'Anno feguente, ed Oro-(a) Hora. for (b), con serivere che i Romani rimafero sconsitti da i Goti, in China. forse vollero indicare questo sanguinoso fatto d'armi. Non istima-1,7,233 rono bene i Generali Romani di tentare ulteriormente la fortuna, e giacchè fi avvicinava il verno, fi rittrarono a' quartieri in Marcianopoli. Ingroffati poscia i Goti coll' arrivo di molti Unni ed Alami, corsi anch' esti all'odore della preda, non si potè più loro impedire, che non facellero continue l'correrie e faccheggi per la Tracia. Osò Farnobio uno de lor Capi con gran feguito di Taifali di tener dietro a Frigerido Generale di Graziano; ma questi camminando con gran circospezione, allorche se la vide bella, verso Berea gli affall, e li sconfisse colla morte dello stesso Farnobio. Non ne rettava un di cottoro vivo , fe non avessero implorato il perdono, e si fossero rendum prigiomen. Frigerido mando poi costoro in Italia a coltivar le terre poste fra Modena, Reggio, e Parma. Con queste calamità ebbe fine l'Anno presente.

Anno di CRISTO CCCLXXVIII. Indizione VI. di DAMASO Papa 13. di GRAZIANO Imperadore 12. di VALENTINIANO II. Imperadore 4.

Confoli & FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la festa volta, FLAVIO VALENTINIANO juniore AUGUSTO per la feconda.

I A C C HE' niuna memoria ci resta di chi esercitasse nell'Associato no presente la Presettura di Roma, sia a noi lecito il conghietturare, che in essa continuasse Probiano. Le Leggi del Codice Teodosiano (c) ci san conoscere Graziano Augusto tuttavia di serio morante in Treveri nel di 22. d'Aprile di quest'Anno. Poco però col. Thomas devetto stare a mettersi in marcia colle sue milizie, per soccorrere Valente Augusto suo Zio, addosso al quale sacevano allora da padrom i Goti. Avvisati preventivamente gli Alamanni cognomina-(d) decide ti Lenziani (d) abitanti presso le Rezie, da un lor Nazionale, stil appendi presentivamente gli Alamanni cognomina-(d) decide ti Lenziani (d) abitanti presso le Rezie, da un lor Nazionale, stil appendicatione.

of 466

lisante nelle Guardie d'ello Augusto della spedizion, che fi prepagava verío l'Illimo, rotta la pace, ne pur aspettarono la divisata partenza delle milizie Romane, per far un'irrusione di qua del Reno. Ciò fu loro ben facile nel Mefe di Febbraio, per aver trovato il ponte formato da i ghiacci di quel Fiume. Ma furono rispinti dalle guarnigioni poste in que' siti. Avviatesi dipoi le soldatesche di Graziano alla volta del Levante, ecco di nuovo con forze di lunga mano maggiori companir gli fleth Alamanni di qua dal Reno, e metteru a saccheggiar le terre Romane con terrore di tutto quel paefe. Fece Graziano allora retrocedere dall'impreso viaggio le fue milizie, ed unitele coll'altre rimatte nelle Gallie, spedt contra de nemici quell'Armata fotto il comando di Nannieno priidente suo Generale, e di Mellobaude Re, o sia Principe valoroso de Franchi, il quale non issegnava di servire allora nella Corte Cefarea, in grado di Capitan delle Guardie, ne altro fospirava, che di venire ad un fatto d'armi. Vi fi venne in fatti, effendofi affrontati i due nemici eferciti ad Argentaria, creduta oggidi la Cit-(a) Orofio (a) pretende (e par feco d'accordo Ammiano, , che lo ftesso Grassano v'intervenisse un perfona, confidato nella potenza di Gesti Cristo, ficcome buon Princpe Cattolico, ch' egli era. Sulle prime i Romani piegarono soprafaiti dall'eforbitante numero de nemici ; ma poi ripigliato coraggio, talmente menarono le mani, che gli Alamanni andarono in rotta, reflandone trenta mila morti ful campo, fe s'ha da credere (b) Historia alla Cronica di San Girolamo (f), a Caffiodorio (c) fuo copiatore, in Comme e al giovane Vittore (d). Ma l'ordinario coftume de gli Storici e me n'Este de' vincitors li è di accrescere il pregio delle vittorie. Ammieno (d) Austre folamente ferrye , efferti creduto, che non più di cinque mila di coloro fi falvaffero colla fuga, e che vi refto morto lo fteffo Priene Re di quella gente. Non balto a Graziano quelto felice successo a ma paffato all' improvvifu il Reno colla fua Armara, entrò nel puese nemico con intenzione di distruggere un Popolo, che non sapea mantener la fede, ed inquierava si fovente il territorio Romano. Altro feampo non trovarono quegli abitanti , che di rituarfi a i fiti più ripidi e scoscesi delle lor montagne colle proprie famiglie. Fugono anche ivi perfeguitati e bioccati, tanto che fi trovarono costretti ad arrendersi ed arrolarsi ne' Reggimenti Romani , col nonaver più ofato que' Barbari , durante l'affenza di Graziano, di far alcun altro moto o tentativo. Io so , che S. Girolamo, a cui tennu digiro Caffiodono, metiono questo fatto all'Anno precedente, fegui-

gnitati in ciò dal Gotofredo(e), e dal Padre Pags(é). Ma chi ben (e) 🕬 riflette a quanto di tali battaghe e vittorie narra Ammiano, e masfimamente al vedere, ch' elle accaddero poco prima che Graziano (h) Pagas s'invialle verso l'Illinico (il che egli esegui nell'Anno presente) troverà più fondati i conti dell'Hermant (c), e del Tillemont (d), (c) che ne parlano fotto quell'Anno. Fa qui Ammiano (e), benchè 🚧 Scrittor Gentile, un elogio di Graziano con dire, che tembra in- (4) 746credibile la prefenza, con cui egli affifito da Dio, fece quella imprela , giovane di primo pelo , d'indole buona , eloquente, moderato, 🚝 bellicofo, e clemente, e che avrebbe poruto pareggiar la gloria de più rinomati Augusti, se non aveste trascurato, come anche at 🛶 🦡 eesta Virrore (/), il pubblico governo, perdendosi ne' serragli a 💬 📥 tirar d'arco alle heftie, che quetto era il fuo più favorito follazzo. Continuò polcia Graziano il luo viaggio coll'efercito alla volta della Pannonia, per foccorrere Valente, a cui già aveva inviato Se-Justiano Conte, per comandare la fanteria. Avendo egli tolto a Frigendo il comundo dell'azmi dell'Illinico, per durlo a Mauro Coner, creduto più animolo, le n'ebbe polcia à pentire, perchè coltui in una battagita co i Gott, data al palfo de Suciti, n'ebbe la peggio. Arrivo Graziano a Sirmio , e di la paffato fino al Luogo appellato Caftra Maria , spedi Ricomore suo Generale all' Augusto Zio, per avvilarlo del suo arrivo, e pregarlo che l'aspettalle.

QUANTO ad ello Valente, flette egli fermo in Antiochia ne' primi Meli dell'Anno corrente , attendendo la Primavera per muoverti, ancorché gli veniffero frequenti corrieri con avvilo, che i Gots defolavano tutta la Tracia (g), e scorrevano sino alla Mace- (g) Admir donia e Teffalia, con effere giunte alcune loro mafriade infin fotto \*\* \* \*\* Coffantinopoli, ed averne (accheggiati i borghi. Dopo aver egli spedita innanti la cavalleria de Saraceni, che bravamente sece egli arrivò là nel di 30, di Maggio dell' Anno prefente (1). Fu mal (1) veduto dal Popolo , (A) che alla fun foverchia tardanza attribui 🛥 🕬 ... va i tanti danni e mali inferiti da i Barbari a quella Provincia. Giun- (1) Romen fero que' Citradini ne' Giuochi del Circo con una specie d'ammunnamento a chiedergli dell'armi, con etibirli d'andar egluio a combattere co'nemici. Se l'ebbe forte a male Valente. L'evato il comando della fanteria a Traiano Como Cattolico, lo diede al poco la memorato Conse Sebaftiano, disponendo tutto la giullizia di Dio, per puntre il Principe Ariano, e quello Generale Manicheo, amendue stati finora fieri persecutori di chi professiva il Cattoli-

Tome II.

cifino. Per configlio appunto d'effo Sebaftiano venne Valente dipoi all'infelice battaglia, di cui ragioneremo fra poco / e ciò con-

tro il parere di Viuori Generale Cattohco, e di Animei altro fuo Generale. Poco fi fermo Valente in Coffantinopoli, e ne ufc) nel di 11. di Giugno, minacciando fiera vendetta, se poteva ritornare, delle ingiune, che quel Popolo gli avea dette o fatte in questa e in altre occationi. Nel paffare davanti alla cella di un fanto Romito, (a) See... appellato I facca, (a) questi il fermò con predingli un funesto suc-That cello nella guerra contra de Barbari, da che egli era in difgrazia Li. 4. 4. 4. di Dio , a s cui fervi avea fatta tanta guerra finora. Valente il fu-Thirtie ce imprigionare, ordinando, che folle ben cuttodito fino al fuo ritorno. Paíso dipoi a Melantiade, Luogo diffante da Costantinopoli circa venti miglia, e di la sivio Sebastiano Conte con un corpo scelto di gente a dar la caccia a i Goti. Riusci in fatti a questo Gonerale di l'configgere alcune loro brigare, e di torre ad effi un gran-(b) Zafras difficio bottino, e le crediamo a Zolimo (b), il fuo parere fu di risparmiar la battaglia, e d'andar pizzicando i Barbatt in quella Non volle afcoltario Valente, infatuato della sperama di una vittoria, che non potea mancare alla bravura del poderofo (uo efercito, e con tal idea paíso ad Andrinopoli, dove arrivò anche Ricomere coll'Ambasciata di Graziano. Era di sentimento il General Vinore, the fi afpettaffe l'unione dell'Augusto Nipote, lo defiderava anche Valente; ma gli adulatori, e fra gli altri lo stef-

ERA il dì 9. d'Agosto, giorno in cui Valente credendo di raccogliere una gloriofa vittoria, da fuoi peccati fu condutto alla perdizione. Avendo egh lasciato il bagagho dell' Armata presso di (c) Manu Andrinopoli con buona (corta (c), e mandato il reforo nella Città, ful far del giorno a inviò in traccia de nemici. Dopo otto o pur dodici miglia di cammino, ful bollente mezzo giorno attro l' donum Imperiale Armara a fcoprire il campo de' Barbari , cinto all' intor-Mi Ja a de no dal numerofo loro carriaggio, e fi diedero i Capitani a formar le schiere. L'astuto Fritigerno volendo guadagner tempo, perché Alareo e Safrace fuoi Capitani con un buon corpo di genre, che fi aspettava, non eran giuati peranche, spedi Ambasciatori a Valente per pregarlo di pace. La risposta fu, che se l'intigerno mui-

fo Schaffiano, mutate già le fue Maffime, fostennero, non doverfi permettere, che Graziano entraffe a parte della vittoria. In fomma fu rifoluta la battagha, ebenchè giugneffe una deputazion di Fritigerno, di cui era capo un Prete Criftiano, per proporre qual-

che convenzione ed accordo, fi rimando fenza farne caso.

daffe per oflaggi de i principali della fua Nazione, fi darebbe orecchio. Liminiza e indictro andarono le parole, e intanto l'efercito Romano in armi pel caldo e per la fete languiva. Mando Fritigerno a dire, che in perfona farebbé egli venuto a trettare, purche le gli deffero de buoni oilaggi. Ricomere (pontaneamente la etibi di andarvi , e in fatti era già incamminato verto il campo nomico, quando #aento Capitano de gli Arcieri, fenza afpertar gli ordini de Comandante, attacco la mischia e poco stettero ad esfere alle mam tutte le due Armate. Terribile, (angunnofo fu il conflitto, di cui fi legge la defermione in Ammiano (a . A me batterà di dire , che (a) Amio venufe il diferto dal poco buon ordine de Romani, come vuol ani lat. 34. galuao , troyandoti la Cavalleria troppo lontana , o pure dal non sumu t 🕳 aver eff. Cavalleria fatto il fuo dovere con foftener la Fanteria 🥬 certo é, che l'Armata Romana rello interamente sconfitta con sta l' ? ... fatta perdita, che almeno due terzi d'ella vi perirono i e dopo la battagna di Canne, altra timil perdita non avea mai fofferto l'Imperio Romano. Fra gli altri primi Uriziali, che vi lafciarono la vita, a contacono Traseno , Sebaftiano Conie , Valeriano Contellabile. Equipa Mattro del Palazzo, e trentacinque Tribuni. Ma ciò, che maggiormente rendè mem rabile così funesta giornata, tul'infelice morse del medefimo Imperador Vaiente, che in due maniere vien raccontata. Vogliono alcuni (6), che malamente ferito (6) Alma restalle morto nel campo della battaglia, e che spogliato poi da i Pitte in E-Barbari fenza conoscere il corpo suo, e confusp con gli altri, non rese ne avelle più contezza. Gii altri (e quelli fono i piu) tengono (c), ch'egli ferito cerco di talvatti i ma non potendo reggerti (e) Rofine : a cavallo, e forprefo anche dalla notte, fi rifugiò in una cata contedinefes, alla quale fopraggiunti i Barbari attaccarono il fuoco, la la conti ed egli con gli altri del fuo leguito refto quivi bruciato. Un folo 🦾 giovane, che ebbe la forte di falvarti, con ufcire per una fineltra, \* dil per quanto porto la fama, questi su, che raccontò poi questo lagrimevol elempio della varità delle umane grandezze ; e quella certo di Valente Augusto con un sosso venne meno, con restar egli privo anche dell'onore della fepoliura. La morte fua fuccedura nell' anno cinquantefimo della fua età , fu dipoi da i Cattolici riguardata come un grufto gaftigo della mano di Dio per le perfecusioni do łui fatte al Cattolicismo a fin di promuovere l'Arianismo i e gli stesti Pagani, ancorché non mulestati per le loro superstizioni, non che i Criftiam, la tennero per un pagamento da lui merita- (4) Annies. to per le tante crudeltà commelle. Ammano (4) raccontando va- 🛣 🚉 Ppp &

ri prefagi della rovina di Valente , confella , avere avuto in ufo [1 Popolo d' Antiochia di dire: Che fia briciate vive Valente. Vien poi il medefimo Storico rammentando tanto il buono, che il cattivo di questo Imperadore. Sopra tutto fra i suoi pregi conta il nonaver egli mai accresciute le gabelle e gli aggravi del Pubblico, edeffere stato rigorofo efattor della giustizia, nemico de' ladri, e de' Giudici, che li lasciavano sovvertir da i doni, liberale e splendido per le fabbriche da lui-fatte in varie Città. Altre sue lodi. (a) Manuel fi truovano in una Orazion di Temistio (a). Ma voltando carra, Ammiano fembra diftruggere quanto ha detto di buono , con rapprefentar Valente, infanabile nel radunar danaro i folito a deputar Giudici onorati per le cause criminali, ma con volerne poi riferbare le decisioni all'arbitrio suo i selvatico, colletico, è troppo inclinato a spargere il sangue de Sudditt col familiar suo pretesto di essere ossesa o spressita la Principelea sua Maesta. Di più non ne dico, baffando (apere, che non fu punto compianta la moste di lui : il che fuol effere la pietra del paragone del merito o do-

merito de i Regnanti.

TERMINATA la languinola battaglia coll'eccidio de Romam, nel di leguente i vittoriofi Goti , bene informati , che in Andrinopoli erano ricoverati il tefori , e i principali Ufiziali della Corte , vola-(b) Annie rono ad affediar quella Città (b). Ma privi affatto d'attrecci militari, e non pratici della maniera di formar affed), diedero ben de". dennie La feroci affalti, ma con loto gran perdita futono respinti, in guifa tale , che (corgendo l'impofibilità di quell'imprefa , fe ne partirono. Andarono pofcia a mettere il campo in vicinanza della Città di Parinto, ma fenza ofare di affalir quella Città, intenti umcamente al faccheggio di quel fertile paefe, con ammazaare o tare fchiavi-(c) Alexandrian de la contradica contradica cadevano nelle los maris. (c) Di la facevano varie (correrie fino a Cottantinopoli), ma dalla cavalleria de' Saracem, che era alla guardia di quella Città, riportarono varia percoffe ; e però giudicarono meglio di spendere altrove il tempo a i paffi.Diederii dunque pel reffante di quest Anno a scorrere e faccheggiare per la Tracia, Mefia, e Tarraria minore, fenaa trovare in luogo alcuno opposizione. Troppo erano abigottita, troppo avviliti i Romani. Ebbe perció a dire uno de principali Goti 40 Cont. (d), che si maravigliava molto dell'imprudenza d'esti Romani, perché non folamente negavano di ceder loro quelle Provincie, ma fperavano ancora di vincere , quando poi li lalciavano (cannare come tante pecore ; e che quanto a lui era già fianco per non aver fatte altro

altro che neciderne. Parimente Eunapio ( a ) attesta, che in que' (a) Amp. tempi ficcome i Goti tremavano all'udire il nome de gli Uniti, altrettanto facevano i Romani udendo il nome de i Goti : a tale flato avea l'empietà e l'imprudenza di Valente, e de fuoi cattivi Minifiri, ridotto il Romano Imperio in quelle parti. Nè già fi fermò nella Tracia e ne vicini paesi la rabbia ed avidità di que Barbari s puisò nell'Illurico, flendendo coloro i faccheggi fino a i confini dell' Italia. Di questa favorevol congiuntura si prevalsero anche gli Alami, i Quadi, e Sarmati, per venire di qua dal Danubio, e devaftar quanto paese poterono i e il flagello di ranti Barbari durò poi più anni coll'efterminio delle mifere Provincie Romane. San Girolamo (6) circa l'Anno di Crifto 396, fece un lagrimevol ritratto di 120- (6) Marini te disavventure con dire, che corregno già venti anni, da che i Go- 4 4004 ti , Sarmati , Quadi , Alani , Unni , Vandali , e Marcomanni conamuavano a faccheggiare e guaffare la Scitta Romana, la Tracia, la Macedonia, la Dardania, la Dacia, la Teffalia, l'Acaia, i due Epiri, la Dalmazia, e le due Pannonie. Si vedevano ucció o condotti in ischiavità fino i Vescovi, non che gli altri del Popolo , svergognate le Nobili Matrone, e le facre Vergini, uccifi i Preti, e gli altri Minifiri de fanti Altari, (mantellate o divenute stalle, di Cavalli le Chiefe, è conculcate le facre Reliquie. In una parola tutto era pieno di gemiti e grida, ed altro dapertutto non fi vedeva la non un orisdo alpetto di morte, andando in rovina i Imperio Romano, ancorché né pure per tante percoffe della mano di Dio la fuperbia de gli uomimi fi poteffe piegare. Altrove atteffa il medefimo Santo (c), che l'Illirico composto di varie Provincie, la Tra- (e) Atto la Cia, e la Delmazia fua Patria, erano restate paesi incolti, senza abitatori, fensa beffie, e divenuti bofchi, e fpinali. Altretianto va deplorando i mali d'allora San Gregorio Nazianzeno (d). Era in (d) Grant. periculo di partecipar di somiglianti (ciagnie anche l'Asia (e), do-Minati avvenimenti de lor Nazionali in Europa , già cominciavano a 46, 51, macchinar fedizioni nelle Città d' Oriente. Ma accortofene Giulio 🕶 🏂 Generale dell'Arms in quelle parti, seppe così accortamente dar La Caral. gli ordini opportuni a diverse di quelle Città, che in un determinato giorno li fece tutti tagliare a pezzi. Con quello racconto termina Ammiano Marcellino la fua Storia , ficcome ancora San Gizolamo la fua Cronica, continuata dipoi da Prospero Aquitano.

SCAPPAT O per fua buona ventura dall'infaulta battaglia d'Andrinopoli. Finore Generale di Valente con quella poca cavalleria,

che.

che restò illesa, traversò la Macedonia, ed arrivò a trovar Gràziano Augusto; il quale udite le triste nuove della suddetta battagha, e della morte dell'Augusto suo Zio, se n'era tornato a Sirinio. Perchè ci abbandona qui Ammiano, cominciamo a penuriar di notizie, e nun precifo tume abbiamo di quello, che operaffe dipoi (a) Pagus effo Augusto. V'ha chi pretende (a), ch' egh tosto passasse a Cogodeva l'estinto Valente; ma di ciò niun vestigio s'incontra altrove , e nos il troveremo anche nel Gennajo del feguente Anno in (b) Gollof Siemto (b). Quel che è certo, giacche Valente non lascio dopo di sè alcun Figlio malchio, ma folamente due Figliuole, appellate Carofa, ed Anaflafia, Graziano pacificamente venne riconofciuto per lor Sovrano dalle Provincie Orientali, e maffimamente dal Popolo di Coffantinopoli. Ma ritrovando egli sì fconvolti gli affari della Tracia e dell'illinico a cagion del diluvio di cauti Barbari, e Barbari insuperbiti per la riportata gran vittoria, allora fu , ché nchiamò alla Corte Teodofio il giovane, il quale dopo la motte indebitamente data a Teodofio fuo Padre Governatore dell'Affrica. s'era riturato ad una vita privata ed occulta nella Spagna fua Patria. Conofceva Graziano il valore, la prudenza, e l'altre molte virtù di questo Ufiziale, e che poten promettersi un buon servigio di lui in a scabrose contingenze; e pero venuto ch'egli su, gli diede il

comando di una parte della fua Armata. Se s'ha da credere a Teo-(c) Thodas doreto (c), non perdè punto di tempo il Generale Teodosio a manva. I. s. e. s ciare contra de' Barban, cioè per quanto pare, de'Sarmati, e drede loro una confiderabil rotta, obbligando quei, che fopravanzarono (d) Pacetas al filo delle spade (d), a falvarsi di là dal Danubio. Ne portò egli in Panegor. la nuova a Graziano, il quale a tutta prima durb fatica a crederla, finchè gli fu confermata da più petfone la verità di quel fatto. Gran mento a fece presso di lui Teodosio con questa prima azione.

Απασ

Anno di Cristo ccclxxix. Indizione VII.

di DAMASO Papa 14.

di GRAZIANO Imperadore 13.

di VALENTINIANO II. Imperadore 5.

di TEODOSIO Imperadore 1.

Confeli { DECIMO MAGNO AUSONIO, QUINTO CLODIO ERMOGENIANO OLIBRIO.

↑ Us o N t o , primo di questi due Consoli, celebre Scrittore de' presenti tempi, quel medefimo é, che nato nelle Gallie in Bordeaux di mediocre Famiglia, avea avuto l'onore d'effere Maestro di Graziano Augusto. La grasstudine di questo Principe, arrivato che fu al governo de gli Stati, non si restrinse solamente a farlo Prefetto del Pretorio delle Gallie i il volle anche riminetate collà più cospicua Dignità dell'Imperio, creandolo Console nell'Anno prefente. Si dilputa tuttavia, s'egli folle Crifbano o Pagano (4). (4) folle Alcum fuoi verfi ( se pure sono tutti di lui ) cel rappresentano professore della Fede di Cristo i il complesso nondimeno di tanti altri 6 ale. fuoi verà pieni di Paganefimo, e di fordide impurità, porge fospetto giufto, ch'egli foffe un Gentile. Certamente s'egli fu Criftiano, dovette effer tale più di nome, che di fatti: tanto que' fuoi Poemi (vergognano la professione di si fanta Religione. L'altro Confole, cioe Olibrio, quello stesso è, che abbiam veduto in addietro Prefetto di Roma. Nell'Anno prefente, se non son fallati i testi del Codice Teodosano, (b) esta Prefettura su appoggiata ad (b) Godo-Joego. Passo l'Augusto Graziano il verno in Sirmio, e quivi ri- cod. Third. flettendo al miferabil fiftema de sempi correnti per l'inondazione di tante Nazioni barbariche nell'Illinico, e nella Tracia, con effere nello stesso rempo minacciate anche le Gailie da i Svevi ed Alamanni, conofcendo in oltre, che son era pofibile a lui folo il foflenere in tali circoftanze il peso dell'Occidentale, e infieme dell' Orientale Imperio, trovandofi il Fratello Valentiniano in età puerile, e che bisogno c'era di un braccio forte, per rimediare a i prefeuti difordini, e a' maggion pericoli dell'avvenire : determino de scenhere un Collega dell'Imperso. (c) Si fermarono e suoi (e) Manje. ignardi e refiefi (giacche trovar non dovette alcuno de fuoi Paren- Originati atto a sì gran forsa ) fopra Taodofio il giovane, da lui poco fa alzato al grado di Generale , perfonangio , che ne gli anni addie-

Espe.

Bygames.

tro , ed ultimamente ancora , s'era fegnalato in varie imprefe militari. Però chiamatolo a Sirmo, nel di 19. (Socrate scrive rel di 16. ) di Gennajo dell' Anno presente, ancorchè trovasse in lui (a) Forme della repugnanza non finta, el dichiarò Imperadore Augusto (a) con Aleman approvazione e plaufo di chiunque non penuriava di giudizio. Era 25 de già in Italica Patria di Fraiano, come scrisse Marcellino Conte, e Chame quantunque non manchino Scrittori , che il fanno discendente da esfo Traiano, pure gran periculo v'ha, che figlia dell'adulamone Profes se fosse la voce di una tal parentela. Certo è bensi, che ne i pregi (a) Server egli fomiglio non poco a quel rinomato Augusto, e non già ne Vilorofo Generale, che per ordine dello fcontigliato Graziano Auguclinion fo fu uccifo in Affrica. Osorio vien malamente appellato effo fuo (c) Pia, " Padre da Vittore (c), il quale dà il nome di Termangia alla di lui Madre - Intorno a vari fuoi Fratelli e Parenti hanno disputaro (d) Titles, gli Eruditi (d); ma 10 non vo fermare i Letton in sì spinose nece-America che. Credeŭ, che Teodofio, allorche fu alzato al Trono, fi trovalle nel più bel fiore della fua età, cioè di circa trentatré anni. Avea per Moglie Elia Flacilla, nominata per lo più da gli Scrit-(e) De ton Greci (e) Placilla, ed anche Placidia, da alcuni creduta Figliuota di quell' Antonio, che vedemmo Confole nell' Anno 382. Delle rare qualità e Virtà di quello novello Augulto, per le quali si merità il nome di Grande, ragioneremo altrove. Per ora batterà il dire, ch'egli aveva ereditato da i fuoi Maggiori l'amore della Religion Cristiana, suttoché peranche non avelle ricevuto il sacro Battefimo, fecondo l'ufo, od abufo dimolti d'allora; ma che poco tarderemo a vederlo entrato pienamente nella gregia di Crito, con divenir poi da li innanzi il più luminolo de' fuoi pregi la Pietà . e l'amor della vera Religione .

Fu dunque di nuovo partito il Romano Imperio. Gaiziane ritenne per sè l'Italia , l'Affrica , la Spagna , la Gallia-, e la Breta-(f) Zohon gna. Vuol Zofimo (f), ch' effo Graziano affegnaffe a Valentimediamental prono //. (no Fratello minore le due prime Provincie coll'Illurico , a taluso penfa ciò fatto nell' Anno prefente; ma Granano, attefa la tenera età d'effo Valentiniano, almen come tutore, continuò anche da li innanzi a comandare in tutte le fuddette Provincie di fua porzione. A Teodofio tocco Costantinopoli colla Tracia, e tut-Bill Etd. te le Provincie dell'Oriente, colle quali folea andar unito l'Egit-My. 4 to. Sozomeno (g) y'aggiugne anche l'Illanco: per la qual affer-

110-

nione gli vien data una mentita dal Gotofredo (a), perchè di ciò (s). Godos non parlano gli altri Storici, e molto più perche ci fon pruove, che Caralle. Valentiniano juniore fignoreggiò in ello lilirico. Ma il Padre Pa- Thiobje Illirico fu in questi tempi diviso in Occidentale ed Orientale. Nel primo fi contavano le due Panno ne 🚬 i due Notici 🔒 la Dalmazia . 🙉 Nell'altro la Dacia, la Macedonia, i due Epiri, la Teffalia, l'A- (c) 740 cara, e l'Ifola di Creta. Restò in potere di Graziano l'Occidenta: mon de le, e l'altro pervenne a Teodoho. Dopo avere in quella guifa regolati i pubblici affart, Graziano fi mile in viaggio, per ritornar (a) Grazia. nelle Gallie. Le Leggi (1) del Codice Teodofiano cel tanno vede materia. re in Aquileia ful principio di Luglio, sul fine in Milano. Profesfava questo Principe una particolar amiciaia e confidenza con Santo Ambrofio. Arcivefcovo dell'ultima. Citta fuddetta , e per le istanse di lui questo intigne Pastore scrisse i suoi Libri della Fede. All' incontro per le premure di Santo Ambrolio fi può ben credere , ch'effo Augusto pubblicatte in Milano nel di 3. di Agosto una Leg- (e) i s. de ge (2) riguardante gli Eretici. Aveva egli nell' Anno precedente , Harragi mentre dimorava in Sirmio, con fuo editto permella la libertà a tastituat tutte le Sette de gli Eretici (f) a riferva de gli Eunomiani, Ma (f) sudar nichei, e Fotiniani, accomodandoù alla neceflità de' tempi, e per ....... guadagnarii gh animi de gli Orientali, gente avvezza alle novità serem e alle Erene. Ora colla Legge fuddetta emanata in Milano egli proi- 🛴 bi a tatti gli Eretici di predicare i lor falli dogmi, e di tener del- Signomi le allemblee, e di ribattetzare i il che mallimamente fi ulava da 🌦 💆 🦠 i Donatisti. Se non prima, certamente dimorando Graziano in Milano, gli dovettero giugnere avviti, che i Svevi e gli Alamanni faceano de lieri movimenti, e già erano passati di quà dal Reno a à danni delle Gallie. Prese egli dunque il cammino frettolofamen. (8) te per la Rezia alla volta di Treveri (g), dove una fua Legge cel la famor. Sozomeno (4), che l'armi sue ripulfarono i Barbari della Germama, giunto ch'egli fu colà; ma non parlandone Aufonio nel fuo Panegirico, si può giustamente dubitar di tali imprese. Non può gua rettar dubbio intorno al tempo , in cui effo Aufonio recitò il fuo-Panegirico in rendimento di grazie a quelto Augulto pel Confolato. fuo , effendo ció avvenuro , dappoiché lo fleffo Graziano (i fu reflituito a Treveri, e però non nel principio dell' Anno prefente, ma almen dopo l'Agosto, e più probabilmente verso il fin di quest'An-(1) Propo no. Ne si dee tralascuare, che San Prospero nella sua Cromea (1) mondi Tome II. Qqq

.....

Intorno a questi tempi comincia a farci udire il nome del Popoli Zasgoderdi, conofciuti nondimeno fino a i fuoi tempi da Cornelio Tacito, e questi son quegli stessi, che due Secoli dopo vennero a recar tanti affanni all'Italia. Scrive egli , che quella Nazione ufcita dalle estremità dell'Oceano o della Scandinavia , cercando migliori nido, fotto la condotta di Ibor , le Aione lor Capi, vennero verio la Germania, e mossa guerra a a Vandali , la vintero , piantandosi ,

RESTO' l'Augusto Teodosio dopo la partenza di Graziano, nell'

come si può credere, nel loro paese.

Illirico, attorniato bensi da gli (plendori dell' eccelfa novella fua Dignità, ma infieme in un'immenfa confutione di cole. Piene tut-(6) Florest te le contrade dell'Ishrico e della Tracia di Barbari (a) orgogliose, che in niun luogo trovavano refiftenza, il Popoli o trucidati, o av-Lefter viliti dal terrore, o tatti schiavi, egli senza Armata valevole a far fronte, e que pochi combattenti Romani, che vi restavano chiufi nelle Città e Caftella, fenza ofar di muovere un paffo contra di quella gente fiera e vincitrice. Contuttocio Teodofio animofamente fi applico alla cura di tante piaghe, dichiarando fuoi Generali Ricomere, e Maioreno, che con fedeltà e bravura secondarono le di lui disposizioni. Venuto a Tesfalonica, o sia a Salonichi , nel Giugno di quest' Anno, quivi ricevette gli omaggi di molte (b) 7 Città, che gli spedirono i lor Deputati. Temifio Solilla (b) spesialmente su uno de gl'Inviati dal Senato e Popolo di Costantinopoli, che non dimentico di proccurar privilegi e vantaggi per gli Senators de quella Regal Crità - Attefe Teodolio in Telfalonica adunir quanta gente pote atta all'armi , prendendo coloro ancora , che lavoravano alle miniere, come avvezzi ad una vita dura e faticola. Tutti gli addeftrò in breve all'arte e disciplina militare, 💌 restitul il coraggio a chi l'avea perduto. Poscia allorchè si vide asfai forte, ufcl in campagna, e comincio a dar la caccia alle Nazioni barbare. Prosperose furono in più incontri l'armi di lui. Ida-210 (c), e Prospero (d) scrivono, aver egh riportate molte vitto-(d) Profestie de' Goti, Alani, ed Unni, e che nel di 17. di Novembre le (e) Septe liete nuove ne furono portate a Costantinopoli (e). Non ci resta 🕹 🕶 Scrittore, che più precifa memoria di que' fatti ci fomminifti, fvor-(1) Zaffina che Zosimo (1), il quale parla di un solo d'essi, molto vantaggioso a i Romani. Modare nato di Real fangue in Tartaria, effendo paf-

> tato al fervigio de' Romani, tal credito s'era acquiffato colle fue azioni guerriere, che pervenne al grado di Generale. Effendo egli. andato un di colle truppe di fuo comando a postara sopra una colle-

Ber One.

XIF.

na, su avvertito dalle spie, che un grossissimo corpo di Barbari era venuto ad accamparsi al piede di quella collina, e che tutti stavano a tavola in graziorighia, tracannando i vini rubati. Li lasciò egli ben bene aborracchiare, e prendere sonno; ed allora co' suoi quetamente caiò, e diede loro addosso. Tutti a man salva gli uccise, e dipoi prese le donne e i fanciulli con quattro mila carrette, sulle quali in vece di letto posavano, ed erano condotte in volta le loro samiglie. Dalle Lettere di San Gregorio Nazianzeno (a) par, che (a) Grigoria possa possa, che il suddetto General Modare sosse Cristiano e suprimera. Cattolico. Tra questi sortunati combattimenti, e l'aver Teodosio 6 sona. tratte alcune altre brigate di que' Barbari a chieder pace, e a dar gli ostaggi (b), o pure ad arrolarsi nel esercito suo (che di questo (b) sona ripiego si servì egli ancora per maggiormente siminire il numero de nemici) cangiarono saccia gli astari, e non passò il presente Anno, che la Tracia respirò, e si vide tutta o quasi tutta libera dal peso di que' crudi masnadieri.

Anno di CRISTO CCCLXXX. Indizione VIII.

di Damaso Papa 15.

di GRAZIANO Imperadore 14.

di VALENTINIANO II. Imperadore 6.

di TEODOSIO Imperadore 2.

Confol: 

| FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la quinta volta, | FLAVIO TEODOSIO AUGUSTO.

E Leggi del Codice Teodofiano (c) ci danno Prefetto di Ro- (c) Goshafe.

ma nell' Anno prefente Paolino. Che questi non sosse quel Chrenelog Cod. Theod.

Paolino, il quale su poi Vescovo santo di Nola, come si diede a credere il Cardinal Baronio, sorse sufficientemente l'ho io provato altrove (d). Passo Graziano Augusto il verno di quest' Anno in Tre- (d) Anecdos, veri, e dopo il di 15. di Febbraio sen venne in Italia, trovandosi Latte Tom, I. Differ. X.

d'Aprile. Il monvo di questo viaggio abbiamo ragion di credere, che sosse la malatna mortale, da cui su sorpreso Teodosso Augusto, mentre soggiornava in Tessalonica ne' primi Mesi dell' Anno presente, secondoche si ricava da Sozomeno (e), a cui in questo (e) Sosom, proposito pare dovuta più sede, che a Socrate (f), il quale cel rap
Q q q 2 pres
listam

(f) Socrates

listam

(f) Socrates

(g) q q 2

presenta caduto infermo ne gli ultimi Mesi. Benchè questo buota Principe col cuore e coll'opere fi fosse mostrato finqui Cristiano, pure non aveva peranche preso il sacro Battenmo. la pericolo, che gli sovratto per quel malore, servi a lui di ttimolo per non differie maggiormente di chiedere, e con antieta, il lavacro della regenerazione a fin di ottenere il perdono de' fuoi peccati. Per buona fortuna di lui , e della Chiefa Cattolica, fi trovo Vefeovo di Teffalonica in questi tempi Sanio Ascolio, o sia Acolio, Prelato di eminenti Virtà. Anche per gl'intereffi temporali grande obbligo a lui professava la sua Città , imperciocché per attestato di Santo Am-(a) , debel brotto (a) , nel tempo che tutto i librico era inondato e defolato da i Barbari, egli non folamente prefervo Teffalonica da i lor infulti , ma li cacciò ancora dalla Macedonia , non già colla forza dell' armi, ma unicamente colle fue preghiere a Dio, da cui inviata la pette nel barbarico eferciro , obbligo quella fiera gente a fuggirfene , e a liberar il paefe. Chiamato da Teodofio il Santo Vescovo 🔎 volle prima effo Augusto saper da lui, qual Fede egli prosessasse, e qual foffe la vera in meszo a tante Sette, che tutte professavano la Legge di Gesù Crifto. Il buon Prelato gli diffe di feguitar la dottrina infegnata da gli Apostoli, professata dalla Chiesa Romana, Capo di tutte, e stabilità nel Concilio di Nicea, con afferirgh in oltre, che tutte le Provincie dell'Illitico, anai dell'intero Occidente, non altra Fede tenevano, che questa appellata la Cattoli». ca, al contratto delle Provincie Orientali divise in più Sette. Allora il faggio Augusto protesto con allegria di volezdate il suo nome: alla Chiefa Cattolica - e però fecondo i riti e la dottrina della medefima Chiefa ricevette il facro Battefimo, nè tardò a fatlo conofeere all'Imperio Romano. Cioè, come fi può congluetturare, ad istanza d'esso Santo Acolio, pubblicò in Testalonica nel di 28, di 🙌 🖚 🚥 Febbraio una celebre Legge (+), con cui ordinò, che rutti i Popoli. a lui ubbidienti dovessero seguitar la Fede, che la Chiesa Romana avea ricevuto da San Pietro , ed era infegnata allora da Papa Damejo, e da Piero Vescovo d'Alessandria, con intimare l'infamia ed altre pene a chi la rigettaffe, e con proibir le conventicole di qualfivoglia Setta ereticale. Quello nobil Editto, riguardante nobdimeno i foli Eretici, e non già i Pagani, feguitato poi da altre azioni di quelto gloriofo e piifimo Augulto, e dalla benedizione di Dio, produite col tempo mirabili frutti per la pura Religione di Crifto . ficeome costa dalla Storia Ecclesiastica . On a le muove della pericolofa malatua d'esso Teodosio, la qua-

De Fide Cortoline. for Part le probabilmente fu lunga , fecero muovere dalle Gallie l'Augu-Ro Graziano, temendo egli, che se in congiunture di tanto scumpiglio fiffe mancato di vita il Collega, ne avrebbono trionfato i Barbari, e sarebbe potuto insorgere qualche Tiranno in Oriente. Perche divettero poi di mano in mailo venir nuove migliori della di lui falute , perciò fi ando egli fermando in Italia ¿ e noi il troviamo anche ful fine di Giugno in Aquiteia. Buona apparenza ancora c'è, ch'egli pallatte a Sirmio verfo il principio di Settembre, per abboccarsi con Teodosio, e conferir seco intorno a i presenta bifogni ; perchè nel Concilio d'Aquileia tenuto nell' Anno feguente fi legge, ch'egli stando in Sirmio, avea dati gli ordini per quella facra affemblea. Scrivendo poi San Prospero : a), che mentre (a) Popler Teodofio fi trovava infermo in Teffalonica, Graziano giudicò bene di far pace co i Goti : quello fe è vero , ci fa intendere la grave apprentione d'ello Augusto, che fosse per mancare quel buon Principe : laonde egli cercò di rimediare il meglio che potè alle perniciose conseguenze, che per si gran perdita si poteano temete. Idazio (b) ferive, che Graziano riportò qualche vittoria nell' (h) fastari Anno prefente, ma fenza dire, fe nell'Illimico, o pur nelle Gal- in Eglic lie. Parla ancora d'altre confeguite da Teodolio, e con lui fi accordano Marcellino Conte (c), Fifostorgio (d), e il Nazianzeno, ma (e) Almolfenza che apparifea circultanza alcuna di si favorevoli avvenimenti. Per lo contrario Zofimo Scrittore Pagano (c), che per l'odio (4) Philofuo verso di Teodosio distruttore del Gentilesimo si studia di avve- 🏧 🕬 lenare per quanto puo tutte le di lui azioni, racconta, che entrato l'efercito de' Goti nella Macedonia, Teodono marciò contra di l. 4 6 36 loro con quelle forze , che pote adunare. Ma una notte i Goti, fegretamente lecondati da i lor defertori, che s' erano arrolati fra i Romani, paffato il fiume penetrarono nel campo del Cristiani, e a direttura andarono, dove era maggior copia di fuochi, immaginando, che quivi fosse il quartiere dell'Imperadore. Ebbe tempo Teodolio di montar a cavallo, e di falvarii. Fecero i fuoi gagharda refistenza a i Barbari con una strage grande d'esti, ma Toperchiati in fine dall'eforbitante numero de'nemici, quivi lasciarono le lor vite. In questa occasione Zosimo sa il pedante addosso a Teodolio, tacciandolo di poca avvertenza per aver ammesti tanti Barbari nelle Armate Romane, pretendendo, che costoro sossero segretamente congiurati per rivoltarsi , allorchè si trovasseto assai cresciuti di numero. Vero è, che accorroli Teodofio di questo pericolo, prese lo spediente d'inviarne una gran parte di guarnigio-

In Chromos.

payer.

ne in Egitto fotto il comando di Ormifda, che altrove vedemmo figliuolo di un Fratello di Sapore Re di Perfia. Ma colloro ni n'eolendo alcun freno di disciplica, viveano a discrezione, prendendo i viveri senza pagare, s intendevano con gli altri Goti ili mici, e colle loro infolenze guaffavano turto l'ordine nelle Armate Romane . Aggiugne finalmente Zofimo aver Tendofio con gran rigore efatti a pubblici tributi , con ridurre in camicia molti de' fuoi Sudditi, di maniera che non fi udivano che lamenti dapertutto , augurandofi molti d'effere più totlo forfo i Barbari , che vivere nelle Terre Romane . Così quel nimico del nome Criftiano . Ma può dubitarfi della verità di questi fatti, giacchè il dirfi da lui, che dopo quella notturna vittoria i Barbari divennero padroni della Macedonia e Teffalia, setta finantito dall'autentica teffini nianza di Santo Am-(a) And broko (a), the ferive avere il Santo Vescovo Acolio piuvolte difefa colle fue preghiere a Dio da coloro la Città di Teffalonica. Ed in essa Città le Leggi del Codice Teodosiano ci assicurano, che Teodofio foggiorno per la maggior parte dell'Anno prefente. Venute (4) Zofem por il Novembre, egli paíso a Coffantinopoli, dove dice Zofimo per irrilione, ch'egli entrò come trionfante, quasi che avesse ripottato delle vittorie, e non delle buffe, e che poi fi diede alle deli-(e) Aurilia zie. Opponfi alle dicerie di coffui il giovine Aurelio Vittore (c), File of and qual filorede vivuto in questi medefimi tempi, scrivendo egli sutto il contrario. L'elogio, ch'es fa di Teodofio, lo vedremo a fuo tempo. E già abbiam detto , che altri Storici attribuiscono a Too-

doko delle vittorie in questo medelimo Anno. ENTRO il buon Imperadore in Coffantinopoli nel di 14. di No-

(d) Home vembre (dovendoù leggere così nel telto d Idazio (d) ) dove fu ricevuto, con gran festa. Una delle sue prime gloriose azioni su quella di levar tutte le Chiese a gli Ariani, e di consegnarle a San (a) Gago, Gregorio Nazianzeno (e), che governava allora il corpo del Cat-Mariella ra credenza. Lo stello Augusto in persona gli diede il possesso di m Groom, quella Cattedrale, occupata per quarant'anni dalla Setta Afiana; e cio fegui fenza tumulto alcuno, e con gran giora di tutti i Cattolici. Varie Leggi, pubblicate nell' Anno prefente da questo faggio e pio Imperadore, si veggono registrate nel Codice Teodoliapo. In una d'este proibt au Giudiei le azioni criminali ne quaranta giorni della Quarefima. Con un'altra intimò delle pene alle Donne, the filmanitavano entro il termine dello fcorruccio, rudotto allora ad un Anno, applicando i lor beni a gli Eredi naturali , e

ar.

ħ

ď

la G

ŧ

å

ţ

P

¢

¢

son al Fisco. Altre sue Leggi dichiararono, che chiunque avrà ottenuto dalla Camera Imperiale bent caduchi, e timafti fenza poffessori legittimi, debba comparire colla spia, o sia col denunziatore, da cui fia venuta la scoperta, che que beni fossero caduchi, per provarne la verità. Se l'avviso era falso, s'intimava la pena capitale. Nè già lasciava Teodosio di odiar le spie, come profesfione troppo odiofa, e turbatrice della pubblica quiete i il perchè volle, che simili denunziatori, se per tre volte avessero dati simili avvisi, fosfero puniti coll'ultimo supplizio. Ad impedire ancora le accuse di lesa Maestà, portate da ascum anche contra di persone innocenti, per profittar del confisco de beni, decretò, che questi talt non potessero mai ottener somiglianti beni. Prendeva in addietro il Fisco tutte le sostanze de' banditi e relegati. Teodosio volle , che loro fi lasciasse la metà d'essi bem , da essere compartita co' fighuoli. I beni poi de' condennati a morte (se pure non v'ha sbaglio in un'altra Legge) volle che restassero interamente a i lor Figli o Nipoti. Con altro editto comando, che non fi potesse dar sentenza contra de gli accufatori, se non si costituivano prigioni anch' esti. Nella qual congiuntura prescrisse de buom regolamenti in favore de prigionieri, acciocche non fossero maltrattati da i Guardiami delle carceri, o detenuti più dei dovere in quelle miserie. Per conto di chi avelle trovato un Tesoro, vuole, che tutto appartenga all'inventore, se l'ha scoperto nel proprio fondo. Ma se nel fondo altrui, un quarto ne vada al padrone del luogo. Altre fue Leggi io tralascio, tutte tendenti al pubblico bene. Circa questi tempi pare, che mancasse di vita Sapore Re di Persia, quel medesimo, che tanto da fare avea dato in addierro a t Romani (a). A lui suc- (a) dout. cedette Artaserse suo Fratello, o piuttosto suo Figlinolo, come s'ha lib. 4.
da Entichio (b).

Anno di Cristo ccclxxxi. Indizione ix.

di Damaso Papa 16.

di GRAZIANO Imperadore 15.

di VALENTINIANO II. Imperadore 7.

di TEODOSIO Imperadore 3.

Confoli (FLAVIO STAGRIO, e FLAVIO EUCHERIO.

A BRIANO da Temistio, che Eucherio Console su Zio paterno di Teodosio Augusto. Zosimo (c) parla del medesimo, e (c) Zostera semThunk.

sembra chiamario Zio dell'Imperadore Arcadio, e per confeguense Fratello, e non Zio del medetimo Teodotio. Ma Temifio parla chiaro, e Zofimo vorrà dire gran Zio. Delle varie Dignità folle-(1) Galest nute da Stagrao primo Confole, è da vedere il Gototredo (1). La Prefettura di Roma nelle Leggi del Codice Teodofiano fi truova amministrata da Valenano. Per quanto poi fi raccoghe dalle Date di alcune di effe Leggi, le quali è da dubitare, fe tutte fieno giufte, Graziano Augusto fut tine di Marzo, era in Milano , ful principio, di Maggio in Aquileia, verfo il fin di Settembre in Treveri, e in Aquileia ful fine dell'Anno. Questi salti dalle Gallie in Italia, e dall' Italia nelle Gallie, non paiono molto verinmili. Confermo egli con (b) t # # fuo Referetto (f) ad Antidio Vicario di Roma il lodevoli vio introdotto da Valentiniano suo Padre di far grazia a i rei per la solennità Continue, della Pasqua, ma con eccercuare i colpevoli d'enormi delitti pregiudiciali alla quiete del Pubblico. Uno de' motivi probabilmente, per gli quali Graziano con Valentiniano fuo Fratello fi porto ad-Aquileia, fu un riguardevol Concilio tenuto ivi nel Seitembre di quest'Anno, essendo Vescovo di quella Città San Vulenano, uno de' più infigni Prelati dell' Occidente. V'intervenne ancora Same Ambrofio Vefcovo di Milano, con farvi la prima figura. Trovavali intanto Teodofio Augusto in Costantinopoli, in molte angustie, perchè un nuvolo di Goti era ritornato nella Tracia. Avendo egli atto nell'Anno addietro istanza di soccorsi all'Imperadore Grazia-(c) 2400 no, queiti gl'inviò un corpo di gente (c) fotto il comando di Banfervigio, amendue chiamati di Zolimo difinterellati, valoroli, a ben pratici del mettier della guerra. Ma di Arbogaffe vedremo a

> fuo tempo un gran tradimento. Arrivati che furono elli nella Macedonia, le non falla effo Zofimo, i Goti giudicarono meglio di ritizarsi di là, e di tornarsene nella misera Tracia, per rodere quel poco, che vi reffava di bene. Perche trovarono si fmunto quel pae-

fe , nè poteano metter piede nelle Città e Cattella forti , cominciazono in fine a trattar di pace : del che parleremo all'Anno feguenge. Già vedemmo ne gli anni addietro, chi fosse *dianarico* Re-de' Gots, il quale piuttotto veniva appellato Giudice di quella Nazione, uomo superbo, che nell'Anno 369, per sar pace con Valente Augusto l'obbligo a portarsi un mezzo al Danubio, col pretesto di un giuramento da lui fatto di non mettere mai piede nelle terre de' Romani. Da che piombo fopra i Goti il granflagello de gli Unni , ebbe quel Barbaro il tapere o la fortuna di confervare i fuoi Stati ,

o almen parte d'effi fino al precedente Anno, un cui finalmente re-Rò detronizzato, e costretto a cercar altro Cielo (a). Zosimo (b) (a) Marinpretende, ch'egli fosse cacciato da Fritigerno, Aleteo, e Safra-Laure ce, Capi della stessa Nazione, che danzavano di qua dal Danu- (b) Zifa. bio fulle Provincie Romane. Nel racconto di Zofimo v'ha delle 🚧 🧸 👍 frottole , dando legli il nome di Alamanni a questi Capi, facendoli venir dalla Germania verto la l'annonia , ed abbattere prima d'ogni altra imprefa. Atanarico, perchè il videro cottante nella pace fatta con Tendolio, cole tutte prive di sustistenza. Quel solo, che abbiam di certo , fi è , che quefto Principe barbaro fpinto da qualche fiero temporale penso a rifugiarli fotto l'ali di Teodono ienza tar cafo del giuramento poco fa accennato, (c) e di fottomettere a (c) Some lui se stello, e i tuni Stati. Temistio Filososo ed Oratore, che ne' 44. p. 6.16 primi Mefi di queil' Anno recito nel Palazzo di Coitantinopoli alla presenza di Teodosio la sua Orazione XV, con etaliare le viriù d' ello Augusto, adduce (4) appunto la venuta di questo Barbaro sie- (4) yamat ro e superbo a metterii senz'armi e senza condizioni in mano di Teo. 🚧 ሉ dofio per pruova del gran concetto di bolità e fedeltà , un cui era ¢Ro Imperadore .

VENNE dunque Atanarico a Costantinopoli (e), e v'entrò nel (e) 246. di 11. di Gennaio (f), incontrato dallo stesso Teodosio fuori della Città , ed accolto con tutte le dimostrazioni di stunz e di amici- il Fific. 21a. Ma probabilmente gli affanni da lui patiti il fecero da li a poco cadere intermo, di modo che nel di 25. d'effo Melo termino i fuoi giorm di morte naturale, come s'ha da vari Autori (g), e(s) Hondnon già violenta, come lia il testo di Prospero (4), che dee estere organi ? . corrotto, dovendosi quivi leggere occidit costa seconda breve, in est in vece di occidiur. Se altrimenti fosse stato. Zotimo si facile a spar-(h) Profelare di Teodosio, non avrebbe certamente lisciato nella penna un tal fatto, cioè trafcurata quella occasione per morderlo. Anzi da lui abbiamo, ch'esto Augusto sece seppellire quel barbaro Re con tal magnificenza, che ne restarono ammirati tutti i Goti del suo seguito , e crebbe in loro l'affraione e flima verso di un si amorevol. Regnante, con riuscir sedelissimi da II innanzi nel suo servigio. Fa poi menzione il fuddetto Zofimo (i) di una vittoria riportata da (i) 24---Teodotio contro gli Scin, e Carpodaci, Barbari Settentrionali, che la acia erano corb anch effi di quà dal Danubio, al vedere il fortunati ed arricchitii Goti . Rimalero effi sconfitti in una battaglia da Teodofio ed obbligati a ripaffare il Fiume. Di più non ne l'appramo ; ficcome ne pure d'alcun'altre militare impresa della Imperadore,

spertante all'Anno presente, si truova vestigio nelle antiche Istorie. Mais egli nulla di più i pero contra del Barbari affaffini del Romano Imperio, fomma gioria almeno confegui colla protezion della vera Chiefa, e col fuo zelo, per estirpar l'Eretie. Ardente era il fuo deliderio di mettere una volta fine , fe mai era possibile , a tanze diffentioni intorno a il dogini della Religion. Criftiana, cioè di etlinguere totte le Erefie, che laceravano allora spezialmente le (a) Seema Provincie d'Oriente. (a) Il perche rauno dalle contrade di fina h p. cap y Icovi , a quali nel Maggio di queit Anno confermarono la dottrina Law ian del Concilio Niceno, itabilirono la divinira dello Spirito Santo, ed accordarono al Vefcuvo di Cottaniinopoli un Privilegio, di premipenza. Non fu effo Concilio a tutta prima riguardato come Generale , tale bens) tenuto fu , da che Damafo Papa , e i Vefcovi d'Occidente l'ebbero, confermato. Eletto fu circa quetti rempi Vefcovo di Cottantinopoli Sen Gregorio Negiangeno, uno de più illuttri Scrittori della Chiefa di Dio, ma poco tenne quella Sedia per la gara ed invidia di molti altri Velcovi, imperciocche veggendoù egli mal veduto da esti, e da una parte del Popolo , ottenuto il congedo dall'Imperadore, ti ritiro nella Cappadocia Patria fua. Non (h) i a di tu men gloriosa per Tendoso una Legge (b), da lui pubblicata Hameiu, prima del suddetto Concilio nel di 10. di Gennaio, con cui proibi a qualunque fetta d'Eretici, e particolarmente a i Foiiniani, Ariani , ed Eunomiani , il tenere alcuna affemblea nelle Città , ed in oltre comando loro di confegnare a i Vefcovi Cattolici tutte le Chiele da effi occupate. L'incumbenta di eleguir quello Editto fu da-(c) Theder to a Supere, uno de' più illustro Generalo di Teodosio, (c) il quale & con a fedelmente foddistece alla più intentione del Principe con giora asdicibile di tutti i Cattolici i ne mancarono i Vescovi d' Occidente di rendere per tanto fuo zelo pubbliche azioni di grazie a Teodolio ne i loro Concili. Con altra Legge data nel di a. di Maggio, il pitifimo Imperadore levo la Cittadinanza Romana, e il poter far te-Ramento a chi de' Cristiani, fosse divenuto. Pagano, intimando la Resta pena alle varie Sette de' Manichei . Volle dipoi vietato a gli Euromiani ed Ariani il fabbricar nuove Chiefe entro e fuori delle Città In fomma fi vide spedito da Dio quetto piissimo Imperadore, per rettituire il suo lustro al Cattolicismo in Oriente, ed ancorché non ceffassero per questo gli Eretici di diverse Sette in quelle parn , perchè i faggi. Imperadori non amavano di convertir colterror delle mannate alla vera fede i traviati. pure quanto venno

efaltata la Chiefa Cattolica, altrettanto calò l'albagia e potenza delle diverse Eresie.

Anno di CRISTO CCCLXXXII. Indizione X.

di DAMASO Papa 17.

di GRAZIANO Imperadore 16.

di VALENTINIANO II. Imperadore 8.

di TEODOSIO Imperadore 4.

Confoli ANTONIO, ed AFRANIO SIAGRID.

NTONIO primo Confole Orientale vien fondatamente creduto A dal Padre Pagi e da altri, Padre di Flatilla, o sia Platil-La, Moglie di Teodofio Augusto. Quanto a Siagrio Console Occidentale, egli è riputato personaggio diverso da Siagrio, stato Confole nell' Anno precedente, perchè ne i più de' Fasti antichi, e nelle Leggi si vede enunziato Console, senza esprimere per la seconda volta. Dal Padre Strmondo, e dal Gotofredo fu con buone ragioni creduto quell' Afranio Stagrio Confole, di cui in più d'un' Epistola parla Sidonio Apollinare: perciò col Relando ho anch' io tenuto, che gli si possa dare il nome d' Afranio. In due luoghi del Codice Teodofiano comparifce Severo Prefetto di Roma, se pur non v ha errore, perché in altre Leggi di questo medefimo Anno Severo ( se pure è lo stesso ) si truova nominato Presetto del Pretorio. Per la maggior parte dell'Anno prefente, ficcome fi ricava dalle Date di varie Leggi (a), Graziano Augusto dimorò in Italia, (a) Geniasi. ora in M.lano, ed ora in Brescia, Verona, e Padova. Una d'esse tod. The Leggi cel ta vedere in Viminacio Cirtà della Melia ful Danubio di 46 là da Belgrado nel di 4, di Luglio, Matrovandofi nel di 40, di Giug io in Padova, non fi può così facilmente immaginar questo felto. in un paese di tanta distanza. Pero par giusta la conghiettura del Gotofredo, che essa Legge sosse non già data, ma solamente pubblicata in Viminacio. Ora il foggiorno d'effo Graziano in Italia. abbattanza compruova, che quantunque si creda assegnata essa Italia coll' Affrica e coll Illirico Occidentale a Valentiniano II. suo Fratelio, pure Graziano feguitava a cagion della di lui tenera età a ritenerne il governo. Fra le Leggi spettanti a quest' Anno d'esso Augusto Graziano, una ne abbiamo, con cui ordina a Severo Preferto di fare una rivista del Poveri , che sioccavano alla ricca e li-Rrr 2

diam'ışı

mofiniera Città di Roma, con separare i robusti ed atti a lavorare, e di dar questi per ifchiavi , se sono di condizion servile , a chi gli ha feoperei, o pure fe liberi, di obbligarli al lavoro delle campagne . Anche nel Codice di Giustiniano si trovano Leggi, per zimediare a quetti truffatori, delle limofine deftinate a i veri ed inabili poveri. Santo Ambroño (a) fiduole anch' egli di quefto, abufo, e forfe da lui venne il conliglio per provvedervi 🕈 Almeno è proba-(a) ( from bile , the ad illanza fua Graziano con un altra Legge ordinaffe (/), che quando i delinquenti follero condennari a morte, o ad altre leto That vere pene, li aspertasse trenta giorni ad eseguirle. Dovea essere succeduto, che qualche innocente avelle patira la morte, e che dopo alcun tempo ii foffe (coperta la di lui innocenza . Ma quell'azione di Graziano, che fece più strepito nell'Anno prefente, fu l'ordine da lui dato, che si levasse dalla Sala del Senato Romano la statua e l'altare della Vittoria , fopra il quale fi facevano a giuramenti , ed 1 Pagani foleano offerir de 1 fagrifizi. In oltre fece occupar dal Fisco turce le rendite destinate al mantenimento di que' sagrifizi , e de'Pontefici Gentili , ( c ) abolt ancora ogni privilegio conceduto da i Predecessori a tutti i Ministri de gl'Idoli, per gola de' quali anche alcuni Cristiani deboli aveano rinunziato alla lor Fede "per farti Pagani. Finqui le Vergini Vestali di rito Gentile aveano pacificamente efercitato in Roma il loro methere . Graziano non le caísó g.à , ma toife loro tutti i privilegi e le efentioni, e comando, che fi applicaffero al Fisco tutti gli stabili, che per testamento fossero lasciati a quelle falte Vergini, ed anche a i Templi e Minister de gl' Idoli . Gran rumore e lamenti ne tecero i Senatozi , buona parte tuttavia Pagani ; e pero Simmaro celebre perfonaggio, ed uno d'effi, fu delegato in compagnia d'altri, per portare a Graziano a nome del corpo del Senato un Memoriale pieno di doglianze per quetto cotanto loro dispiacevole Editro. Ma i Senatori Criftiani, che non erano pochi, fecero una proretta in contrano, ch'effi non acconfentivano alle istanze de' Pagani, e formarono un'altra fupplica in contrario, dichiarando, che non intervertebbono più al Senato, qualora vi fi rimetteffe quell'obbrobio. Liviato quest'altro Memoriale da Papa Damaso a Santo Ambrosio, cagion fu , che Graziano ilesse faldo nel suo proposito , ne volcife dar precchio al ricorfo de Gentili. A eio dovette anche contribuire la pia eloquenza d'effo Santo Ambrefio , che godeva una fingolar confidenza presso di questo Imperadore. Qui nondimeno non fini la faccenda, ficcome vedremo.

DURANTE tutto quest' Anno fi fermò l' Augusta Teodosio in Coftantinopoli, dove pubblico varie Leggi (a). Con una di effe (a) Guigh. regolo il vario veilire de' Senatori, e de gli altri Ministri della Giuflizia, senza obbligare esti Senaturi a portar la Toga, se non nel Senato, e davanti a i Magistrati, allorche vi companistero per proprie loro siti. Confermo con un' altra le pene intimate contra de' Maniches, accrescendo queste per altre class d'Eretici , pocoda noi conofciuti. Pubblicò ancora de i regolamenti, acciocche le cafe de' privati in Costantinopoli potessero partecipar dell' acqua , introdotta in quella Città dieci anni prima da Valente Augusto con un suntuofo Acquidotto (+) Fu in quest' Anno, che riulci all'Im- (h) benetu perador Teodolio di estinguere il fiero incendio della guerra de' Goti, non già colla forza, ma colla piudenza e co i maneggi. Cioè fece for proporte condizioni di pace dal Generale Saturnino (c), e (c) Taquelle accertate da effi, nel di 3 di Ottobre, per attellato d'Ida- ma be in Eso (1), vennero : Capi de i Goti, col Re luro ( forfe Fringerno) (4) Issues a fottometterfi con tutta la Nazione a Teodofio, e a giurar fedel. " Faftir tà al Romano Imperio (e). Loro perciò furono allegnate terre da (e) Monit. coltivare nella Tracia e nella Metia, con facoltà di possederle come come in fue proprie, e fensa pagar tributo. Molti d'esti Barbari surono arrolati nelle Armare Cefaree, e tutti ottennero la Cittadinanza di Roma. I Poblici, che da li a molti anni videro i mali effetti di quetta Pace, fecero i dottori fulla condotta di Teodofio, biafimandola a più non pollo come pericolofa e pregiudiziale all'Imperio. Tali furono Idazio (f), Sinelio (g), e principalmente Zolimo (h). (f) 144 mi Ma per ben giudicare delle risoluzioni de Principi, ed anche de inchiente privati, convien metterii ful punto medelimo, in cui furono pre (1) l'y sofice fe, e si troverà benespetto, che non si manco prudenza allora e buon (4) Lefene. contiglio, benché l'avvenire non corrispondesse alle speranze. Sic be + 11 come offerva Temistio ( ), che si trovava allora sul fatto, difficiliffimo era in questi tempi, anai pericoloso il volere finidar tani Barbari, penetrati nel cuor dell'Imperio. L'efempio fresco di Valente ognun l'avea davanti a gli occhi. Nella Tracia, e ne gli altri circonvicimi paeti, s' erano perduti i loro abitatori: bene era il ripopolarli. Divenendo que' Goti fudditi dell'Imperio, fe ne poteva sperare buon uso, e forza, e fedeltà, come in tanti altri fimili cafe era avvenuto. La neceffità in fine e una dura Maeitra, obbligando a far ciò, che la Prudenza riciiferebbe. Se poi cell'andar de gu andi. amais frutti produffe quello aggiultamento, ditgrazia fu de i Successors, ma non grà stolidica di Tcodosio, come con ceme-

rafiā

raria penna scrisse Zosimo Pagano. Quel solo, che sarebbe stato da desiderare in si fatta pace, era che tanta copia di Barbari fosse stata dispersa per le mostissime Provincie Romane, senza lasciarla unita nella Tracia, e nelle contrade adiacenti; ma è da credere, che i Goti, gente anch' essa accorta, non volesse lasciarsi sbandare per paura d'effere un di fagrificati tutti con facilità ad arbittio de' Romani .

> Anno di CRISTO CCCLXXXIII. Indizione XI. di Damaso Papa 18. di VALENTINIANO II. Imperadore 9. di TEODUSIO Imperadore 5. di ARCADIO Imperadore 1.

Confoli { FLAVIO MEROBAUDE per la feconda volta, FLAVIO SATURNINO.

UESTO nome di Flavio, che dopo Coffantino il Grande cominciò ad effere cotanto in uso anche fra i Generali, ed altri Nobili, fi può credere, che foste loro conceduto per grazia, e a titolo d'onore da gli Augulti , i quali le ne pregiavano molto. Ab-(a) These biamo da Temistio (a), che Teodosio, perche in quest' Anno si fine Or 16 aveano a celebrare i Quinquenvati del fuo Imperio, fecondo il rito dovea procedere Confole: passo, su cui principalmente il Padre Pagi fondò il fuo aftema, molte volte nondimeno fallace, de'Quinquennali, Decennali &c. Ma per premiar Seturnino fuo Cenerale, benemerito della pace stabilità co i Goti, conferi a lui il Confolato, ficcome ancora Graziano promofse alla stessa Dignità Merobaude altro fuo Generale. Di grandi obbligazioni aveva il fuddetto Temifio al medefimo Saturnino, e però in tal occasione, cioè probabilmente ne' primi giorni del fuo Confolato, recitò un' Orazione in ringraziamento a Teodofio prefente, e in lode non men d' esso Augusto che dello stesso Saturnino, e de' primi Ufiziali della (b) Idana Corre . Vi parla ancora di Arcadio primogenito di Teodi sio, ma in thouse con apparenza, ch' egli finora non fosse decorato del titolo di AuMarcellia gusto. In quest' Anno nondimeno (b), e nel di 16. o pure 19. di Profes in Gennaio, Teodosio dichiaro Imperadore Augusto suo Figliuolo, cioè Chronicon Flavio Arcadio, il quale poten effece all fa in età di sei anni. E Alexande. Stato offervato, che Temistio si adopero forte, per ottener l'edu-

cazione di questo Principe, e nella suddetta Orazion Sestadecima Cembra, che ne fosse anche intenzionato da Teodosio. Ma essendo Temitio Filosofo di professon Pagana, son si attento già il Cattolico faggio Imperadore di dare un sì pericolofo Maettro al fanciullo Augusto, e però scelse per Aso di lui Santo Arfenio, personaggio di fomma pieta ed abilità , come cotta dalla fua Vita (a). Chi fof- (a) Codo. se nell' Anno presente Presetto di Roma, a noi resta turtavia igno Grac. Tom. to. Il Tillemont (6) con varie conghietture ne ha fatta diligente ii ricerca, ma lenza poter fillar il piede. Certamente fu un perfo- (b) 746naggio di vaglia, come vedremo fra poco. Ellendo nell' Anno feguente succeduto Sommaco in quella Dignità ad Aventio, non è Esperaimprobabile, the quelti l'efercitaffe nel prefente. Anche per tutto quell' Anno l' Augalto Teodolia continuò il fuo foggiorno inCostatinopoli, e perché incestanti erano le sue premute per la pace ed union deila Chiefa, lacerara da tante Erefie, e fopra tutto da gli Ariani in Oriente, intimò ancora in quell' Anno un gran Concino in Collantinopoli, che tenuto funel Mefe di Giugno e dietro al quale pubblico dipoi in quello mederimo Anno varie Collituziomi (1) contra di tutte le Sette de gli Eretici, vietando loro fotto (1) Giffe. varie pene il raunarii, il girar per le Citta e per la campagna, il fine la crear Sacerdoti, e fat qualunque atto in pubblico o privato, che di Mana. potelle pregiudicare alla Religione Cattolica. Leggonti tali Editti nel Codice Teodosiano. Si godeva intanto una mirabil pace ne' paeli lottopolti ad ello. Auguilo , dappoiche s' erano querati i Goti, e ne godeva anche lo stesso imperador Teodosio, quando gli giunsero le funethilime nuove della Tragedia di Graziano Augusto, della quale io paffo ora a deferivere le particolarità.

Le Leggi del Codice Teodoliano (1) ci moltano, dove quelto (4) Grange. Imperadore dimoro per gli primi fei Meli dell' Anno presente, cioè Chinal. ora in Milano, ed ora in Verona e Padova, con pubblicar vari Edit- 7444 ti. În uno d'esti rivoco rutti i Privilegi de particolari, come di troppo pregiudizio al corpo, di cui fon membri. Con un altro diede ordini rigoroli per l'estirpazione de Ladri, de quali Simmaco in più sue Lettere si lagna, dicendo essere cresciuto cotanto il lor numero ne' contorni di Roma, ch' egli non ofava più di paffare alle sue terre di Campania. Rinovo le pene contra de gli Apostati, e intimo la penadel talione contro gli accufatori provati calunniosi. Ordino parimente, che non si dovessero attendere gli ordini portati da i Tribum, Segretari, e Conti, come ricevuti dalla bocca del Principe, ma che li dovelle folamente ubbidire a gli feritti

e lotto-

■ fortoferitti da lui : Legge difficile in pratica , e fuggetta a varie (a) symme eccezioni. Ricavați da Simmaco (a), che una terribil carettia fi proin Re- vò in Ruma nell' Anno presente, e racconta egli con dispiacere come un atro di grande inumanità , l'effere flati allora cacciati di Roma i non Cittadini. A queito propolito v' ha chi produce quanto (b) debut serve Santo Ambrosio (b). Cioe che fatta la proposizione dal Popolo Romano di mandar fuori esti forestieri, il Presento di Roma eqt. g. d'allora , che era un venerabil vecchio , fece raunar tutti i Nobili e facoltofi della Città , e tenne loro un ragionamento così fenfato e patetico, per impedire queli atto di crudeltà, che tutti s'induffero ad una volontaria contribuzion di danaro, con cui fi manienar l'abbondanza , e si fece suffissere ancora chi non-era Cirradino di Roma. Ma paiono ben diverte le careffie e i fatti di Simmaco, e quei di Santo Ambrosio i ne finora s' e potuto accertare chi fusse quel faggio vecchio Prefetto di Roma. Racconta il Santo Arcive-(c) ton scovo altrove (c), the mentre era afflitta Roma dalla fame accennata da Simmaco, nelle Gallie, nella Pannonia, Rena, e Ligu-Symmet. ria 6 godeva una felice abbondanza di viveri .

Ma una calamità, fenza paragone più deplorabile di quella, faltò fuoti nell' Anno prefente, la quale si tiro dietro la desolazione d'affaissimo paete, e le lagrime d'infiniti Popoli, e questa fu la (d) Midd ribellione di Maffimo. Coffui, nominato nelle Medaglie (d) ed licrizioni Magno Massimo, ed anche in un'licrizione, e presto Supicio Severo, Mogro Clemente Maffimo, non bene fi sa, onde traef-(e) Zatem le l'origine. Lotimo (e) il la Spagnuolo di Nazione, col qual sup-🐸 🔸 🕖 posto s' accorda l'esferti egh vantato d'aver qualche parentela con Teodofio Augusto nativo di Spagna . Altri l'hanno spacciato per (f) Efficie Britanno di patria. Ma ficcome offervo l'Ufferio / f). Pacaro (g) (c) Para Bretagna accese quelto suoco, ma che esule e foreitiero egli dimo-Postr rava in quell' Ifola, e tuggito dal fuo paele, nè fi fapeva chi fosfe fuo Padre, ed avea tervito in viliffimo untio di famiglio nella cafa di Teodofio molto prima della di lui efaltazione al Trono. Zofino pretende, che cottui cresciuto di posto accompagnasse in varie spedizioni militari il medefimo Teodofio, e che frando nella Bretagna, nun potesse digerire di non aver potuto finquì conseguir per sè Dignità alcuna riguardevole, quando Teodosio era giunto ad esse-(h) Zofe te Imperadore. Offervata dipoi l'avveglione di quelle milizie a Man de des bashan a frances accolers colle fra famore ( A) che de Radati barbari e ftranieri arrolati nelle fue Armate (4), che de Ro-

mani, seppe così ben fomentare questo lor odio, che nell' Anno presente gl'indusse a ribellarsi, e a dichiarar lui. Imperadore, con dargli la Porpora e il Diadema. Per altro abbiamo da Sulpizio Severo (a), e da Paolo Orofio (b), ch'egli fu come forzato in una (a) sopre, spedizione da quelle soldatesche ad accestar suo malgrado il titolo 5 Mentes e manto Imperiale, ed egli stesso protesto dipoi a San Martino, capar. che non la sua volontà, ma l'altrus violenza l'avea condotto a questo (b) Orifice impegno. In oltre vien egli dipinto da esso Sulpicio Severo per no- 1.7 14.14. mo di genio feroce, ma fenza apparire, ch'egli fosse crudele; anzi egli fi gloriava di non aver fatto morite alcuno de' fuoi nemici . fuorche nelle battaglie. Orofio poi cel descrive per nomo valoroso, dabbene, e meritevole dell'Imperio, se non l'avesse conseguito colla perfidia, mancando al giuramento di fedeltà, ch'egli avea fatto al fuo legittimo Principe. Non mancano Scrittori (c), che credo-(c) Como no cominciata prima di quest'Anno la di lui ribellione, con aggiu- Milio Capgnere, ch'egli dipoi riportò delle vittorie contra de' Pitti e Scotti; ana oltre all'aiferzione di San Prospero (4), concurre la ragione a (4) Puguperfuaderes, che folomente nell'Anno prefente egli fi tivoltalle, in Chimita, perche Graziano Augusto, che si tratteneva in Italia nel Mese di Giugno di quest'Anno, al primo sentore di questa pericolosa novità volò nelle Gallie, ne tornava il conto a Maffimo di perdere il tempo a cercar de i nemici ilranieri, quando i liioi intereffi cligevano , ch'egli pentaffe all'offeto Graziano , il quale più di tutti gli doveva importare.

STECOME Mallimo era un uomo attivo, non perde punto di tempo a tirar dalla, fua quanti foldati Romani fi trovavano nella Bretagna, ed aggiuntavi molta gioventu (capeftrata di quelle parti " ne formò una buona Armata. Sapendo poi, che Graziano dimorava in questi tempi in Italia, penso totto, che sarebbe anche agevole l'impadronirfi delle Galbe . Imbarcate dunque le fue milizie , speditamente con esse arrivò alla shoccatura del Fiume Reno (e); (e) Zesser. follovo con bugie, lufinghe, e promesse l'una dietro l'altra alcune " + ". II. di quelle Provincie (1), e poscia si diede a segreti maneggi, per (1) Gattaguadagnar ancora le guarnigioni e milizie del paefe, e in parte gli anian, venne fatto. Socrate (g), e Sozomeno (h. pretendono, che Gra (g) Soriam ziano solle in questi tempi occi pato in sar guerra a gli Alamanni (h) separa del che niun altro vestigio abbiamo. Fuer di dubbio è, ch' egli 20.7 4.17. non tardo a prendere de verso le Gallie, dove non trovo Tiranno. Ammaffare dunque le già d'effere flato pra

miliate, the gli retail. Tomo II. Sss

(a) Zofen mata a Merobande (a), con avere a i fianchi Balione, Utiziale di fimo. San Profoero scrive, che il conslitto segui in vicinanza di fimo. San Prospero scrive, che il conslitto segui in vicinanza di fanta 4 Parigi, ma Zotimo non parla se non di scaramuccie, satte per lo Frager a spazio di cinque giorni. Fosse nondimeno, o non fosse giornata campale, convengono gli Storici in dire, che Graziano li trovo tradito. La cavalleria de' Mori, ed altri corpi di fua gente, abbandonatolo, si gittarono nel partito contrario. San Prospero pretende, che Merobande suo Generale e Console, fosse nel presente (b) Book Anno il traditore. Ma il Cardinale Baronio (b), il Valefio (c), e (c) False if Tillemont (d) fondatamente tengono, che sia guafto qui il testo Au . France della fua Cronica , fapendo noi da Pacato Panegirifta (e) , ch' eso (4) 744 Merobaude combatte bravamente per Graziano, e che Maffimo Minur de per l'odio, che gli portava, il tidulle a datti da le steffo la morte. Immagino il Valetio, che in vece di Merobaude aveffe scritto San Prospero (f) Mellobande, cioè quel Re de Franchi, che vedemmo (1) Pofes fervire di Capitan delle Guardie a Graziano. Potrebbe effere, ma questa in fine non è, che una conghiettura. Certamente il fellone, che tolfe la vita all'infelice Imperador Graziano, fu uno de' fuoi principali Ufiziali, che governava le Provincie della Gallia, (a) Antoppe ed era Ufizial di guerra, come fi ricava da Santo Ambroño (g). Però quelti fembra ellere stato Andragagio Generale della Cavallema d'esso Graziano. Imperocché trovandosi Graziano derelitto da i fuoi con trecento foli cavalli, fe ne fuggi a Lione, con difegno di (b) 24 neoverarii in Italia. Da Zofimo (h) abbiamo, che gli fu ipedito dietro con una mano di scelti cavalli esso Andragazio, il quale segurtandolo fino alla Mesia superiore, e raggiuntolo nel passare il Ponte di Singiduno, gli levò la vita. Ma singanno senza fallo Zo-(1) Profest fimo, confundendo Lugduno con Singiduno. Gli altri Storici (1) arrestano, che Graziano fu ucciso in Lione. E Santo Ambrosio, Mondie. Autore più di tutti informato di quelli affari , ficcome accaduti quali fotto i fuoi occhi, racconta effere frato invitato Graziano ad un convito dall'Ufizial traditore, riveflito della Porpora, e poi privato di vita dopo la tavola, verifimilmente nel paffare il Ponte di quella Citta. Se poi questi sosse Andragazio, o altro persido Usiziale, non abbiam baftanti lumi per accertarlo. Ne in confronto dell' au-(1) Service torità di Santo Ambrolio mentano fede Socrate (k), e Sozome-) I-con no (/), la dove scrivono, che Andragazio arrivato a Lione, ed An entrato in una lertiga, fece credere a Graziano, ch' egli conduceva feco l'Imperadrice Lera, e però effendo andato ad incontraria Gra-

jage.

Graziano, Andragazio, faltato fuori da essa Lettiga, il fece pren-

dere, e da li a poco gli diede la morre.

IL giorno, in cui accadde questa Tragedia, fu il 14. d'Agosto, come abbiamo da Marcellino Conte (4), o pur di Lugiio, come (6) Monttaluno ha creduto, nel qual tempo l'infelice Augusto era giunto all' eta di venticinque anni. Aveva egli (pofata in prime nozze Coflanza Fighuola postuma di Costanzo Augusto. Pare, che fi ricavi da Santo Ambrotio (6), ch'effa gli partoriffe qualche Figliuolo i (5) saint ma per testimonianza di Teodoreto, se pur ne ebbe, niun d'esti a fai La era vivente alla di lui morte. Perche mancò di vita quella Principella, li rimarito Graziano non molto prima di quette fue feiagure con Leta, alla qual poi rimasta Vedova, siccome ancora a Paffamena di lei Madre, fece Teodofio un affegno decorofo per vivere da pari loro Zosimo (c) pariadelle copiote lor limotine a i Poveri di Roma, al (c) Zatimo lorchè. Alarico nell' Anno di Cristo 408, tenne assediata quella Città . 🌥 🏄 🦠 🙉 Abbiamo anche dal medefimo Storico (d), che avendo effo Graziano (d) 46ful principio del fuo governo riculato il titolo e la veste di Pontefice 🍑 🗢 🔫 🏎 Maffimo, portatagli da a Pagani, uno de loro Sacerdon diffe. Sed Priscipe non vuol effere chiamato Pontefice, in breix egli fara fatto Pontefice Maffimo - alludendo forfe alla fua morte, accaduta ful Ponte di Lione, ficcome accennai. Ma quello farà un motto arguto , inventato fulamente e nato dopo il fatto per accreditar la fuperthizion Gentilefea, e Zofimo poi è un Etnico, che ciò ferive. Che dolore provaîfe per la morte di questo amabil. Principe Cristiano, st fanto Arcivefcovo di Milano Ambrolio, fuo grande amico e confidente , non ii puo abbastanza esprimere. In piu luoghi delle sue Opere tocca egli con tenerezza questo punto, ando anche per le istanze di Valentiniano II Imperadore (e), a trovar Mastimo, a (e) soboli fin di ottenere le ceneri dell'uccifo Augusto . Intanto Massimo si proteftava lempre innocente della morte di lui, e diceva di non aver dato l'ordine di fua morte, mostrando di piagnere, quando udiva rammentare il di lui nome. Ma qual fosse la di lui sincerità, diedelo ben a divedere , perche a Santo Ambrolio nego le di lui cenert, per paura, diceva egli, che quella traslazione non mnovasse al dolore de foldati. Della bontà fors'anche eccessiva di esso Principe, efaltata da Rufino nella fua Storia (f), e d altri fuoi bei pre- (f) #ijfini gi mentovati da Santo Ambroĥo , in non parlerò di vantaggio. Ma 🏭 🖰 💯 non fi dee già tacere, che dopo la di lui morte non manco gente. la quale lacerò la memoria di quello buon Principe, con impurargli infino de a reati contro la Viriù della Pudicizia, quando noi fia-S 5 5 2

mo afficurati da esto Santo Ambroso, ester eglistato puro non men di animo, che di corpo, nè aver mai conosciuta altra Donna, che le congiunte con lui in matrimonio. Peggio per teffimonianza di (a) fine Fozio, pariò di lui Filoflorgio (a), spacciando varie calunnie, e maffimamente col paragonario a Nerone. Ma non è da maravigliarfi, fequello Scrittore Ariano, o ha Eunomiano, fparli di un Imperadore, che con tanto telo professava il Cartolicismo, e tenne in freno per quanto poté l'Arianismo. Se in questi tempi, o pure più tardi, Maffimo obbligaffe Merobande Confole ad ucciderfi, e taceffe strangolare il Conic Bulione, amendue perchè stati fedeli a Graziano, (b) Para not fapret dire. Certo è, che Pacaro (4) lafcio memoria della lor. (c) Antoni, morte, e Santo Ambrolio (c) fece un rimprovero a Malfimo, per (4) 1 4) 4 un Merobaude Daca di Egitto: forse su fighuolo del Console sud-Get Though detto. Un'Iscrizione recata dal Fabretti (c), che ci sa veder Me-(a) Faire robaude Confole per la terra volta con Teodolio Augulto nell' Anlafire no 188. non fembra, che possa mai suffistere, perche con esso

Augusto fu Confole, allora *Cinegio* ,

La morte di Graziano Augusto quella fu , che maggiormente facilito a Maffimo Tiranno il tirar tutte le Gallie alla fua divozione . Già vedemmo, che le Provincie della Bretagna gli preffavano ubbidienza. Perche le Spagne ulavano di riconofcere per lor Signore, chi dominava neile Gallie, però anch'effe vennero in potere di Maifimo. Verifimilmente non differt egli di crear Cefare, a poi Auguflo , Flav o Vittore suo Figliuolo , di cui fi veggono l'erizioni e Medaglie. Abitava da molto tempo in Milano Falentiniano II. Augu-Ro., Fratello minore di Graziano, di età in quelli tempi di dodici in tredict anni. Siccome in addietro egli era stato incapace di governo, così Graziano aveva anche regolati gli affari dell'Iraba; e perchè ne pur ora fi tlendevano le fue torze a poter reggere Popoli, Imperadrice Giuftina sua Madre prese in parte le redint, dappoiche sintefe la peripezia di Graziano, e Teodolio Augulto dipoi eb-(f) one be anch egli (f) qualche mano nel governo de gli Stati dipendenti. 4. 7. 475 da esso Valentiniano. Resto sulle prime così shalordita Giustina per gl'incredibili e rapidi progressi di Mallimo , che pavento di perdere anche l'Italia - Avvegnache fi foffe (coperta Ariana di credenza , 🙃 per confeguente nemica del Cattolico Arcivefcovo Santo Ambrofio. pure considendo, quanto in si periculafo flato di cofe poteffe giovare a lei e al Figliuolo l'autorità , il credito, e la prudenza di quello intigne Prelato, fattolo chiamare, gli mile in mano il giovinetto Prin-

## A NNO CCCLXXXIII.

Principe, e ardentemente gliel raccomandò. Ambrofio il ricevette, ed abbraccio. Quindi si diedero a consultare i mezzi per frenare quel minacciolo torrente. Il primo pallo fu quello d'implorare i soccorsi dell'Imperadore Teodotio, il quale per attestato di Pacato (a) avea guerra, e riportava delle vittorie nelle estremità dell' (a) Pion. Oriente, senza che si lappia contra di chi, se per avventura non in famore furono i Saraceni, che lo stesso Panegirista dice vinti da lui. Non manco Teodusio, secondo l'asseraion di Temistio (6) di far subito (6) Ponte un gran preparamento, per vendicar la morte di Graziano, e falvare da gl'infulti del Tiranno il pupillo Augusto Valentiniano. Anche in Italia si dovettero allestir quante milizie si poté. Alla seguente Primavera, essendo troppo inoltrata la stagione di quest' Anno, Teodolio era per muoverli. Non so io dire, le quelto armamento quel fosse, che sece desistere Massimo dal procedere innanzi contra del giovane Valentiniano, è in vece di guerra promuovere proposizioni di pace , o pure se Probo Prefetto del Pretorio , già fuggito dalle Gillie, e divenuto primo Ministro della Corte di Valentiniano, e Santo Ambrolio, e gli altri Configlieri d'ello Imperadore, trovandofi fenza torze, giudicassero meglio di ricorrer esti a maneggi di pace. Temilio () tu di parere, che l'apprentione (c) Thomas dell'armi di Tcodolio portalle Massimo ad anteporte la pace alla dell'armi guerra; eRufino (d) anch' egli attella, effere flato Massimo il pri- (4). 👫 🛶 🛶 🛶 mo a proporre essa pace, ma con pentiero di non mantenerla (veri- lib. a. e 196 fimilmente per affodarti intanto ne gli uturpari dominj) , e che Valentiniano atterrito dalla potenza di quello nemico, accettò di buon grado il proposto pari to , con pentiero anch' egli di romperlo, su-Eito che fi trovaffe in forze. Noi all'incontro fappiamo, che dalla parte d'ello Valentiniano fu deputato Santo Ambrolio per paffarnelle Gallio, a fin di maneggiare qualche concordia (e) Ando l'(e) 4-4-4-5 antrepido Arcivefcovo, e trovo a Magorea Vistore Conte, il quale 🚧 🤲 veniva spedito da Massimo per trattare dello stesso negozio in Itaha. Introducto nel Contigho udi la pretentione di Mathmo, cioè, che Valentiniano, come più giovane, dovea venire in persona a trovario , con ucurezza d'agmamprevole accoglimento. Ambrolio Iofeuso col r gore del verno , durante il quale non poreva un fanciullo colla Madre vedova paffare i treddi 🚬 e pericoli dell' Alpi ji e nè pur s'impegno di farli venire, con dire di non aver egli commellione alcuna di quetto, ma folamente di trattar la pace. Gli convenne aspettar buona parte del verno , sinche tornasse Vittore colle rispo-Re d'Italia : nel qual tempo non volle comunicar ne' facri Misterj

(a) Pentia con ello Mastimo (a), dicendo ch'egli era tenuto a sar prima pubin Plus S.
Animpli, blica penitenza del sangue sparso del suo Principe, e Principe inthe Salpi-nocente. Lo stesso sece a tutta prima anche San Martino Vescovo
di Tours, (b) ma poi si riduste a comunicar seco, probabilmente, perchè gli sece credere il Tiranno di non aver avuta parte nella
sop. 13.

morte di Graziano.

Anno di CRISTO CCCLXXXIV. Indizione XII.

di Damaso Papa 19.

di VALENTINIANO II. Imperadore 10.

di TEODOSIO Imperadore 6.

di ARCADIO Imperadore 2.

### Confoli (FLAVIO RICOMERE, e CLEARCO.

Tomere primo nella Dignità Confolare è quel medefimo valente Generale, che da Graziano Augusto erastato spedito in ajuto a Teodosio, e si truova anche appellato Ricimere. L'altro Confole Clearco era forse nell' Anno presente anche Presetto della (c) Gelef. Città di Costantinopoli (c). Simmaco celebre personaggio, si truo-Chronolog. va Prefetto di Roma in quest' Anno. Di tal sua Dignità egli parla Cod. Theed. in alcune fue Lettere. Egli anche fu, che in quest'Anno inviò Agoflino, poi Santo Vescovo, per Maestro di Rettorica a Milano. Nel di 11. di Dicembre terminò i giorni del viver fuo Damafo Pontefi-(4) Profes ce Romano (d), sifesito poi nel Catalogo de Santi a cagion delle fue opere gloriose, massimamente concernenti la disesa della dottrina dalla Chiesa Cattolica. Pochi giorni stette a succedergli nella Cattedra di San Pietro Siricio, di nazione Romano. Cost il Pa-(e) Papa dre Pagi (e) contro l'autorità del Cardinal Baronio, e del Padre Crit, Baren. Papebrochio, i quali differiscono all'Anno seguente l'elezion di Stricto. Del loro parere fono anch' to, per quel che dirò all' Anno stello. Gia abbiam veduto, che Ctearro fu in quest' Anno Prefetto di Coftantinopoli, parendo, che la Data di una Legge di Teodofio l'intitoli così, ma non possiamo sidarci di quella Dara, da che ab-(f) Them beamo indizz, the Temiflio (f), famoso Filosofo Pagano ed Oratore di questi tempi, su promosso a quella carica nell'Anno pre-6 18. sente, e recito dipoi un' Orazione in lode di Teodosio. Il non dir egli parola della nafcita di Onorio, fecondogenito d'effo Augusto, ne dell'Ambaferata de' Perfiant, fa abbaftanza conofeere, che quel

Panegirico fu recitato prima del Settembre di quell'Anno. Imperocche Flacilla, o fia Placilla Augusta nel di 9. di Settembre partori all'Augusto Conforte Flavio Onoria, (a) nato nella Porpora, (a) Hemi come diceano i Greci , perchè venuto alla luce , dappoiche il Padre " Come era Imperadore, laddove Arcadio primogenito, e già dichiarato Absoluti Augusto, nella privata fortuna del Padre era stato parcorito. Ad Social La esso Onorio su iminantenente conserito il titolo di Nobilissimo. Già " ". defunto Arraferfe Re della Perfia avea avuto per Successore il suo Figliuolo Sagore III. Abbiamo da Idazio (6), ch' egli nell' Anno (5) Monte presente invio una solenne Ambasciata a Teodosio Augusto, per trattat di pace fra i due Imperi. Pacato (c) ne parla anch'egli , (c) Paren con indicare i prefenti da lui inviati in tal occasione a. Costantino- in Parisipoli , cioè di perle , ftoffe di fera , ed animali propri per tirare il cocchio trionfale, verifimilmente Elefanti domesticati. Orosio (d), (d) 0-e il giovane Virtore (e) scrivono, che Teodosio strinse merce di un 467 24 trattato di pace buona amicizia co i Perhani ; ma non è ben certo, a diame le quella Pace ora l'uccedesse, o se sosse più tosto una Tregua, perchè vedremo nell' Anno 389, un'altra Ambafceria del Pertiani per quello effetto, e per altro conto reltano in molta ofcurità gli affari de Romani con quella Nazione. Certo è, che guerra non fugran tempo dappor fra le fuddetre due potenze.

VEGNIAMO ora a Massimo Tiranno. Tanto si trattenne nella di lui Corre Santo Ambrolio, e tal fu la fua destrezza, che finalmente conchiule la pace tra lui e Valentiniano Augusto . Per quel che apparifce dalle confeguenze, contifte il mafficcio della Capitofazione in questi due punti, cioè Valentiniano riconosceva Masti-🚌o per leg trimo Imperador delle Gallie , Spagne , e Bretagna , e vicendevolmente Mastimo accordava, che Valentiniano reiferebbe pacifico poffetfore e Signore dell'Italia, dell'Illinico Occidentale, e dell'Affrica. Pretele effo Massimo col tempo d'essere stato burlato con varie promesse, che poi furono senza effetto, da Santo Ambrofio, e da Bautone Conte, compagno fecondo le apparenze di quella Ambafciara : ma il fanto Arcivefcovo fostenne poscia di nulla avergli promesso, e discolpo ancora Bautone. Nel ritornarfene egli a Milano, trovò a Valenza del Delfinato altri Ambalciatori spediti a Maffimo per iscular Valentiniano, se non potea paffar nelle Gallie, come il boriofo Tiranno tuttavia pretendeva. Poco nondimeno teneva per questa pace sicuro se stesso Mustimo, ogniqualvolta anche Teodolio dal canto fuo non vi acconfentifie. (1) Zafras Però per testimonianza di Zosimo (/) spedi altri suoi Ambasciato-la de ser

ri ad esso Teodosio, në trovo in lui gran disticultà ad approvate quell' accordo, e a permettere che l'Immagine del Tiranno si mettesse con quelle de gli altri due Augusti Anzi dovendo partire Cinegio pel governo dell' Affrica, Teodotio gli diede ordine di portare colà l'Immagine del medefimo per farla vedere a que Popoli in fegno della contratta amicizia. Ma fe crediamo ad effo Zofimo, anch' egli: fraccomodo a queita concordia in apparenza, meditando nello stefso tempo di sargli guerra subito che gliel permettessero i propri intereffi, o più tofto che gliene deffe occasione il perfido ulurpatore, ficcome in faiti avvenne. In quella maniera Massimo giunse a reftar pacifico padrone di tanti Stati. Ci ha confervata Santo Am-(a) Anhor brofio ( a ) la memoria di un altro fatto , fenza apparire , fe fpettante a questo, o pure all'Anno seguente. Certamente esso accadde dopo la conchiution della Pace fuddetta. Cioe gli Alamanni Giutunghi vennero a bottinar nella Rezia, perche (eppero, che era stata regalara da Dio di un buon raccolto. Bautone Conte, poco fa da noi mentovato, ebbe maniera di muovere contra di lorogli Unni e gli Alani, i quali entrati nel paefe d'effi Alamanni, vi diedero un gran facco tino a i confini delle Gallie. Gravi doglianze fece per questa irruzione Massimo, perche l'apprese suscitata da Valentiniano , per nuocere anche a lui , in guifa che ello Valentiniano a fine di togliere i preteffi di qualche rottura, la forza di danaro fece tornar que Barbari alle los cafe.

{b) \$--etue L. 10. Epgl. 61.

D'a una Lettera di Simmaco (/) patimente ricaviamo, che nell' Illinico accadde guerra contra de Sarmati , i quali doveano averpaffato il Danubio, per faccheggiare il paefe Romano. Quel Generale, fotto il cui comando era o la Pannonia, o la Mesia superiore , diede a coloro una tal rotia , che moltifimi ne uccife , ed altri fatti prigioni invio a Roma : perloche merito un grand'elogio da: Valentiniano. Noi troviamo quello giovinetto Imperadore nell' (c) Godof. Anno presente quali sempre in Milano (c), a riterva di una scorsa Col. The da las fatta ad Aquileia. Aveva egis ditegnato Console per l'Anno profilmo Valto Agono Preaflato, celebre pertonaggio allora, ma Pagano, e che efercitava ora la carica di Prefetto del Pretorio d'Italia, di cui ii veggono vari el igi presso gli Scrittori Gentili, e nelle antiche l'icrizioni. Ma prima, ch' egli arrivalle a vellir la trabea. Confolare, la morte il rapi con incredibil doglia dei Senato e Popolo Romano. Ne parla molto Simmaco nelle fue. Lettere , ed anche. San Girolamo, che fi trovava allora in Roma. Perche coftin aveva impetrato da Valentiniano un decreto poco favorevole a i Cri-

Aiani, ciò fece coraggio a Simmaco Prefetto di Roma, e a gli altri-Senatori Romani della fazion Pagana & Idolatrica, fenza faputa, o almen fenza confento de Senatori Criftiani, di fare un centativo maggiore, cioè di formare un decreto, per chiedere a Valentiniano Augusto, che fosse rimesso nella Sala del Senato l'Altare della Vittoria, già tolto per ordine di Graziano Augusto. Ne formò la Supplica, o sia la relazione Simmaco, adducendo quante ragioni. [ ben tutte frivole ] egli seppe trovare, e questa fu spedita alla Corte con forte speranza, che trattandosi di un Regnante si giovane, e però non atto a discernere la falsità di que motivi, il negozio verrebbe fatto. Penetrata questa notizia all'orecchio di Santo Ambrofio, (a) con tutta follecitudine stese egli una contrasupplica, in (a) daloge cui sì forti ragioni intrepidamente elpole del non doverli accordare 🦅 🧦 🚾 quell'infame dimanda, che Valentiniano stette saldo in sostenere 🚞 🔭 l'operato dall'Augusto suo Fratello, sicchè andarono falliti i disegni del Paganelimo. Fu dipoi ampiamente confutata dal fanto. Arcivescovo la relazione di Simmaco, e noi tuttavia abbiamo questi pexzi fra l'Opere d'effo Simmaco e di Santo Ambrolio . Immemorabile era l'ufo, che i nuovi Confoli faceffero de i regali a gli amici, e ad ultre affaiffime persone, e che i Questori e Pretori solennizzassero loro entrata in que' pofti con de i Giuochi pubblici : nel che conveniva impiegare gran copia d'oro. La vanità di molti avea anche introdotti altri intollerabili abuli e spese eccessive , colle quali Roltamente fi venivano ad impoverir le persone nobili, per comperar del fumo . Simmaco ne promoffe la riforma , e l'ottenne da Valentiniano, e pur egli, per attestato d'Olimpiodoro (b), due mi- (b) otila libre d'oro di peso impiego per la Pretura di un suo Figliuolo . Teodoño anch' esso in quest' Anno pubblicò una prammatica per lo 🎞 Rello fine, accome fece altre Leggi in favore della Religione Crimana, che fi poffuno leggere nel Codice Teodoliano. Crede in oltre il Gotofredo, che a questi tempi appartenga una di lui Legge, con cui proibisce il Matrimonio fra i Cugini germani sotto rigotole pene .

Tomo II.

Ttt

Аппо

#### ANNALI D'ITALIA: 314

Anno di Cristo ccclerry. Indizione Mill. di SIRICIO Papa 1.

di VALENTINIANO II. Imperadore 11.

di TEODOSIO Imperadore 7. di ARCADIO Imperadore 3.

Confoli FLAVIO ARCADIO AUGUSTO, e BAUTONE.

BELAM già veduto, che quello Bautone Conte, nomo di grasvalore e fedeltà, era uno dei Generali di Valentimano juniore Augusto, e però fu Console de l'Occidente. Agostino, Maeftro in questi tempi di Rettorica in Milano recito nelle Calende di Gennaio un Panegirico, che non è giunto a i di noffri, in onore di lui efistente in quella Città, dove tuttavia eta la Corte. Chi fosse in quest'Anno Prefetto di Roma, non s'è potuto chiarire in addietro. Raccogließ daile Lettere di Simmaco (a), ch'egli disque stato per molti affanti da lui patiti nell'efercizio di questa Dignità nell'Anno antecedente, fece istanze alla Corte per efferne scaricato, ma fenza apparire, s'egli fosse esaudito. Tuttavia tengo io per fermo, che in luogo fuo venisse furrogato per l'Anno presente Severe Puneno. Che questo nobilissimo Romano sosse Pretetto di Roma, ne ho addotto le pruove altrove (6), cioè le parole di Palladio e di Eraclide. E che la di lui Prefettura cadelle appunto in quest' Anno, chiaramente si raccoglie da una Lettera di Valenti-6 - o-niano Augusto, indirizzata a lui nel di 23. di Febbraio dell' Anno Por Corrente, riferita dal Cardinal Baronio (e), in cui fi rallegra per l'elezione di *Sincio* Papa, accaduta poco tempo prima. M'induco (e) from medetimamente a credere in vigor d'effa Legge, che Siricio Papa fosse eletto ( non senza contradizione del tuttavia vivente Urbno, o fia Urficino, che avez fatta guerra anche a Papa Damafo) nongut, come vuole il Padre Pagi, nel di 11. di Dicembre dell'Anno precedente, ma bens) nel Gennaio del prefente, come tenne il l'udderro Cardinal Baronio . Non vo'io trattener qui i Lettori coll' esaminar le ragioni del Pagi. A me solo basterà di dire, che l' Epitafio di Papa Siricio, su cui egli fonda tutto il fuo razioncinio . non è certo , le lia fattura di que tempi. Noi poffiam con ragione tenerlo per compolto da qualche miferabil Poeta de tempi fulleguenti, giacché effo è un Ritmo, cine un Componimento di Verti mancanti di Profodia. Ne tempi correnti fiorivano mirabilmente in Ro-

(a) Symme. rins (. 16. Roft 25. 56. 47.

Ten. I. Vermanf. ad Some Arme.

Roma le Lettere, nè fi può mai credere, che ad un sì ignorante Poeta foife data la commellione di ornar il Sepolero d'un Romano.

Pontence con verti, che gridano milericordia.

PER la maggior parte di quell' Anno noi troviamo, ficcome poco fa accennat, Valentiniano Augusto colla fua Corte in Milano , (a) dove son date alquante suc Leggi Altre ve n'ha pubblica- (a) compt. te in Aquileia, e forse una in Verona. Teodoko Augusto, per quanto refulta dalle Legge de lui , fembra non efferti punto moffo da Coftantinopoli. Diede questo buon Imperadore ne' tempi correnti. una pruova luminofa della fua fingolar bontà. Aveano varie perfone renuto delle affemblee contra di lui, producendo vari auguri , fogui, ed altri creduti indovinamenti dell'avvenire (4). Scoperto l'af- (3) 44m. fare, ad un rigorofo processo si diede subito principio, non solamente contro i delinquenti, ma contro quegli ancora, che aveano o at a faputo e non sivelato il fatto. Sotto altri Imperadori ne pur un d' esti avrebbe (cappata la morte. Così non su sotto il Cattolico Teodoso. Sulle prime egli dichiaro di non voler milchiato in tal procello chiunque reo folamente era di non aver tivelato i manipolaton della congiura, o per aver perlato poco rispertosamente di lui. Pubblicò dipoi nell'Anno 193, una Legge, con cui proibiva il procedere giudizialmente contro chiunque avelle sparlato del Principe. Continuarono i processi contra de' veri congiurati, e perché pareva, che il buon Augusto ne fosse (contento, uno de' Magiffrati un di gli diffe, che la principal cura de gli Ufiziali della Giuffizia doveva effer quella di afficurar la vita del Principe : St, rispose egit, me poi encore vorrec, che avefle cura della mia espuragione. La sentenza di morte fu pronunziata contra di coftoro, ma allorché i carnefici erano (vi punto di efeguirla, fi spiccò dal Palazzo una voce, che si sparse ummediatamente per tutta la Città, che l'Imperador facea loro grazia. E così fu. Non folamente dono egli loro la vita, ma anche la libertà di dimorare in quel paefe, che più loro piaceffe, e volle, che Arcadio. Augustofuo Figliuolo anch' egli fegnaffe la grazia, per avvezzarlo di buon' ora a gli arti di clemenza. Temilio aggiugne; che a questo perdono confenti sopra gli altri l'Imperadrice Flatilla o sia Platilla. con cus egli foleva contigharfi in affari di tal natura. Ma Iddio appunto nell'Anno prefente chiamò a sè quefta pullima Augusta, le ciu rare doti e virtà, e spezialmente la Pierà, eun continuo seloper la Religion Cattobea, fi veggono efaltate non men da gli Serri- (1) Gopus ton Criftani, cioè da San Gregorio Niffeno (c), da Santo Ambro-

Ter a

(a) Apple fio, da Tendoreto, e Sozomeno (a), ma ancora del Pagano Temifno. Merito ella in una parola, che la Chiefa Greca la registraf-Thingho. Se nel catalogo de Santi . Fighuoli d'esta e di Teodosio furono Arcedio allora Augusto, ed Onario, che col tempo fu anch' egli lmperadore. Una lor Figlia, appellata Pulchera mancò di vita circa quelli tempi, e se ne vede l'Orazion funebre fra l'Opere del

fuddetto Niffeno. V I v E v a in questi medetimi tempi un' altra Imperadrice , ma di professione e costumi assetto contrari , e questa era Giustina Madre del giovanetto Valentiniano Augusto. Dopo la morte del veochio Valentiniano suo Consorte, cavataŭ la maschera, ella si seopri Ariana , e dimorando col Figliuolo in Milano , Città , il cui Popolo era tutto zelante per la dostrina e Chiefa Cattolica, fi mise in testa di voler pure promuover ivi gl'interesti dell'empia sua Setta. Per effere il Figliuolo di età immatura, grande era la di lei autorità , e suo gran Confighere le stava sempre a 1 fianchi Aufonχω (δ), che s'intitolava Vescovo, venuto già dalla pieciola Taxtaria, dopo aver ivi commello di gravifime iniquità. Voleva pure costui in quella Città una Chiesa per servigio de suoi poche Amani, confifenti in alcuni Ufiziali di Corte, e in que non molti Goti, che militavano nelle Guardie, ma ritrovò contrario a' fuoi difegni l'Arcivelcovo Ambrolio , la cui costanza Epifeopale non 6 Questi gli fece fronte, ed inseme il Popolo tutto, pronto a perdere più tollo la vita, che a dar luogo all Erefia. Si seppe già risoluto in Corre, che soffe ceduta a gli Anam la Basilica Porziana , oggidi chiamata di San Vittore , che era allora fuori della Città, e che il Santo Arcivescovo per questo era stato chiamato. Il Popolo anch' effo corfe a furia colà, e perche un Ufizial di Corre mandato con de 1 foldati per diffiparli vi trovò del duro , fu pregato lo stesso Ambrolio di pacificar quel rumore, con promessa di non dimandar la fuddetta Bafilica. Ma nel di feguente, giorno 4.

di Aprile , vennero Ufiziali a chiedergli la Balilica nuova , da lui fabbricata entro la Città , appellata oggidi di San Nazario. Le rifposte del Santo furodo magnanime e risolute, di non poter dare ciò, che era di Dio, e su cui l'Imperadore non aveva autorità. Ne giorni lanti leguenti fi rinforzò la perfecuzione, per occupar pure una delle Batiliche, ma il Santo Arcivescovo e il Popolo retiterono fino al Giovedì fanto, in cui cefiò quella tempefta, fenza che fi spargelle il fangue d'alcuno. Di più non ne rappurto io , perché

Appl. se.

## ANNO CCCLXXXV. 517

s'ha da prendere questo bel pezzo dalla Storia Ecclesiastica, e dalla Vita dell'incomparabil Arcivescovo Santo Ambrosio, la cui saviezza, coraggio, e zelo in tal congiuntura son tuttavia da ammirare. (a) Dopo questo inutile ssorzo non cessò l'insuriata Giustina (a) Pendin.
di tendergli insidie, e di proccurarne l'essilo; ma Iddio anche midi Ambrosi.
racolosamente disese sempre il suo buon servo, non essendo già cesfata in quest' Anno la guerra contra di lui e della Fede Cattolica.

Anno di CRISTO CCCLXXXVI, Indizione XIV.

di Stricto Papa 2.

di VALENTINIANO II. Imperadore 12.

di TEODOSIO Imperadore 8.

di ARCADIO Imperadore 4.

Confoli { FLAVIO ONORIO Nobiliffimo Fanciullo, ed Evodio.

E Leggi del Codice Teodosiano (b) ci fan vedere nel di 11. di (b) Gulle-Giugno Prefetto di Roma Salluftio, e poscia di nuovo nel di Ced. Third. 6. di Luglio in quella Dignità Punano, sopra da noi mentovato, e possessor d'essa anche nell'Anno precedente. Seguitò in quest' Anno Valentiniano Augusto a dimorare in Milano, e Teodosio Augu-Ro per lo più stette in Costantinopoli. Quanto al primo di questi Regnanti, altro non ci suggerisce la Storia intorno alle azioni di lui per conto dell'Anno prefente, fe non che egli inviò ordine al fuddetto Sallustio Prefetto di Roma di rifabbricare la Basilica di S. Paolo nella Via , che conduce ad Oftia ; ciò apparendo da una fua Letre: ra pubblicata dal Cardinal Baronio (c). Ma l'Augusta Giustina sua (c) Bases. Madre non tralasciava intanto di abusarsi del di lui nome ed autori- da buse. Esc. tà per efaltare la fazion de gli Ariani , fuoi favoriti , e distruggere, Annes. se fosse staro possibile, la Cattolica Chiesa di Dio. Ottenne ella dunque, che l'Augusto giovane suo Fighuolo formasse un' empia Legge in favor de gli Ariam (2). Benevolo Segretario, o pure (4) Rufana. Notaio, o Archivilla della Corte, incaricato di stenderla, amò più 26, 2, 6, 15. tosto di rinunziar la sua carica, e ritirarsi ad una vita privata, che 6 d. di contaminar la sua penna con quel sacrilego Editto. L'iniquo Ve- 1 Thorders, scovo de gli Ariani Ausenzio quegli poi su, che lo compose. Nel di Ambigui. 21. di Gennajo di quest'Anno si vide pubblicara quella Legge, con Epig 21. Gentembre cui si concedeva un'intera libertà a gli Ariani di tener le loro As- in Suma.

femblee, dovunque voieffero, con rigorofe pene contra de Cattolica, che a ciò fi opponeffero. In vigore di tal proclama andacomo ordini a cadauna delle Città di rilasciare ad esti Eretici almeno una Chiefa, con pena della refta a chi refitteffe. Fu perciò intimato fin Milano a Santo Ambrofio di cedere a gli Ariani la Balilica Porzinna co a vali facti. Con petto forte il fanto Arcivelcovo ricuso d'ubbidire. Per quefta ripugnanza un Tribuno gli portò l'ordine di ufcisdella Città, ed egli costantemente protesso di non poter abbandonar quel gregge, che Dio avea raccomandato alla fua custodia. Vennero minaccie di farlo morire, ed egli nulla più deliderava, che di fofferire il martirio. Minore non era lo relo del Popolo fuo, il quale perpaura, che il facro Paffore fe n'andaffe o per amore, o per forza, corfe alla Bafilica fuddetta , e per più giorni e notti flette ivi dezitro in guardia. Colà inviò la Corte una man di foldati, per impedire alla gente d'entrarvi , ma eglino stessi s'accordavano co i Caetolici. Fu allora che Santo Ambrolio , affinche non fi amoraffe 🎳 buon Popolo in quella specie di prigionia, introdusse l'uso di cantag-Inni , Salmi, ed Antifone , come già fi ufava nelle Chiefe d'Orienvo : tanto che anch'ello infiul dipoi alla convertione di Santo Agofimo. D'ordine dell'Imperadore fu intimato a Santo Ambrolio di companire a Palazzo, per disputar della Fede con Ausenzio davanti a i Giudici da eleggerfi dall'una e dall'altra parte. Ma Ambrofio con Lettera a Valentimano fece intendere i giufti motivi fuoi di non ubbidire. In fomma i Cattolici confervarono la Bafilica , 💣 il fanto Arcivefcovo al dispetto d'altre calunnie ed infidie a lui te-(a) Parter se dalla furibonda Imperadrice Ariana, flette saldo, (a) e con ini à unirono dipoi anche i miracoli nella scoperta de sacr. Corpi de Santi Gervado e Protado , che accrebbero la confution i e gli Ariani , e fecero cellar la perfecuzione di Giuftina. Chi di nu ne defi-(h) Refer dera , dec far ricorfo alla Storia Ecclefiafrica . (b) Il bello fu, che Massimo il Tiranno, udita quella persecuzion de Cart hei, se no prevalie, per guadagnarii l' aura di Principe zelanti della vera Religione, con iscrivere a Valentimiano, ed esortarlo a desistere dal far guerra alla Chiefa vera di Dio, e di feguitar la Fede de' fuoi Maggiori i e v'ha chi aggiugne d'avergli anche minacciata

guerra per questo . Ne la Anno presente ebbe l'Imperadore Teodosio Popoli Grutongi, cioe con una Nazion barbarica fconzo, e venuta a dare il facco alla Tracia, fenza dubbic ria. Ma probabilmente non erano se non alcuna da qu-

metts co t alla Tareale Tribù dr Go-

in Pa. S. Alleria de la constitución de la c

Addition to the same

Gori, delle quali Ammano molto prima di quelli tempi fece men-Bione. Zotimo parla di un'irrusione qualche anno prima. Ma fi puo giuftamente attener qui all'afferzione di Marcellino Conte (a), (a) #### corroborata da Idazio (/), e da Claudiano (/), attribuendola ognun fin Conor d'esti all'Anno presente. Vuole esto Zosimo (d), che la giorna d' (h) forme avere sconfitti questi Barbari sia tutta dovuta a Promoto Generale in China. di Teodolio, il quale stando alla giurdia delle rive del Danubio, (c) e vedendo il gran gente invogliata di passar quel Fiume, tese lo confide a so una trappola, inviando spie doppie, cioè persone pratiche del stato. la lor Lingua, che fi vantarono di far loro prendere il Generale M. 4. 18. Romano con tutti i fuoi a man falva. Da quelta lufinghevol promella aliectati, i Barbari imbarcazono una notte in gran copia di piccioli Legiii la più robuffa lor gioventù con un altro corpo, che temea dietro a i primi , e in tempo di notte fi mifero a valicare il Danubio. Promoto , che avea preparata una flotta numerofa di navipiù groffe , fattala fcendere, fi mife nella concertata notre con elle alla riva opposta, aspertando i nemici. Vennero, ed egli con fusore gli affali. Parte di coloro perde lavita nell'acqua, parte provo il taglio delle spade, e fra questi perì. Odosso ste o Principe loto . I più reftarono prigioni, e fpenialmente i rimafti nell'altra nva , addosso a i quali passo dipoi l'Armata de' Romani con prenderli quati tutti, è le lui Mogli, fanciulli, e bagaglie. Certo è, che Teodolio col Figliuolo Azcadio fi trovò in perfora a quelta guerga. Zotimo almen confetta , ch'egli era pocò lungi di là , nè è da credere che si facesse ral impresa senza saputa ed ordine suo. Promoto gli prefentò poi quella gran moltitudine di prigioni e di spoglie; ma Teodolio non folamente li fece tutti mettere in bbertà, ma anche dispensò loro non pochi regali, acciocchè fi arrolassero fra le fue miliaie, ficcome in fatti avvenne. Abbiamo da Idano (e), the a due Augusta entrarono trionfanti in Cottantinopoli (\*) Monie per tal vittoria nel di 12. d'Ottobre. Tal conto poi fece di quelli " Falle. Teodofio , ( f ) che effendo una parte d'effi di quartieri a Tomi nel- (f ) 🏰 🛶 la picciola Tartaria, ed avendo voluto far delle infolenze in quel- 👫 🤄 la Città, perloché Geronxio Comandante ivi delle militate Romane. li mife tutti a fil di spada: vi manco poco, che in vece di ricompenie non levaife la vita ad effo Geronzio. La falvò egli con donar eutra s'une bens a gli Eunuchi di Corte , la potenza de' quali era anche altora eforbitante. Ma il racconto è di Zofimo, cioè di un nemico di tutti i Principi Criffiani . A quest' Anno ancora pare , che s'abbiano a riferir le feconde Nozze di Tendono Augusto con

Galla Figliuola di Valentiniano L Imperadore e di Giustina, e per (b) Philof, no circa questi tempi Filostorgio (b), e Marcellino Conte (c). Zo-(c) Mareel- prù tardi. Fu dipoi Galla Madre di Galla Placidia, Principessa, di cui avremo da parlar non poco nel decorfo della prefente Storia. Po-Chronico, trebbe effere, the avvenisse ancora in quest' Anno ciò, the raccon-(d) Liben ta Libanio (d) (gracché non fusfiste, come penso il Cardinal Bain Vua fua. ronio (e), ch' egu fosse morto alcuni anni prima) cioè che uno Annal, Est. de' primi Senatori, senza sapersi, se di Costantinopoli, o d' Antiochia, prestando fede a 1 sogni, che gli promettevano le maggiori grandezze, e contando questi suoi deliri a diverse persone, su proceífato, e con lui diversi de gli ascoltatori, fra' quali poco vi manco, che lo stesso Libanio non fosse compreso. Ma per la bontà di Teodolio non andò innanzi il rigore della giuffizia. Pochi furono i tormentati, due folamente gli chhati, e muno vi perdè la vita.

> Anno di Cristo ccclxxxvii. Indizione xv. di Saracao Papa 3. di VALENTINIANO II. Imperadore 15. di TEODOSIO Imperadore 9. di ARCADIO Imperadore 5.

FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la Confoli terza volta, ed

L Prefetto di Roma anche per tutto il corrente Anno si può cre-dere, che fosse Piniano, giacchè nel Codice Teodosiano abbiamo una Legge a lui indirizzata nel Gennaio. Furono per attestato (f) Martel di Marcellino Conte (f), e d'Idazio (g) celebrati in Costantinopoli nel di 16. d'esso Gennaio i Quinquennali di Arcadio Augusto con (g) Idacias gran magnificenza e gsuochi pubblici, e fecondo Libanio pare, che tal festa desse occasione ad una sedizion fiera, che si svegliò nella Città d'Antiochia. Perchè occorrevano gravi spese, allorchè si celebravano somiglianti feste, massimamente per regalar le milizie, Teodosio intimo una gravosa imposta a i Popoli del suo dominio, e per cagion d'essa inferocito quello di Annochia si alzò a rumore-Gean

lin. Comes.

Gran disputa è stata fra gli Eruditi intorno all'Anno di questa follevazione, che fece grande strepito in Oriente, perche gli stessi antiche fi truovano discordi fra loro nell'assegnarne il tempo. Teodoreto e Sozomeno fembrano riferirla ad alcumi anni appreffo, ed altri prima , ed altri dopo la guerra di Maffimo Tiranno , di cui parleremo. Però il Cardinal Baronio, il Petavio, e il Valetio la mettono nell' Anno 388, seguente, ma il Gotofredo, il Pagi, e il Tillemont (a) 2400. fondati spezialmente full'autorità di Libanio (2), testimonio ocu- Orac, 23lare di questa turbolenza , la tengono succeduta nell' Anno presente . Non-tratterro so s Lettors con si tatte liti, e non volendo discordare da gli ultimi, ne to menzione in quest' Anno con dire , che leggendost in Antiochia I Editto di quella contribuzione, la quale fe fu per cavar moneta da cesebrare i Quinquennali fuddetti, fi dovea intimare molto prima del Gennaio dell'Anno-prefente, parve effa così eccefsival, che fa accosta con lamenti e lagrime da quel Popolo. Pafso la feccia di que la Picha dalle, querele ad un timulto, ed ingrotfatofi a poco a poco il lor numero colla giunta d'altri malcontenti, la primi fearica del loro tur ire tu addotto ad un Bagno pubblico. Tentarono dipoi questi sedizio si di stogare la lor rabbia contra del-Governatore, ma queth to ditelo dalle guardie. Goche tutta la matta lor fur a fi rivolte alle flatue di Teodotio , di Flacilla Augulta , de due lor Fighuoli Arcadio ed Onorio, e di Teodono Padre del niespezzarono, le stratcinarono per la Città con grida e scherm quan Arminiti mai fe pero. Attaccarono anche il funco ad una cata de princi 🐫 📜 🥕 pat della Citta, ed avrebbono fatto altrettanto ad altre, le non te // fine toffera giunti gli Arcieri del Gavernatore, i quali col fola ferire un paio di que fanatici, mifero il terrore ne gli altri, di maillera che in breve ii calmo tutto quel popolare tumuito. Furono ben preti , e fatti giuffiziar dal. Governatore i primari autori della fedizione, e infino i loro innocenti figliuoli, ma perciocche in cafi tali facilmente for riputati colpevoli tutti gli abitanti d'una. Citta, gli uni peraver fatto il male, e gli altri per non efferti oppoliti ii tparfe un' incredibil costernazione fra tutti que Cittadini, aspettando eta adogni momento [ e ne corfe anche la tama ] che attivallero le mihaie Imperiali a dare il facco alla Città, e ad empierla di fangue. Percio ii vide in poco tempo ipopolara quella Capitale, fuggendo: thi ade Citta vicine, the alla campagna, the alle montagne collelor Magn e Eignuoli, e con quel meglio, che poteano portar feco-San Giovanni Grifottomo, quel mirabile lacro Orator della Grecia, Iomo II.

che si trovò presente a scena si dolorosa, in più luoghi delle sue Omehe fa un patetico ritratto del miferabile stato, in cui si trovo allora Annochia dal che nondimeno feppe Iddio ricavare buon frutto a perche quell'emendazion di vizi a e collumi, ch'effo Santo contutte le fue efortazioni e minaccie non poteva ottenere, l'ottenna il terrore dell'umana giuttizia in quetta si deplorabile congiuntura. Tutto fu allora compunzione e divozione, cessarono i Teatri, gli Spettacoli, le danze, le ubbriachezze, ognun correva alta Chieta, alle prediche; ognun ti rivosfe alle preghiere, affinche Iddio ispirasse al cuor del Hegnante la clemenza.

(a) Liber

St vognam credere a Libanio (a), e a Zolimo (b), fu deputa-(b) Zofa, to dalla Cuta effo Libanio, e un llario, persone di gran credito, La de de per portarii alla Corte ad implorar la mitericordia del Principe. Ma abbiamo un testimonio di maggiore autorità, cioe il suddetto Grifottomo, il quale in varie fue Omelie ci afficura, effere bensi flati Deputati alcuni dalla Citta per si fatta (pedizione), ma che udisofi dipos , ch'effi per alcum accidenti s'erano fermari per istrada , Flavano Vescovo d' Antiochia, uomo di rara fantità, benche vecchio, benche mal farto di fanità, e in illagion rigida tuttavia, prefe l'affunto di paffare a Coftantinopoli, per difarmare, s'era poffibile, l'ira di Teodofio. Si accordano gli antichi Scrittori, cioc i fanti Ambrolio e Grifottomo , Vitture , Teodoreto , Suzomeno , Libanio, e Zofimo in dire, che effendo fuggetto Teodorio ne primi empiri della collera a prendere delle ritoluzioni violente, ebbein animo, e minaccio di voler rovinar. Antiochia da i fondamenti, e levar la vita ad un gran numero di quegli abitanti i irritato fopra tutto dall'ingratitudine d'effi, perche più che ad altra Citsà, aveva egli compartito più benefizi e favori, ad effa. Ma ficcome i Principi ed uomini laggi non mai e leguifcono i primi configli. della bollente collera , ma dan luogo a più mature mileffioni , cost egli fenza precipitar ne' gattighi , urdino , che li levallero al Popo-(c) Theeles lo d' Antiochia tutti i privilegi, tutti i luoghi de' lor cari diverti-Librar menti e massimamente il titolo di Metropoli, (c) con sottomet-One 13. terla a Laodicea, e poscia spedi colà due suoi Ufiziali, cioe Ella-Chyfetan lice Generale dell'armi in Oriente, e Cefano (uo Maggiordomo, per processare chiunque si trovasse colpevole. Le prigioni si trovarono ben tofto piene, pronunziare le condanne, preparate le mannaie. Ma eccoti venire alla Città i fanti Romiti di que contorni, e mafamamente San Macedonio il più illuttre de gli altri, i quali uniti co i Sacerdoti d'essa Citta ( uno d'ess era allora il *Grisostomo* )

animofamente fi affacciarono a i Giudici , ricordando loro l'ira di Dio , e protestando come sconvenevol azione ad un Principe , il voler estinguere le Immagini vive di Dio a cagion di morre immagigu e statue, che li sarebbono tra poco ristabilite. Tanto in summa differo, che fermarono l'efecuzion delle condanne con indurre i Giudici ad informar prima, di tutto l'Imperadore, ed aspettarne de nuovi ordini. Cefario ileffo patsò per le poste con tutta diligengaalla Corte, e diede le notizie occorrenti. Ma intanto il venerabil aspetto, le lagrime, e le ragioni del Vescovo San Flaviana aveano fatta breccia nel cuore di Teodofio, cuore non di macigno. ma inclinato alla clemenza, in guifa che non parlava più fe non di perdono. L'ultima, mano la diede Cefario colla fua venuta, fiancheggiato ancora dalle umilifame Lettere feritte ad ello Imperadore da San Macedonio , e da gli altri fanti Romiti , e dalla Città di Seleucia, a' quali s' aggiunfe anche il Senato e Popolo, implorando tutti misericordia. Concedette in fatti Teodosio un intero perdono alla Città d'Antiochia, la ristabili ne gli antichi fuoi privilegi e diritti, e cassò tutto le condanne con immortal sua gloria, ed înefplicabil allegrezza di quel Popolo, compiura poi all'arrivo del fanto for Vescovo Flaviano.

Ma questo rumor dell'Oriente, che si suppone accaduto nel prefente Anno, un nulla fu rispetto all'altro, che indubitatamente in questi tempi accadde in Octidente. Imperocché cominciarono a traspirar delle carrive intenzioni in Massimo Tiranno di rompere, la pace con Valentiniano Augusto , e d'invadere l'Italia . For-Le per ispiare i di lui andamenti su risoluto nel Consiglio d'esso Auguito di rispedire al Tiranno quel medelimo Arcivescovo Ambrofio, che vedemmo nell'Anno precedente così perfeguitato dalla medefima Corte, perché il credito, l'eloquenza, e l'onorateaza fua non aveano peri. Non fi ritirò il fanto Pattore da quetta imprefa, e il fuo viaggio 6 dec credere imprefo dopo la Pafqua dell'Annopresente, accaduta nel di aș. d'Aprile, perciocche in quel fanto giorno egli conterì il Battefimo ad Agoftino, poi fanto Vescovo e Dottor della Chiesa, e non già nell'Anno seguente, come han creduto molti, ma nel prefente, come han provato vari Eruditi, ed ho anch'to confermato altrove (a). Paíso dunque S. Ambrofio (a) Annalis. a Treveri, mostrando di non aver altra commessione, che quella ? di domandare il Corpo dell'uccifo Graziano Augusto (b), il che Difini, in farebbe un pegno della buona armonia, che dovea continuar fra 🕒 🕬. loro. Trovo Mafimo de a preteffa, per non masciargla quel cur- 40% 44

Vvv

po, o fia le di lui offa. E perch'egli pretefe, che Ambrofio è Bautone l'aveffero ingannato, con avergli promeffo molto, e nulla attenuto. Santo Ambrufio difcolpo fe tleffo e il compagno. Ma vedendo, che nulla restava da sperare, domandò ed ostenne il suocongedo , e da lehe fu in lingo libero , spedì inni nzi a Valentiniano una Lettera , con cui il ragguaghava di quanto era fucceduto , conchiudendo, che l'eforiara di fizi lin in guardia contra di un nomo, i' qui'e fotto le opparenze della pace fe preparava alla (a) Zefeni guerra. Non s'ingunio Santo Ambrolio. Abbiamo da Zolimo (a), che l'alentiniano in quella incertezza di cofe spedi un'altra Ambasciara a Mastimo, per chiaririi pure, se si poteva, delle di lui inrenzioni, e l'Ambaiciatore fu Donning uomo Soriano, di fua gran confidenza, e di non minor lealtà. Tali carezze, così bei reguli a lui tece Massimo, che il buon uomo si figuro, non esferci periona. u amica di Valentiniano, come quel Tiranno. Anzi avendogli Mallimo elibito un corpo delle lue toldatelche, affinche letvillero a Valentiniago contra del Barbari, che minacciavano ila Pannonia, al mal accorto Donnino le accetto , e con effe se ne ritorno in Itaha . Bel fervigio , ch' egli fece a Maffimo , perchè il Tiranno , che dianzi conofceva, quanto fosse disticile è pericoloso il mettersi a pasfar con un'Armata le firade e i paffi (tretti dell' Alpi), dopo avere m questa mamera, addormentato. Donnino , e mandata innanzi, una buona scorra delle sue genti, a tutto un tempo gli tenne dietro col groffo dell' elercito fuo , e con tal fegretezza , che fi vide calato in Italia, prima che giugnesse avviso della mossa delle sue ar-1011 4 de mi. Se sussisse la Data di una Legge del Codice Teodosiano (b), Valentiniano Augusto era tuttavia in Milano nel di 8. di Settembre dell' Anno corrente. Zosimo cel rappresenta in Aquileia, allorche invio Donnino nelle Gallie.

ORA un si inaspettato turbine dell'armi del Tiranno, e la poca forza delle proprie, colla giunta ancora della voce precorfa, che le mire di Mallimo principalmente tendevano a prendere vivo Valentiniano, fecero penfare, unicamente il giovane. Augusto alla fu-(c) Some ga. (c) Pertanto imbarcatoli in una nave coll'Imperadrice Giuftiм , n. n. Dio per gli fuoi peccati, e con Probo Prefetto del Pretorio, fece Thotare vela per l'Adriatico alia volta di Teffalonica, dove giunto, di la spedi a Teodosio. Augusto la ferie delle sue disavventure con implorare l'afsiltenza del di lui braccio in così grave bifogno. Abbiamo da Teodoreto, avergit Teodosio risposto non estere da stupire dello

Leading.

#### Anno CCCLXXXVII. ₹2₹

⊈ato infelice de i di lui affari , e de i prosperosi del Tiranno , da che: Valentiniano avea impugnata la vera Fede, e il Titanno l'avea proterra . Per arreftato di Zof mo (a) , e di Marcellino Conte (b), ven- (a) Zymov ne por effo Teodolio in persona a tare una visita al Cognato Augusto (b) Maria, e alla Suucera, e s impegno di adoperar tutte le fue forze per rifta- comi in bilirli ne loro Stati, si per la gratitudine, ch'egli proteilava a Gra- Grance. ziano suo benetattore, come per essere Marito di Galla , Sorella di esso Valentinjano . Scrive do stesso Zosimo , che Galla venue colla Madre a Testalonica, e che ora solamente Teodosio, preto dalla di lei bellezza, la ricerco ed ottenne per Moglie dalla Madre. Ma Marcellino Conte , e Filostorgio scrivono , estersi effettuate tali. Nozze nell'Anno precedente . Ordino ancora Teodofio, che toffe fatto un trattamento onorevole all'Augusto Cognato, e a tutta la sua Corte. Tenuto poscia Contiglio, su presa la risoluzione di spedire. Ambafciatori a Mafsimo, prima di venire all'armi, per efottarlo a reflituire gli Stati occupati a Valentiniano, e per minacciar guerra in cato di riffuto, giacche l'imminente verno non permetteva di far per ora di più . S izomeno , e Sociate ferivono all'incontro, che preventivamente Massimo inviò Ambasciatori a Teodosio, per giustificare ( cosa impossibile ) le novelle sue uturpazioni controla sede de i trattati. Certo è, che ne Massimo si fenti voglia di lasciar la preda addentata, nè Teodosio di fare un menomo accordo con lui. E qui ci vien meno la Storia, tacendo essa, quanto operasfe il Tiranno, da che coll'efercito fuo calo in Italia, ed obbligo Valentiniano alla fuga. Abbiam nondimeno baftevol fondamento di credere, anai chiare pruove, ch'egli s'impadroniffe di Roma, e dell' Italia, tutta , e che infin l'Affrica folita a preflate ubbidienza a quel Principe , che comandava in Roma, anch'essa a i di lui voleri fen-2a contrafto fi fottomettelle : Santo Ambrofio (r) in una Lettera a (s.) Ambigl Faustino dopo l' Anno 388, serive , che venendo esso Faustino a Mi- 100 100 lano, potè vedere Claterna, posta di là da Bologna, e poi Bologna ton, anul Reffa, Modena, Reggio, Brefcello, e Piacenza, Città con affai Castella dianzi floridissime, ma divenure nobili cadaveri, perchè messo diroccate all ira, e prive quali affatto d'abitatori. Con ragionevol conghictiura il Cardinal Baronio ilimo, che la defolazion di queste Città e Terre, sia da atreibuire alla fierezza di Missimo, o perche a popoli facessero retistenza al di lui arrivo, o perché a Cittadini. Con abbandonarle e ritirarii alle montagne , gli fecero conoscere di non voler lui per pidrone. Del che abb amo anche un bar- (4) Parane. lume nel Paneginco di Teodolio, rammentando Pacato (4) le mor- agi ac-

526

tali piaghe (altra vulnera), che il Tiranno avea fatto all' Italia. Che venissero alla di lui divozione Bologna, e Verona, s ha dalle (a) Melva- Rerizioni (a) a lui poste in quelle Città. E che anche Roma al gio-Falson io (b), là dove scrive a Teodosio Augusto sul fine dell'Anno senovus laguente, che Massimo Tiranno avendo ne Mesi addierro inteso, cofeription. me in Roma era stata bruciata una Sinagoga de gli Ebrei, avea (b) Ambros. spedito colà un Editto, assinche sosse ritatta. Quum audisset Ro-Egift. 61. Claff. I. ma Synagogam incensam, Edicum Romam miserat, quast vindex disciplina publica. Aggiungasi a ciò l'aver Simmaco Senatore di Roma, e Letterato celebre, ma Pagano, composto un Panegirico (c) Souraire in lode di Massimo (c), e recitatolo alla di lui presenza, probafedeltà e arditezza fu egli poi proceffato come reo di lefa maestà da i Ministri di Teodosio, o pure di Valentimano, e se non si salvava in una Chiesa de' Cristiani, correa pericolo della sua testa. Veggonfi in oltre delle Iferizioni, comprovanti il dominio d'effo Mat-(à) Paratus fimo in Roma. Dicendo poi Pacato (d), che l'Affrica restò esauin Panigyr. sta di danari per le contribuzioni ad essa imposte dal Tiranno, abbastanza intendiamo, che colà ancora si stese la di lui signoria. Aquileia intanto, Città forte, dovette refistere a Massimo, e posfiam conghietturare, che affediata da lui fi fostenesse fino all' Anno leguente.

> Anno di CRISTO CCCLXXXVIII. Indizione I. di Stricto Papa 4. di VALENTINIANO II. Imperadore 14. di TEODOSIO Imperadore 10. di ARCADIO Imperadore 6.

Confoli FLAVIO TEODOSIO AUGUSTO per la feconda velta, e Cinegio.

UESTI surono i Consoli dell'Oriente; imperciocche per con-to dell'Italia, e dell'altre Provincie, sottoposte a Massimo Tiranno, sembra infallibile, che altri Consoli furono elet-(e) Palne ti . Truovali presso il Fabretti (e) un'iscrizione esistente in Rotate Infariph ma, e posta nel di 17. di Gennaio CONS. MAGNO MAXIMO

# ANNO CCCLXXXVIII. 527

AUGUSTO. Sicché la fleffa Maffima prefe il Confolato in Occidente per l'Anno pretente. Un' altra licrizione (a) da me rap- (a) The portata altrove, secondo le apparenze pare, che sia da riferire al freguesa. medefimo Tiranno; e su tal rapporto esta fu in onore di lai alzata pai 193da Fatio Tiziano Confole Ordinario, e Prefesso di Roma. Quelle possiam dubitare, che procedesse Console non già nell' Anno precedente, dappoiche Roma venne in poter di Mallimo, ma bensì nel prefente in compagnia d'ello Tiranno, e ch'egli nello stello sempo esercitasse la carica di Pretetro di Roma. Quanto a Cinegio Contole Orientale, e Prefetto del Pretorio nel medetimo tempo in Oriente, abbiamo da Idazio (/), ch'egli non più di due meli e mez (b) 444zo gode di quella illuffre Dignità , perche rapito dalla morte. E in fate. merita ben queito intigne perfonaggio Criftiano, che qui fi faccia menzione del fuo xelo contro i Idolatria. L'invio Tcodofio Augu-Ro in Egitto, fecondo Zofimo, nell'Anno, in cui fegui il trattato di pace fra lui , Valentiniano , e Massimo Tiranno , cioe nel 384. Denché non manchino dispute interno a questo punto di Cronologia, come ii puo vedere presto il Tilicmont (1). Ebbe orde (1) File ne Cinegio dal pultimo Auguilo di abbattere per quanto potelle il andi Att Paganetimo, vietando i fagrifizi, e turre le superfizzioni de Gen- Esperanti tili, e chiudendo i loro Tempii. Confessa il suddetto Zosimo Pa-quanto fembra non folo nell' Egitto, ma per tutte le Provincie an- 18. 6. 1. 15. cora dell'Oriente, dove si stendeva la sua giurisdizione. Imperciocche abbiamo da Idazio (c), ch'egli scorrendo per este, le h- (c) Hann bero dalla corrutela de Secoli precedenti, e penetro fino nell'Egitto con aspezzar gli Idoa della Gentilità. Percio in gran credito era Cinegio, spezialmente in Costantinopoli, di maniera tale che effendo egli venuto a morte in essa Citta, col pianto universale di quel Popolo tu condotto il fuo Corpo alla fepoltura nella. Bafilica de gli Apostoli nel di 19 di Marzo dell' Anno presente , e nel seguente fu poi trasportato in lipagna da Acanzia tua Moglie, perche verifimilmente era Spagnuolo di nascita. Noi abbiamo un' Orazione di Libanio Sofista, insistolata de i Templi, e data alla luce da Jacopo Gotofredo, fenza ben apparire, in qual Anno quel Gentile Oratore la componelle : In ella fi lamenta egli , che per-Sone vestite di nero (e vorrà dire i Monaci) correvano a i Templi, ne rovesciavano le statue e gli Altan, e ne demolivano anche i tetti e le mura tanto nelle Città , che ne Villaggi, ancorchè Leggi non vi fossero del Principe, che autorizzassero questa licenza.

in Line

Vuol perció perfuadere a Teodoso, che non permetta un si fatto abuso, quasi che il culto de gl'Idoli sosse legittimo, e da tollerarsi da un Regnante Cristiano. Ma Libanto non avrà recitata quell'
Orazione al pussimo Teodosio, e questi certo, per quanto abbiami
veduto di Cinegio, non era disposto a consolar le premure de i Gentili, e maggiormente di ciò verremo accertati andando innanzi.

ATTESE congrandiligenta l'Augusto Teodosio nel verno di queste Anno a fare i preparamenti per la guerra risoluta contra di Massimo Tiranno. Prese al suo servizio non pochi Barbari, come Goti, Unni, ed Alani, e con ciò venne l'Armata sua ad essere composta di varie Nazioni, ma con essersi poi provata secondo la testi-

(a) Para monsanza di Pacato (1), verso di Teodosio una mirabil ubbidienii Para za e tedeltà di tutti que Barbari, senza che ne seguissero tumulti,

(a) Zolom na. Siccome fra poco diro, Zolimo (b) differentemente parla di queito. Promoto fu creato Generale della cavalleria, e. Imafo della fanteria. Filosforgio () nomina anche tra i di lui Generali. Arborafi., e. R. imere. Utiziali già veterani neda milizia. Al defunto Cinegio fuccedette nella carica di Prefetto del Pretorio d'Otiente Taziano, personaggio di singular valore e perizia nel me-

ther della guerra, il quale, se non talla Zonmo, si trovava allora in Aquileia, e su chiamato di là a Cottantinopoli : segno che
allora non dovea peranche quella Città essere caduta in mano di
Massimo. Ma la principale speranza di vincere in questa contesta,
la riponeva il Cattolico Imperador Teodosio nell'assistenza di Dio,
amatore e protettore del giusto, e nelle orazioni de'tuoi buoni Ser(d) Passi vi. Uno d'essi principilmente su Giovaria, (d) Solitario cele-

bre di Licopoli, che era in concetto di gran fantira, e a cui per gli fuoi Messi tece il buon Augusto ricorio per intendere la volontà di Dio. Con ispirito proferico questo fanto Anacoreta gli diede sicurezza della vittoria, il che accrebbe in Teodosio il coraggio, sen-

za più metterit apprentione del pericolo, a cui fi esponeva. In esfetto procedeva egli contra di un nemico, che avrebbe potuto fargli dubitare del buon successo delle sue armi, itante la superiorità delle forze, perche veramente Massimo si trovava con un maggior nerbo di milizie, e milizie valurose. Stava in oltre aspettando per così dire in casa propria gli sforzi di Teodosio con abbondante provvision d'armi e di viveri, dopo aver presa Aquileia ed

Emona, e con avere Andraga; o tuo pravo Generale fatto fortificar tutti i pasti e luoghi dell'Aspi Giulie, per le quali dal. Illiti-

--

## Aнио СССLX X X·VIII. **559**

co s'entra nell'Italia. Ma a chi Dio vuol male, non baffa gentenè armatura alcuna. Maffimo feco portava il reato della morte del fuo Sovrano, dell'ufurpazione de gli Stati altriti, e dell'avere contro la fede de a giuramenti rotta la pace flabilità con Valentimano. Aggiungati, che le lagrime de i Popoli delle Gallie peroravano continuamente contra di lui nel tribunale di Dio. Chi bramalle di raccoglière , quanté efforhoni e tirannie avelle efercitato in quelle parti quello mal uomo, non ha che da leggere il Panegirico compolto da Pacato (4) in onore di Teodolio. Con infof- ( 1) Pinnis firbili imposte, con immense confiscazioni aveva egli spospate quelle Provincie, a moltifimi, ed anche del fello debole, avea tolta per. la vita, tutto ivi era terrore, futto gemiti e mestizia. Era anch' agli ricorfo ad un fanto Profeta, (4) ciné al celebre Vescovo di Tours (5) sapis. Marine, per fapere, quanto fi poteffe promettere dalla difegna- I Marine ta impresa d'Italia. Ma il santo Prelato gli predisse, che se pure 🦡 🦡 intension fua era di affaitre Valentiniano, il vincerebbe, ma che anch' egli da li a non molto reflerabbe vinto. Pretto fade Maffima alla prima patre , forfe in fuo cuore fi rife dell'altra.

Doro aver dunque l'Augusto Teodosio dato buon festo a gli affari d'Oriente, e pubblicate ne primi fei Mefi varie Leggi (c), (pe- (t) Godal. stalmente contro gli Eretici, mentre dimorava in Tellalonica, e cat mat Stubi , Città della Macedonia , dove stava adunando la sua Armata , e dopo aver anche lafciato al governo di Cottantinopoli , e di Arcadio Augusto suo figliuolo, che non avea aliora più di undica anni, un Conuglio di scelti Ministri, era per muoverti verso i Italia , (4) quando fi (copel aver Maffimo (ubornato colla peomeffa di (4) 🐠 🛶 groffi regali alquanti di que' Barbari , che militavano nell'efercito' d'esso Teodosio , acciocché il tradissero . Sparsasi tal voce, coloro, a' quali rimordeva la cofciei za , prefa la fuga , corfero ad intanarfi

nelle paludi e ne boschi deila Macedonia. S'andò pertanto alla Caccia di cofforo, e la maggior parte d'esti restò colta ed uccifa, o peri per gli flenti. Seguita a narrare il medelimo Zofimo, che Teodobo (ped) per mare con una buona Florta l'Augusta Guifina col Figlio Valoriniana, e colla Figlia, senza dire qual fusse, alla volta di Roma, perfuadendofi, che il Popolo Romano, ficcome d'animo contrario al Tiranno Mallimo , loro farebbe un buon accoglimunto. Ma di quello tatto ti può dubitare, perche probabilmente Valentiniano tenne dietro a Teodolio, e Massimo aveva una granflotta in mare, condotta da Andragazio Generale. Similmente fi

può metrere in dubbio l'agginguera da ello Zonmo, che anche do-Iome II. XIX

Circum.

I rate

po la morte di Mallimo Giultina continuò ad affiltere co' fuoi confi-(a) Auton gle al Figliuolo Augusto. Imperoccité per attettato di Rufino (a), Autore di questi rempi, esta finì i fuoi giorm probabilmente nell' Profes M Anno presente, e Prospeto Tirone (6) mette la sua morte prima di aver veduto il Figliuolo riffabilito ful Trono, avendo voluto life dio punita anche in vita con tante peripeale l'empietà di quella liliperadrice Ariana dopo la perfecuzione da lei fatta alla Chieta Cattolica. Un colpo encora della mano di Dio fu creduto, che Mallimo fluccaffe da sè la possente fua florra, condutra dal fudderro Asdragazio , la quale avrebbe potuto recargli aiuto , o almeno fervir-(c) Zama gli di feampo, occorrendo il bifogno di tuggire. Dopo Zofimo (.), terive Orono (d., che non tapendoli qual via volelle tener Teodofio, è parendo più probabile quella del mare, da che egli taceva il fuo Armamento in Teffalonica. Andregezie fu ipedito a cuftodire il mare, per dove egli poteva paffare, cun difegno fors'anche di forprenderlo, prima che si movesse. Ora l'Imperador Teodono, da the ebbe metfa in marcia l'Armata fua, divita in tra corpi, per dar più terrore al nemico, con fonima diligenza continuò il cammino, sperando di arrivare all'improvviso addosso alle genti di Mattino, gracché fi fapeva , aver egti inoltrato un groflo diffaccamento fină (t) Annual Frome Savo, e alla Crità di Sifcia. (c) Inaspettatamente arriin Paringo, và colà l'efercito Teodofiano, e benché fi trovalle stanca la cavalleria pel lungo viaggio, pure diode di (prom, e paño co' cavalli a moto il fiume. Il giugnere su l'oppotta riva, e lo sharaghare il printed, lo fleffo fu – Moltifissi d'effi permono (venati , altri ng). Fiume trovarono la lor morte.

> Un' altra Armata di Maffimo s' era postata a Petovione sopra il Fiume Dravo , fotto il comando di Marcellese di lui Fratello. Non tardò Teodoño a porterfi colà , e dar la feconda battugha, la quale fu qualche tempo dubbiota, ma in fine terminata setto colla rotta. 🛡 strage di quei di Massimo. Una parte nondimeno de'vinti, calarele bandière, e mellafi ginocchioni, dimendo quartière. Teodolio non folamente loro perdono, ma gli aggrego tutti al vittoriofo efercito fuo, il quale continuato il viaggio arrivo ad Emona, Città dianta occupata dopo un lungo affedio da Maffimo. O fin che ivi di Tiranno non avelle lasciata guarnigione baffante a difenderla , o the fi uniffe to a Citradim, racconta Pacato, the rutti quegli aliitanti con incredibil festa spalaneare le porte andarono magnificamente ad incontrar Teodoño, e a dargli le chiavi della Città. Fra gli altri vantaggi, che il corfo di quelle vatorie recò a Trodofia .

due

dut furono i principali , cloè l'uno di poter palfare le afpre Alpi Gulle, fenta trovar apportamen, l'aitro, che fearfegguado egli, nua mancando di vetiovaglia per fottener la fua Armaia, vennero alle mant fue vari magazzant preparati dal nemico per ulo proprio, permerrendo iddio, che in pro di Teodofio tornaffe ciò, che tervir dorea contra di lui. Intanto Maffimo pieno di confusione , e come imparato al mirar con brutti principi, non fapea qual configlio prendere, e perché la vergogna il riteneva dal tuggire, andò a chiuderli da fe ftello in Aquileia, come s'egli avelle peufato non già a difendere la propisa vita, ma a prepararti al gaffigo de gravifuqu peccari, coil amprigionarii in quella Città. (a) Con detie marcie (a) Popusforgate, e con parte della fua Armata arrivo improvvifamente afle mura di quella Città Teodolio , e ne formo l'affedio, ma affedio di corta durata (i) Imperocché o fia , come lasció scritto Zosimo (b.) Animo (c), the con pothicombatienti li folle ivi ritretto Mafimo [ d # / 1995] che non par moito credibile ), o che qualche vigorofo all'alto, o (a) mitro metato granos luperafle quelle mura - tuor di dubbio e , che de li a non molto v'estro l'Armata di Teodotio, è furono melle le mani eddoffo al Tiranno. (d) Spogliato Maffino de tutti gli orna- (4) Pingi menti Imperiali, tratto fu colle mani legate davanti a Teodolio, de recei. che il rimprovero forte per la fua tirannia, e principalmente per la cavoce da lui (paría d'aver ufurpato i Imperio con intelligenza e confentimento del medefimo Tendolio si che Mallimo cuntefio di aver chimie. finto, per tirar le militie nel fuo partito. Deuderavano, angi fi afperravano turti, che Teodi no pria di fario morire, il fuggerraffe a i più orridi tormenti, ma egli altra pena non gli decreto , fe nosil taglio della telta. La qual fentenza ebbe l'efecuzione tre migliafuori d'Aquileia, nel di 18. di Lugiio dell' Anno prefente, come vuole Idazio (r), o piotrutto fecondo Socrare ( f) nei di 17 d'Agofto. (x) Honor

As a a morte del Tiranno senne dietro immediatamente il zitorno di tutte le Cirtà deil' Italia, delle Galbe, e dell'altre ufurpa- La agi. ia en Provincie, all tibbidienza de Toodotio e di Valentiniano. Rultava un effe Galhe Futiere Eightsolo de Maffimo sa età fanciallefea, the gia dicemmo dichiarato Angiglo dal Pader. (g) Fil (pedito co- (g) Fillà da Trodofio con turta diligenza il Generale Arlogafie, che la spoghò del Diadems e della vita. Andragano Generale di Maffimo, pro-diche fi trovava in quetti tempi colla fua Flotta nel Mare Jonio, e che fecondo l'affermone d'Orofio (4), fembra aver avuta, pro-(h) ordeâminimente dall'Armata navale da Teodoño, una rotta, udita ch' 🛰 abbe la quava dei mentaco fine di Mellimo, giacchè non esperava

\*\*\*

(a) Goal perdono per effer egli stato l'uccifor di Graziano, (a) darosi in preda alla disperazione, si precipitò in mare, per risparmiare ad 4. Hours, altri la briga di farlo morire. Così colla morre di cottus, e de i due fuddetti shegittimi Augusti, termino questa gran Tragedia. Imperciocché per cunto degli altri tutti , effi trovarono non un mgorofo Giudice, ma un amorevol Padre in Teodofio, con aver egli conceduto il perdono a tutti, fenza volere spargimento di fangue, e fenza permettere prigionie, efilj, e confilchi, lafciando con ciò un memorabil efempio di Clemenza, dove altri ne avrebbono lafesato uno di Crudeltà fotto nome di Giuffizia. È quefta forfe fu l'amono la più gloriofa di quante mai facelle quello infigne Imperadare , e che larebbe da defiderare impressa nella mente e nel cuore di tutti i Regnanti Criftiani in fomiglianti funette occasioni . Quel (b) Onto folo, che fece Teodoso, fu di callare con due Editti (4), l'uno del di 22, di Serrembre in Aquileia, e l'altro nel di 10, d'Oztobre an Milano , tutti gli Atti di Mallimo , e le elezioni da hii farte di Ministri ed Ufiziali, riducendo le cose al loro primiero stato. Ma non lasció di richiamar dall'estho le Figlie di Massimo , e sece anche dar de i danam alla Madre tuttavia vivente del fuddetto Tiranno. Quello oltre a ciò, che parve più mirabile, e degno d'en-(e) Autof comp in questo Regnance, fu l'onorarezza, (c) con cui egli procedeste verfo di Valentimano, juniore , da cui narrano alcuni de gli. Scrittori annelii (d), ch'egli fu accomp gnato nelle imprefe fudpaeti di conquitta i intolti da lui a Maffimo ,i o almeno appropriarione una parte per compenso delle spese fatte nella guerra. Teodofio , ticcome Principe magnammo, tutto volle rettituito al Cognato Valentiniano, fulamente riferbandos parte del giverno d'esti Stati, finche Valentiniano fi trovaffe in età abile a governar da se stef-(a) seron fo. Abbiano poi da Sociate (e), e da Sociencio (f), che mentre esso Teodosio stava occupato nella suddetta guerra contra di Maffimo, fi fparfe in Cottantinopoli una falfavoce, chi egli era eima-No sconfeto, e già fi trovava vicino a cader nelle mani del nemico. Gli Ariani allora, che covavano in lor cuore non poca amarenza contra di lui per le Chiefe lor tolte , e date a 1 Cattobei , artaccarono il fuoco alla cafa di Nanano Vefcovo Cattolico di quella Città, la qual rutta refto confumata. Vennero poi nuove felici di Teodofio, e gli Erenci malfattori ebbero ricorio alla clemenza di Arcadio Augusto, il quale non folamente ad esti miun nocumentoface, ma impetrò loro ancora il perdono dal Padre. Pare, che l'Auguño Toodoño à fermalle in Milano per tutto il verno feguente.

Anno di Cresto cccexxxix. Indizione 11.

då SIRTCIO Papa 5.

di VALENTINIANO II. Imperadore 15.

di TEODOSIO Imperadore 11.

di ARCADIO Imperadore 7.

Confoli FLAVIO TIMASIO, « FLAVIO PROMOTO.

A' vedemmo Generali dell' Armata di Teodosio Timosio, a Promoto; essi in ricompensa del loro buon servigio ottennero la Dignità Consolare in quest'Anno. Dalle Leggi del Codice Teodoliano (2) si ricava, che Albino esercito la Presettura di Ro- (4) Gottos. ma . Le medetime ancora ci fan vedere Teodofio e Valentiniano Thank Augusti per tutto Maggio in Milano. Con una d'esse data nel di 23. di Gennaio, Teodotio dichiaro di voler ben'accettare le eredità e i legati a lui lasciati in testamenti solenni , ma non già se in femplici codicilli, o in lettere, o in dichiarazioni di Fideicommiffary, volendo che lasciti tali pervenissero a gli Eredi. Quest'atto di difinterelle e generolità del Principe, ficcome quello, che precludeva l'adito a molti, i quali, come fi può fospettare, cercavano di acquillarii la grazia del Regnante , proccurandogli con delle falfità la toba altrus - vien fommamente commendato da Simmaço (6) . (6) \$50000 Proibì ancora effo Augusto a gli Ezerici Eunomiani il far testamento, volendo che i lor beni pervenissero al Fisco. Sembra che o sul fine del precedente Anno, o ful principio di quetto, un nuovo tentativo facellero i non mai quieti Senatori Romani, della fazioni Gentile presso I Augusto Teodosio, per ottener la permissone, che fi rimetteffe nel Senato l'Altare della Vittoria. Verifimilmente Source, accome primo fra effi, ne fu promotore, come era flato in addietro. Si sa , che queffo eloquente perfonaggio fece e recito circa questi tempi un Paneginco in lode di Teodosio (c), do- (c) spena ve destramente ancora lasciò intendere il desiderio dello ristabili dei A 6 mento di quella superstizione. Ma Santo Ambrofio, a cui non su enno ignote sì fatte meno del Paganenmo, parlò forte a Teodono opis. di quelto affare, in guifa che il tenne faldo nella negativa. Anni, sena, i a perchè Simmaco era in norma, come reo di lefa maestà per aver farco nell'Anno addietro un altro ben diverso Panegirico in lude di Mallimo Tiranno, e vi fi aggiunfe quelta nuova fua temerità, Teo-

dolio (pedi ordine di spogliario d'ogni sua Dignità , e di mandario un efilio cento atiglia lungi da Roma. Allora fui, che Simitiaco per timore di peggio (cappo in una Chiefa de Cristiani. Si adoperarono poumotu per impetrarghil perdono, e perchè Teodofio non mai tanto era disposto a far grazia, che quando pareva più in collera, non folamente gli perdonò, mall'ebbe anche caro da li innanzi, e vedremo sa breve, che il promoffe fino al Confolato: il perche esto Simmaco in più Lettere esalta così benigno e buon Regnance. Verío il fine di Maggio volle Teodobo pallare a Roma. per vedere quell' inclità Città, e farfi vedere dal Popolo Roma-Seco meno il picciolo fuo Figlio Onezio, ed infierza con (a) Humi 80 (a lui Valorimino Augusto . L'entrata fua in Roma fu nel di 13. di Giugno, a fegui colla magnificenza di un Trionfo, ancorche i vecchi Romani non ufallero mai di triontare dopo le vittorie riportate (b) Rose nelle guerre civil. Perche Rufino ( è ) (crive, aver egli fatto il fimingresso in quella Dominante con un'illustre Trionso, senza nomi-(c) Person nar Valentiniano, e perché Pacato (c) parla folamente nel fino Pafragor, negirico ad esso Teodosio, il Padre Pagi (d) pretende, che il solo l'endotro triontalle, ne in ciò avelle parce alcuna Valentiniano. Mail tacere di quegli Scrittori non è già un argomento battante, per afferire efclulo da quellonore Valentiniano, e ranto meno, da (a) Semar che abbiam la chiara tellimonianza di Socrate (r), e Suzomeno ( f ), che amendue elli Augush trionfarono. Azione troppo (convenevo-All the al buon Teodosio sarebbe state il non voler compagno in quall' onore l'Imperator Courga, et Imperatore, più particolar Signose di Roma, che lo fleffo l'eodofin. Altrimenti converrebbe credose , che non fullistelle il dirli da Zolimu, aver Teodolio rethtutto Valentiniano in poffesso del suoi Stati – il che misuo negherà , e le Leggi concordemente da esti pubblicate in Roma stessa assa prisovano, che amendue andavano concordi nell'autorità e nel domimo. Abbiamo da Idazio, che in tal congiuntura Teodolio rallegab al Popolo Romano con un conguario , cioè con un ricco donativo . Ed aliota fu , che Latino Pecato Drepanie , o fia Drepanie Pecato ,

(g) Prodestes en Syn-Nation,

A quelli tempi attributice Prudenzio nel fuo Poema (g) la comversione di moltifimi Pagani, tanto dell' nedine Sepatorio nd Equifire i quanto del Popolo Romano alla Religion di Critto. Certo di, che Roma anche prima era piena di Crittani, e fra essi gran copia fi contava di Senatori, ma spezialmente la Nobilia continuava nell'

nato nelle Galise, recitò nel Senato quel fuo Panegimos in onore da

Teodolio, che è giunto a' giosm nafin.

allac-

estaccamento all' Idolastria. L'efempio del Cattolico Imperador Teodono , al fuo zelo , le fue efortazioni furono ora un'efficace predica a quelle reliquie del Gentiletimo, per abbracciar la Fede di Gesù Critto : di maniera che da li innanzi fi valero molte principali Cafe di Roma adorare il Crocifillo, abbandonati il Templi dei gl'Idoli, e frequentate le Chiefe de Criftiani, con gioria immortale di Tendolio: al che 6 ricava ancora da San Garolamo (a), Au- (a) Missa neumo in Roma, ancorché non lascuellero molti de perfistere ottinatamente neil'antica fuperffizione. Attefe ancora lo selante Augusto a purgare quella grasi Città da vari difordisti ed "busi. Uno particolarmente vien ollervato da Socrate (6), e dall Autore del- (6) formation de Mifcella (2). Nel fito de pubblici form e mulini v'era gran quantità di cafe, divenute ricettacolo di ladri, e di femmine di mala la e. vita, che attrappolavano con facilità la gente, concorrente per neceffità colà , ritegendo in oltre come priginni spesialmente i forethers, per fach voltar le macine poste forterra, senza che se ne accorgeffe il Pubblico, e vendendo poi le carrive donne la loro mercatanzia. Informato di quefta infamia Teodolio , vi provvide in buona forma. Trovò parimente un detettabil abufo nella condanna delle Donne convinte d'adulterio. La pena dellinata al loro fallo era quella di far crescere i lor delitti, perché venivato relegate 🗪 pubblici pottribali . Teodolio fece diroccar quelle cafe 🚬 e pubblico altre pene contra delle adultere . In oltre per le istanze di Pape Sincio, che aveva (coperto in Roma una gran quantità di Erenes Manicher, ordino, che follero cacciati rutti colloro tuori della Città, pubblicando altre gravifime pene contra di loro. Dimimu parimente il numero delle Ferie, acciocchè il corfo della Giuflizis non pausse pregiudizio. In somma gran bene , per quanto pote, fece a quella Città, con riportame la benedizion di tutti. Verso il principio pei di Settembre si rimise in viaggio per tornariann a Milano. Le Leggi del Codice Teodoliano (d) cel fanno vede- (d) Guinre nel di 3. di esso Mese in Valenza, (nome scorretto) poscia nel fina Gal. Foro di Flaminio, Città una volta confinante a Foligno, e sul fi- Philips me di Novembre in Milano, dove foggiornò dipoi nel verno feguense a ed ordino che a Vescovi e Cherici Eretici tossero cacciasi dalle Città e da i Borghi. Ricavati da Gregorio Turonefe (e), che circa (e) Giana. quelli sempi i Popoli Franchi avevano fatta qualche irruzion nelle 🙉 🛵 👵 Gallie. Probabilmente per cagion de loro movimenti o paffati o temuu, giudico Teodofio necessaria in quelle parti la persona di

Valentiniano Augusto. Ha perciò creduto taluno, che questo Principe passasse colà ne gli ultimi Mesi dell' Anno presente; ma di ciò possiam dubitare; anzi ne pur sappiamo, s'egli vi andasse nell' Anno seguente. Generale dell'armi era in questi tempi nelle Gal-(a) Socrate lie Arbogaste. Socrate (a) scrive, che Teodosio partendosi da Roma, ivi lasciò Valentiniano. Circa questi tempi racconta San Prospere (b), che i Longobardi, i quali cominciano ad acquistarsi no-(b) Profes me presto i Romani, essendo mancati di vita i loro Duci, crearono il primo Re della lor Nazione, cioè Agelmondo Figliuolo d'Ajone.

> Anno di CRISTO CCCCC. Indizione III. di Stricto Papa 6. di VALENTINIANO II. Imperadore 16. di TEODOS10 Imperadore 12. di ARCADIO Imperadore 8.

FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la Confoli 3 quarta volta, e NEOTERIO.

ONTINUO' ancora per l'Anno presente Albino ad essere Pre-fetto di Roma, ciò apparendo dalle Leggi del Codice Teo-(c) Godo dofiano (c) promulgate da Valentimano Augusto. Dove dimoralle fred, Chronell quello Principe, e cola egh operalle, non ce ne dà lume alcuno la Cod. Theod. Storia antica. Noi veggiamo, che Teodofio Augusto governava io questi tempi, come disposicamente l'Italia, pubblicando nondime--no le Leggi a nome ancora d'effo Valentiniano. Cofta poi dalle fuddette Leggi, che Teodosio si fermò in Milano sino al principio di Luglio. Il troviamo poi in Verona sul fine di Agosto, e sul principio di Settembre, e di nuovo in Milano nel di 16, di Novembre, con aver passato anche il verno susseguente in essa Città. Con una delle sue Leggi si studiò egli di estirpare da Roma l'infamia-di quel peccato di carnalità , che è contrario all'ordine della natura, imponendo la pena d'effere bruciaro vivo a chi ne fosse convinto. Con un' (d) t, t, te altra (d) data in Verona ordino, che i Monaci dovessero starsene ritirati nelle folitudini, e non più capitar nelle Città, acciocchè eseguiffero in tal maniera la lor professione, che è di vivere fuori del Secolo e nel filenzio. Furono i Giudici, che l'induffero a far quella Legge, perchè que buoni Servi del Signore venivano nelle Città , per

Monaches Codis. Theodef.

per intercedere il perdono a i condepnati alle pene , ed impedivano l'eferciaso della giuftizia sì neceffaria al buon governo , con leffer grunto l'ufo della lor compafione ed interceffione ad alcuni difordinis ed abuli, con levare per forta effi condennati dalle mani de Giu-Arizieri . Ma Teodosio , conosciuto poi meglio il suverchio rigore di quetto Edicto, neil Anno 392. lo ritrattò, concedendo ad etti Monaci la libertà di entrarnelle Città , allorché intervenificro motivi di necessità, o di Carità del prossimo. Pubblico egli ancora un Editto nel di 11, di Giugno intorno alle Diaconeffe, ordinando, che non venifero ammeffe à quel grado, la non quelle, che foisero giunte all'età di fessant' anni. Avendo esse de' Fighuoli , non potevano lasciare i lor beni nè alle Chiese, nè a gli Ecclesiastici , ne a i Po-

ven. Ancor questa Legge su poscia rivocata da lui.

Un functio avvenimento dell' Anno prefente diede molto da difeorrere, e farà l'empre memorabile nei Secoli avvenire. Trovavañ in Teffal mica *Botenco* Comandante dell' Armi di Teodofio nell' Illieren. (a) Perch' egli fece mettere in prigione un pubblico Au- (a) appa. riga, o ha Cocchiere, reo d'enorme delitto, il Popolo di quella il media Città, nel dì, che fi facea nel Circo una folenne corfa di cavalli, M. J. C. 70. dimandò con istanza la liberazion di costui , e non avendola potuto : ottenere, si fursolamente à lollevo, che a colpi di pietre uccife the a de quel primario Ufiziale i e Teodoreto aggiugne, che più d'uno de' Cefarei Ministri vi perì. Giunta a Milano la nuova di tal mistatto . Teodolio altamente idegnato ne determino un efemplare gathgo . Teneva allora un Concilio numerofo di Vescovi Sante Ambro-🏂 in esta. Città di Milano contro gli errori dell'Eresiarea. Gioviniano, e per altri bisogni della Chiefa. Si moffero que fanti Vescovi, e più de gli altri Ambrolio , per placar l'ara del Principe , il quale vinto dabe loro ragioni e preghiere fi piego alla mifericordia (\*) (b) 🙉 🚓 Ma l'ifciatoti poi fvolgere da gli. Utiziali della Curre , e marlimamente da Rufino luo Muggiordomo, mando fegretamente il ordine del gathgo, tenza che Santo Ambrotio lo penetralle. Non s'accordano gli Scrittori in raccontar quella Tragica (cena. Rufino pretende, che raunato il Popolo nel Circo, i foldati ne fecero, un tiero Scempio. Paulino nella Vita di Santo Ambrosio (crive), che per tre ore si tece strage de gli abitanti di quella Cirtà. Teodoreto e Si zo- (c) Mistata meno con puco divario ne parlano. Chi sa giugnere il numero de 140 1 morti a fette mila perfone (c). Teofane (d), e Zonara (e) aprendo (a dama recono la hacea, die son giundies mila. Quel che à certo, foco orre. iroppo la bocca, die muquindiei mila. Quel che è certe, fece orre- (\* 2000) ee ad «gruno un gatigu si sudifereto, si ingiulto, perche vi peri " 400%. Tomo II.

gran quantità di paffaggieri e foreflieri, e d' altre perfose innocenti. Allorche fi teppe in Milano quelta orrida ed inudita carneficina ed inumanita, Santo Ambrolio e i Velcovi adunati nel Concilio la riguardarono con gemiti e fospiti come un delitto enormifimo. (a) And de da non so qual viaggio, gli scriffe una Lettera (a) piena sì di modestra e d'amore, ma intieme con sorra ed aux (a) piena sì di modogli il commello gravifimo eccello, efostandolo a farne pubblica penitenza coli efempio di Davide, e protestando, che senza di quena esto Ambrosio non osferirenbe il divino Sagrifizio, se Teodosio avelle intenzione d'ashstervi. Non dovette far breccia questa Let-(b) Parla tera nel cuore del per altro pullimo Augusto, scrivendo Paolino (b), E de e Teodoreto (c), che arrivato ello Imperadore a Milano, e volen-(c) Photo do fecondo il fuo folito andare alla Chiefa, trovò Santo Ambrolio de espera ful limitar della porta, che con Eccleliattica libertà gli ricordò il grave fuo reato, e il pubblico fcandalo dato con tanta crudeltà al Popolo Cristiano, e che cosi macchiato del sangue di tanti innocenti, non gli era lecito d'entrare nel Tempio di Dio. E perchè Teodofio risp se, che anche Davide avea peccato, prese la parola Ambrotio con dite: Giacche, Signore, avete uniteta Davide pacimse, unitatele anche penitente. Tale impreffione facero quelte parole nel cuor di Teodofia, che fiarrende, accerto la pubblica Ptnitenza, come era allora in ufo nella Chiefa di Dio; pubblicamente piante il fuo peccato, pregando il Popolo per lui, e finalmente riconciliato con Dio, ed affolisto dalla fcomunica, fu ammello ai (4) And divini Ufizi (4). A quello fatto aggiugne Teodoreto altre particoracconto d'altri. Quel ch' è fuor di dabbio, non ti può abbattanza Applicar ammirar la generofa libertà del fanto Arcivefcovo in opporti al deinquente Imperadore, e l'eroica umiliazione dell'Imperadore steffo. Gloriofa fu la prima, più gloriofa anche l'altra, di maniera che Santo Agostino (c), Paolino (f), Rufino (g), Susumeno (4), Teo-(f) Pada dorero (r), Facondo Ermianente (A), Incmaro, ed alizi antichi e moderni Scrittori, non si saziano di etaltare percio l'incomparabile Pietà di quetti due illustri Personaggi, e di proporre per elempio & general s Regnanti Criftiani e a s facei Pattori la mugnifica azione dell' uno () Jam e dell' altro.

(i) These E pur s' è trovato a di nostri un Crouzza Protestante, il quale nelmifera (il persona) i novella sua Logica gran rumore ha tarro e intro l'arditezza, ande la 2 j. di contro la temerita di questo santo Arcivescovo, per aver egli osa-

10

so impedire l'ingresso nel facro Templo al maggiore di tutti i Monarchi. Dovea certo delirare coffui, allorche fece una si indecensa fcappara contra di uno de i più infigni Vefcovi della Chiefa di Dio, e trovò (convenevole ciò, che ogni altra perfona provvedura di fenno, e conofcente della forza della Religion Criftiana, giudicò allura, le fempre giudicherà fommamente lodevole. Lafciano forse i Re e Monarchi d'essere degni e bisognosi di correzione, e di cader anche nelle (comuniche, allorche prorompono in enormi misfatti, con iscandalo universale de loro sudditi? Quel solo, che debbono in casi tali attendere i Ministri di Dio, si è di ben-consigitarli colla prudenza , per non contraventre a 1 fuot dettami, cioè come lo stello santo Ambrosio offervò ( a ), di non far temeraria- (a) Andres mente de gli affronti a i Principi per delitti lievi, o mentevoli di 🥳 🎾 compatimento i ma per gli gran peccati un Vescovo puo e dee come Ambasciatore di Dio cuil'esempio di Natan, e d'altri santi Uounim , avverniti de loro ecceffi, e ricordar loro l'obbligo di fame. penitenza. Ed appunto in que' tempi la penitenza pubblica fra i Cristiani era in gran vigore. Similmente ha il prudente Prelato da tiflettere, le Principi tali fieno o nó capaci di correzione, affin-Ché effa correzione in vece di guarirli non li renda peggiori, ed effi non aggiungano qualche nuovo grave delitto a i precedenti i poithè in tal caso altro non occorre, che pregar Dio, che gli emendi e conduca al pentimento. Ora fe l'enorme fallo dell'Augusto Teodolio meritalle correzione dal Prelato, a cui come Criftiano era fuggetto anche quel Principe coronato , ognun fel vede . E per ifperarne buon frutto, non mancarono panto i lumi della. Prudenza, Nulla dico del gran credito, in cui era anche preffo di Teodofio fanto Ambrotio per la nobiltà del fuoi natali, per l'eminente facto fu i grado , e piu per la firaordinaria fua Virtu e Pietà . Baffa fo-Lamente riflettere, che Ambrolio affai conofceva, qual buon fondo di maffime Criftiane, di clemenza e di Timor di Dio fi grovaffe nel cuor di l'eodofio, e che per confeguente non s'aveano da temere Reavaganze da si faggio e si ben coltumato Principe, ma bensi da sperar quella emendazione e penitenza, ch'egli in fatti gloriofamente accetto efece. Abbiamo dallo stesso fanto Arcivescovo (t., (b) 4mins che da li innanzi non patso giorno, in cui il piissimo Teodosio non sina Time fi ricordatfe e doleffe del gravifimo errore da lui commelfo nella 🦗. strage suddetta del Popolo di Tessalonica i tanta era la di lui conofeenaa de 1 dovers del Principe , e Principe Criftiano (c). Formo (c) Thomas ancora una Legge, che le fentenze di morte non fi doveffero efe-Үүү а

guire se non trenta giorni dopo la lor pubblicazione. E'stato creduto, che di lui e non di Graziano. Augusto sia una simil Legge da noi rammentata all'Anno 382, ma il Padre Pagi lo niega. Però da sregolata tefta viene la trabocchevol cenfura fatta dal Crouzas contra d' una delle più gloriose azioni di santo Ambrosio: azione, per cui gli si professo sempre obbligato, finche visse, Teodosio, ed accrebbe verso di lui il suo amore. Finiamo l'Anno presente con di-(a) March re, che per attestato di Marcellino Conte (a) un Obelisco magnilia Comes fico fu alzato nel Circo di Costantinopoli, (6) siccome ancora una (b) Da. Colonna davanti al Tempio di Santa Sofia, su cui fu posta la Sta-Cinci 144. tua di Teodosio tutta d'argento, pesante sette mila e quattrocento (c) Zonstes Libre. Questa poi secondo Zonara (c) su levara di là da Giustiniais densità no nell' Anno diecisettetimo del suo Regno, non per mal animo verso Teodosio, ma per amore a quel metallo. Aggiugne so steffo Marcellino Conte, che fra Arcadio Augusto, e Galla Impetadrice sua Matrigna inforfero in quest'Anno de i dissapore, per gli quali essa usci, o pur su cacciata di Palazzo. Il natural buono e pacifico di Arcadio non lascia credere molto verifimilmente un tal fatto.

> . Anno di Cristo ccceci. Indizione iv. di STRICIO Papa 7. di VALENTINIANO II. Imperadore 17. di TEODOSIO Imperadore 13. di ARCADIO Imperadore 9.

Confoli TAZIANO, E QUINTO AURELIO SIMMACO.

TAZIANO, e non già Tiziano, fu il Confole Orientale di quest' Anno, Taziano, dico, il quale nel medefimo tempo efercitava la carica di Prefetto del Pretorio in Oriente. Summaco quello stesso è, di cui si è parlato più volte di sopra, già Preserto di Roma, gran Promotore del Paganetimo, e celebre fra i Letterati per le fue Chron.Cod. Lettere, e per la fua eloquenza alquanto felvatica. Dalle Leggi (d) del Codice Teodossano risulta, che nel Febbraio del presente Anno era tuttavia Prefetto di Roma Albino. Truovali poi nel di 14. di Lugho ornato di quel titolo Alipio, il quale in una licrizione rap-(c) Gran, portata dal Grutero (c), si vede nominato Faltonio Probo Alipio. Abbiamo Leggi, date col nome d'amendue gl'Imperadori in Milano nel Mese di Marzo, poscia altre date ne' sulleguenti Mesi in Con-

Pag. 186.

Theodof.

-100

cordia, Vicenza, ed Aquileia. Pretende il Padre Pagi (a), che la (a) Promi pubblicara in Concordia, Città d'Italia, fia da riferire a Valentiniano juniore, il quale per confeguente dovea effere tuttavia in Italia, fenza effere paffato nelle Gallie, per offervaru la medefima indiriagata a Flaviano Preferto del Pretorio dell'Italia e dell'Illinico, giutisdizione d'esso Valentiniano. Noi potremmo tenere per certa cotal' opinione, se fosse indubitato, che Teodosio non si mischiasse per questi tempi nel governo ancora dell'Italia: del che pure ci dà indizio la fua lunga permanenza in Milano. Noi per altro niuna notizia abbiamo delle particolari azioni di Valentiniano spettanti a quell' Anno, se non che le Leggi sudderte paiono indigare, ch'egli dette in Italia. finche vi dimoro Teodolio, giacche abblamo la fuddetta Legge data in Aquileia nel di 15. di Luglio, che deve apparsenere a Lui, posche un'altra data in Collantinopoli nel di ill. d' effo Mele ( la quale fi dee riferire a Teodofio ) ei fa veder quefto Augusto già uscito d'Italia, e pervenuto colà Ma o la data d'essa, tiltima Legge è fallata, o pur fallò Socrate in il crivendo, (A) che [1] Teodoso entrò col Figlio Onono in Costantinopoli solamente nel di 10. di Novembre, dell' Anno prefente : Racconta Zofimo (c) (c) Zamar efferfi effo Teodosio nel suo ritorno fermato in Tesfalonica, Capi-la + 6 46. tale della Teffalia, e-d'altre Provincie, perche trovo quelle contrade maltrattate da i Barbari sbandati nelle precedenti guerre, i quali neoverandofi ne' bofchi e nelle paludi, e prevalendofi della fontananza di Teodofio, commettevano continuamente faccheggi ed nsfaffing. Andò arditamente in persona ( se pure è credibile ) lo stefso Augusto a spiare, dove era il ricovero di que masnadieri, e trovatolo moffe a quella volta i foldati, per man de'quali fi fece un gran macello di que ribaldi. Generale di tale spedizione fu spezialmente Promoto, che in questa medelima occasione lafcio la vita in un' imbolcata a lui tela da i Barban. Pretende Zolimo, che Refi no Maitro de gli Ufizi, o fia Maggiordomo di Teodofio, gia molto potente nella Corie, per particolari fuoi disgusti il facesse ammazzare, tenendo segreta intelligenza co i Birbari. Ma patlando Claudiano di questa morre, nel fuoi Poemi contra di Rufino, fenza attribuirgli un sì fatto, tradimento , sì può dubitare dell'afferzion di Zofimo. Secondo il medefimo Claudiano (d., Stilicone vendicò pot (d) la morte di Promoto suo amico con perseguitare i Bastarni uccitori Paren. del medefimo, e ridurli insieme co i Goti, Unm, ed altri Barbari, de maga. che infestavano la Tracia, in una stretta valle, dove tutti gli avreb. 14.7. bepotuto tagliare a pezzi , fe il traditor Rufino non aveffe condotto Teodoño a far paçe con effi. L'AnThrough.

L'Anno fu questo, in cui principalmente i due Cattolici Augufli fecero risplendere il loco relo-in savore della Religion Cristia-(n) Godof na , e della vera Chiefa di Dio . Abbiamo tre loro Editti (a) , pubblicati contra de gli Eretici ed Apollati , e fimilmente due altri contra de gli offinati Pagani, vietando loro fotto yane pene ogniculto de gl'Idoli, ogni (agrifizio, e l'entrar ne gli antichi Templi del Gentiletimo , per adorarvi i falti Dii . Ma particolarmente fisse Teodicio questi divieti e pene all'Egitto, per le istanze di To-(b) serve filo zelantifimo Vescovo di Aleffandria . Marcellino Corte ( b ) all' Anno 389 ferive, che il gran Tempio di Serapide, anticamente ererro in qualla Città, fu allora abbattuto, e l'opinione di lin fu feguitata dal Cardinal Baronio, dal Petavio, e dal Tillemont. Ma il Gotofredo , e il Padre Pagi ( forfe con più ragione ) ne riferifcono la demolizione all'Anno prefente in vigor delle fuddette Leg-(c) Anno gi. Ammiano Marcellino (c) parla di quel Tempio, come di una Marid maraviglia del Mondo; ed alcuni pretetero (a), che fulle il più grande e bello, che effitesse sopra la terra. Una parneolar descridone la magnificenza e ricchezza, che fembra ben fondato il giodizio di chi ne fece sì grande elogio. Incredibil era il concorfo de divoti Pagani a quello Santuario della loro superfizione, e di qui ancora veniva grande utilità e vantaggio alla iteffa Città d' Alef-(\*) Servete (andria . Socrate (a), Suzomeno (f, Rufino (g), Tendoreto (d), 🐔 🥙 ed altri raccontano a lungo l'occasione, in cui quel nido famoso del Gentileumo fu diroccato. Me ne strighero io in poche parole. (8) Avendo il buon Vescovo Teofilo ottenuto da Teodotio un cadente Tempro di Bacco per farne una Chiefa , vi fcopri delle grotte piene di ridicolofe ed infami, superflizioni del Gentifi, che fors'anche servivano all impudicizia, e alle ladrerie de Sacerdon Pagani. Perche fece condurre per la Città quette obbrobnose reliquie, i Pagam maffimamente Filofofi (coppiarono in una fillevazione contra de' Criftiani, ne ferirono, e ne uccifero molti, a dipoi fi afforzarono nel Tempio , poco fa mentovato di Serapide , da cui sboccando di ranto in tanto racavano gravi dannial Popolo Crithano. Informato di que-Ra turb ilenza Teodoño, ficcome Principe clemente, non volle già gastigar le persone secondo il loro demerito, ma solamente che fossero loro tolti tutti i Templi , perche occasioni più volte ad essi di fedizioni. Ellendo tuggiti i Pagani per paura del galligo, allora Teofilo fece demolire quel superbo edifizio. Poscia tutti i butti di Serapide sparsi per la Città, e l'altre statue de gli. Dii bugiardi,

ed ogni altro Tempio de' Gentili, furono atterrati; nè folamente in Alessandria, ma anche in altre Città dell'Egitto, e dell'Asia, con trionfar la Croce, ed annientarsi sempre più l'imperso dell'Idolatria e de i Demonj.

Anno di CRISTO CCCXCII. Indizione V. di SIRICIO Papa 9. di TEODOSIO Imperadore 14. di ARCADIO Imperadore 10.

Confoli { FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la 2.4 volta, RUPINO.

RIENTALI furono amendue i Consoli. Il secondo, cioè Rufino, è quel mal nomo, che andava crescendo di autorità e potenza nella Corte di Teodolio Augusto. Vidersi in quest' Anno una nuova deplorabil Tragedia nella persona di Valentiniano II. Augusto. Era giunto questo Principe all'erà di vent'anni, e dopo la partenza di Teodofio dall' Italia avendo ripigliato il governo totale de' fuoi Statt, fe n' era paffato nella Gallia, per veghare a gli andamenti de' Barbari, e dar huon festo a quegli assari. Noi abbiamo le mirabili qualità, e belle doti di quetto giovane Principe, a not descritte con pennello maestro da Santo Ambrosio (a), cioè (a) Aning. da quel facro eloquentissimo Pastore, che amava, e reneva lui co- bremen, de me in luogo di Figlio, e da lui incora teneramente eta amato. Da misso. che manco di vita Giustina sua madre, seguace dell' Arianismo, e da che egli cominció a converfare col Cattolico Imperador Teodofio, fi allodò egli maggiormente nella vera Fede e Dottrina, e crebbe sempre più nella divozion verso Dio, e nella correzione de'suoi giovanili difetti . Dianzi fi dilettava de i Giuochi del Circo , ede' combattimenti delle fiere (b), rinunziò a tutti questi spassi. Da-(b) Plaige va ne gli occhi d'ognuno la fua amorevolezza, la fua modeftia, e la cura gelula della putità, tuttochè non foffe ammogliato, tenendo egli in fervitù il fuo corpo e i fuoi fenfi, più che non facevano i padroni i loto fehiavi. Non fi può dire, quanto foss'egli inclinato alla clemenza, quanto aheno dal caricar di nuove imposte i fuor Popoli, quanto abbotriffe gli accufatori. (c) Sopra tutto pro- (c) Sopra fellava amore alla Giultizia, applicaro a gli affari, e protettor di- 14 7 6 an chiarato della Religion Cartolica, e ficcome egli amava grandemente i suot sudditi, così da i sudditi suoi era universalmente ama-

## 544 ANNALI D'ITALIA?

(a) Onferto e riverito. (a) Mentr' egli dunque dimorava nelle Gallie in Vienrono i Senatori Romani della fazion Pagana, che questo fosse il tempo propizio per rinovar le batterie a fin di ottener il zistabilimento del facrilego Alcare della Vittoria ma ritrovarono un Principe. B cui premeva più di piacere a Dio, che a gli uomini, e ne ripor-(b) Antof tarono la negativa. Per attestato di santo Ambrosio (b), poco tem-Ent. s., Cof. L po prima della fua morte accadde questo illustre segnale del suo attaccamento alla Religione di Cristo. Inforfero intanto rumori di guerra dalla parte de Barbari, che effendo alle mani fra loro, minacciavano anche l'alpi, per le quali è divifa l'Iralia dall'Il-(e) /mm in lirico. Moffo da questi susperti santo Ambrosio (e) avea risoluto Ordina de di passar nelle Gallie, per trattarne con Valentiniano, ma inteso pot, che lo stello Augusto pensava di passar egli in Italia, non si moffe. Allorché Valentiniano feppe, avere il fanto Arcivefcovomutata rifoluzione, gli spedi une de suoi Ufiziali di quei, ch'erano chiamati Silenziari, per pregarlo di non emmettere diligenga per venirlo a trovare, stante il suo defiderio di ricevere dalle mani di lui il facro Battefimo ( perchè non era fe non Catecumeno) si grande era l'amore e la fisma sua verso quell'infigite Prelato . Dopo avere feritio e spedito a Santo Ambrosio, tale eta la di lui impazienza di vederlo, che due di dopo dimandava, se era ancor giunto. E ciò avvenne nell'ultimo giòtno di fua vita, come s' egli aveffe un chiaro prefentimento della disavventura, che gli accadde.

fu ito nelle Gallie, per far ivi da padrone, ritrovò un Ufiziale, che fi mife a far il padrone fopra di lui. Questi era Artogaste Conte, Generale dell'armi in quelle Provincie, lo thesso, che avea volto di Generale dell'armi in quelle Provincie, lo thesso, che avea volto di Ufiziale vita Vittore Figlio di Massimo Tiranno, e rimeste le Gallie all'ubblio e di Didienza d'esso Valentiniano. Costiui non si sa bene, se sotte di Na-Philosope vita e principe dell'armi nondimeno i più (d) in riguardarlo di nascita, o almen di origine (e) Suida delle Barbaro, e in dire, che gran credito s'era acquistato colla sua braville della dell'atte militare, ed anche nel disinteresse. Più a (s) Suida (e) anch'egi ne lasciò un elogio; tratto da Eunapio, e da Zosimo, Autori, che per essere lasciò un elogio; tratto da Eunapio, e da Zosimo, Autori, che per essere lasciò un elogio; tratto da Eunapio, e da Zosimo, Autori, che per essere lasciò un elogio; tratto da Eunapio, e da Commo. Autori, che per essere lasciò un elogio; tratto da Eunapio, e da Commo. Conte (d), cel diptingono, qual era in fatti, cioè uorno su-

vido, altero, barbaro, e capace d'ogni misfatto. Tal predominio prese egli nella Corre (a), che Valentiniano tardo poco a vedersi(a) segon. divenuto un Imperadore di flucco. Gregorio Turonenie (/) cita qui () uno Storico p u degno degli altri di fede, perche probabilmente vi America vuto nelle Galie, gun quelli tempi, appellato Supicio Atelfan-⇔ ≥4 €. dre, il quale atteffa, avere Arbegaffe tenuto Valentiniano come prigione in Vienoa a guifa di un privato , aver date le cariche militari non a i Romani, ma bemil a i barbari Franchi, e le civili a persone unicamente dipendenti da lui, aver egli ridotta a tal suggezione la Corre, che niuno de gli Ufiziali ofava di far cofa ordinatagli da Valentiniano in voce o in iferitio , fenza che quella foffe peima approvata da Arbogafte. (1) Ora trovandoti l'infelice gic vane et alle Augusto in si duro crocciuolo, altamente fe ne lagnava, e andava scrivendo lettere a Teodotio Augusto, con avvisario de gli strapaszi a lui fatti, e con ifcongiurario di venire in diagenza aliberario : fe no , chi egli verrebbe a trovarlo. Una di queste lettere spedita fensa precausione dovette effere intercetta da Arbogafte, e fcoprirgli il cuore e i defideri del Principe. Penetrato dipoi, ch' egli meditava di far il viaggio d'Italia, allora fii che per paura di vederfi più eficacemente acculato preflo di Teodolio, concept il nero dilegno di torgli la vira. Cerramente Santo Ambrolio accenna, che il difegno di Valentiniano di venire in Italia, cagion iu della fua rovina. Zolimo (2) e Filottorgio (2) due altre particolarità aggiungono (2) 🛵 🚓 Che fi dovettero spacciare dipoi, senza saper noi, se vere o salse (1) Philips Cioè che un di Valentiniano non potendo più fofferire la schiavità, in cui fi trovava, affifo ful Trono fece chiamare Arbogafte, e guafatolo con torva occhiata gli prefentò una polizza, portante che il privava della canca di Generale. Gli nipole con hera altura costin 🔉 che quetta carica non glie i aveva egli data , nè regliere gliela poteva, e stracciata la carta e gittatala per terra, se ne ando. O allora o so altra occatione accadde ancora, fecondo Filosforgio, che Valentiniano per parole offentive dettegli da Arbogatte, la fattamenre s'accele di coliera , che veile dar di mano alla ipada di una guardia per ucciderlo. La guardia il trattenne, e benche egii dipoi cercalfiede addoleir quello trasporto con dire, che per l'impazienza di vederícció maltrattato e vilipefo, avea voluto accidere fe fleffo, pure Arbogatte n'ebbe affat per conofcere, di qual animo foffe il Prin-er ana espe verso di lui. NON fu dunque da B innangiun fegrero quella diffentione trastere Folia-

Valentiniano od Arbogaste. (f) E perche questi ne dava la colpa

Tomo 1L

ad alcune perfone innocenti di Corte, quali che accendellero il fuoco, Valentiniano fi proteftava pronto di eleggere piuttofto la morie, che a fofferir di vederle in pericolo per fua cagione. Ne già manco, chi s'interpole per riconciliarli infieme, e vi fi accumodava con fincerità il giovane Augusto. Anzi fra gli altri motivi di chiamar Santo Ambrotio nelle Gallie , v'era ancor quello di voler lui per mallevadore della progettata concordia. È lo stello fanto Arcivesovo acerbamente fi affliffe dipot, (a) per aver tardato ad andare, perchè avendo anche Arbogaste molta stima di lui, avrebbe sperato di acconciar quegli affari, e di rispormiare all'infelice Principe. il colpo, che l'atterrò, mentre effo Ambrofio era in cammino. Ma finiamola con dire, che Arbogafte, fors'anche per aver intefa la venuta di un Prelato di tanto credito, natagli apprentione, che tal maneggio fosse per suo danno, s'astrettò a levar la vita a questo amabil Augusto. Venuto il di 15. di Maggio dell'Anno prefesse, (h) Zolimo e Sant Epitanio , (l) Zolimo e Filostorgio dicono, ch' egli mentre si divertiva sulla riva del Roda-80, fu uccifo da Arbogaite, o pure da i di lui ficari. Ma la corrente de gli Scrittori, cioè Orofio, effo Epifanio, Marcellino Conte, Socrate ed altri ferivono, ch'egh fu una notte ffrangillato per ordine di Arbogatte, e per far poi credere, ch'egli da le steffo si fosse per disperazione levata la vira, la mattina si trovò appelo il di lui corpo ad un trave. San Prospero, Rufino e Sozomeno para che preftatiero fede a quefta ingiuriola voce, la quale e diffrutta dall' autorità di fanto Ambrolio, con aver egli foftenuto nell'Orasion funebre di ello Principe, da lui poscia recitata in Milano, che stante la premura mostrara d'esfere battezzato, l'anima di lui era in falvo. Di quetto così efecrando misfatto mun procetto fu fatto dipoi per la prepotenza di Arbogaste. Procuro egli bensì per abbeghar la gente di company dogliofo della fua morte, di fargli un folenne funerale nel di seguenre della Pentecoste, e di permettere, che il fuo corpo fosse trasportato a Milano. Confessa Santo (e) Antorofio (c), che i gemini e le lagrime de i Popoh in tal congruistura furono ineeffanti, parendo a cadauno d'aver perduto più tofto il lor Padre, che un Imperadore, e che fino i Barbari, e chi parea dianzi luo nemico, non poterono risparmiare il pianto all' udire il miferabil fine di si buon Principe. Giuffa, e Graia di Ina Sorelle, o ha che accompagnaffero il di lui corpo, o pure che fi trovallero in Milano, non potevano darli pace per si gran perdi-

18; ed affiftendo alla sepoltura, che dopo due Mesi gli su data in

AngC:

quella Città preffo il corpo di Graziano Augusto, ascoltazono que' motivi di confolatione, che feppe loro fomministrare nel Oragio-

ne funebre il Santo. Arcivelcovo di Milano.

Si puo credere, che dopo l'orrida fuddetta Tragedia il perfido Generale Arbogatte avrebbe volentien occupate il Trono imperiala : ma o perche non volle con questo falto dichiararsi colpevole del-La morte del fuo Soviano, o pure perche effendo di nafcita Barbaro, giudico pericolofo il prendere lo fcettro de'Romani (a) cer-(a) Migl. no lasciafie a lui tutta l'autorità. Gran confidenza paffava tra lui, 🚁 🚜 ed Eugenie, uomo che di Maestro di Gramatica e di Rettorica, s'era alzato al grado di Segretatio, o d'Archivista nella Corte di Valentamano (4). Se di lui parla Simmaco in due (ue Lettere (c), dove (b). Ages. gli da il titolo di Chianfime, potrebbe effere flato anche più eminente il di lui grado e Filottorgio ( d ) fembra dire, che fu Maggior- 44 4 indomo. Era amicifimo del General Russiere, ma più di Arboga- (1) fra flis, a pero opinion fus, the fra luis, ed allo Arbogalla li formalla il Zoit de concerto della morte di Valentiniano , avendogli l'indegno Conte 🐓 🥙 promello di cresrlo Imperadore. Così fu fatto. Arbogatte imboc- (4) Phile. cò le milizie, acciocche il voleffero e dichiaraffero Augusto, e pero Eugenio, falt ful Trono, ne tardazono le Provincie della Gallia a riconotcerlo per loro Signore. Quanto all'Italia abbiam pruova well'Anno feguente, che anch'effa venne alla di lui ubbidienza, Ma per conto dell'Affrica è dell'Illimo, , non v'ha apparenta , che accettaffero la Signoria del Tiranno, tutrochè coftui avesse in amano, anzi speraffe gagliardamente l'acquifto di tutto l'Imperio Romano (7), perchè i l'agani cominciarono ad empiergli, la tefta (c). 🚓 🚗 di vane prometic di vincere Teodofio, impudiando effi al vedere, 🥍 🤲 👓 che Arbogafte , adoratore anch egli de faiti Dir , fi dava a conofcere arbitro de gli affazi fotto il nuovo. Tiranno, Portata intanto a Costantinopoli la nuova dell'astassimo di Valentiniano, ne provo-Teodofio una fomma afflizione ed inquierudine (1), e. Galla An. (1) 24-guila Sorelia dell'uccifo Principe co' iuni pianti e lamenti mife fof- la 7 4 15. Topra quella Real Corte . ( g ) Andava il taggio Principe ondeggian- (g) 🐠 🛶 do fra i perifieri di pace e diguerra, quando gli arrivo un Ambafeeria ipedita da Eugenia, per intendere , s'egli il voleva o no per Collega nell'Imperio. Il Capo di tal Deputazione era un Rufino Ateniefe, accompagnato da alcuni Vefcovi della Gallia , i quali ebbero tanta sfrontatessa di ditendere come innocente. Arboga-Re davanti ad cifo Auguito. Dopo la dimora di qualche tempo fu-Z z 2

distant.

69. Rd

Phone.

rono effi rifpediti , non fi sa con quale rifpolta ; ma ben fi sa con ricchi regali , e probabilmente fenza quel frutto , che defideravano. Già vedemmo, che Rufino fu Confole nell' Anno presente, a come egli aveva fatto levar di vita il valorofo Generale Promoto. Vi restava Tamana Presetto del Presorio d'Oriente, personaggio. che gli faceva ombra, non men che Procolo di lui Figliuolo, Prefetto della Città di Cottantinopoli . Si accinfe Rufino ad atterrarii amendue , e gli riulcì il dilegno . Secondo le apparenze fece falrar fuori contra di loro delle accuse di avanie e rubamenti da lor fatti ne'loro Ufizi. Fu spogliato Taziano della dignità di Prefetto del Pretorio, e in quella ebbe per Successore lo itesto Rufina, cominciandoti a veder Leggi di Teodotio date ful fine d'Agosto, e indirizzate a lui con questo titolo. Procolo Figlio d'esso Taziano fut principio della tempesta se n'era fuggito , ne si sapea , dove sosse: Lasciosse infinocchiar cotanto suo Padre dalle promesse di Rusino. che il rece venire i ma continuo il procetto contra di loro in mamera tale, che esso Taziano su relegato nel suo paese, e condegnato: a morte il Figliuolo. La fentenza contra dell'ultimo la efeguita-(a) came nel di 6. di Dicembre (a), perche Teodofio spedi ben l'ordine Alexan della grazia, ma colui, che lo portava, pallando d'intelligenza con Rufino, ando si lentamente, che non arrivo a tempo di fatla valere. Furono per ordine di Teodofio callati molti atti di Tatia-(b) and no e di Procolo, e quantunque Claudiano (b) da li a qualche Anno mettelle fra i reati dell'iniquissimo Rufino questa persecuzione fatta a Taziano e a fuo Figuo, pure affai fondamento s'ha per cra-(e) and dere, che i lor vizi fossero mentevoli delle suddette condanne. (c) co Gentile ) gran perfecutor de Cartolici era stato sotto Valente (4) Africa Augusto, e Santo Afferio (d) riguardo la di lui peripezia per un (e) i 10. 4 blico una nuova celebre Costituzione (e) contra tutte le superstiziodola, ogni fagrifizio, ed ogni impostura dell' Aruspicina. Altre Leggi di ilu spetranti all' Anno presente abbiamo o contro gli Eretici, o per sollievo de Popoli, o per tenere in disciplina i soldati, o per ethirpare i ladri , con altri regolamenti tutti degni di loide .

Анло

Anno di Cristo coccetti. Indizione vi

di Strtc10 Papa 9.

di TEODOSIO Imperadore 15.

di ARCADIO Imperadore 11.

di Onorto Imperadore 1.

Confol {FLAVIO TEODOSIO AUGUSTO per la certavolta, ABONDANZIO.

Usses furono s Confoli dell' Oriente, perciocche per conto dell'Occidente Eugenio Tiranno prese il Consolato, e ne abbiamo i riscontri in qualche licrizione, una avendone rapportata anch'io (a). Solo procedette Confole Eugenio, per lafciar l'altro luogo all' Augusto Teodosio, che non gli avea peranche di (a) Tag. chiarata la guerra. A chi fosse in quest Anno appoggiata la Pre-franca, fertura di Roma, a noi resta ignoto. Sulpicio Alessandro Storico, 🗺 🕬 conosciuto dal solo Gregorio Turonense, e da lui citato (/), racconta, che passava qualche nemicizia fra Arbogaste Generale dell' Armi Farancese, del Tiranno Eugenio, e Junnone e Marcomiro Principi della Na-La. c. d. zion de' Franchi. Per vendicarfi di loro, Arbogatte pafio colla fua Armata a Colonia, e poi nel furore del verno dell'Anno prefenta valicato il Reno, andò a dare il guaffo al paefe d'effi Franchi, nè vi trovo oppolizione alcuna, effendo fuggiti gli abitanti. Paolino nella Vita di Santo Ambrofio (c) ferive, over egli fatta guerra a (c) Franchi, benché fosse anch' egli della lor Nazione, e da che ebbe ingli sconfitto multi di essi, aver poi stabilità pace col resto di loro. Anche il fuddetto Sulpicio Storico attella, che Eugenio Tiranno con tutre le sue forze si lasciò vedere sul Reno, per emovar la pace e lega antica co i Re de i Franchi, e de gli Alamanni. Aspettavati oramas Eugenio la guerra dalla parte di Teodolio, e però in quelt' Anno attele ad ingroffar la fuz Armata non folamente con truppe Romane, ma ancora con arrolar quanti Franchi ed Alamanni vollero militar fotto le fue bandiere. Arbogoste era il Generale Comandante di tutti. Già l'Italia ubbidiva ad Eugenio, e i Pagani accortili del loro vantaggio, al vedere ello Arbogalte Pagano arbitro. dell'Imperio, e lo stesso Eugenio poco buon Cristiano, corsero a (d) seine. dimandargh il ristabilmento dell'Altare della Vittoria, e la resti- e a rusion delle rendite tolte a i loro. Templi e Sacerdoti i Veramente (1) Eugenio per attellato di Santo Ambrono (d), e di Paolino (e), die-

de loca più di una negativa; tante nondimeno furono le lor batterie, che in fine permise quanto chiederono per l'Altare della Vixtoria, ma per conto dell'entrate in vece di renderle a i Templi, le dispenso ad Arbogaste, a Flaviano Prefetto del Pretorio, e ad altri-Nobili Romani, ma Romani Gentili. Venuta poi la Primavera fen venne il Tiranno con tutto il fuo sforzo in Italia per offervare gli andamenti del remuso Teodofio. Sul principio dell'ufurpazione fua egli avea feritto a Santo Ambrofio per titar dalla fua un Prelato di tanta confeguenza e flima. Ambrolio non gli diede rispolta; folamente poi gli scriffe per raccomandargli varie persone, è udendofi poi imminente la di lui calata in Italia, fi riuro da Milano a Bologna, indi a Faenza, e finalmente a Firenze per non comunieare con chi alta Tirannia avea conginuta la protessone del paganefiino. Da kirenze poi scriffe a lui una lettera piena di generolică e

prodenza per giultificar la fua ritirata.

Theat.

Troposto Augusto in questo mentre faceva tutte le necessatit disposizioni per procedere contra del Tiranno, senta pero trafourare di far del bene al Pubblico. Le Leggi da lui pubblicate in (4) Griff- quest' Anno (4) tutte si veggono date in Cottantinopoli. Con alcune d'effe promoffe la militar disciplina levando vari abusi, e sopre tutto ordinando, che i foldati non poteifero pretendere ne dimandare a chi gli siloggiava në logna , në olio , në materazzi , në di fatti pagare in danaro i naturali loro dovuti. Allorché i Regnanti del Mondo fi preparano a far guerra, ufo loro ordinariamente e di mettere delle nuove imposte addosso a i miseri Popoli. L'ottimo imporadore Teodoño, che cercava nelle imprese la benedizione di Dio, lange dal voler imporre nuovi aggravi a i faci fudditi in occation di equetto armamento contra di Eugenio, con fua Legge nel di 11. da Giugno, aboli ancora un aggravio dianzi impolto dal decaduto Taeiano, e fece reflituire tutti que besi, che quell'Unitale indebitamento avea confilcato a varie perfone o efiliate, o fatte montro: topra di che il Cardinal Baromo lafció ferrita varia eccellosti rifleftions. Ma cio, che sacomparabilmente diede a conofcere l'impa-(b) Louis, reggnabil bonth di questo imperadore, te la celebre Legge ( b), emanata nel di 9. d'Agosto. In altri tempi sorto gli Augusti Pagam dentro capitale fit riputato lo sparlara del Principe, a il diffamare il fuo nome con parole infolenti ed oltraginole. Il buon Teodofin ordina con quell'Editto a i Giudici, che niuno di quefti tali mormoratori ha tuggetto alla pena ordinana portata dalle Leggi, aggrugaendo quelte belle pasoie: Parchi fe la los muldicores pro-

p part day ME COST Thereto

viene da leggierezza indiscreta, noi dobbiamo sprezzarla; se da cieca pazzia abbiamo da averne compassione; e se poi da cattiva volonià, a noi conviene il perdonare. Pertanto solamente ordina, che sia riserito a lui quanto ne dicessero le persone per esaminare, se occorresse farne ricerca, esigendo la prudenza, che non si trascurino certe insolenze, che tendessero a sedizioni, e a turbar la quiete dello Stato. L' Anno su questo, in cui Teodosso [a] di-(a) Philog. chiarò Augusto il suo secondogenito Flavio Onorio, che era in età l'il sapi, di dieci Anni. Si è disputato fra gli Eruditi, se tal dichiarazione segumente accadesse nel Gennaio, o pure nel Novembre dell' Anno presente, Claudian nè si è potuto sinora adeguatamente decidere la quissone. (b) Fu Marcell. medessimamente nel presente Anno dato compimento in Costanti-Comer in copoli ad un'insigne Piazza, che portò il nome di Teodosso, intor-(b) Chronico, no a che è da vedere, quanto lasciò scritto nella sua Costantino-Alexandr, poli Cristiana il Du-Cange (c). In essa Crittà anche nel seguente (c) Da-Canado in Tauro istoriata, e tale Statua si pretende, che sosse da 'argento. Cantin

Anno di CRISTO CCCXCIV. Indizione VII. di STRICIO Papa 10. di TEODOSIO Imperadore 16. di ARCADIO Imperadore 12. di ONORIO Imperadore 2.

Confoh FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la terza volta, FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la feconda

On più era un fegreto la guerra fra l'Augusto Teodosio e il Tiranno Eugenio, avendo cadaun dalla sua parte fatto de' mirabili preparamenti per questa danza. I Genusi dopo aver trovato così facile alle lor preginere l'Usurpatore, (d) e cominciato (d) Referi spezialmente in Roma a far gli empi lor sagnsiaj, quegli erano, schepiù de gli altri l'ammavano a i combattimenti, perchè cercando nelle viscere delle lor vittime, vi trovavano a misura de i lor desideri certa la vittoria di Eugeno. Sopra gli altri Flaviano Prefetto del Pretono (poichè per conto del Pretetto di Roma noi non sappiamo chi sosse nel presente Anno) che si attribuiva una gran perizia nel solle mestier dell'Aruspicina, (e) spacciava per imman-lo, si e ma cabi-

de Certain Do like j.

(e) Abylo de a t. j.i. September Therefore,

cabile la rovina di Teodosio. Queste vane speranze o per dir meglio sicurezze, date ad Eugenio, non fervirono poco per incoraggirlo a portarii non già a confeguir vittorie, ma a ricevere il gaffigo dovuto alle fue iniquità. È per teffimonianza di Santo Agoth-(a) Appt no (a) avendo il Tiranno occupato l'Alpi Giulie, per le quali dall' Illimo fi viene in Italia, e fatte ivi molte fortificazioni, fu offervato, che furono ivi polle alcune flatue d'oro o indorate, di Giove , armato di fulmini, e confectate con varie fuperifizioni contra (h) Finder de Teodosio. Teodoreto (i) anch'egh noto, che l'immagine d' Ercole fi mirava nella principal infegna di Eugenio cotanto il doveano aver ammaliato le vane promeffe de Gentili. Ma ben diverio fu in quella si importante congiuntura il contegno di Teodollo. Cerramente non trafeurà egle i mezzi umani, per ottenere un telice etito alla meditata impreta , perchè oltre alle inilizie. Romane li procacció un gran rintorzo di foldatefehe aufiliane, venure dall'Armenia, Iberia, ed Arabia. (c) Moltifimi Barbari an-111 Rose. cora abitanti di la dal Danubio, corfero volentieri ai tuo foldo per isperanza di far buon bottino. Giordano Storico serive (4), che (4) Jose ventimila Goti fi umrono al di lui efercito. Il folo Gildone Conte, 🏕 🕬 😔 Governatore dell'Affrica, non oftante gli ordini a lui spediti da Too-🗪 🤲 dotto , trovò delle scuse per non ventre , e ne pur volle inviare un tantaccino , o una nave , riferbandofi di leguitar poi chi reftalle vincitore politica, che fu col tempo annoverata fra i fuoi reati-Con sì forte armamento fi potea promettere buona, meffe d'allori, l'Augusto Teodolio : rustavia le sue più ferme speranze erano riposte nell' aiuto e nella protezione del Dio de gli eferciti, e nella giuffizia della fua caufa. Aveva egli per tempo inviate perfone a consultar San Giovanni solitario dell'Egitto mentovato di sopra , perfonaggio tenuto, e con ragione, in concetto di Profeta del Signote (e). Mandò a dirgli quell'uomo fanto, che quella guerra gli cofterebbe allas fangue, ma ch'egli ne ufcirebbe vitturiolo con altre predizioni, che ti venficarono co i faiti. Oltre a ciò, per arceltato di Rufino, fi ando fempre il pullimo Augulto preparando a quelta maprela con digium , oraziom , e penitenze , e con frequentare i fepoleri de'Martiri, e de gli Apoftoli, a fin di ottenere perintercessione de Santi l'affittenza del braccio di Dione puricoli, a' quali andava ad esporsi.

Vanuta dunque la primavera, mife egli in marcia, la potente fua Amuata alla volta d'Italia , e mentre anch'egh era in procioto di tenerie diesco (/), Galia Augusta (na Moglie nello igravarti

d'un Figlio che mort, anch' effa fini di vivere. Lafciò in Coftantinopoli i fuoi due Figli Areadio ed Onorio Augusti fotto la direzione di Rujino Prefetto dei Pretorio, come coffa da Claudiano, Autore più autentico quì, che Zofimo e Marcellino Conte, i quali ferryono aver egli condotto feco il fanciullo Onorio. Una fua Legge cel fa redere in Andrinopoli nel di 11. di Giugno. L'efercito fun con gran diligenza marciava innanzi. Effendo morto ne' meli addietro Ricamera, a cui Teodotio penfava di darne il comando, elefle dipoi in luo luogo Timafo per Generale delle milizie Romane , « feco uni Sulicone, persona allai accreditata, di cui avremo a parlare non poco nel profeguimento della Storia. Generali delle foldatesche autiliarie e barbariche erano Gaine, Saule, e Bacure, nativi dell'Armenia, ma Ufiziali di gran valore e sperienza nell' arre militare. Con tal follecitudine l'Imperiale Armata continuò il cammino, che contro l'espettazione d'ognuno fi vide giunta all' Alpi Giulie; e il giugnervi, ed il forgar que paffi, benchè tanto premumiti per ordine di Eugenio, fu una cola itella. Quel Giove, che quivi ftava con tanti fulmini pronto ad incenerir l'armi temerame de Cristiani , si trovo un tronco infensato contra di un Principe, che veniva affiftito dal vero Dio (a). Se ne fuggirono tutti que' (a) Annà. Supershaich Pagant, che aveano fatto credere all'incauto Eugenio Art de tante maraviglie dalla parte de' lor falti Dir. Fleriano Prefetto del Refa Lina Pretono (vergognato allora in mirar così fallita l'arte fua d'Arufpi 🙌 👫 ce, e d'avere ingannato colle fue ciarle il Tiranno, fecondo quel, che (crive Rufino), conobbe di meritar la mocte - parole , che han fatto conghietturare, ch'egli o fi uccidelle da se stello, o disperatamente combattendo cercalle di finir la vita fra le spade nemiche, non volendo sopravivere a ranta vergogna. Se queño non e certo, (b) Anto. almen (appramo, (6) che costui, ed Arbegoste Pagano anch' esso, 2 4 nel partirii da Milano, aveano minacciato , tornati che foffero col 🖛 la vittoria, di far diventare una stalla da cavalli la Chiefa Cattedrale di Milano , e di coffrigaere gli Ecclefiaffici a militare , e cio perche il Clero di Milano non voleva comunicaz ne divini Ufiaj col Tiranno Eugenio , ne ricevere oblazioni da lui , perchè il teneva per ifcomunicato o per la morte di Valentiniano juniore, o pel favoce da lui dato all'Idolatria.

At calare dalle montagne trovò l'Augusto Teodosio la pianura sutta coperta dalla fanteria e cavalleria d'Eugemo, (c) non avendo costiu, o pu e il suo Generale, voluto dividere le sue forze, che portò seco la rovina di Massimo de Costa.

Tamo II.

Tiranno. Pertanto 6 venne ad una battagha preffo il Fiumo Fred-(a) Summe do (a), probabilmente nel Contado di Gorizia. Ebbe Teodolio l' me, si per loro onore, come anche per riferbar a fe fteffo il corpodi battaglia, composto di truppe Romane, giacché la perdita di que Barbari era anche una i peccie di vittoria pel Romano Imperio. Ma culturo benchè con gran coraggio e forza menaffero le mani, non poterono flar faldi davanti al valore di Arbogafte, in guifa che d'effi fu fatta grande strage , e il resto si salvò colla fuga : il che fu permeffo da Die , non già per dare a Teodono, come offerva Rufino (4), quella mortificazione, ma affinche non fi dicelle, efrando da una collina questo brutto aspetto dell'ofte sua , prostratos a terra alla preferza d'ognuno implorò l'asuto di Dio, difensor del-

le buone caufe. Animari da questa speranta i suoi. Ustriali , non tardarono più a dar di fprom a' cavalli colle loro (chière, e di entras nella langunola milchia, rovelciando le iquadre e gli iquadrom opposti, e coprendo di nemici svenati la campagna. Fece delle maravighe in quelto conflitto Bacuro, ma fi espose talmente,

te) 2000 che vi lafeso la vita. Per atteffato di Zofimo ( e ) la fera divife il avvenne un' Eccliffi del Sole con tale ofcuntà , che parea di notte, non fi sa credere vero da gli Eruditi, quando fuffifta il racconio di (d) former Socrate (d), che la battaglia fuddetta accadeffe nel di 6. di Ser-

tembre : posche fecondo i calcoli Aftronomici mun' Ecclifu occorfe sliora. Grande fu la perdita dal canto di Eugenio, ma tenza com-(e) Tiens parazion maggiore quella di Teodofio; (e) e però nel Configlio

争ル

di guerra, tenuto nella notte, il parere de Generali fu di ritirarfi nel di feguente, per riparar con delle nuove leve di gente il danno fofferto. Non era di questo sentimento il buon Imperadore " perchè non fapea levarit di cuore la confidenza già mella in Dio: Isonde prefe tempo a rifolvere nel giorno fegurate. Entrato poi in un Oratorio trovato in quelle montagne , fenza prendere cibu o apolo, quivi inginocchiato fulla terra nuda (pela molte ore della notte in implorare il foceorfo di Gesti Crifto. Sul far del giorno addormentatoù (uo malgrado , gli apparvero due perfone vestiss de branco, le quale differo d'effere a fanti. Apostoli Giovanni, Evangelula e Filippo, che l'afficurarono della vittoria. Fatto poi giosno , avendo anche un foldato avuta una fimil vilione , fi fparfe immanagemente quetta anova pel campo, e patrò all'ocucchio di Too-

dofio , il quale propalò allora ciò , che a lui fiello era accadato in

fogno : il che imrabilmente incoraggi la fua Armata.

Parsa dunque l'armi, ed ordinate le schiere calò coll'esercito fuo dalla montagna per affalire il campo nemico, quando fi offervo, che un groffo corpo di neunca, spedito da Eugenio e da Arhogaste, aveva occupato de i fiti al di dietro per dargitalle spalle, quando fosse alle mani con gli altri. Il primo favore del Cielo fu. che il Conce Arburtone, comandante di quell'imbolcata, co' fuoi prefe il partito di Teodolio , liberando lui dal pericolo , ed accre-Icendo le forze della di lui Armata , Secondo Sozomeno era grà cominerata la battaglia, quando quel Generale mandò ad offeritfegli , e fu accettato con vantaggiole condizioni. Teodofio a piedali mife alla tetta delle fue fehiere, ed attaccò il terribil conflitto. Apparve allora viúbilmente il braccio di Dio in favore dell'ottimo Augusto, perciocché all'improvviso à levò un furiossimo vento , che direttamente foffiava in faccia a i foldati d'Eugenio con cal empito, e tal polvere ne gli occiu, che non fapevano dove fi follero, non poreano tener gli lcudi, e le lor freccie andavano tutte a voto : laddove poco o nulla d'incomodo provando l' Armata. di Teodosio per quella furiosa tempesta, a lor dardi e saette felicemente colpivano tutte ne' corpi de' nemici. Di quello miracolofo avvenimento non è permello di dubitare ad alcuno, da che ne fiamo accertati da tanti autentici Scrittori, i quali ne aveano parlato con più e più foldati di quei, che fi trovarono in quella terribil giornata , cioè da i Santi Ambrolio ( a ), ed Agoftino ( b ), da (s) 🐠🜾 Rufino, Panlo Orofio, Paolino, Socrate, Sozomeno, e Teodoreto. Quel che è più abbiam lo stesso confermato da Claudiano (c) (b) Anni. celebre Poeta, e Poeta Pagano di questi tempi, che in lodando O- Dei Com. norio Augusto attesta con alcum bei versi il medesimo prodigio, 140 141 attribuendo poi ridicolofamente al deffino d'ello Onorio , fanciul (c) une to allora di diecti o undici anni , ciò che era dovuto alla Fede e Pie. in Carlot. tà di Teodolio fuo Padre . Ma Zolimo ( 2) più di Claudiano fece (2) Zulimi qui comparire il suo cuor Pagano, perchè non solamente tacque l' \* \* \* \* \* evidente miracolo, che diede la vittoria a Teodolio, ma estandiò fininul a tutto fuo potere la dignità della flessa vittoria con dire ... che perfusio Eugenio d'effere reftato vincitore nella pallata battaglia, fi perdé a regolar i foldati , e a far loro fare una buona cena. dopo la quale fi diedero tutti faporitamente a dormire. Teodofio full' alba piombò loro addoffo , e trovatili addormentan , ne feca macello i di quello pallo arrivò anche al padiglion di Eugenio i il Assa

quale in fuggendo fu prefo. Così quello Scrittore Pagano, fempre rivolto a screditare i Principi Crisbani, e le loro azioni. Ma noi seguendo ranti altri sopra citati Storici, abbiamo, che sopraffattà i foldati d'effo. Eugenio da quell'improvvifo temporale, conoscendo che Dio combatteva contra di loro, parte fi raccomandarono alle gambe, e parte calate le infegne, è chiedendo ginocchioni il (a) made, perdono, l'ottennero da Teodotio (a) con patto, che gli menaf-Eugemo stava attendendo l'estro del constitto, ed egli credendo, che portaffero la grata nuova della vittoria, dimandò tofto, se gli conducevano legato Teodofio, come avea loro ordinato di fare. Restò ben confuso è shalordito al risponder esti, che non menavano già Teodoño a lui, ma bensì venivano, per menar lui a Teodoño, perché così comandava il padrone dell'universo. Condotto coffin a' piedi del vittoriolo Augusto , e rimproverato da esto per le commesle iniquità, e per la vana fua confidenza nel fuo Ercole, mentre voleva pure pregarlo di lafciergii la vita, gliela levarono i foldati., spiccandogli la tefta dal bufto, che portara dipoi sopra una pieca pel campo, (ervi a ridurre molti de fuoi, tuttavia pertinaci, ad implorare il perdono. Arlogofte, cagion di tutti questi mali . non ofando (perare grazia alcuna , fi ritugiò nelle più (cofceti balse di que monti, credendofi di potere schivare il gathgo di Dio ¿ ma rifaputo, che veniva cercato dapertutto, per non cader nelle mani dello idegnato Augusto, due giueni dopo la battaglia col fuoproprio flocco li levo la vita.

É tale fu il fine di quetti fcellerati, affrettato con prodigi dalla Rella giuffizia di Dio, e ben dovuto a traditori del loro Soveano, che culta loro ufurpazione tanti incomodi e danni aveano recato al-Romano Imperio. Teodosio Augusto senza punto insuperbire per si fegnalata vittoria , perchè turta la riconofceva da Iddio mifericordiolo verlo di lui, il fuo maggior piacere in averla confeguita era quello di veder confuso il Paganetimo, e tante predizioni e speranse precedenti de Genish . fi thudio di efercitar anch' egli da h innanzi la mifericordia dal canto fuo verfo de i vinti. Non tulamente fi flefe il fuo perdono a chiunque avez prefe l'arms contra di liu " a (4) ma eziandio fece partecipi della sua grazia i Figliuoli d'*Euge*-(6) Aunt (6) ma eximono ince participa de la la Chiefa, benché Pagam, de Con. Del nie e di Aréografie, che s'erano ritirati in Chiefa, benché Pagam, valendofi egli di tal' occasione, per far loro abbracciare la Religion Craftiana. In vece di privarii de i lor beni, diede loro anche della ganche e dignità onorevoli , e gli amò con affetto veramente Ces-

fistoo.

flisso. Ad un Figlio parimente di Flavasse, non oftante il demerito del Padre , lafciò parte de' fuoi beni (a) , e pofcia Onorio Au- (a) finnaguito interamente il riflabili ne gli onori. Era intanto ritornato Sans Ambrosio a Milano, tenendo per sermo, che Teodosso uscirebbe di quella guerra colla vittoria. A lui appunto (criffe (4) tofto (1) 4-4-4 il buon Augusto , acciocche si rendessero pubbliche grazie a Dio di 🚁 🧨 questo felice fuccesso. E perciocchè molti in Milano per paura del gaffigo erano (cappati nelle Chiefe, il fanto Arcive(covo (c) non (e) Pada folamente in lor favore scriffe Lettere a Teodosio, ma impassente di ottener loro il perdono, ti porto in perfona ad Aquileia ad intercedere per loro. Non gli fu difficile l'ottenerlo, e il priffimo Augufto gli s'inginocchió davanti , come è credibile, per dimandargli la fua benedizione , fecondo il rito d'allora, proteffando di riconofcere il fortunato fine di guerra sì pericolofa da 1 meriti , e dalle orazioni di così fanto Prefato. Da Aquileia palso dipoi l'Augusto Teodolio a Milano, giugnendo colà un giorno folo dopo l'arrivo di Santo Ambrolio. Quivi li diede a mettere in boon felto i pubblici e f privati alfan , perchè per atteffato di Rufino cominciava a declinare la fua famità, ed egli stesso già prevedeva di dover in breve dar fine a i fuoi giorni. Per quelto chiamo in fretta da Coltantinopoli Onorso fuo secondogenito. Paolino serve (d., ch'egli fece venire (d) see & a Milano i Figunoli, e che ricevutili nella Chiefa, li confegnò a quell'infigne Prelato : dal che ha argomentato il Cardinale Baro-200 (e), che anche Arcado Augusto venille a Milano, e fembra ciò (e) para detto da qualche altro Autore. Può effere, che Placalia fua Figli- And Inc. uola accompagnalle il Frateilo Onorio, comunque fia, questa pretefa venuta di Azcadio non è ben fondata. Rufino Storico, e Claudiano parlano in contrario. Fuor di dubbio è bensì, che arrivato a Milano il Figlio Onorio, (g à dichiarato Imperadore due anni prima) ( / ) Teodofio a lui diede per fua poration di dominio l'Italia, le ( r) zahan Gallie, le Spagne, la Bretagna, tutta l'Affrica, e l'Illirico Occi- 👫 🔸 🐲 dentale. Deputò ancora per Tutore di lui Stalcone Generale dell' armi. Abb amo parimente da Zofimo, ch'egli fece venire a Milano que' Senatori Romani, che tuttavia reflavano attaccati all'Idolatria , efortandoli rutti a non più rifiutare la vera Religione di Gesù Crifto, e proteitando di non voler più permettere le gravi (pele, che il Pubblico facea per gli empj fagrifizi del Gentiletimo. Ebba un bel dire, senvendo il Pagano Zofimo, che niuno ne resto convertito i ma intanto cellarono i lagrifizi, andarono in disulo le cerimome del Gentilefimo , e furono (cacciati i Sacerdoti e le Sacerdo\$ 58

telle de gl'idoli. Zofimo attribuifce a ciò il miferabile flato , in cul a' fuoi di era ridotto il Romano Imperio, fcioccamente perfuafo, che solamente da i fuot falsi Dii si potesse tenere in piedi si gras. macchina, anzi durare per fempre.

> Anno di Cittsto cccxcv. Indizione villa di Stricto Pape 11. di ARCADIO Imperadore 13. ed 1. di Onorto Imperadore 3. ed 1.

Confoli ANICIO ERMOGENIANO OLIBRIO, ANICIO PROBINO.

E Rano Fratelli questi due Confoli , amendue Occidentali , amendue della nobilistima e potente Famiglia Anicia . De (a) Clad Claudiano (a) fi ricava, che avendo il Senato Romano fatta una Confete deputazione ad Aquileia, per inchinare e riconoscere in suo Signore il vittoriolo Teodofio, il prego allora di dilegnar Confoli per quest' Anno i due suddetti Fratelli. Ci fan le Leggi del Codice Teo-(b) come, dofiano (b) vedere più di un Prefetto di Roma nell' Anno prefente cioè Bafilso, poscia Andromaco, e finalmente Fiorentino. Fune-Athinst furono i primi giorni di quest' Anno a tutto l'Imperio Romano, perchè gravemente s'infermò quell'Augusto, che l'avez rimeflo nello (piendore e nella maeflà primiera. Un'idropifia cagionaragli dalle fattche della guerra contra d'Eugenio, avendolo già prefo, il venne conducendo al fine della fua vita. Giacche egli aves disposto de gli Stati in favor de Figlicoli, unicamente pensò al bene de' fuoi Popoli, comandando ad effi fuoi. Figli di confermare il perdono, da lui dato a i ribelli, e di darlo a chi non l'avelle peranche ricevuto, e fimilmente di abolire un'impolta pubbli-(ca (c): ordini, che furono dipoi puntualmente efeguiti. Manco egli di vita, per quanto fi crede, nel di 17. di Gennaio, in età di Secrete: poco più di cinquant' Anni i e Santo Ambrofio nel folenne funera-Accessor. le fattogli quaranta giorni appresso, recito alla presenza d'Onorio Augusto, e dell'efercito, la sua funebre Orazione, in cui espresse la fua ferma credenza, che un sì Cattolico, sì pio, e sì buono lmperadore fosse volato a ricevere in Cielo la ricompensa delle suo buone opere, e delle tante (ve Virtà, senza però lasciar di pregare per lui , acciocche Dio il ricevesse nel persetto riposo de Santi . Fit poi portato il di lui corpo imbaliamato a Coltantinopoli , dove nel

Mefe di Novembre ( a ) gli venne data (epolitica nel Manfoleo de gl' (a) dissata Imperadors Criftians nella Balilica de gle Apoltole. Noi certo abbiam potuto dalle cole finqui derre abbastanza comprendere, che Const to infigne personaggio, che glorioto Imperadore fosse Teodosio, e Garia. che ben giusto mutivo ebbero i Secoli sufleguenti di dargli il titolo di Grande: tante furono le fue belle dott, tale il completto delle fue Virtà. Ghelogi, che di lui fi truovano preffo i Santi Padri (4), (4), 👫 e Storici Criftiani d'allora, empieri bbono più carte, ma la di lui 🔎 🚾 anaggior gioria rifulta dalla conteffione Reffa de gli Scrittori Paga- Milioni: as di que tempi, i quali quantunque poco amore portaffero a que- 💯 flo Criftianiflimo Augusto, tutti nondimeno andarono d'accordo in 🕡 🚾 riconofeere in lui un Principe mirabile, ed ornato d'incomparabili , 🛺 qualità. E questi turono spezialmente Temistio, Libanio, Pacato , Aurelio Vittore il giovane , Simmaco , e Nazano . Il folo Zofimo, nato per dir folamente male de' Regnanti Criftiani, il menche può, accenna i di lui pregi, e gli appone ancora de i difetti, che fi truovano poi fmentiti da ianti altri Autori , e dalla speriensa ftella .

POTRA' bastare al Lettore, ch'io riferisca qui ciò, che in compendio lafeiò feritto di effo Teodofio il giovane Vittore (c) Stoneo (c) delle Pagano. Fu, dice egli , Teodofio si per gli coffumi , che per la corporatura, fomigliante a Traiano, ficcome apparifee da gli feritti de' vecchi , e dalle pitture . Miravali m lui la ftella alta flatura , la Reffa capigliatura, il medefimo volto, fe non che pel pelo levato dalle guancie , e nella grandezza de gli occhi v'era qualche divertità i e forfe non fi mira tanta grapia è bel colore nella di lui fac-€1ā , në ugual maettà nel fuo andare . Ma per conto della penerrazio-: me e vivacità della mente in nulla cedeva egli all'altro , nè fi truova detta cofa di quello, che a quello ancora non convenga. Nell'animo fuo come in fuo trono abitava la Clemenza, e la Mifericordia , comu se tosse persona privata , praticava egli con tutti , diflinguendoń pel folo abito da gli altri; con civiltà accoglieva ognuno, ma spezialmente gli nomini dabbene. Gli davano forte nel genio le perso-150 , che andavano alla buona , e fenza doppiezza ; ed egli thinava affaillimo i Letterati, purché al loro (ipere corrispondeffe la bontà della vita. La grandezza fua non gli fece mai punto obblia-🗫 , chi era stato ben veduto da lui nella vita privata , a questi dava catiche, danari, e compartiva altre grazie , ma tifpondeva la fisa gratitudine più verfo coloro , che nelle fue disavventure gli aveano : prestato auto. Se nel buono egli pareggiò Traiano, non l'imitò già

nelle qualità cattive. Detellava egli le dilui ubbriacchezza ad impudicinie, con aver femore cuftodita gelofamente la Caffità, e una Sobrietà continua. Proibi ancora con una Legge l'accesso delle Cantatrici , e d'altre impudiche persone a a conviti , e tanto era il suoamore per la Continenza, che fu il primo a vietar i matrimonj fra Cugini germani . Sopra tutto abborriva la vanità ed ambiaton di Traiano in muovere delle guerre per avidità di guadagnarfi un trionfo, e la gioria di conquistarore. Ancorche egli fosse Principa prode nel meftiere dell'armi, non cercò mai di guerreggiare, & folamente entrò in quelle guerre, che trovò già fvegliate, o che non fi poterono schivare. Certo è, ch'egli mediocremente sapeva di lettera, ma non lasciava per questo di cercar con premuta d' intendere le gesta de precedenti Augusti , e personaggi s'amosi , lodando pos le ben fatte, e derestando la superbia, la crudeltà, a maßimamente la perfidia ed ingratitudine de cattivi e de nemicidella libertà. Effendo fuggetto alla collera , prendeva facilmente: froco fulle prime contra delle ationi bialimevoli , e protompeva anche in ordini rigorofi, ma con egual facilità fi lafciava pregare da li a poco , ritrattava il già ordinato, pel fuobuon naturale praticando ciò, che un Filosofo aveva insegnato ad Augusto, cioè che qualor fi fentiva adirato ed era per venire a qualche afpra rifoluzione, recitaffe prima ad una ad una le lettere dell' Alfabeto Greco. per dar tempo di sfumare alla collera. Quel che più di raro fi offervò in quello gran Principe fu l'effere cresciuta sempre più la finit. bontà, umiltà, ed amorevolezza, quanto più crebbe la fua poten-🗱 , e molto più dopo le vittorie fue nelle guerre civili : laddove in altri s' era veduto crescere il fasto , l'orgoglio, ed anche la crudeltà. Le diligenze fue grandi fempre furono, per mantenere l' abbondanza de viveri, la fua liberalità e bontà incredibile, congrugner egh infino a reflituir di fua borfa a i particolari groffe fomme d'oro e d'argento loro tolte, e confumate da i Tiranni : E nel rendere i beni indebitamente occupati, non li dava già come ufarono anche i Principi buoni, disfatti e nudi, ma li voleva rimefsi. nel loro effere di prima. In cafa fua poi , e nel fuo particolare fu offervato, aver egli rispettato sempre un suo Zio paterno (probabilmente Euclerio) come se fosse suo Padre, aver tenuti i Figliuoli d'un suo Fratello ( cioè d' Onerie ) e di una sua Surella , come se follero suoi Figli propri, con praticar lo stesso amore verso caduno de suoi Parenti. Nella sua tavola compativa la pulizia e la giovizittà , ma non mas il luffo , fempre fu veduto d' accordo colle Mogli, sempre compiacente verso de Figliuoli. Con gravità, ed inneme con affabilità parlava a ciascuno, serbando nondimeno la misura convenevole secondo il grado maggiore o minore delle persone.

TALE è il ritratto, che ci latcio di questo intigne Augusto Aurelio Vittore il giovane. Manulla dice quello liforico Pagaso della primaria Vittu di Teodolio , ciù e della Pieta Cristiana, per cui fem- 🗻 pre fu e sempre sara benederra la sua memoria nella Chiesa di Dio. Da questo baan tondo procederre l'abborrimento tuo ad ogni azione peccaminofa , la fua divi zion verfo. Dio , l'eroica fua umiliazione davanti a i Minifri dell'Altiffimo , e il continuo fuo zelo per efurpar le Ecefie, e le pertinaci reliquie del Gentilefimo. Se non gli riufel di far rutto, perch'egli, ficcome Principe faggio, niuno volea violentare in materia di Religione : certamente mile tai fondamenti, che a poco a poco l'Erdia, ed ogni luperitizione Pagana. andarono mancando. Moltiffimi furono i Templi de Gentili , ch' egli fece diffruggere, per ordine suo le Chiefe occupate da gli Eretici tornarono in poter de' Cattolici, ed egli stesso ne fabbrico delle nuove. Giovanni Malala (a) parla di quelto, ficcome ancora della (e) france Città di Teodofiopoli da lui edificata. Anche Libanio (6) fa men-chessi zione delle Città da lui fortificate , e di diverfe altre fabbriche, per (b) 🕬 🗀 afficurar le contrade Romane da gli sforzi delle genti barbare. Ma Orana de non avrebbe fine s) prefto il ragionamento, fe voleffimo riandar aduna ad una tutte le belle prerogative, di quello gioriofo imperadore... Ragion vuole nondimeno , the hiticords al Lettore un pregio , the fuole accompagnare il Regno di que'Monarchi, a' quali fi da il titolo di Grandi. Cioè, che a' fuoi tempi mirabilmente norigono anche le Lettere e i Letterati, non men fra i Criffiani, che fra i Pagant. Per conto de gli ultimi in molto credito furono Quinto Aurelio Simmisco Oratore, Senatore, Confole, e spasimiato Gentile, di cui rettano le Lettere Ruso Festo Aveno Tem sho Filosofo ed Oratore. Eunapio, che ci lasciò le Vite del Sofisti. Pappo, e Teone Matematici Libenio Sofilta: e forse Vegezio, per tacer d' altri. Fu nondimeno ben più gioriofa la Chiefa di Dio per tantà Serittori, che l'adornationo in questi tempi, cioè per San Hasidio. e San Gregorio Niffeno Fratella - San Gregorio Nazianzeno , e San Celario Fratelli Santo Ambrofio : Santo Epifario Santo Efrem : Santo Anfilochio: San Filaffino, e tanti altri, de quali parla la Storia Ecclesiastica e Letterana, olire ad altri 🚬 che prolongarono la lor vita anche foito i Figliuoli di Teodofio .

QUESTI Fighuoli furuno, come già s'è veduto, Arcadio, ed.
Tomo II. B b b b One-

Onorra, amendue prima d'ora creati Imperadori August, il primo dell' Oriente, l'altro dell'Occidente. Ed ereditarono ben effi gli Stati, ma non già il valore, l'ingegno, e l'attività del Padre. Quanto ad Arcadio, non manco in vero Teodofio di provvederlo di buoni Maestri, ma questi non ebbero la possanza di dargli cio, che la natura gli avea negato. Ch' egh fosse di un natural doice , buono e pacifico, alieno dalla crudeltà, e competentemente zelante per la fede Cattolica, si può argomentar dalle azioni sue; ma (a) Philip per testimonianza di Filostorgio (a) egli era malfatto di corpo, de la fua bontà andava all'eccello, di maniera che per la dappocaggi-(b) 24 ne ed inabilità fua fi lafciava fignoreggiar da altri (b), e la fua gian la requis bontà veniva proverbiata da molti come (tupidita), anzi ftolidezza. Perció Rufino Prefetto del Pretorio era divenuto in quella Corte l'arbitro di tutto, e a man falva commetteva quante iniquità gli cadevano in mente. Per conto poi d. Onorio, ne pur egii superava inabilità il Fratello. Si sa, che la Continenza, Virità quanto vara ne' Principi, tanto più commendabile in effic, fu in lui eminente . (e) 0-6- ficcome ancora la purità della Fede (e), e l'amore della Ch ela Cat-2.7.44.77. tolica, buon successore essendo egu stato in questo della Pietà paterna. Ma né pur egli era gran teña, e né pure in cuor di lui femé. (1) Proces alcun si ravvisava di valor guerriero. Procopio (4) cel dip gue per Principe non cattivo, ma infieme neghittofo, fenza spirito, e fatto apporta per lasciar perire l'Imperio d'Occidente a' giorni suni . Per quetta fua debolezza , e mattimamente per la fua fanciullesca. età, aveva egli bisogno di chi ii sottenesse nel governo, e chi fu scelto per questo impiego, cioè Sidicene, non fi dovea mettere gran pena per infegnacii a comandare , perché a lui premeva di continuare il comando fotto nome d'un così debole Augusto, il più langamente che fi poteffe. Sicche in Occidente fi potea dire, che Stilicone era Imperadore di fatto, e Rufino in Oriente poco menodell'aitro. Ma non duró molto la fortuna di Rutino, ed in questo medenmo primo Anno dell'Imperio d'Arcadio noi andiamo a mi-

(c) Cloud. d's Rafer.

Frankrig,

Advance of

CES PANE ebicle zi Eril die €r jeye.

BASTEVULMENTE fi ricava da Claudiano (e) , aver la Guafeogna Provincia delle Gallie prodotto questo mostro d'ambizione. Grande a robutto di corpo, vivace di spirito, e gran patlatore, ci vienegli ( ) Free dipinto da Filofforgio (f). Simmaco g) fuo amico parlando di lui, mentre era vivo, loda il di lui pronto ingegno, l'eloquenza, la leggiadria nel burlare. Morto poi che fu egii , Simmaco tenne ben un

rare quel gran Colosso in precipizio.

linguaggio diverso. Claudiano cel fa vedere il più scellerato nomo del Mondo, pieno di ambizione, avanzia, perfidia, e crudeltà. Eunapio, Zoumo, Suida, S. Girolamo, ed altri attellano la di lui infaziabile avarizia, e l'eforbitante ambigione. Teodono Augusto, benché Signore di buon discernimento , pure a guisa di tanti altri Principi, a'quali piacciono forte i cervelli pronti, e gl' indoratori delle parole, (a, tu preso dalia vivacità, e dal bel parlare di costui ; (a) Estere e pero l'ammife alla fua maggior confidenza, l'alzò a gli onori più cospicui, cioe fino a farlo Console, e poi Preserto del Presorio, e finalmente primario Ministro di suo Figlinolo Arcadio Augusto. Per altro egli era Cristiano, e forse questa qualità il rende più odioso a git Scrittori Pagani, che ne differo poi quanto male poterono 40po la di lui caduta. Abbiamo da Zolimo (6), e da Suida (c), che (1) agraranto Sulicone in Occidente, quanto Rufino in Otiente andavano (c) sulta d'accordo in vendere la giuffizia e le cariche, e in rovinar le più ric- l'ote dasche Famiglie, per profittat delle loro (peglie, ma erano poi discordi fra loro, perchè gareggiavano inficme nell' Ambizione del comando 🚬 e Stilicone particularmente pretendeva di dover governare non men l'Occidente, che l'Oriente, allegando la disposizion fatta dali Augusto Teodosio. Il principio della rovina di Rusino fu il seguente: Avea Stilicone ottenuta in Moglie Serrea, Figliuola di Onorio, Fratello del gran Teodolio. Penso Rutino a fare un paffo più alto con proporre ad Arcadio Augusto in Moglie una sua Figliuola, con che fu poi pretefo, ch' egli per tal via meditaffe di arrivate al Trono. Traspirò il suo disegno, e cagion su, che s'aumentaffe nel Popolo I avvertione alla di lui infolenza e superbia, che ogni di più prendea vigore. Fu interrotto questo maneggio per aver dovuto Rufino fare un viaggio ad Antiochia a fin di foddisfare alle querele di Eucherio, Zio, o grande Zio di Arcadio, contra di Luciano Governator dell'Oriente. Era questo Luciano Figlio di Fiorenço, già Prefetto del Pretorio delle Galhe, era creatura del medetimo Rufino, a cui per ottenere quel posto, avez ceduto molte fue terre, e il fuo governo veniva lodato da tutti. Non d'altro era colpevole presso d'Eucherio, che per aver ricusato di farper lui una cofa ingiuffamente dimandata. L'iniquo Rufino, più penfando ad aggultar Eucherio, che ad ogni altro riguardo, arrivato ad Antiochia fece prendere Luciano, e batrerlo in maniera, che fotto i colpi l'infelice lafciò la vita : crudelià , per cui refiò irritato forte quel Popolo; e Rufino, se voile placarlo, diede ordine, the fifabbricaffe in quella Città un Portico, il qual portiu-(c) il più vago edifizio di quella Città. Blbb a

INTANTO Europio Eunuco di Corte, la cui potenza andremo vedendo crescere oltre misura , profittando della sontananta di Rufino, invaghi l'Augusto Arcadio di Endoffia, creduta da alcuni Figlia di uno de' Figliuoli di Promoto, da noi veduto Generale di Teo-(a) Place dono, ma da Filottorgio (a) afferita Figlinola del Conte Bautone, la marie del Franco di Nazione, e celebre Generale del tempi addietro. Allorche Rufino tornato a Cottantinopoli fi credeva, che il preparamento fatto per le nozze di Arcadio fosse per sua Figliuola , eccoti all' unprovvito (polata da lui effa Eudoffia nel di 27, d'Aprile di queft' (6) 在山山, Anno (6). Quefta Donna Crithana e Cattolica al certo, ma fuper-Alexania. ba e fiera, noi la vedremo giugnere col tempo, a far da padrona. non folamente fopra i fudditi, ma anche fopra il Marito. E quindi poi vennero molte vergognofe ingivilizie, da lei commeffe, fra le quali la più atroce e da dire la perfecuzione da lei molla contro il più bel lame della Grecia, cioè contra di San Giovanni Grifollomo, che l'avea pur dianzi lodata come Madre delle Chiefe, audrice de Monaci, e foilegno de Poveri. Decaduto dunque Rufino dalle conceputo fue speranze , le remendo dall' un canto l'ascendente dell' Eunuco Eutropio , e dall'altro l'armi di Stilicone fug-(c) Order avversario, su comunemente creduto (c), ch'egli movesse gli Un-Cloubet, ni e i Goti a prendere l'armi contra del Romano Imperso, avvifandoù di potere in quella turbulenza tar meglio i fain propri 💃 ed occupar anche il fogno Imperiale. Non farebbe impollibile, che i fuoi malevolt avellero accrefeiuti dipoi i tuoi reati , con ilpacciar lui autore di quella pretefa tela : cagione, per quanto fu detto . della fua total rovina. Comunque tia, moifi gli Unni fecero un' arrugione nell'Armenia, e diedero il facco a varie Provincie d'O-(d) Server riente (d, , con il pandere il terrore fino alla Paleifina , dove di-Sugarem morava allora San Girolamo (c). Nello fleffo tempo i Goti, efi-A C & C stenti nella Tracia, e nelle vicine Provincie di qua dal Danubio, (a) Home forto il comando di vari lor Capi, uno de quali era Alanco, di cui (i) Monett avremo a faveilar non poco, con intelligenza di Rufino, (1) ii fcarenarono contro le Provincie Romane dell' Europa, faccheggiando la Tracia, la Melia, la Pannoma. Di la entratono nella Macedonia e nella Grecia, depredando tutro, giacché [fe pur fu vero] avea Rufino date legrere commissioni ad Antioco, e Gerenzio, luoi confidenti e Governatori di quelle parti, di non far loro offaculo aleuno. Atrivarono poi le loro scorrerie fino alle porte di Costantinopoli , ed allora fu , che Rufino usci dalla Città vettito alla Gotica, fotto pretello di andare a trattar di pace, e fu ben accolto da

effi : il che accrebbe i fosperti del progettato tradimento .

GIUNTI questi tunesti avvis nelle Gallie, Sulcone, dopo aver confermata la pace co a Franchi ed Alamanni, coll'apparenza viltofa d'andare in foccorfo d'Arcadio, ma con penfiero in fatri di abbattere Rufino, fi moffe verfo l'Illimco (4), menando feco la (6) ciad. maggior parte delle militie, che fi trovavano nelle Gallie e nell' 🦥 💆 🗀 Italia, cioè queile ancora, che aveano segunato Teodosio ed Eugenio nelle precedenti guerre. Avvertiti i Barbari (\*) di tante (%) 🛻 armi volte contra di loro, fi unirono tutti nella Teffalia, e Stilico 44 ne giunto in queile parti , tali forze avea , che avrebbe potuto defertarli, (c) ma eccoti venirgli un ordine di Arcadio , procurato da Rufino , di rimandargli tutta l'Armata , che avea fervito a Teo- (c) Goot. dofio fuo Padre. Ubbidi Stalicone, e gliela ilivio infieme colla me- sintieme tà del tefuro di Teodofio. Ne costitui Generale Gama di Nazione Goto, e con lui fegretamente manipolo la rovina dell'odiato Rufino, del qual difegno era complice e promotore anche l'Eunuco Eurropio . Arrivo quella Armaia al luogo di Hebdomon fuori di Costantinophili (4), e cola si porto per vederia l'Augusto Arcadio. (4) Plane. Seco era Rusino pomposamente vettito, il quale già avea fatto de' Minis F maneggi fegreti con vari di quegli Ufiziali, per farti proclamare com in Augusto. Vero, o non vero, che ciò folle, fuor di dubbio è, che Comme que foldati, dopo aver inchinato Arcadio, attormatono Rufino. e fotto gli occhi del medefimo Augusto ( e peru-non fenza fuo gran v.tupero ) il tagnarono a peazi nel di 17. di Novembre (2). La (1) Chimie, fua telta conficcata lopea una picca fu portata a spallo per Costan- Alixando. emop ili. Allora faltarono fuori infinite accufe contra di lui i furono confifcati i fuoi beni , e fatta felta dapertutto per la di lui fciagura. Sua Moglie, e una Figlinola rifugiateli in Chiefa, ebbero dipoi la permissione di ritirarti a Gerufalemme, dove terminarono in pace a for go em . Claudiano compofe dipor due fuoi Poemi contra di questo ambizioso Ministro , degno certamente di quel fine ; purche fuffiftano i reati a lui appotti, e maffimamente fe fu vero, che da lui procedeffe la funeffittima moffa de Barbari . Sappiamo appunto, che i Goti, non avendo più oppolizione alcuna, porta- (1) Emp rono la defolazione per tutta la Grecia, diltruggendo fopra tutto a francia le reliquie del Paganelimo, (f) giacche egimo professavano la Re-Alfons. ligion di Cristo, ma contaminata da gli errori dell'Arianismo. Veggonfi por nel Codice Teodofiano varie Leggi pubblicate in quest' chiane Anno contra degli Eretici e de Pagani da Accadio , il qual fempre (1) Gata. foggiorno in Coltantinopoli (g). Altre ancora ne alibiamo (pet- 72m)

in Chronico.

Anno di Cristo coccevi. Indizione ix. di Saracio Papa 12. di ARCADIO Imperadore 14. e 2. di Onorio Imperadore 4. e 2.

Confoli FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la quarta Volta, FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la terza.

C E Onorto Augusto dimorante in Milano prese il terzo Con-(6) Clard. Tolato con quella folennità, che Claudiano (b) descrive nel d'Occidente doverte vedersi in quella Città nel primo di di Gennato, e una straordinaria pompa. Continuò ancora per quest' Anno Fiorentino ad efercitar la carica di Prefetto di Roma, del che ci accertano le Leggi del Codice Teodofiano. Merita ben poi d'effere (c) Symme- offervato cio, che ferive Simmaco (c) ( verifimilmente in quest' chus lib. 4 Anno ) croè che un Confole Surrogato, o sia Sustituito, mentre nel giorno natalizio di Roma, o sia nel di 21. d'Aprile con gran pompa era condotto m essa Roma sopra un carro triontale, ne cadde, e fi ruppe una gamba: accidente, che da i superstiziosi Romani su preso per presagio di disgrazie in avvenire. Per tanti anni addietro non fi truova menzione o vestigio di Consoli Sustitutti, che cotanto farono in uso sotto gl' Imperadori Pagani, se non che nelle Iscrizioni talun comparisce Confole Ordinario indizio, che non (d) Anesdot erano cessati i Sustituiti. E noi sappiamo di certo, che San Paolino fen. 9. ad S. Vescovo di Nola era frato Console surrogato alcuni anni prima d' ora, come credo d'aver anch' 10 dimostrato altrove (d). Nell' An-(e) Paelia, no presente, per attestato deli altro Paolino (e), che scrisse la Vita de Santo Ambroño, accaede, che mentre interveniva il Popolo

ad un magnifico combattimento di fiere, mandate dall'Affrica, per celebrare il Confolato di Onorio Augusto, Sulicone Conie ad istanza di Eufebio Prefetto del Pretorio d'Italia, spedì de i soldati a prendere un certo Cresconio reo di gravi delitti, che s'era ritirato in Chiefa, ed aveva abbracciato il facro Altare. Godevano anche allora le Chiefe il privilegio dell'immunità. Santo Ambrofio, cheh si trovava in quel tempo con alcum pochi Ecclesiastici, cercò ben. di difenderlo, ma non potè, del che fommamente egli s'affliffe, e piante non poco davanti al medetimo Altare. Ritornati poi che fiizono all'Anfiteatro gli Ufiziali, che aveano condotto via Crefconio, e patlati al luogo loro, avvenne, che alcuni Liompardi sbucan nella plutea, con un falto arrivarono fopra le sbarre, e lafeiarono malainente graffiati e feriti que' medeliini Ufiziali: il che offervato da Stilicone, cagion fu, ch' egli fatta penitenza del fallo, foddisfacesse al fanto Arcivescovo, ne gathgasse dipoi il delinquente.

Ea a ben riuscito a questo Generale di atterrat nell' Anno precedente il fuo emulo Rufino, figurandoli forfe di poter mettere le mani anche nel governo dell'Orientale Imperio a tenore delle fue preteniiom. Ma inforfe nella Corte d'Arcadio un competitore anche più potente dell'altro, cioè l'Eunuco Europia, che totto fece argine a i difegni di Splicone. Intanto i masiadieri Goti fegnitavano a devaltare la Grecia. Ancorche quella folle della giunistizion di Arcadio , non lafció Stilicone di volet patfare con atias torze fopra una Flotta di navi, che approdò nel Pemponneto, o ha nella Morea. Zatimo (2) ferive ciò fatto nell' Anno precedente, ma fecondo Ciais- (4) Zafano diano cio fembra avvenuto nel prefenie, e forte non tutifite, ch' la s 42 egli ii totle rimrato da quelle contrade. Gran copia di que' 8 irbari furono in varj incontri tagliati a pezzi, ed avrebbe Stilicone potuto farli perir tutti, se non si fosse perduto nelle denzie e ne divertimenti di buffoni e di donne poco onefte, concedendo nel medefimo tempo man larga a i fuoi foldati di radere quelle poche foltanze, che i Barbari avezno lasciate indietro. Grande ombra intanto ■ gelofia prefe la Corte di Coffantinopoli di queffi andamenti di Stilicone, e più ne prese Eutropio, siccome ben conoscente de gli ambizioù difegni di quetto Generale, e però ti penso quivi al riparo, S' erano ritirati i Goti nell'Epiro, e lo diffruggevano. Arcadio per configlio de fuoi maneggió e conchiufe con foro un trattato di pace, ed accetto da li a non molto Alanco per Generale dell'armi fue: con che cessò la paura del barbarico potere. Un passo più for-

te fece dipoi ( non so dir fe in questo , o nell' Anno seguente ) con dichiarare Stilicone perturbatore delle giurisdizioni altrui, e nemico pubblico, e con occupar tutti i beni, cioè le terre ed ii palazzo, ch'egli godeva in Oriente. Sicchè Stilicone altro non avendo fatto, che aumentare alla Grecia i malanni cagionati da i Goti, fu obbligato a ritornarfene in Italia. Tali atti per conseguente introduffero della diffidenza e del mal animo fra i due Fratelli Augusti, benchè il maggior fuoco confitteffe nel vicendevol odio de i due principali Ministri e favoriti, cioè di Sulicone, ed Eutropio. Claudiano (a) lafeia intendere, che ii gioco dipoi ancora d'occulte infidie contro la vita di Stilicone, e per corrompere i Generali d' Onorio, effendofi intercette lettere, che fcoprirono gl'intrighi fegreti Intanto uno de' principali (tud) dell' Eunuco Eutropio era quello d. levarsi d'attorno le persone di credito, e chiunque potea fargli om (b) Idem in bra, ed intorbidar la felicità del fuo comando. (b) Forfe circa que sti tempi egli trovò le mantere, per far cacciare in estho Timoso, valorofo General dell'Armate, ed Abondanzio già fiato Confole (c). con inventar cabbale e false accuse, e trovar persone infami, che tenevano mano a tutte le sue iniquità. Sotto un Principe debole possono tutto i Ministri cattivi. Molte Leggi albamo de i due Augusti in quest' Anno (d), la maggior parte nondimeno di Arca-Chron. Cod. dio, date in Costantinopoli. Alcune d'esse son contro de gli Eretici, altre perchè non fia fatto aggravio a i Giudici, altre perchè i Magistrati spediscano prontamente le cause criminali, acciocche non marcifcano nelle prigioni i poveri carcerati .

> Anno di CRISTO CCCXCVII. Indizione x. di Saracao Papa 13. di ARCADIO Împeradore 15. e 3. di Onorto Imperadore 5. e 3.

Confoli (FLAVIO CESARIO, e Nonio Attico.

ONSOLE per l'Oriente su Cefano. Viene appellato dal Pa-, dre Pagi (a) Prefetto della Città di Costantinopoli: ma chiaramente rifulta dalle Leggi del Codice Teodoliano, ch'egli era Pre-(f) Rema fetto del Pretorio d' Oriente. Perchè in Roma un'ilcrizione fi truova , dedicata alla Madre de gli Dii da Clodio Ermogeniano Cefario , uamo Chiariffimo, il Reinefio (f) si avvisò, che tali fossero i nomi di quello Confole; nel che fu feguitato dal Relando (g). Ma-

(a) Claud,

de Laudib.

Strligonu.

(c) Zofin. lib grain

Thredof.

Coloro Console di quest' Anno dimorava in Oriente, e nulla avea che fare in Roma, e confeguentemente non fi puo dire spettante a lui quel Marmo. Ainco fu Confoleper l'Occidente. Quali ho to posto i nomi di questi Consoli, tali si truovano in due licritioni , da me dare alla luce 'a). Gran perdita fece nell'Anno pre- (a) 746 fente la Chiefa di Dio e di Milano per la morte dell'incomparabil Arcivelcovo di quella Città , cioè di Santo Ambrofio , accaduta nel par 1860 dì 4, d' Aprile , in cui correva allora il Sabbato Santo . Le fue rare virtà, gloriose azioni, e miracoli, si leggono nella di lui Vita, feritra da Paolino suo Diacono (4), dall'Herman, e dal Tillemont. (6) Ponto V' ha chi riferifce all' Anno-feguente la di lui morte , ma-le ragio- 🎠 ち 🖛 mi addotte dal Padre Pagi, sufficienti sono a stabilirla nel presente. Seguitava l' Augusto Onorio a tener la sua Corte in essa Città di Milano, come coffa da varie fue Leggi (c) di quest An-(e) Galajt. no pubblicare ivi, contandofene una fola data in Padova nel Me- 🚰 fe di Settembre. Noi troviamo in esse stabilità i privilegi, e le e- 💥 senzioni delle persone Ecclesiastiche, e nominatamente del Romano Pontefice, saggi regolamenti per la quiete e maestà della Città di Roma, e per mantenere in ella l'abbondanza del grano. Inforte in quest' Anno un pericolofo turbine contra di esso Augusto. nell'Affrica. Il grado di Conte e Generale, delle miliaie di quelle Provincie era da molto tempo efercitato da Gildone, perfonaggio Affricano e Fratello, di quel medelimo Fermo, che noi vedemmo ribellato all'Imperio l'Anno 375 perch'egli avea ben fervito a à Romani contra d'effo suo Fratello , fu promosso a gli ocori , ed arrivo ad ottenere l'importantifimo comando fuddetto. Ma costui, fe non falla Marcellino Conte (4), era Pagano, e certamente i luoi (4) Mondcostumi tale il davano a divedere. Secondo Claudiano (r) l'ava- in Caran estra, la crudeltà, e la luffuria più flomacofa, tuttoche egli fi truo- (+) cind. vaffe in eta avanzata, davano ne gli occhi d'ognuno, e faceano ge 👌 mere que Popoli, che per dieci o dodici anni ebbero fuile (palle que flo cartivo Uliziale. Santo Agolhno (/) attesta anch'egli, che le (1) Anna di lui (celleraggini erano famole dapertutto. A compicile vi man- 🏰 🦸 cava la perfidia ed infedeltà verso il Sovrano, ed egua questo anche pervenne. Allorché fegus la ribellione d'Eugenio, già dicemmo, che Teodolio Augulto con tutti gli ordini a lui inviati di venire an foccorfo fuo , non fui punto abbidito , perche il malvagio uomo aves risoluto di aspettare la decision della guerra, per teguitar poi chi reftava vittoriofo. Ebbe la fortuna , che Teodotto fopravville poco , perche certo ne avrebbe ricevuto da lucil mentaro gathgo. Toma II. Ccce

On a coffee dopo la morte d'esso Teodoso durante qualche rempo riconobbe per suo Signore. Onorio Augusto, alla cui giunsdizione apparteneva l'Affrica sutta. Quindi cominciò delle novità. Eqtropio , padrone della Corte d'Arcadio , e nemico di Stilicone , non (a) God ceffava (a) di attizzar il fuoco fra i due Fratelli Augusti, e conoscendo, che arnese cattivo fosse Gildone, si diede a lusingario con si buon fuccesso, che il trasse ad abbandonare Onorio, e a sotto-(b) Onto mettere l'Affrica ad Arcadio. (b) Fu nondimeno creduto, che le mire di Gildone tendeffero a renderfi Signore affoliato delle Proviseie Affricaire, feitza dipendere da alcuno de i Fratelli Augusti cofa da lui riputata facile , franțe la poco buona intelligenza, che paffava fra loro , oltre di che li riputava egli come due fasciulli , da non prenderfi punto fuggezione d'effi. Non prefe già coffui il titolo di Rei, come avea fatto Fermo fuo Fratello, ma non perciè (c) Clost laferava di farla da Re colle opere, (c) e teneva in piedi una prifglie de più facoltofi di quelle contrade . Da' fuoi, fedeli avvettito Onorio di tali andamenti del pertido Gildone, spedi al Senato di Roma le memorie e pruove de 1 da 141 delitti (4), per le quali fu egli dichiarato nemico pubblico, e pubblicata i guerra contis di lui . Ma Gildone l'avea già cominciara costro la illeffa Roma col non permettere, che vi ti conducelle grano per mare : cola che accrebbe la caretha in quelia gran Città, già tribolata dalla fame per altre precedenti difgrazie. Convenne dunque ricorrere al ripirgo di formare una Flotta ricca di molte vele, per menarne dalla Francia e dalla Spagna. In questo medetimo tempo St. l-cone ( « ) fi applico con tutta diligenza a fare preparamenti epportuni di gente, navi, e danaro, per liberar l'Affrica da quetto Tiranno. Il Senato Romano intanto non manco d'inviat Ambalciati zi ad Arcadio , per pregarlo di lafciar l'Affrica a chi ne era legittimo padrone , e di non mischiarsi nella protezion di Gildone, procurando intreme di rimettere la buona armonia fra lui e l'Auguito fuo-bratello. Per la maggior parte di quell'Anno il fermo elfo Arcadio sa Coftantinopoli , e folamente nella State andò a villeggiare ad Ancira Capitale della Galazia . ( f ) Molte Leggi di lui fi veggono contro chi entraffe per danaro neile cariche della. Corte i editto i che Total fond non li es intendere, come usciffe, quando vi dominava Eutropio accufato da Claudiano , da Zofimo , e da altri per venditore del governi, e de gl'impieghi. Decretò la pena della vita contro 📑 🏳 🕪 hicam, che efigeffero più delle saffe prefifie alle pubbliche

die .

fie. Volle encora, che per riparar le strade, i ponti, gli Acquidotti, e le mura delle Città, si servissero i Governatori de materiali di diversi Templi di Gentili, che erano stati demoliti: con che la distruzione dell'Idolatria anche per questo conto tornò in utilità del Pubblico.

Anno di CRISTO CCCXCVIII. Indizione XI.

di Anastasto Papa 1.

di ARCADIO Imperadore 16. e 4.

di Ononio Imperadore 6. e 4.

Confoli FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la quarta volta,

'IMPERADORE Oneno procedette Console in Milano per la quarta volta. Flevio Entichiano (che così si truova egli nominato in una licrizione (a) ] fece la folennità del fuo Confolato in (a) Todos Costantinopoli, secome Confole Orientale. Era egli nel medesi- Nova la friputa. mo tempo Prefetto del Pretorio d'Oriente, perchè non sullitte, co- per 194 me fu d'avviso il Tillemont, che quella Prefettura fosse allora appoggiata a Cefano. (b) Le Leggi di Arcadio Augusto permenti () Guispo. all Anno prefente quali tutte fon date in Coltantinopoli , una in Tames Nicea di Bitima, ed un'altra in Minizo della Galazia. Ordinò effo Augusto, che fosse lecito a i Giudei di prendere i loro Patriarchi per arbitri nelle lor liti civili , e che i Giudici dovessero eseguire i Liudi proferiti da essi : il che con altra Legge promulgata in quest" Anno fu medefimamente conceduto a i Vefcovi della Chiela Cattolica . Contra de gli Eretici Eunomiani e Montaniti ufcirono rigorolissime pene, ed altre ancora contro gli Ufiziali militari, che permettevano a i foldati di pafcolare i lor cavalli nelle praterie de i particolari. Ma più dell'altre Leggi strepito fece una , data nel di 17. di Luglio, di cui parla anche Socrate (c), come proccurata (c) sonati e voluta da Eutropio , Ministro onnipotente nella Corte di Arcadio, l. 6 🖙 🗲 La queito Anno fu ella pubblicata, e non già nel 396, come firmò il Tillemont (d), citando Sozameno (e), perché tanto quello litori- (4) Tille co, quanto Socrate, attettano, che non molto dappoi la vendetta mun Medi Dio cadde sopra il medesimo Eutropio. Questa Legge fu, che a Enpirare. muno ricercato dalla Giultzia fulle lecito il rifugiarfi nelle Chiefe, (e) soponi e che questi tali avellero da estrarsi di là per torza, e dovellero an-1 f 47 % che più leveramente effere puniti per si fatto ricurfo. Troppi nemi-Cccc 1

ci fi andava ognidì facendo colla fua preporenza ed avidità l'iniquo Eutropio, ed egit non voleva, che alcuno fosse falvo dalle sue mana. E' fembrato, e fembra a molte favie persone, effere cosa ingiusta, che le Chiefe di Dio fervano di assio e protezione a i malfattori, che turbano la quiete del Pubblico , ma giufta per lo contratio, che fieno il rifugio de i milerabili. Certamente pare, che non possa ne pur piacere a Dio l'impunità de gravi misfatti conmalizia commeffi , perché troppo incomodo e danno proviene a i Comuni dal fofferire nel loro feno certe erbe cattive, e fi dec aver più cartià ad na Popolo intero, che ad un particolare (cellerato. E quando pur anche sia convenevole, ammettere un asilo per cadauna Città e Terra , di cui godano vari delinquenti, non fi dovrebbe permettere tanta moltiplicità d'altri afili, quanta è dappertutto la Copia delle Chiev fe e de gli Oratori. Permife Iddio, che non istesse molto lo stesso Eutropio a provar egli ilesso l'ingiustiaia di questa esorbitante Legge , e cio avvenne nel feguente Anno . Varie appendici ancora ci ateneva il medefimo Editto, e fra l'altre cofe era proibito a i Debitori di qualunque fatta il godere dell'immunità de facri.Luoghi , e qualora gh Ecclesiastici alla prima chiamata non ili consegnavano alle mani della Giustinia, erano costretti gli Economi delle Chiese a pagar que debiti col danaro delle Chiefe medefime. Ma perchè quello ed altri capi della Legge fuddetta, oltrepallavano le mifure del giulto, della carità, e del decoro della Cafadi Dio: fu poi da altre fuffeguenti riformara e correcta.

No i lasciammo Subreme Conte , e Generalistimo dell'Augusto Onorio, rutto affaccendato nell'armamento per procedere cuntra di Gildone Conte , ulurpatore dell'Affrica , quando la fortuna gli (a) Zalimi pretentò un buon regalo. (a) Avea Gildone un Fratello, appella-Organit y to Mafeeldel, o Mafeerel, di protessione Cristiano, il quale tra perché vide in pericolo più volte la vita foa per la barbarie del Fratello, e perche non volle aver parte alla ribellione da lui meditata, fe ne tuggi in Italia alla Corte Imperiale. Reitarono due fuoi Figlinoli in Affrica Ufiziali di milizie. Gildone per venderra amendue hifece uccidere: il che fu una lettera di maggiore raccomandazione per Mafcezel appreño di Sulicone. Definato quelto Affricano per Capitan Generale dell'Armata alleftità contra di suo Fratello, fece vela con una possente Flotta da Pisa , non ancor venuta la Prismavera di quest'Anso. Abbiamo da Orosio, che in passando Mafeezel in vicinanza dell'Ifula della Capraia, dove abitava allora ma gran numero di finti Romiti, fi fece sharcare colà i e ficcome

¢gli.

egli era Cristiano, così tanto sece colle sue preghiere, che induse alcum di que baoni fervi di Dio ad andar feco, in quella fpedizione. La lor compagnia, le preghière, i digiuni, ch'egli con lor faceva, e il cantar egli de'Salmi con effi , furono quell'armi , nelle quali egli maggiormente ripofe la speranza della vittoria. Sbarcò l'esercito Romano nell'Affrica, e fi accampo nella Numidia fra Tebaffe e Metredera, ma poco tardò ad accorgeríi della fua debolezza in confronto di quello, che dalle molte Nazioni Affricane avea ammaffato Gildone (a). Scrivono, ch' egli meno in campo fettanta mila (a) God combattenti, con deridere per conleguente il poco numero de' Ro- de landi.
mani, e con vantarli di farli tutti calpellare dalla fua cavalleria. (6) (6) Parlin. In fatti Mascezel, ben pelate le strabocchevoli forze nemiche, ad M. S. dealtro non penfava, che a ritirarfi, quando una notte per atteffato di Paolino nella Vita di S. Ambrolio", gli apparve in fogno questo Santo Arcivefcovo con un baftone in mano. Si gitto a' fuoi piedi Mascezel, e il Santo col bastone tre volte picchio in terra dicendo Qui, Qui, Qui, e disparve. Prese da tal visione il Generale gran fidanza della vittoria in quel medelimo fito , e fra tre di s e pero stette saldo. Dopo aver dunque passara la notte precedente al terzo giorno (c) in pregar Dio, e falmeggiare, ed efferti mu- (c) Onita nito col Sacramento celefte, fatto giorno mile in armi le fue gen ti, per ben ricevere i nemici, che ti appreffavano. Forfe era ful como so fine di Marzo. Alle prime schiere di Gildone, nelle quali s'incon-Granitro , parlò di pace ; ma perche da uno de gli Alfieri avverfari gli fu risposto con insolenza, giu diede un colpo di spada nel braccio " per cui la di lui bandiera li abbalso. Coloro, che erano più addietro, mirando quel legno, ed avvilandoli, che i primi li follero renduti, calarono anch'esti a gara le loro insegne, e si arrenderono a Mafeezel. Probabilmente erano milizie Romane costoro. I Barbari veggendoti così abbandonati da i primi, preti dalla paura dopo qualche leggier combattimento voltarono tutti le spalle. (d) (4) 4-4. Ebbe Gildone tempo da foggire in una nave, ma forpreto da burafea , fu fuo malgrado fpinto al Porto di Tabraca vicino ad Ippona, dove gli vennero melle le mani addollo. Elpolto a gli fcherni del Popolo, fu poi cacciato in prigione, dove fra pochi giorni fi trovo tirangolato, per quanto fi diffe, di propria mano, fenta che suo fratello Muscezel, che era lungi di là , venisse a sapere il gashgo datogli da Dio, te non dopo il fatto. (e) In quella miraco- (a) tinia lofa mantera fi diffipò quel temporale, e torno l'Affrica alla quie monera se primiera. Zotimo (/) in due parole ferire, che Gildone rima- (1) Zatione

1,7,2,36

ر وجيد احلا

MIR. FAL

Zofo i, s

flo in una campale giornata feonfitto dal Fratello, per non cadera. in mano di lin, 1'ampieco per la gola. Ma Paolo Orofio, che pochi anni dopo fu in Affrica, ed informoffi ben del fatto, e Paolino Scrittore contemporaneo della Vira di Santo Ambrolio , e. Marcellino Conte, et afficurano, che la faccenda paísò come abbiami detto, ficche in Roma nello flello tempo fu portata la nuova dello abarco, della sconfitta de nemici, e della presa di Gildone. I benidi collui , che erano immenti , e di affaiffimi complici fuoi , mmafero preda del Fisco. La Moglie, e la Socella di lui fi inticacono a Coffantinopoli, dove Salvina di lui Figlia era maricata con un Cugino germano di Arcadio Augusto, chiamato Nebridio. Queste Donne fi veggono todate dipoi da San Girolamo (a), e da Palla-\* 4 dso (1) per la loro Pietà. Tornotfene Mafeerel vittoriolo a Mila-Polled no, dove fu accolto con allas carezze, e carscato di speranze da Stilicone. Ma o fia, ch'egli pretendesse troppo, e che Sulicone, uomo tutto di Mondo , nulla volelle dargli , abbiamo da Zofimo , che Solicone fe ne abrigo in una barbarica forma , perchè un di cavalcando in sua compagnia con altri molti. Mascexel, nel passare sopra il Ponte di un Fiume, egli fu per ordine di Stilicone rovefciato nell'acqua, dove miseramente peti. Orosio (r) aggiugne, estetfi egli infuperbito forte dopo la vittoria fuddetta, e che più non curando la compagnia de fervi del Signore, uso anche violare il rifperto dovoto alle Chiefe, con effrarne per forza perfone colà rifugiate, probabilmente complici di Gildone, ed aver egli perciò it-

SEMPRE più intento quello Ministro, ficcome arbitro della Corre di Onorio , a stabilir la propria torruna e postanza , non era (4) Ches ancor giunto cilo Augusto ali età di quartordici anni (4), quando gli fece prender per M. giie Maria Fighiuola fua , e. di Serena. Cugina del medetimo Onorio, aucorche ne pur effa fuffe in età nubile. Allorché tu portata a Milano la nuova della disfatta di Gildone 🔒 🛈 facevano sustavia le aliegiesze per tali ni zze "nozze celebrate, da Claudiano con un Pilema, e colia predizione di militi Rei, che ne doverno nafcere. Ma Claudiano era Poeta, e non Profeta - del che meglio di accorgeremo andando innanzi. Nel di 26, di Novembre [c] 4446/deil Anno prefente (c) termino Sinco Romano Pontence la fua gloriofa vità, con avere meritato per le molte fue Virtu d'effere

ritata la giuffizia di Dio. Ma non latero per quello di dar se gli

occhi d'ognuno la perfidia ed ingratitudine di Stilicone.

annoverato fra i Santi . Della durazion del fuo Ponteficato già par-🟲 lammo di fopea in reserie la fua elezione. Ebbe per Succeffure nel-

la Sedia di San Pietro Anaflesso di Nazione Romano. Non abbiamo lumi fufficienti della Storia, per intendere meglio ciò, che circa questi tempi Claudiano (a) accenna delle azioni di Onorio Augu-(a) cana to, e di Stilicone Suocero suo, dicendo che erano occupati a ri- di Londo. cevere le fommissioni degli Alamanni, Svevi, e Sicambri. V ha una Legge (b) di questo Imperadore, data nel di 5. d'Aprile dell' (b) 1 Que-Anno feguente, dove fi parla di Barbari di diverse Nazioni, pas-min di fati ad abitar nel paefe Romano. Questi tali venivano chiamati Callina nelle Gallie Lett, e le terre, che loto fi davano da coltivate, por-40. tavano il nome di Lauche, con obbligo imposto ad esti di servire occorrendo nelle Armate dell'Imperadore, e per confeguente etano spezie di Benefizj, o Feudi. Gran dubbio ho io, che i Liit, o Lidi più volte nominati ne' Capitolari di Carlo Magno, e che fecondo le pruove da me addotte altrove (c), non erano Servi, ma (c) designanomini Liben. poteffero effere gli steffi, che i Len di questi tem- Ten I Die pi, avendo potuto durare il lor nome fino al Secolo Nono. Essen 🏧 🕩 do mancato di vita nel Settembre del precedente Anno Neirario Arerrescovo di Cottantinopoli (d), San Giovanni Grifostomo su nel (d) March di 36. di Febbraro dell' Anno prefente posto in quella Cattedra con incliniti applaufo di tutto il Popolo. Questa su una delle più lodevoli azio. Sense, L. f. m, che mai si facesse Eutropio da noi veduto direttor supremo del- 🦘 🖰 la Corte di Arcadio Augusto. Imperciocche egli fu quegli, che fece venir da Antioch a questo fanto e mirabil Ingegno, e proccuró, che in lui cadeffe l'elezione per l'Arcivescovato di Costantinopoli. Felice sarebbe stato costui, () se avesse saputo profittare dell'ami- (1) cuppa cieta di questo incomparabil Dottore della Chiesa di Dio, il quale one massi non mancò di fargli conofcere la vanita delle speranze umane, fondate fopra illustri Dignità, e fopra molte ricchezze, ma egli ubbriaco della fua grandezza, e cieco nella fortuna prefente, fi dovette ridere di lui, con giugnere poi nel seguente Anno a difingannarii, ma lenza che punto gli giovalle un tal difinganno. Teofine ( f) offerva, che Libenio Sonita Pagano, interrogato prima di (f 7144) mortre, thi dovesse a lui succedere nella Scuola, rispose. *In direi in Gio*nna, Giovanni (appellato dipoi Grifishomo) se non ce l'avessero rubato : Criftiani, tanto era fin d'allora thinato il fuo ingegno, prezzata la fua eloquenza,

Anno

## ABBALL D' ITALIA. 576

Anno di CRESTO CCCXCIX. Indizione XII. di Anastasio Papa 2. di ARCADIO Imperadore 17, e 5. di Ononio Imperadore 7, e 4.

Confoh & EUTROPIO, eFLAVIO MALLIO TZODORO.

(g) Cloud.

as Europ.

Thursday,

agen. Cod.

Thurstof.

翻点 44

UESTO Tendoro, Confole Criftiano per l'Occidente, è celebre per le lodi a lui date da Claudiano nel fuo Panegirico (a), in occasione di questo Consolato. Aveva anche Santo Agoffino a fui dedicato nell' Anno 386, il fuo Libro della Vita Beata. Fra lui e Simmaco Senatore passava stretta amicizia. Dopo aver egli fostenuto varie illustri Cariche, e spezialmente quella di Prefetto del Pretorio d'Italia, giunfe nell'Anno prefente al colmo de gli onon, perché fatto degno della trabea Confolare. Europio Contole per l'Oriente, quel medelimo Eunuco e, di cui tante volte abbiam parlato, già divenuto Maggiordomo, ed arbitro della Corre dell'Imperadore Arcadio, la cui ambizione non mai paga, per attestato di Filostorgio (b), e di Claudiano (c) portò quell'Augusto a dargii anche il titolo di Patrizio, e di Padre dell'Imperadore , e final mente a difegnarlo Confole per l'Anno prefente. A udit Claudiano, Stilicone non permife, che quelto mezzo uomo fosse riconosciuto per Console neil' Occidente. Percio fi truovano Iscrimoni, dove il folo Tendoro e nominato Confule. Una Legge dell'Imperadore Onorio nel Codice Teodoliano (d) ci fa vedere in quelt' Anno Prefetto di Roma Flaviano. Le altre Leggi del medefimo Auguito cel rapprefentano ora in Milano, ed ora in Ravenna, Bre-(e) 14 # fcia, Verona, Padova, ed Altino. In effe veggiamo ordinato, (e) che pel rifarcimento delle pubbliche strade ognun sia renuto a concorrere, non volendo che alcuno, e ne pure gli Ufiziali della Corre, e nè pur le terre proprie dello fletto Principe, godeffero per questo riguardo efenzione alcuna. Cagione eziandio di gravifimi lamenti nella Gallia erano le protezioni de i Grandi, e i privilegi e le efenzioni concedute a non pochi, i quali percio non pagavano i tributt, vegnendo con cio le persone deboli ad effere aggravate tanto per la parre, de peti pubblici a loro (pettante, quanto per quella, che non pagavano le perfone forti difordine non ignoto ad altri paeli, e ad altri tempi. Con suo Editto (f) ordino Onorio, che niuno per quelto conto poteffe allegar efenzioni, e che qualfivogha

26.1(1) de Acres 6 Telegraph Cohi

Thundel.

fuddito folle aftretto al pagamento di tutte le pubbliche impolle a rata de fuoi hem . Ma quetta Legge in prazicati trovò fimile alla tele de ragm , che fermano i piccioli infetti, ma non già i groffi augelli, e col tempo fece perdere le Gallie al Romano Imperio. Contermo per la contrario l'Angulta Onario i los privilegi alle Chiefo , e pubblico nuovi ordini contro l'efectabil fetta del Manichei. Altre Leggi ancora abbiamo ranto di esso Onorio, quanto di Arcadio fuo Fratelio intorno a i Pagani. In una Arcadio ordina, che fi domolificano i Templi de' Gentili , che fi trovino alla campigna, nociocché is levi si nido alla superfizione (a). Opinione d'uomini (a) 274 dosti è flata, che il nome di Pagani toffe davo a gl'Idolatre, appun- 6 th Fato perche non posendo efercisar nelle Città i lor fagritis) e riri lu- facili perilizion, ii riducellero a farli alia campagna. Con altra. Legge. Onorio Augusto produkce i lagrifizi e i riti protani, ma non vuolche fi distruggano gli ornamenti delle pubbliche tabbriche. Posciali permette a il Pagani le adunanze, convitt, ed allegrie loro folite, purché non v'intervenga fagrifizio ne fuperfittione alcuna già condennata . Per altro abbiamo da Idacio (F), da Prospero. Tirone (c) , (b) Minim e da Santo Agothino (4), che in questi medefimi tempi si fece un 🖰 🗺 grande abbattimento di Templi de Gentili, intorno la che molto 🕍 🚄 A me-bafta di averne dato un ceuno .

Gode' ben l'Occidente per l'Anno prefente un'invidiabil pace, Du M. E. ma non gia l'Oriente, dove Geine Goto ed Ariano mosse delle gra- 💯 🛂 vi tempette. Coftut, che era flato il principal arrefe, per about dend delle tere Rutino, ed innalgar Eutropio, uncorché dolle ricompendato col. 🕩 🖭 grado di Generale della fanteria e cavelleria, pure da finoderata !"". ambigione invafato, riputava troppo inferiore al fuo mento un sal la minus guiderdone (4) Supra rutto mirava egli con isdegno ed Invidia in Empire Eutropio , nel cui fenno colavano tanti onon e tante ricchezze, e un pi i ij. però concepi il dilegno di atterrar quell' altro Idolo maeftoto della.
Corte, (1) per defiderio ed anche speranza di fondare fopra la 61 (1) amme lui rovina l'accrete mento della propria autorità e fortuna ... Ad et- " furiuar quello ditegno gh. fi. preferito un efficace firumento,, cioè 📾 🛊 🖟 Trabegide Conte, Gotto anch' ello di Nazione, pareite suo, che comandava alloca ad un corpo di Oifrogoti nella Frigia, edi era disgulfato con Eutropio. Con coffui (egretamente i intele Gaina per quello, che it avea da tare, e fu ben ferviro. Appena incomisto-Tribigildo nella Frigia, monti i fuoi Goir, e ceminelata in cibelhone , ti diede a tacchegotar quel poete, con thi crudeltà, che liu' Tome  $H_{*}$ 

178

le Donne e i fanciulis non erano falvi dalle loro (pade , emprendo (a) Estas con cio di tercore turta l' Ana Romana. Pare secondo Zofimo (a), 🎙 🖭 🕆 che quetto temporale avelle, principio nell'Autuano del precedente Anno , perche Gaina non potea toffenire, che l'odiato Eutropia fof-

(b) sent le anche flato dilegnato Contole. Ma Claudiano (1) lafcio icritio. effere flata la Primavera il tempo , in cui effo Tribigildo alzo bandiera contra dell' Augusto Arcadio , Indarno Eutropio impiego m-

gali per quetare l'orgogliofo ribello. Vedoto failito questo rimego , toedi poi Leone tuo confidente con un corpo di inilizia contra

del cibella, ordinando nello tletto tempo a Gaina di culte dir la Tracia a il Mare, acciocche a Tribigildonon nascelle voglia di voltarii

a Coltantinopoli. V'ha chi presende (c), che lo stesso Gaisa invitalle Tribigildo a venire, e che se cottui veniva, la Città de Coflantinopoli col nemico in feno era spedita. Non cuò tanco il ribellos, ed amo più rotto di volgerii a dare il facco alla Piùiha, leranto choc graine Gaina di paffar in Aisa colle miliare. Patio, ma in vece, di procedere costra del palefe nemico fecreto fuo amico, fpedi Leone alla ditera della Pantina. Per tutti a miftieri era buono quetto Leone, fuorche per quello della guerra, e pero all'accorto Tribigildo, che finte di tuggitt, e l'addormento, non riosci pui difficile il tornargii improvvita nente addoffu, e a mettere in costa tutte le di lui brigate. Nel fuggire ella Leone s'intricò in ana palude, ed ivi lafeio la vita colpii, che maggiormente accrebbe la paura, per nou dir la collernazione nella Cirre d'Arcadio. Lo

fleffo iniquo. Gaina non celfava di dipignere il male più grande di quei che era, arrivando infino e luggerire, che aligo pinedio non gestava che di guadagnar cotte buone Tribigido, accor tandingli le fue dimande, la principal delle quali era, che gli fi delle in grano-

🜪 🤲 Eutropio , come cagion di tutti i mali. Di qui ferive Zolimu (2), che vemife il precipino di quel potente Ministro.

Eunono aitre de parere, che da altra mano gli fosse dato il egollo. (a) Indubitata cota è, che Eutropio per la fua infodiribili borias per l'intambil av dità , e perché menava pel nato come un butfalo il debole imperadore, a era tirato addolfo l'odio e l'ira d' A is a flogauno. Dio, che vuieva in fine pagarlo per tanti torti da lui fatti alle Chiefe, e ad ogni forta di pertone, permife, che il furfen-

nato superbo perdelle anche il risperso ad. Endoffis Imperadrice, maltrattandola di parole, e giugnendo fino a minacciare di cacciari la di Corce . Eudoffia , donna rifentita , e a quello affronto bolleno

the describera, sorfe tothe a prendere le dur fue l'igliuote, que Flac-

ulla

edle nata nell'Anno 397. a Puicheso nata nel Gennaso dell'Anno prefente (a), e con elle andò s gittarfi a' pie di di Arcadio Augu- (ii) 🦇 👊 to , domandendo con alse greda e tagreme gruttizia. A questo of feme in a falso Accadio una volta fi ricordo, ch'egh era il Principe. O ha, che quello tolo motivo il metteffe in coliera contro di Eutropio, o 🕶 🦇 🖛 che vi ii aggrugnette il defiderio di placare il ribello Tesbiglido , matfimamento in l'empo, che i intefe la morte di Sapere Re di Perite ticcifo da' tuoi fuddin , e che vemva minacciata guerra da ///gen/i de luo fuccelfore al Romano Imperio, fuor di dubbio è , che fatto immantenente chiamar Eutropio , lo spogliò di tutte le tue cariche , a di turn gi' immenti beni malamente da lucacquittati , a il esceso di Palazzo. ( 4) Grande feena fu quella: fpart in un momento () canda to la grandezza uninaginaria di quiello Ciclema, e testi funi adoi dimini in gatori Sc indulatori I abbandonarene , devenendo anche i più d'effi 🏣 🍨 fuoi schermiori e nemici. În istato si abbietto mirandosi allora si " non più baldanzolo Eutropio , e temendo del furore e dell'odio nui 🥍 🥬 verfale del Popolo, attro (campo non feppe trovare, che di ritigian Chade fi nella Chiesa, e di correre ad abbracciare l'Altare : avendo permello. Iddio , che coltui dopo aver nell'Anno addierro pubblicara la Legge, che vierava a i Luoghi facri di tervite d'ablo a i mifogabels, reconofcesse el suo fallo col besogno de salvarse en uno de que medefimi Templi. Intanto ognuno gridava contra di lui nella Piazze, ne Teatri, nella Corre, gli stelli soldati ad alta voce dimandavano la di lui morte, Gaina anch'egli facea premura, acesocche coffiii fafie bandito, o punito con pena più ci nvenevole a tanti (uoi misfarti. Pero Arcadio invio una mano di feldati per efirarlo di Chieta. Loro animulamente s'oppofe il fanto Arcivefeovo Giovanni Gnioffumo , e un maniera che culuro irritati preferu lo flesso sacro Pattore, e il menarono con grande infolenza a Paluzzà, dove tanto perurò, che Arcadio retto non k lamente perfuato di doverù permettere quell afilo ad Eurropio , ma etiandio colle lagrime e con vive ragioni fi fludio di animollir lo idegno de foldati in 63 Confe viperiti contra di lui. (c) Pochi giorni nondimeno paffarono, che 🚁 🚾 Entropio ulcito di Chiefa per fuggire, o trattune per furta, o ce france duto con patto, che toffe falvala di lut vita, tu relegazo nell'Ho- ia 7 -7 & la di Cipri , ed ordinato , che fi levaffe il fuo nome da i Fafti Con- Prov. (ed. folari e dalle Leggi, fi abbarteffero le fue fratue, e fi aboliffe ogni altra fua memoria. Abbiamo una Legge d'Arcadio (2) data nel di 17 fina fal di Gennaio dell'Anno prefente, dove fi legge la di lui condanna Tand il che foce credere al Gotofredo (c), e al Padre Pagr (f), che que las alles Dadd a

the frenz accadelle prima di quel giorno in questo medefimo An-(a) Tilles no. Ma ficcome effervo il Tulemont (a), troppo forti ragioni abbiamo, pet giudicar fallata quella Data quanto al Mese, spezialmente perché Eudoffia avendo partorito Pulchena nel d) 19. di Gennaio, non avrebbe potuto prefentaria al Marito Augusto, come vuol Filostorgio. Per conseguente sembra più verisimile, che la di lui caduta s'abbia da riferire ad alcuni meli dappoi, e forfe dopo l'Agosto. Non si sa, quanto tempo durasse la relegazione d' Zaca. Eutropio in Cipri. Abbiamo bensì da Zolimo, (6), e da Filostor-(b) Zafan. dib. 5 c. clf (c) Philoft, L. tt. c. f. gio (c) aver fatto tante istanze Gama contra di lui, e suscitati tanti accufatori, che in fine fu ricondotto da Cipri a Costantinopoh, e processaro. Finalmente con uno di que ripieghi, che i Politici fan trovare per non mantenere i giuramenti, cioè dicendo, che la promessa di falvargli lavita era solamente per Costantinopoli. il mandarono a Calcedone, dove gli fu mozzato il capo. Ed ecco qual fu il fine di un Europio Eunuco, e già schiavo di Arenteo, giunto dal più ballo e vile stato alla maggior grandezza, da un'estrema povertà ad incredibili ricchezze, e ad una firaordinaria poten-Ba. Di rado le gran fortune, che non han la bafe fulla Virtù, vanno efenti da fomiglianti gravi peripezie .

> Anno di Cristo cccc. Indizione XIII. di Anastasio Papa 3. di ARCADIO Imperadore 18. e 6. di Onorio Imperadore 8. e 6.

## Confoli FLAVIO STILICONE, ed AURELIANO.

Hi fosse Sulicone Console Occidentale, (4) non ha bisogno-il Lettore, ch' 10 gliel ricordi. Quanto ad Aureliano Con-Sulcesur. fole Orientale, egli era Prefetto del Pretorio d'Oriente nell'Anno fel. Hono precedente. Ho io altrove (e) rapportata un'Iscrizione posta a (e) Pefer Lucio Mario Mossimo Perpetuo Aureliano Confole, immaginando, Inferipana che potesse parlarii quivi di questo Aureliano. Meglio esaminandola ora , ritruovo , che non può convenire a lui, effendo l'icri210ne spettante a Roma Pagana, senza nondimeno sapere, qual altro fito le si posta assegnare ne Fasti Consolari. Veggasi nulladimeno all'Anno 223. Continuò Flaviano ad esercitar la Presettura di (f) Guld Roma. Poche Leggi (/) d'Arcadio Augusto si truovano sotto quest' Thoda, , Anno , perch'egli chbe altro da penfare in cafa fua, ficcome fra

po-

paco diremo. Molte si d'Onorio Imperadore, date le psh in Milano, e l'altre in Ravenna, Altino, Brefcia, ed Aquileia, ma non fenza qualche errore e confusione. Aspra è ben quella, (a) ema- (a) l. in. de nata nel di 30. di Gennaio, in cui ordina, che fieno arrolati nella font. militia i Leti, Gentili Alamanni, e Sarmati ed altri non avan- raide Batt in età , non troppo piccioli , non infermit, e i figliuoli de' veteeant, ex licenziati della milizia, prima del tempo, e i paffati dalla milizia al Clero, e all'impiego di seppellire i morti, pretendendo , che questi non per motivo di Religione , ma per politroneria abbiano abbandonate l'armi. La ragione di quelto rigorofo ordine cola fommunitra la Storia. (6) Abbiamo fatta qualche menzione di (6) Andre. fopra de Alarco, Principe fra le Nazioni de Goti , non della Famiglia Amala , che era la più nobile di tutte , ma di quella de' Balti nome in lor langua fignificante. Ardito ) e nato verso le bocche del Danubio. Non era gia costui Pagano, come cel rappresenta il Pagano Poera Claudiano (e), perchè per arrestaro d'Orosio (d), e di (e) stock Santo Agothuo , egli professava la Religion Criftiana, ma conta- Lin Almunata dal fermento Ariano, come la maggior parre de' Gon pra- (4) Onjui ticava da molti anni addietro. Uomo feroce, e del mether della 40.7 to 17 guerra intendentifismo, il quale pieno di fpinti ambizioli, anche molti anni prima di venir a gastigare i peccati de' Romani , si vantava, che nulla egli crederebbe mai d'aver fatto, o vinto, le non prendeva la stessa Cirra di Roma . Ciò si raccoglie da un Poema di Claudiano ( e ) , composto molto prima ch' egli eseguiste questo suo ( e ) 🕮 difegno, e lo attella anche Prudenzio (f), parendo estandio, che Gene. egli tenelle d'efferne stato accertato da qualche oracolo . Nell'Au- (1) Produc no 396. ficcome dicemmo, Arcadio per quetare i Goti, che avea- mi in Symno fatta una terribil'irruzione nella Grecia fotto il comando d'effo-Alarico, l'avea creato Generale delle miliaie nell'Illinico Orientale , ed egli perció abitava in quelle parti , cioc o nella Dacia , o nella Mena inferiore, o pur nella Grecia e Macedonia. Giordano litorico (g) pretende , che mincrescendo a que Goti , chiamati di (g) Andre. poi Viligori, che sparfi per la Tracia e per i Illinico dipendevano al Aprodallo Reflo Alarico, di flarfene oziofi, ed apprendendo per cofe pericolofa alla lor Nazione l'impulironirfi , crearono circa quetti tempi per loro. Re il medelimo Alanco. Il difegno d'effi era di conquiftar qualche Regno, perchè loro parea una disgrazia lo itaziene ne parti altrui mal veduti, e con pochiffime comodità quati Servi de Romani. Chiaramente scrivono San Prospero (4), e il suddet-10 Giordano, che nel Confolato di Sulicone e d'Aureliano i Goti fotRest. S.

fotto il comando di Alerice e di Raleguio entrarono nell'Italia. Che mali facessero ( e certamente far ne dovertero ) in quelle parti , la Storia nol dice . Abbiamo dal Natale VIII, recitato da San (a) Pents. Paolino Vercovo da Nola (a) sel Genasio dell' Anno reguente, che gran cumore faceva in Italia la guerra de i Goti , a choit era shignituo ognuno. Credeti ancora, che dellero il gualto al territorio di Aquileia, a non apparifee, che o spontaneamente, o per forzaninmaffero per ora indierro. Non fuffilte già il dirli dal fuddetto Gordano, che in quella prima vitità i Griti andarono ad affediar Ravenna , dove s' era intirato l'Imperadore Onorio , perche fiamo afficurati dalle Leggi del Codice Teodofiano, che Onomo nel mino ven-

turo, e per tutto l'Anno seguente à fermò in Milano.

Ne pure ad Arcadio Augusto mancarono gum un Oriente disrance quell' Anno. Pareva, che dopo effere rimatta libera la di lui Corre da quel mal' arnese d'Eutropiu, avessero da prendere nughor piega gli affan ; ma û trartava di un Imperadore buogo da niida, 🖲 intanto la caduta di Eutropio fervi all'Imperadece Endoffia, tennta bulla fingut dal prepotente Eunuco , per innalazeti , e fotto fom-( ), di tirare a il 🍪 🛌 🖅 quali turta l'autorità del comando . Donna fuperba e itizzofa i Donsia , che voleva partire co i Ministri ed Usiziali iniqui il profitto delle loro ingiustizie. Donoa infine, che sapea dominar sopra il Marito , ma che era anch' effa dominata da una man di Dame , e di una frotta d'Eurochi, che gareggiavano infieme a chi potea far peggio per arricchirit, con vendere le grazie, con ufurpare i bein altrai , e commettere tali iniquità , che le mormorazioni e i pubblich lamenti erano divenuti uno stogo inceffante del Popoli afflicii . Per (e) Chinale attestaro della Cromea Alessandrina (c) fulamente nel di 9. di Gennaso dell' Anno prefente a lei fu dato dal Marito il titulo di Auguffa. Ed effa poi nel di 3, di Aprile partori la terza Figlinola, a cui fu polto il nome di Arcada. Da una Lettera di Onono Augusto si ricava, che questa ambiziosa Donna mando la sua immagine per le Provincie, come foleano tare i novella Augusti. Jet che si dolse es-

> fo Onomo , come di una novita , che avea dato da mormorare la tutti. A questi mali provenienti dalla deb dezza, del Regnance , se ne aggiunifero de più threpitoù per la perndia di Gaina , che eletto Gonorale dell'armi Romane, per ditefa del Romano Imperio, altro non facea, che legretamente macchinarne la rovina, confervando nei medelimo tempo le apparenze della fedeltà e zelo pel pulbisco bene , e peníando , che non is accorgeste la Corre dello fue

بالمجدودة الكر

inten-

intenzioni e furberie. Pertanto egli mineggiò un accomodementofra Tribigildo ed Arcadio, il che faito, il l'uno che l'altro colle loro Armate s'invisrono alla volta di Coffantinopoli, faccheggiando d'accordo il parie, per dove pallavano. Tribigildo voltu a fimitra, andando a Lampiaco nell'Ellesponto, e Gaina a direttura paísó a Caicedone in faccia di Coffantinopoli, dove cominció a fcoprire i fuoi perverti difegni. Per gli movimenti di questi due bar-biei Ufigiali fi crovava in un gran labirinto Arcadio, e il fuo Configue, perché (corgevano il mal animo di Gaina, ed Armara non viera da potergii opporre Spedi ello Augusto perione, per dimandare a Gassa, che pentiers erano i fuoi. (a) Rispote cottui di vo-(a) tomos ler nelle mant i tre principali Ministri della Corte, cioè Aureliano 66 d. c. f. Confole di quest'Anno, Sammino stato Confole nell'Anno 181, e Garrante Segretario il più confidente, che fi avelle Arcadio. Ci fa qui intendere il maligno Zofimo (4), che dovea paffare anche (6) Zijimi gran confidenza fra quello Giovanni, e l'Imperadrice Eudoffia, per-lika distin elté t-prit credeants, che egli , e noti già Arcadio , foffe padre di Teodolio II Principe che vedremo venire alla luce nell'Anno feguenre. Secondo Socrare, Gaina dimandò per oftaggi i foddetti. Ministri, mostrando probabilmente di non fidarsi dell'Imperadore. Ma Zohmo con più ragione preuende, che li volle per farb morire, perché doves loro attribuire i difordini prefenti, o i mali ufiti fatti contra de lui. Tale era lo spavento di quel comglio d'Arcadio , che a'indutte a fagrificare quegli onorati pertonaggi alla brutalità di Gaina, ed affi generolamente h'espotero ad ogni ritchio per la falure pubblica. Vuol Zohmo, che la confegna di quelli Mimiliri in facelle, dapposche fegul l'abboccamento di Arcadio con Gaina. Socrate, e Suzomeno (c) la metrono prima. Certo e, che (c) Signa San Giovanni Grifottomo ( d), income apparaise da una fua Omi- (1, can) ha, tece quanto pore per falvare almeno la vita a cosi illustri Mi Toni. mifri, e in fatti Gaina volic ben, che provaffero l'orror della mor- act pe. te con farit conduste at patibolo, ma mentre il camence avea alcato il braccio per trontar loro il capo, fu fermato da un ordina d'efso Gama, il quale ii concentò di mandarli in chilo nell'Epiro, ma quells nel vaggio o per danari, o peraltra loro indultria, chbero la fortune di tuggire, e di comparir poi a Coltantinopoli contro l' espetrazione di gnuno.

O prime o dopo di quello Tragico avvenimento, il Tiranno Gai na più che mii infolentendo, face illunza, che Arcadio Augusto, fagli premeva d'aver pace, pallatfe a Calcedoni più trattario a hoc-

ca con lai . D'uopo fu , che il povero imperadore inghiottife ancora questo boccone, e andasse a trovario. Nell'intigne Cuesa di Santa Eufemia presso a quella Citta si abboccarono insieme, e vicendevolmente giurara buona amicizia tra loro, fi convenne, che Gaina deporrebbe l'armi, e tanto egli che Tribigildo andrebbom (a) Seren a Coftantinopoli. Secondo Socrate (a) allora tu, e non prima, come dicemmo di fopra, che Gaina fu dichiarato Generale della fanteria e cavalleria Romana, oltre al comando fuo Jopra un gian corpo di Goti a lui ubbidienti . Di Tribigildo altro di più non lap-(b) Philip piamo, se non per relazione di Filostorgio (b), ch' egli passato nel difficultà di paffare a. Cottantinopoli , orgogliofo per aver data la legge al Regnante, ed ivi colla medefima altura pretefe, che fi def-(c) Thouas fe una Chiefa a i fuoi Gott Amant (c), ma l' Arcivelcovo San Gio-🔣 🕫 🕫 yanni , imitando la coltanza: di Santo Ambrofin , talmente gli fece: fronte, che restatono vani tutti i di lui sforzi. Pare, che tutti quefit (concern fuccedeffero nel Mele di Muggio . Ma poco duto la pace fatta con chi era di cuor doppio , « non iltudiava fe non cabbalo ed inganni. Perchè in Modena il nome di Gaine è in uso, per denotare i furbi ed ingannatori fotto la parola, bo so talvolta folpettato, che da quel furfante Goto folle proceduto questo titolo, ma fempre mi è paruto più probabile, ch'effo venga da Gaso, famoso ne Romanzi per le sue ribalderie, e finto a i tempi di Carlo Magno . Ora il malvagio Gaina Generale dell'armi andò a poco a poco empiendo la Città di Costantinopoli de Suoi Goti , e mandando fuori quanti più potè di foldati. Romani, ed anche delle guardio (4) +== del Palazzo fotto varj pretefti. (4) Era il fuo difegno di mettere a facco in una notre le botreghe de gli Orefici, o pur de Banchiegi, e poi di artaccare il fuoco al Palazgo Imperiale. Zofimo (c) scrive, ch'egli mirava ad impadronirsi della Cirrà, e ad usurpare il trono. Se ne avvidero quegli Artifti, e flettero ben in guardia. Per conto del Palazzo, andarono bensi per più notti i suoi satelliti per incendiarlo , ma fempre vi trovarono una buona guardia di foldati, benche non ve ne dovesse essere, con aver poi tenuto per letmo il l'opido, che quei toffero foldati, fatti comparite da Dio per difeía del pullimo Imperadore Arcadio . Se ne volle chiarire la fleffo Gaina , e trovo , che tale era la verità , con immagoiarfi (poi ,

FU cagion l'apprentione conceputa per quello tatto, che il mis-

che Arcadio avelle fatto venire legreramente delle miliale per saleriene contra di liu , le quali fleffero durante il giorno nafcole.

lea-

leale Gaina fi rititalle fuori di Coftantinopoli nel di 10. di Luglio, allegando qualche indifpotizione di corpo, e bifogno di ripofo, con fermarli circa fette migha lungi dalla Città. Aveva egli lafciato in Cottantinopoli la maggior parte de fuoi Goti con ordine di prender l'armi contra de Cittadini a un determinato tempo, di cui preventivamente doveano date a lui un fegnale, a fin di accorrere anch' egli con altra gente a tinforzarli. Ma o fia, come vuol Zi fimo (a), (a) Zyloni ch'egli scopriffe il disegno col venire prima del segno, o pure, co- . . . . . me fu feritio da Socrate e da Sozomeno, che i Goti volendo asportar fuors della Circà una quantità d'armi, le guardie delle porte fi opponeffero, perlocche reffarono uccili, certo è, che il Popolo di Cottantinopoli fi levo a rumure, è dato di piglio all'armi, sbararono le thrade, e giacche Arcadio nel di 12, di Luglio dichiarò nemico pubblico Gaina, (6) tutti si diedero a mettere a fil di spa- on ce da quanti Goti s'incontravano. Gaina non avendo potuto entra- al-ante. re, fu forzato a ritirarii. Il resto de' Goti non tagliati a pezzi, Moratia. e contiftente in fette mila perfone, li rifugiò in una Chiefa, e qui Chiera. vi fi afforzo. Ma il Popolo scopertone il tetto, e di la precipitan. Sommi do travi acceli contra di loro, gli ellinfe tutti, ed infieme brució la Chiefa, il che da i Criftiani più pii, fe crediamo a Zofimo, fu riputato fatto peccaminofo. Con cio rimafe libera e quieta la Città, ma non finirono le scene per questo. Gaina da nemico aperto cominció a far quanto male poré alla Tracia, fensa che alcuno ufcifie di Coftantinopoli per opporfergli o per trattare d'accordo: tanto facea paura ad ognuno il di lui umore barbarico. Il folo San Giovanni Grifottomo ando animofamente a trovarlo (c), (e) Plant e ne fu ben'accolto contro l'espettazione d'ognuno. Cio ch'egli 🕮 3. 4. 34. operaffe, not fappiamo, se non che Zosimo icrive, aver Gaina dopo la total defolazione di quelle campagne , (giacche non potes, entrar nelle Cirrà, turie ben ditefe da gli abitanti) rivolto i paffi. verso il Chersoneso, con disegno di pattar lo Stretto, e continuare i faccheggi nell Afia (d) Ma eletto Generale della Flotta Im- (d) Egia periale Frevue, Goro bensi di nazione e Pagano, ma uomo d'onore, ed applaudito per molte cariche fostenute in addietro, ando per opporti a i tentativi del non mai stanco Gaina. Ed allorché coffui dopo aver fatto tumultuariamente fabbricar molte rozze navi da trasporto, si volle armichiare a valicar lo Stretto, gli su addollo Fravita colle lue navi ben corredate, e gli diede una sì fiera percoffa, aiurato anche dal vento, che molte migliaia di Goti perirono in mare. Disperato per quella gran perdita Gaina, voliò Ecca Tome II.

## §86 ANNALI D'ITALIA;

cammino con quella gente che gli restava, per tornassene nella Tracia; e perchè Fravita non volle azzardarli a perfeguitarlo, gli fu dato un reato per questo. Ma dovette saper ben egh disendere se stello, e ce ne accorgeremo all'Anno seguente, in cui il vedremo alzato alla Dignità di Console. Fuggendo poi Gaina, se dee (a) Soma valere l'afferzion di Socrate (a), e di Sozomeno (b), fu inseguio to dalle soldatesche Romane, sconsisto ed ucciso. Ma Zosimo rac-16. 6.24 conta, ch'egli arrivò a passare il Danubio con que'pochi Goti, che potè falvare, sperando di menare il resto di sua vita nel paese, che era una volta de' Goti. Ulda, o Uldino, Re de gli Unni, padrone allora di quella contrada, non amando di avere in cafa fua un si pericolofo arnefe, gli fi voltò contro, ed uccifolo, mandò dipoi per (c) Cirsa, regalo la di lui tella ad Arcadio. Dalla Cronica Aleffandrina (c) Alexandr. abbiamo, che nel dì 3, di Gennaio dell' Anno seguente essa testa su portata in trionfo per Costantinopoli. Tal fine ebbe questa Tragedia, e tal ricompensa la Arabocchevol ambizione di quel surfante di Gaina.

FINE DEL TOMO SECONDO.

## INDICE DEL TOMO SECONDO.

Braveo Prefetto del Pretorio ucciſo. Acasa devaluta da L Goti . Acuttuo Efimero Imperadore. 147. Acuttuo ( Lucio Epidio ) ufurpa l'Imperso un Egicto, 114 Sconfitto da Diocleriano Augusto Actubento ( Sectimio ) Prefetto di Ro-Астиотио Confole, Гва аученциа. Aprileio (Clodio ) Preferto di Roma. "Arraica follevazioni in effa. Adortino, poi Samo Velcovo, Maeliro di Rettorica in Miliano di Rettorica in Milano, 110. Rectta un Panegirico ad onoce di Bautone Confole, 114. Creato Velcovo d' Ip-166. 176. ALABICO Capo de' Gon , faccheggia le Provincie Romane . 154. Generale dl Arcadio Augulto, 167. Dichuarato Re da 1 Guu Attanga nella Rivitra di Genova, Pa-tria di Tito Elio Procolo attlamato Imperadore nelle Galue . Ataino Nummio ) Prefetto di Roma, 108 Austria (Cejonio Rufio ) Confole e Prefeno di Roma. Aturno Prefetto di Roma. 513. 116.
"Aternamonta d' Egotto faccheggiata da Drucleziana Imperadore . 100. Innon-Acassanono (Marco Aurelio Severo ) didata dal Mare. chitarato Cefare, e Confole, L Perfegustare dal Curano Flagabalo Augusto.
2. 2. Difeso da foldate. 4. Dichiarato Imperadore. 5. Spor Afessor, e buon governo 6. 2. Usi, e loderoli azioni di lui in privato, 2, 10. Quale la fua vita civile, 14. 14. Sue premure per la pubblica felicità. 18, 19, Sue fabbriche. 18. Ribellione force de la .. 11. Saggia fua diffribuzion de gli Uhaj. 174 14. Guerra a lus moffa da s Perfiani.

M. Va in Oriente contra di loro . M. Severo efateure della mulicar duferplina. ay. Reporta vettoria de' Perfiant . 10. Sue ritorno a Roma, e Trionfo, 31. Sua Liberalità . 12. Paffa alla guerra contro ALESSAVDED ulurpator dell'Imperio nell' Affrica . 128. Opprello dall' semi di Mal-Attera (Faltonio Probo ) Prefetto di Ro-ALLESTO ulurpator dell' Imperio nella Breragna 195. Sconfeto ed uccifo dall' efercito di Coftanzo Cloro. Anthorio eletto e confectato Arciveleuro di Milano. 411, Confidente di Graziano Augusto. 412, Affiste al Conculio de A-quileta. 426, Suo zelo per abobre la fratua della Victoria. 100, 107, Spedico a Massimo Turanno. 109, Pace da lui conchiusa. 121. Da lui confurma la relazion di Simmaco per la flatua della Vittoria, 113. Sua collanza in difen-dere le Bafiliche da gli Ariani, 116. 118. Inviato di nuovo a Mailimo Tiranno. 113. e feg. 111. Impedifee a Teodoño Augusto l'ingresso nel Tempro 118 e leg. Amato da Valentina-no II. Auguito 144. St ritira a birenze. 110. 152. Orazione funchie da lui recitara per Teodoso L. Angullo 518. 157. Sua morre. Amando (Greo Salvio) niurpator dell. بطائة Imperio. Amerano Marcellino Sconco, affediato in Amida. 126 . c fegu. Auszen Prefetto di Roma . 416 Anastana Sorella di Coffantino il Grande, Anarasta figlia di Valente Auguko. 486. Avastação Romano Panjefico . Anciero (Quinto) Prefidente dell'Orien Ambracatao Generale da Graziano Augu-Ecce x

ito, imputato della di let more 196-Serve a Madheso Tiranno 316 110.2 legs. Si precipità in mare differenti. Un-Atononico Prefecto di Rema Auscia Famiglia cultiva e passino sa Ro-44.6 Anniestiann (Afranie) Prefetto di Ro-640 b. 60.4 Anuress (1400 ( Havin Claudio) Nigore di Costantino il Grande i greaso Cefare i c fte det Panera 140 e fegu. 143 Decifa da Coltanto Auguito. | 132 e feg Annus 100 (Annus Preferro di Roma 111) 1) a de fing Austran Romann Pumpfue 11 Martirle Anguacaras , les feduteres cuerra de Tendefen L Augusto 1511. Chementa de bai verific at mili-"Anvincuia pula e faccheggiota da Sepa er Re d Perfia gy Prefa da Aurabario Imp. var von Abbullten de fabberche da Dierlercano Imp. Aurenen aus Cilaran Preferre de floma. CALL FEE Autroso Impressure Charges . \*Auxonino cresco Imperadore da Pretorians fi reema. Apostonio Tuero Edefefo riminami tet-Aren ( Arriv Prefetto del Pieturitta utcelo da Dinclenana Aminten Veli Afirno "Augustana affedura da Maffinsivo Linguia dure, se je sa la effa è recesso Pu-pierio Madiano Terres sa Reiche, ma para ferrale con piac ie a Cartaneiro Afgeande bat Contillo te tenere. Rebite a Midfiette Terante 124. the communication and the angles La Trapera dort Annerso Serem-o I Sengeme laden, 14. Augustinus Generale de Collanto Anguilla. LET I Self. 444. Avencours Franco, Generale de Graniano Angulo age, 119 11, 114 Cip-146 . e fegte, 140 Prestiguer gil' finge 1-0 Engen.u 125 Vieter | Barburt ; 114, Sie minactif contro | Crificen, 111 Se occide da le thefu Acresia Flavo Egim & Teodofio 1. Augusto, dichestato Imperadore cos rell'absence que Prende per Mogler Budell's see Ucarto forte font ne che Budem jag Deb ara beileigene net meine pubblicur, jed Alpure al dominion dell' Affire 170 Leva de vice ! fin de do Kattupus - 178 - Gottra a los fatis

aff be da i Barbari "Agrane , furu conciliabelo in Mana, 3300 Favoreti da Coustina Impresdente 116. e fog Agentin Generale di Valence Impurado-Anto e fea frebe and Criebrare reams Rightamarn dall'effen da Linkserien il Grande 101 Ammello alla Cumpronne Camplica nel Concilio di Gerifalem-Anaronno Canfole & ribella & Carant Asguliu 🛶 Prefero di Rostia . 4.824 Aummain Scrieber annger La Basso Ann en Re dell' Armenica 124 403 gran pro de Confrano Augurio Artant Regies de Perfes progressers af Bothant "Assesso" S. Valereo Aso de Arcadio figlio di Tendoho Imperation di Tendobo Impera tore della Augusta il Regno del Parti se Maure guerra a i Romano M. Victoria reportata cuttra de las da Alac-Canalen Augusto Annaspore ti Redilbrefia . apr Ancesere frenger da Larfareifie Il Geandr. \$22 Per promedi ska-Arecco manyo Comandante della finta conesa di Alexeo n'orpares della Bretagna. tal, 122, sum Vefenen de Trifilemen. Ascette Marress Tendulio Imperadore, age Asysten - Incid Torcio Secondo Aprinos Aranases Venning Alegandra ellis o da Configure un il Corgode | 510 | Rubiamain dall ed to by the car are Depogift gir bine de fag eine atte. Arangenere Demange de' tome, fur emmine con Valence Augusto ejo Pace fea loro. "Arens aldrectata da Conta 150. 151-156. Aupurite Profeno di Roma. Arests no (nom flumino) che fa par Imperatore htm. I flivico da Bar bare. 15 Sur impre e mainais, an Du finaro Confide se Proclamato Inprendure 11 for does , e fecentagesma de Imperio 154 Sun di coping militare see hance community e Vandali Lil e fecu ban rendelen i a Austriano Augusto abburre C maligade Re de i Cest. 141 Då me tutta b Junidea Brenna dei Palmirens. 141 M ficies a premie Palmera . 149 Cuminat

in monfo Zenobia prigioniera, 146. Diftrugge Palmira, e ricupera l'Egitto. 1473 Sua virtoria di Terrico, a cui perdona 148. Suo infigne monfo 1474 F lodevoli azioni 131 Viene uttifo da 1 faoi. Avissico Manto Acilio ) Generale di Gallieno Augusto, 101. Proclamato Imperadore 104 Vince Macriano, 107. Diur-

pa l'Imperio, 114, 114, Quale il fine di fut vita.

Austrato Vescovo Anano, 316, e legu.

Ausorio ( Decimo Magno ) Console, e Sericiore celebre. 487 Suo Panegirico.

"AUTON Città affediata e fottomeffa da Terrico afarparot dell' Imperio, 131. Beneficata da Collantino il Grande, 146.

BAza, vari Edifizi fattivi da Aleffan-Balatno ( Decimo Celio ) creato (mperadore : 41. Non può quietare la fedi-zion de Romant : 11. Uccifo da 1 Pretostant BALESTA ( Servio Anicio ) Generale de Valeriano, 104 Si crede, che alfumeffe il titolo d' Imperadore . 107. El poleia ueto2. 126. Basilio Vefenyo fanto di Ceferea, 478. 461 Basturo ( Valerio Maffirno ) Prefetto di 1<u>76.</u> 2<u>78.</u> Basilio Prefeno di Roma, 558. Basso ( Sectiono ) Confole e Preferto di Roma 174. e fegu. 176. Basso ( Giunio ) Prefetto di Roma, 194. Baurone Conte Franco, Generale di Grazrano Auguito. 496. 11c e fegu. Generale di Valentiniano II, 511, e fegu-Confole. \*Bressezio Città, fedizione in ella . 113. Vedi Collantinopoli . Bologna fi fottomette a Maffimo Tiran-

\*Basecuzo defolito da Mafimo Tiranno. [11. \*Basecua Città, ove Coftamina il Grande sharagha un Corpo di Cavalleria di Maifenzio. 210.

Boxoso Burparor dell' Imperio acrifo,

15th e fegu.

Bactagna ulurpata da Carando. 144, e fegu. Al quale viene tolta da Alerto.
195. Ritorna 4ll'abbidienna de Roma-

\*CALUSTO Papa martirizzato. 1.
Cananto (Centro Giuliano ) Preferto di
Roma. 1.2

Cantzeo (Ovodo ) fua ribellione contro Alefandro Augusto. "Creato Cefate, e poi necifo

Campaniano figlio baltardo di Galerio Auguilo. 244. Adottato da Valeria Imperadrice. 141, 164. Uctifo da Licino. 267. Campananon Re de i Goti utcifo da Au-

reliana Augusto. 141. Carpetrana Sengtore in Affrica abbatte i

due Gordiani Augusti
Canavaro usurpa l'Imperio nella Bretagna, 184, Sua pace con Massimiano Augusto 187, Contra di lui procede Collunzo Cloro, 194, Assanato da i fuol.

Cantro ( Marco Aurelio ) figlio di Caro Augulto : 172. Succede al Padre nell' Imperio : 171. 177. Sua infame vita : 178. E morte : 179. Cantrona Moglie di Gioviano Augulto :

ATT C CERT

CARO ( Marco Adrelio ) proclamato Intperadore, 171, Sue imprese in Oriente, e morie,

CAROLA figlia de Valente Augusto 416, 
"CARTAGINA Città faccheggiata, ed uscendrata da Maffentio. 146.
CARLO (Dione) Prefetto de Roma. 158.
CARLO (Giulio) Prefetto de Roma. 175.
CARULLANO (Acone Filomazzo) Prefetto

Carottano ( Acone Filomazzo ) Prefetto de Roma. 140. Carottano Vefcovo de Cartagine. 271. Acculato ed affolto. 101.

Cetteres ( Aurelio ) Prefetto di Roma,

Carro (Furio ) Generale di Alcifandro
Augusta, 31.
Carro ( Tito Cornelio ) usurpator dell'

Imperio in Affrica . 117.
Causone , fua autorità quale anticamente in Roma . 79.

Cantonino Imperadore di pochi di. 131. Cimionino Scrittore fotto i Gordiani 48. Cantonino, Nerazio, Prefetto di Roma

268, e fegn. Chianto Fratello di S. Gregorio Nazigazeno.

Cesazzano, Elio, Prefetto di Roma. 155. Crancio Confole, fuo aelo pel Cartoli-

CIPETANO Sanco Arcivescovo di Cartagine. pr. Martire. 22. CimiaCratana Imperadure Eductro.
Carrare : litaren Anneho, Guerrele di
Gallieno Angelio: 123 Sua cregiura
guerra di lai, e incalarmento al renno
limperade 124, Sue arona prota dell'
fraperio: 124, Abbette il Tirabon Anpunto: 125 homo principio del fuo governo: 126, Sconfigge i Gott. 122 l'esgiò appellato Gotton: 125 Sua morte.
Lit.

Consequents for degle Alemateur, 1800 Batta a las date da Guellano Celare

Concrete Nicono celebrato contro l' licefio d' Ario Concrete de Aqueleja fotto Grancano Anguño.

\*Concusso de Serdera como gh Ameni.

\*Concesso o da Concilisholo di Banoni .

Constitute Bottano Pomefice, 71. Marti-

Conjante, Flavos Guilin, figlio di Coflavosco il Grande, ercaro Cefere, 115ficati a loi oficpatti dal Padre, 115forcede a sei nell'Itana, Affrica, ed Elizatti pri. Detrodità fra lui e i framili, 111 Dall efercio foro occifo il fratello Cultantino, ed efteriore del fon demonio, 112 Sor Leggi contro a Pagaro.

Corranta Augusto, for securite 141
Properture de Cattulier, 145, 141, 140, guard de Magnession consta de lui, 110, Conde è uccisto, 111 haos disferte e pre-

Corvanisto il Grande diferodrore da un

tra dell' inique Mafferritt : 141. Sun Soga con Licano: 142. Con tarin vittoter è tambira fino a Roma: 132. l'egg. Mergerileta fina chiamata al Crifiquitigro: 141. Vanera infigue da les repertara colla morra di Mafferritti. 154.

Coryantium il Grande diventito Padrin, di liema, dell'Italia, e dell'Afferia, age e legis. Od più rotte a i Franchi, age e legis. Od più rotte a i Franchi, age e legis. Od più rotte a i Franchi, age etti di uta rotta, age e dapo fada piere aga, but lindeveli Liggi, agi, ficonfiguri Sarmari att. E dapo fada piere aga, Sut lindeveli Liggi, agi, ficonfiguri Sarmari att. E Licino Angulo due volte alle spo. Divien Padrine di turio il Romano limporio agi, levo di vita Licinio 191 Sut primipere per relinguive l'Erifia d'Ario, aga, linguitaro da i Romani aga, Fa morio il Figliacio Crispo, e la Meglie Fando, por, e fegis, Vences farmari e Guita, più, Quanto risperiamo a segunito do i liaibari, più, Divide via i Figliantia il fina Stati, più, e fegis, Sua inferimità, più, liarrefano que le morre più, Gio-cavantino agriteri (Flavio Claudio).

figlio del Grande, foa nafetta, 282.
Creato Cefare eta Vimorre da lui riportate contro i Guti 414 Stati a lui
affegaati dal Podre, pra, Successo è lita
nella Gallia, Spagna, e Bretagna, 1115.
Difrectia fra ello e i Fratelli 111 limtru cull artorat fraka 114 la uta buttaglia ucción.

Contautinococa, fea fundacione e dedicasione 107 e feg. Sua grandecas o pupolazione 109 e fega. Concilio gonerair 113 respiso.

Corranga (Flavis Valenta ) Sorella di Cultancino il Grande, maritata sun Indica Augulto, 145 155, 126, 195, Corranga o Coltantina figlia di Cultanmon il Grande, 146, Markata a Gallo

Coffee , Flavia Malking , Sglia di Coffee Con Augusto and are as . Matricia con Cranana Angusto adi. 100

Cretanzo Cimo i Fassa Valerso i adre tamo, e creato Cetare da Dioclessano Augulto. (2) e fe pa Suoi cortami 191. Volge I armi corria de Carando Cuandan, 94 Festore da un arginogati 191. Sue in rive delle sazione commanathe, 194, Ricapera a meragia 195 Sconfigge gl. Alamino 111. Ella le Naciona Germaniche, 121. Ella le Nacionalità della rivella vegla

verfu I Criftiani, 124. Creaco Auguliu, arft. Sua morre. ssa. Fu Maruto d'Elena, any. Sue belle qualità, Cogranzo , Flavas Gulto , fighto di Co-fianzino il Grande, creato Cefare, app. Sue prime Nonze, pas Sram a lui affeenati dal Padet, pri Succede a lui nel-la Tracia, e nell'Oriente, pri Fa necti dere i fuoi Parenti, pra Dilcordia fra las e i Fratelli. 133. Guerra a las mof-fa da Sapore Re della Perña. 114. 342. Terme da lut fabbricate. 140. E Por-to di Seleucia. 141. Sua celebre batraglia a Singara con Sapore Re di Perúa . 148 . Come dipiaro da Li-banio Sodita . 111 . Con deporte Ve-transone acquitta l'Illirico . 119 . 6 Seg. Sua inégne victoria di Magnenano. 166, Ricupera l'Italia, e l'Affri-ca. 169. Palla nelle Gallie, ed arteren Magnessio. 171. Divien laperho e ernéele. 171. Legge (un comro 1 Tem-pli, e Sagrifuj de Gentili. 171. Difgufa-to di Gallo Cetare, 171. A cui toghe la vita, 177. Crea Cefare Giuliano, 38t. See Trionfo to Roma. 181, Fa guerra a i Sarman, ger E a lui la fanno i Perfiani. 196, è fegu. Contra di lui inforge Gudiano Cefare 401, e feg. Dà fine à 1 fisca gaorna. 405, Sur Jode é basimi.

Cosvanzo, Ginio, Confoir, Fratello di Cottantino il Grande, 115 Uccifo da Coffanzo Augusto.

Cattero, Flavio Valerio Giulio, Figlio di Coffanzino il Grande, creato Cefare. 174 Sua vittoria de gli Alamanai, 176 187, Va a Roma, 184, Milita contra di Laciono, 185, Levano di vito dal Padre.

vedute e perfeguitati da Guiliano Apofinta . 426, 426

DARLATTO Generale di Giuliano Au-Damaso Pontefice Romano eletto nello Sciema, 441 455, 423; Giugno al fine de' luga giorni . Danunio, Ponte fabbricatori fopra da Coftantizio il Grande . 1914 Dicingio, Magno, Francio di Magnes-210 , creato Celare . 171- 141- 170- 51 uccide da le fleffo. Ducen, Gajo Mellio Quinto Trajano, spedito contro a 1 ribelli da Filippo Augusto, e proclamato imperadore, vance ed accide lo fiello Filippo, pa-Sand Figls. 74: Perfecutor de Criffit-Datuatio, Flavio, Figlio di un Frattila de Coftantino il Grande, pry Parle a los effeguaro de effo Coltantino. 71). Creato Cefart. 210. Vicalo da Coñanzo Auguño. Dinorrius Capitano de Cefares, fus bravera . Dasinenia, Fratello di Magnenaio, creato Cefart. 141. Da lai ficho privato di vac. Dantero Storico, Capitano degli Atritte. \*Diaconssis, Educa income ad effe. 132. Dioculizano, Gajo Valenti, Comula . 175. Proclamato Imperadore . 176 Abbattute i fuoi competitore, folo regna.
176, Sue azioni e qualità prima deli
imperio. 180, Ricupera le Provincie occupate da | Perfiant 184. Sconfigge a Sarmari , 117, 127. Crea Celare Cell-tanzo Cloro 121 e fegu. \$1 fa adotro gli Aleffandrini . 100. Di cou fuo vantaggio la pace a i Perhani . 104. Infeni fabbriche da lui fatte in Antioeksa, <u>106,</u> Terme Dioclessane da luc fabbergate in Roma, 10th Altre (ue lodevolt autoni, vio. Mnove la perfecusione contro i Crittian: azr. e Jegu. Sua crudeltà contro gli Antiochemi, e

e fue qualità . 418, e fegu. Draws Scorsco quando reminaffe la faa Santia, 45, Creato Confole, 31, 5 ri-

trionfo in Roma. 113 Forsato da Galerio a deporte l'Imperio. 215, e

fegu. Suo ritiro in Dalmana, 218, Son derto 210, 134, 236, Sine di fua vita-

tire alls fea Patris. Droveno Romano Pentefice . 25. \* Muo-مكين Dioxinio Santo Velcovo d' Aleffandria . 73- By #8-Demerara, Elio, Prefetto di Rama. Doubusca Moglie di Valence Augado. Douggasto Preferro del Pretorio d'Ossente. 174, Patto necidere da Gallo Ccfare . 112-Denaziara, loro Scisma, 143, Dusaro, Giunio, Preferto di Roma futto Valeriano. Title. "Dowazo Velcovo di Cartagine Erefarca Capo de' Donatith . 106. Desagro carà della Dalmana rella quafi fobbiffata dal Tremacco. 144

E d'Orantestrace, Legge di Coffancino al Grande intorno ad elli, jor Elen-Mont concedure loro da Conanzo Au-Busgasato, Marco Aurelio, Imperadore, fao mal animo verio il Cagino Aleffandro , r. Suoi tentativi per levatlo dal Mondo. 1. 1 M4 refts egh ucción. ELENA Madre di Coffantino il Grande. Moglie di Cottanzo Cloro, 113. Va a Roma, 184, Suo dolore per la morre di Crispo Cesare 301 Sua andata a Gentlalement, e morte. Ether, Fravia Gietta, Sorella di Codanao Auguño, maritata a Giuliano Ce-(are. 1814. Rapus dalla morte, 401. 495, Extent, Lucio, aferpator dell' Imperio nelle Gallie 116. ELLIANO O Lolliano uforpetor dell' Impeno forto Dioclesiano. 112. Entranco, Marco Giulio, proclamato Imperadore, abbatte Gallo, e Volunano. 👣 Uccifo da i foldati i Enterano diverso dall'akto niurpa l'Im-11b. 153. perio. \*Esons Città dell'Illria abbandonata dagli abitanti nell' avvicinarii di Malfimiso Imperadore Eradaro autore della morte di Ulpiano Gurdsconfulto accifo. Eguzzio Generale di Valentialano L. Augufto. 416, 428, 441, 461, 4 fegu. Sun ELACCIONIO Prefectio del Presocio fotto

ASSESSED BY

Gallieno . 113. Sea conglera contra di 114. e feg. Buacusous , Flavio , Generale di Al effandro Imperadore, socilo da' Soldati. Mile. Enauro, Quinto Etrufco Mellio Decio, Figlio di Decio Augalio, creato Calare. 74. Malita contro I Goti . 22. Uccifo in man hattaglia. Lamocana, Aurelio, Prefetto di Roma. Enmogana Preferto de Roma . Expor, a krodiana aglio di Odensio croато Андиро. ERDRIAND Storico Fotto e Gordiani da. trauscicca, Erennia, Augusta, Mogler di Decio Imperadore. Eusoto Aurelia necijo. Eucusaio Zio di Teodofio L Augusto. Eupoista Moglie di Arcadio Augusto. 164. Vilipela dall'Eunoco Eutropio. Essero sturpa l'Impero nelle Gallie. 147. Anche i Iralia a las fi foctopone. tag Occupa l'Alpt Guille 153, 508 printa battaglia con Teodobo Augusto. 154- Scountto ed ucerlo nella feconda, 91 de Enutus infigne Orazore, Eurasino Preferro di Roma . 461, 420. Eurasia Moglie di Cottanno Augusto. 171, Protetersce de Flavio Giuliano, 172 381. 183. Sun andara a Roma . 184. 295. Fine de fua vira. 401. Estanto Romano Poncefice 141, Muore. Eulebia Velcovo di Nicomedia, gran protettore dell'Ereuco Ano. 124. 16liaro per quello . 322, Torna in grazia Enfebro Veltoro di Ceferet, Paneginco de Coffantino da las recitato : 311. Sua matt. 417. Furzeniano Romano Pontefee, egs. Muort . 175. ENTROPIA Socella di Collantino . 181, 157 Eurapeio Storico vivente forto Giuliano Андийо. Entropio Euroco divien prepotente nella Corre de Arcadio Augusto. 504, abbatte Rufino geg. Fa esterarfi in Italia

Sulicone 167 e fegu. Legge da lui procestrata per rogi ere i immunich del-

le Chiefe, 171 Promuore il Grifoftomo

al Vescorato di Cottantinopoli, 176-

Odiato da Gama Generale . 122, Sirapagao da las fazo ad Endoffa Angu-

Acres - Alberta

fla . 178. E'abbarrato . 179. E policia nocido . 180.

P Anteno Romano Pontefice. 28. \* Mac-Fano, pelle fue vicinanze Aureliano Imperadore combatte contro 1 Barbarts Favora (Flavia Maffimiana ) Figlia di Maffimiano Augullo, Mantata con Coftantino il Grande, 252, 257, Rivela al Marien il tradimento del Padre. 440. 173 Per le fur trame tolto di vita Crifpo Cefare . 301 . Sua morte . 306. Fabarasa (Malima ) Moglie di Coltanan Augusto 40E+ 415+ 441 Paustino ( Appio Pompeo ) Preferio di 107. Facero ( Anicio ) Preferto di Roma. Filica L. Papa . 137. Muore . Paurez eletto Papa, da che Liberio fu mandato m efilio, 38t. 386, Scacciato. Franco il ribella in Affrica & Valentiniano Augusto.
Figure ( Marco Giulio ) the fu pos no Augusto. Imperadore, creato Preferto del Pretorio . 41. Toghe di vita Gordiano III. Augusto . 72. Proclamato Imperadore . 61. 64. Creduto da alcunt Crittano. 61. Vince i Sarmati, 61. Celebra l' Anno Milleumo di Roma, 62. Spettacoli da lus dati . 19. Perde la vita in una battaglia con Deciu 21. Pet 1970 ( Gajo Giulio ) jamore, crea-to Celare dal Padre, 64. Polcia Imperadore . sy. 68. Lafeisto dal Padre al governo di Roma . 23. Uccifo . 71. FILIPPO Prefetto del Pretorio di Collanto Auguilo. Fronnerino Prefetto di Roma, 158. 166. Frontazo Prefetto del Presorio delle Galba. qor. e Confole. Prantico ( Gialio ) Scriptore . 346. Finno, o Firmio ( Marco ) Imperadore 147. e leg. Pracrica, o Placilla (Elia ) Moglie di

Teodosa Augusto, 410, Sua morre.

fanto Vescovo d'Antiochia,

Fracetta Figlia di Arcadio Angulto.

172.

PETALYNO

Tanel II.

521, e legu.

FLAVIANO Prefetto di Roma. PLAVIANO Prefetto del Pretorio di Eugenio Tiranno 110, e fegu. Si uccide. FADRIAND ( Marco Annio ) Fratello di Tacico Auguillo, ecc. Preferro del Pretorio vien proclamato Auguito, 158. Sua morte. FARNCHI Popole, quando fi commet ad adate il for nome . 🙉 Devallatio la Spagna, 104, Lor guerre con Collante Augulto, 112, e feg. 141 Contra da loro milita Giuligno Cefare, 191, 403. 496. 131-FRIGRADO Generale di Graziano Auguflo. 478. c feg. FRITIGARAD Capo de Goti. 477. Ro ca da hui datà a Valente Augusto. 411, e feg. Faumantant, múzio infame, aboliti da Diocleriano .

Fulvio Prefecto di Roma necifo.

· Astero Re de L Quadi affafficaço da C | Romani GAINA Goto Generale de Romani. 153-161. Sue trame contra di Eutropio primo M nifiro di Arcadio Augusto. 177-Sue affuzie 178. E preputenza : 111. Medita l'occupazione di Collantinapoli. 184. Sconfitto dal Popolo d' effa Città 1585. Pofeia urcifo. 186. Gajo Papa, 175 Muore, 196. Garrato ( Gajo Valeno Malimuano ) adottato, e cicato Celare da Mallimiano Augusto . 191, Dà il nome d. Valena, a una Provincia della Pannonia 197. Sconfetto da a Perfisor, dà pur loro ana gran rotta . 202. Diviene insolente per quello, 104. Sua perfecusione contro ( Crifbant, art. e feg. Sforza Diocleziano a depotre la Porpora, sud e fegu. Vice dich arato Augusto . 118, Odia Coffentino 110. Che fugge da lui, 111. e feg. Suoi vizi ed iniquità . 226. Suo infelice tentativo contra di Roma, 111, Sua rapacità, 141. E tetente infernitra, GALLA Figha di Valentiniano L Moglie di Teodoko I. Augusto . 110. 111. 147. Sua morre. 112. e leg. Gatta Placidia Figlia di Teodosio L Au-GALLICARO ( OVIDIO ) Prefetto di Ruma, Gautteno ( Publio Licinio ) dichiarato

FFFE

Delficut4

de sè ficilo.

fa.

(94 Cefare ed Augusto da Valeriano fuo Padre . 26. fua Vittoria contra 1 Germani 14. Sue imprefe al Reno, 100. Non cura la prigionia del Padre. 224 Reita folo Imperadore . ton. Sue buone qualità, tot, Guerreggia contra di Pof-Tumo 111. Suo ridicolo trionfo. 111. Dà il titolo di Augusto ad Odenico Palmireno ere. Rife ic mura di Vezona, 117. Suo fereditato governo. 118. Va ad Atme, e faa endelth, 133, e feg. Fine di fua vita . 134. Gallitano papiere figlio di Gallicno Au-Garro ( Gajo Treboniano ) Generaie de i dae Drej. 26. A las imporata la lo-ro morte, 21. Proclamato Imperadore, In. Sun vergognola pace co i Gou. Garra (Flavia Coffanso) Figlio di Giulto Collanzo, 119. Come prefervaro dalla morte, 119. Creato Ceface da Collanzo Augusto, 101. Sue azioni nel governo dell'Oriente, 169 Disgultato di lui Collanzo per gli fuoi cattivi pottamente. 171 luchiamato in Italia, 177. Sua morte, 578. Ganusatenne, 171 fi vuole rifabbricare il Tempio da' Giudei, ma vengono miracolofamente impedici . "Guto" Crifto fus fistus adorses da Aleffandro Imperadore. Otthous Conte Governatore dell' Affrica . 111, 5001 emmint vizj , 169, Sua ribellione 170, Sconfina ed accida dall' armi di Onorio Auguito. Gravanti Grifoffomo predica a gli Antio-cheni 111, e fegu. Creato Vefcoro di Coltanticopoli , \*Grovanni Santo Anacoreta, predice la vittoria a Teodolio Imperadote contro

Maffimo Tiranno 124. Predice allo fieffo Imperadore vittoria contro Engenio

Grovatuo ( Flavio Claudio ) proclamato

Imperadore dopo la morse di Giuliano

Augusto, art. Svantaggiola pace da lui

fatta co i Perfiant. 410. Sua morte.

Grovino Generale di Valenziniano Augufio. 426, Rorre da lui date a gli Ala-

\*Grunas fi follevano nella Paleilina 144.

\*Grunas fi follevano nella Paleilina 144.

Miracolofamente impediti dal rifabbri-

Givera Mammea Nadre di Alessandro Au-

guito, come allevafie il Figheolo, e s. Ha il tatolo di Augusta . 7. Creduta da

411 c legu,

Vario fue imprefe in quella guerra . lurpa il ritolo d' Angulto . 200. e legu, Occupa l'Llutto , e l'Italia (e gli rendo . 406 Sue az oni di giovened , e qualich, 412, 503 apollada 411, e fegu-Succede a Coltanto Augulio, 415. Sua infame Corte, 417 Palla ad Antiochia, 418. Perfeguita i Criftiam, 419. Derrio da gli Antiochem, contra de quali compone una Savira a <u>411.</u> Sue imprele contro : Perfunt. 41] E'ucculo in un combartimento 414, e fegu. Sua affezione a gl'Indovini e alle faperfizzioni 416. Grouio I. Papa, 121. Fine di fua vita-36€. Grunto Donato Prefetto di Roma. 21. Giorra Socella di Valentintano II. Anguño. Giustina Moglie di Valentiniano 👢 💶 e fegu. 479. 475. Ariana di credenza. 108. A lei refilte S. Ambrolio in difefa. delle Bafiliche, gif. gif. gi4. gip. Sua "Giorussit, Popoli, infeltano l'Italia. ijŁ. GLADIATORI VICTALI da Coffantino il Grande . Gordiana, Ulpia, Madre de Gordiano I Augusto. GONDIANO (Marco Antonio ) Seniore, che fu por Augusto, Configuere d' Alestandro Imperadore, & Creato Confole, 31. ACclamato Imperadore in Affrica. 🕰 Sut belle qualità 15. Si occide da le ficilio. 47 Gordiano , Marco Antonio, Figlio del Primo, creato Augusto col Padre. 41-Muore in battagira. Gordiano , Marco Amonio , il Terro, Nipote del Primo, creaco Cefare. 4g. 11. 11.

alconi Criffiana - B. <u>s. Sta</u> poffanza m<u>r</u>

governo to. Troppo luo amore pel fi-

gilugia. 11. 14. Con ello ini uccifa. 34.

Gudia Soemia Madre di Elagabalo neci-

Giulta Mela Avola di Aleffandro Augulia.

3. Decorata col sitolo di Augulia. 2. 1.

Gigerano (Quinto Trebunto ) afurpator dell' Imperio in Affrica 182. Usci-

Grahano, Anicio, Prefetto di Roma, 114. Gradiano, Flavio Claudio, Figlio di Gis-

lio Collanzo, 114. Fortunaramente prefervaro dalla morre, 112, 172, Creato Cefare da Collanzo Augusto, 181, Suo

viaggio alle Gallie. 461. Sua prima campagna contra de gli Alamanni, 484.

441 44Zı

Pofeia Imperadort. 11. Va alla guerra tontro a i Perfiam. 12. Sue amprefe mi quelle parti. 12. 11. E tolto di vita da Falippo. 12. 13. \*Gonno, Favoriro di Elagabalo. "Gory, loso arrazione nel Paele Romand, 74. 27. 28. Loro pace co' Romani. Li. Altra irruaione. 15. Lois orribili feorrerie nelle Provincie Romane, 109, 121. 111. e fegu Sconútti da Claudio Auguilo. 111. a fegu, "Sconfiri pure da Cottantino il Grande, 113 Lor guerre con Ve-lente Augusto. 410. Pace con lui. 415. Fanno irrution nella Tracia 464. Am-mess, da Valente nelle terre dell' Impeno. 476. Alie cui minime danno una rotta . 421. Poleta una maggiore, in cut Valence preside. 451. Defolano le Provin-tie Romane. 414. e fegu. In esse asse-gnata foro abitazione da Tendoso Auguilla, con. Se revoltano contro le Pravirithe Romane. 144 c feg. 167, 181, Sconfirm dal Popolo di Coftantinopoli. 181, Gancco Preferro di Roma. 474 Guano piovicto dal Cielo. 161, e fegu. Guana Sorelia di Valenumano II. Augu-Guarrano (Flavio) Figlio di Valentiniano Imperadore, 411. Dichiarato Augusto,

GRANTARIO (Flavro) Figlio di Valentiniano Imperadore. 441. Dichiarato Augusto. 441. Piende per Moglie Costanza figlia di Gioviano imperadore. 467 470. Sue belle doti. 474. Sua vittoria de gli Alamanni 460, Sue belle doti. 481. Succede a Valenta (no 210. 486. Dichiara Augusto Teodoso. 488 Suo 2210 per la Religion Catrolica. 500. Da gli Utziali di Massimo Tiranno necito. 106. Sue doti, 107. e seg

GRACIANO, Turranso, Prefetto di Roma. 125
GRACORIO Nazianzeno, ritrazto da lui tatro di Giuliano Apostata 114. Organizio
fue contra di lui, 488, 416. Ammunistra
la Chiesa di Costanzinopoli. 424. Vescovo di quella Città. 426.
Guoro, sua iscrizioni sosperie, 11, 15, 16,
16, 64, 67, 154, 461.

H RESIDITATE Augusto figlio di Odenaro
Palmireno 125 741 146
Norvia I ano ( Gajo Valente Messo Quanto
Decio ) Figlio di Decio Augusto, trento
Cefare. 74. Dichiarato Augusto, 20. Uctifo.

\*Jéroces farmito da Elegabalo 1, Uc-

Isanjo Santo Vescovo di Poitieri mandato
in chilo. 185. 403. Sua morto. 411.
Isaniavo (Meculio) Presento di Roma.
131.
Januario (Porrponito) Confole e Presetto di Roma.
111 e seg.
Pierranio diviso da Costantino il Grande,
131.
Intiazioni, loro origine, 246, e segu.
Incanuo (Decimo Lelio) Generale di Valquiano Augusto, proclamato Imperadore,
24. 203.
Isanio Presetto di Roma.
Ispaniario Re di Persia.
172.

Juvinato Prefetto di Roma.

L Amanto Preferro del Presento fotto
Collanzo Augusto.
Lattanzio Firmisso Mactro di Crispo
Cefare.
Lionano Preferro di Roma.
Lionano Augusto di Graziano Augusto.
Lionano Sofifa, foo Panegirico in onor di
Giuliano Augusto dio, Altro fanchre per
la di lui morte, 417, 431, 449, Deputato
da gli Antiocheni a Teodolio Augusto,

Lipento Romano Pomeñec 100. Efiliato da Collanao. 211. Intercedono per las le Dume Romane. 210. Riturna a Roma. 271. Sua morte. 442. Licintaro (Marco Aufidio Perpenna) Im-

peradore efinero.

Licento (Gajo Flavio Galerio Liciniano) ereato Auguito da Galerio. 134. Dopo la cui morte divien padrone dell' Illineo. 144. Fa Lega con Coffant no. 145. Prende in Moglie la di lui Sorella Coffanta. 147. Gli è mossa guerra da Massimino. 161. Ricorre al Dio de Cristiani. 162. Dit ena seconite al cito Massimino 161. Si impadronifee di turco l' Oriente. 164. Sua crudeltà. 165. Maure guerra a Cossantino, che gli da una rotta. 168. Con sua sa pace, 170. 175. Suo insquo governo. 186. Perseguita i Cristiani. 187. Sconfetto due volte da Cossantino Augusto 161. 150. Vien relegato in Tessalonica, 151. Done è uccido.

Licensio (Valerio Liciniano) juniore, Fjaglio di Licinio Anguito, creato Cefare, 327. Spogliato della Porpora, 121. E poficia uccito.

Limento (Ulpio) Prefetto di Roma, 346.
Locatano afarpatte dell'Imperio nelle Gal-

Locusion Prefetto di Roma fotto Valeria-Leuriana (Mayorgao) Perfecto di Roma 143 Conforc. Louisium infigne Filosofo - 141. Uccilo da Aurentano Augusto, 144 Lungue entre quesdo à communication usine il for nume. 4 Phys "Louisia, Saato, martinidado. 24 Lucio L. Papa. 45 Decapitato . QL. Lura (Fano) Prejeso di Bama. щ. M Valeriano (Marco Fuleno) favorito di Valeriano Augudo, 25, il tradifice, 25,

Proclamare Impriadore, 189, 181 Uccifo da a faot. Macatana Quinto Fulvio) Figlio de Macriano france, citato Augulio dal Padre, 107. E uccifo da' fiet foldari. Macatano Re de gli Alamanni 417, 416. Sea pace cun Valentinano, e morre, 462. e fega. Macureo , Vario , Generale da Aluffandro Augusto, Macno Belso, Prefetto del Preterit fueto Valenano. Manuerzio i Magno, fue congresa concen-Cottame Augusto, 151 Acclamato Augustin, 152 Suoi cottumo ed azioni, 141, 504 crudettà contro i Roman. 112, Con politore Arma a vanella Parisonia cantro Coltanzo, 144 Da lui frantitro in una firsa battaglia, pas. Torna con un' Armata in Italia, par Toglie a le flet-To la vira Massa, noma Confelare, fue congresa contra de Mathenera e morre. Мазопано Сечетаје из Тезабијо Андиво. Masterino Oracore focto Matientano Auguite. MASSATINO Oratore fotto Gialtano Auguitq. ger, Confole 415. "Mannay, principeo della fua lirefia. Manestrine Governature della Melopo-TIMBIA . Manchel eno Poscelice flomano, 148, 8640. RAG. Marcasco Romano Puntefice, 114, Muore Magazza Claudio Prefesso de Roma. Marca Romano Postefice.

Manua Figlia di Schicopo , maricata con

Опинь Априйи -

Maurico - Publio Carellio , prochimato 7mparadore. Manzo etimero Imperador nelle Cialite, 180. Manacce ca occupata da Diucleasano Impefactore, fi da puicia a Cultantino Ma-gio sar. Vi è imperio il Deposio de Discleziano In peradore. Manginiano , Marco , e eato Cefaie da Liristo Angusto. 🚧 Uctito da Collancion 224

Many no fanto Vefenen de Tours, 1886. Manarano Generale di Gallieno Augu o. ten 1881. Congrera tea comera de Gallie-Mazziano Supetro di Aleffandro Auguno.

acción . Marchana Fresello di Galdoor Cente Tiranno dedi Akrica. 174 A cui fa guerra 171 Atlaffinaco por da Sulicone,

Managerto , Marco Aurelio Valeno , Selen de Maffernacio Augusto, est Proclama-to Augusto in Russa and Rende esni i trotativi del nemico Galerio 131. Ricopera l' Affrica 144, Sue encerna seiquité n Roma, 142, Preparamenti da Ini fairi contra di Coltantino, agli Sila Azmata di que dai Teiere, 151. Nel qual fiums retta fommerfo,

Mastenian: Marco Aureho Valeno, creato Cefare na Diocleziano Auguilio, 181 - Pofeia Imperancre ille Sue imprese contro i Germani. 114. Sconbero da Caraufiu. 187 Crea Cetare Galerio 121, Sconfigge Guiltana Titarno, 144. Viner (Marcoman-ni 122, Sua infame (ibidine 112, Depung l'Imperio ail Da che d'figilo Maffensio fu prociamato. Augusto, ripul a la Porpora, and Ingannated accode Severo Asse guilo 2,1, Ricore a Collantino aju-Indarno terna di deporte Maffenzio fun Tiplio 233 Ricorre a Galeria 1 4. Pofera a Coffantino, 114 Contra di Eliforatfer un tradimento. 111 Akto fuo tradimeiro, e morte,

Martin ao , Gajo Ginlio Vero , che fe pos Imperadore milita nell' Armaia d' Afesfandro Augusto, 15. Trama ed etchut-fee la d. Lis morte, 16. Sua fortuna da privato . 👔 Proclamato Imperadost. 🚓 Suc imprete enviro a i Germani. el. I courro i Dacia gi S ia crodeliù ed avallità a an fourdiann cira u Imperadore contra di lui ec. Roma fe gli cibella 44. Vola in Italia, ed affecia Aquileja 10. Iti fi eccifo da 1 foldari.

Mass utun , Gajo Galerio Valerio , dichezrato Cefare da Dischenano 212 e feg-Suus reeg, 119. Prende al escala de Aus-

113,

173-

gullo .

gullo, 199 e fego. Circupa la Berma depo La marte di fazierro, 194, Indegen transmento da lui fatto a Valeria Vedova d' 186, Garrio 194, Sua infame libulant, 196, Pa Lega con Malfentin, 198, Museet parte a Lucinio Adgulto, 191, In qua battaglia sella formitto, 191, e fago. Sua morte.

Massimo, Magno Clemente, Turanco, ina magner, 100. Commit, e chellione, 101. Ucción da funi Utanali Granamo Anguño, 100. Poce da antinte con Valercimano II, doguño, 100. 111. A las Iprasto S. dondroño, per ilcopent i funi diregni, 101. D' improver o cui ino Etorcito ibucca in Iralia, 124. Occupa varie Cattà, 124, Ed anche Roma, e l'Africa, 121, but effortioni e treanne 120 Rosca dota da Trodosfiodagusto nite di lui Armare, 130. Ego profa in Aquileja, e (pugli ara di vota 131

Mafferia, Gayo Centro Vero, o Sa Mafferino piniore, craso Cerbre, 29 48, Unifo cal Pader 12, Mafferia Valerio, Preferro de Roma Carro Valeriano 82 278 278, Mafferia Gripoio, Preferro de Roma, 183, Mafferia Arromo, Preserro de Roma, 207, Mafferio Efrio Mago. Martiro de Guiliano Aportata 4 3 C. Liarciano de Incallo Curre, 418, 411 431 418.

Malino Pretere de Rome. 609, Maccocabe Romano Pourfice 643, Masse, 444,

Mannagaupe fit de Franch. 400. Va al fervigio del Reinam. 400. 100. Minusca Hoghe di Alefandro Angado. 3, 13 Minusca Cogino di Odenaco, Imperadore in Omente.

Mot nearge Gentrale di Valerciniano I Adgudo att e fegu Creato Confole, 679 8 fog. 101. 104. Sua morte. 108.

The con Citth, wellt can recording Gallinson Linguitalised templings i Barbare dell' Imperio dove retta occifo da Generali de Gallinso Imperatore inq. I Gontongia infericano motti meni al fina definicio ejil se abboccano quivi Dioclemano e Mallimano Imperatore, ella factiona da Mallimano Bioperatore, e particularmente le Terme no. V e fabbicato il Palasso Imperator, ed ul Tempio ad Ercole, condum oggoti la Bablica di S. Lorenzo nil, Quivi Dioclemano depure la Purpura Imperate, int. Accordin becamunite coffinica il Grande, che vi fi militano II.

tione colle fue Armete, ave. Quivi fi
finda Licimo Imperadore con Codance
Sorolla di Codancino il Grande 147.
In quella Ci è fi decide la litte in fasore di Caciliano Vercavo di Cartagine contro i Donat il 1871. Vi fi trattione Codaruo Augusto 1772, e fegu. Vi
è temete na Conciliaziole di Ariani, itali
Flatto Claudio Giul ano vien quito dichiarati Cartare 180 Vedi dimboglio,
Sauro, Arcivefense di quella Cietà,

Mensuerna prima Moglie de Catantino il Grande, e Madez di Crifpo. 230, 074, Masseso Socceto di Gordiano III. Augulto, 47 Metre tul buori catemino il Genero, 64 è terato Preferso del Pretturo ell. Soc militar descripto e p. Modre in Orienta.

Moaraa, Somunio, Preferso de Russa, pet, Mousaa Gunteala de Teudolin Augullo, 400.

"Monava refille, ma pulcia fi rende a Cufinazion il tinando, 332 Directora cun altre C reli da Mafirmo Turanno, 325, Monastraro infigne trasnocardato di "Monaca, viene lovo vierato l'imprefiarde Cietà 336. Ma pulcia è lum concello la leberca del Populio d'Omano 300.

Neusannes, forfe figlio d'Achilea Turanpo dell Affrica 110. Neusannes, Marco Aurello, o fio Marco Nomerio, figlio di Caso Angulio, 271. Soccode al Padre nell'Imperio, 171. Ma vitur uscafo. api.

ODENAVO Principe di Palmire, far inprefe comes di Sapure lle di Perfe, 111, Grana Augudo : 116- San morie-P[[[ 1

Olimbio, Questo Clodio Ermogeniano, Prefeno di Roma. 451. Confole. 417. "Octaviant spolata a Collance Augusto, e polcia data in moglie ad Ariace Redell Armeria, Orogro, Flavio, Figlio di Teodolio Auguito 111. 541. Dichiarato Augusto 111. 113. Stati a lui assegnati dai Padre 157. Succede al Padre nel. Occidente, 162 Sua difcordia col Fratello Arcadio, 168 Prende in Moglie, Maria Figlia di Stilicone. 174. Sue Leggi contro . Pagani. Ononio Fratello di Teodofio L Augusto. OPTAZIANO, Publillo Parama, fuo Panegusto in lode di Coftantino il Grande, Outrana, Sallailta Barbia, Augusta creduta Moglie di Alegandro Imperadore. Ozrito, Memmio Vittalio, Prefecto di 370, 180, 389. Onigani celebre Scintore fotto i Filippi Augusti, 22, Maore, Dr., \*Onlagni Città, ii crede rifabbricata da Aurel and Imperadore Onwine figlio del Re di Pertis fugge a Costantino, suo bel derto. 191, 385, Miltta con Giuliano contra del Fratello 413 e 441 454. Ostria, il fuo Popolo è regalato di cento Colonne di marmo di Numidia da Tacno Imperadore.

PAC 170 , Latino Drepanio , fuo Panegiri-co in onore di Teodolio L Augulto. 414. Pagani, perche coil appellati. Parmayon, Giumo, Generale di Aleffandro Augusto. \*Parmina prefa da Aureliano Imperadore, e dubratta Panzino, Anicio, Preferro di Roma. 110. Paolino Preferto di Roma, 491. Paolo infigne Garrisconfulto. Pariano proclamato Imperadore, ed uc-Pana Figlio di Ariace Re dell' Armenia . 411- 460, 469. e fegu. Panier Cirta, fuot principi. Parsieno, Violo, Proconfole dell' Affrica. Parenno, Ovinio, Prefetto d. Roma, 169 "Pavia", telle fue vicinanze Aureliano Imperadore fconfigge : Barbari 119. E Maffenaio Tiranno batte le miligie di

Coffanzo Imperadore . \*Pensiant fanno guerra al Romano Iraperio, e rimangono (confitti, sos. 101. 103. Veds Sapore. Personto Suocero di Valente Augulto. 440 Pracunga, verfo quella Città forn affaliti i Barban da Aureliano Imperadore, 111 139. Defolata da Maffimo Tiranno . Piniano, Severo, Prefetto di Roma, 514 "Para, da questa Cirtà la floria di Ma-(centel fa vela per andar contro Gildo-Prince , Lucio Calpurnio , Imperadore ef-104. Parcino Preferto di Roma. 44 fu Proteso relebre Filotofo Platomco forto i Gordani. Cr. Pomeonio celebre Giarisconfulto. 6. Pourezano il Franco, General de' Roma-Ponperano , Ruricio , Prefetto del Pretocio di Maffenzio. Pontrescato Romano ambito anche ne gli antichi Secoli, Ponterica Mastimo, titolo aon preso da Cotlantino il Grande. Postano Pontefice Romano, 15. Maore, 38, Postrano (Marco Callio Latieno ) Generale di Valenano Augusto, tor. Proclamato Imperadore, 🚉 Sue azioni prima della ribellione, 110, Ulurga l'Imperio. 111. Suo miferabil fine . 119. Porruno (Gaio Giunio Caffio) figlio di Poliumo femore, creato Augulto. Passarra del Presono d'Italia, Gallia, Illimo, ed Oriente. 275, 113. Pastestato ( Vettio Agorio ) Preferio d. Roma 441. Suo Paganismo 447. Pauroniani foldati aboliti da Coftantino PRINCIPIO Prefetto de Roma. Panea Moglie di Diceleziano Augusto. 281, 241, 260, Uccife da Licinio, 265, Parisco Fratello di Filippo feniore Augusto Governatore della Socia . 66, 21. Proclamato Imperadore . Padiato (Celio ) Preferto di Roma. Paostano (Petronio) Prefetto di Roma... <u>105.</u> e feq. Profrano Prefetto di Roma . Proto ( Sello Perron o ) Prefetto del Prerono d Italia . 452. Confole . 419. 471. 124. Pages, Marco Aurelio, proclamero Im-PCFA40-

peradore . 178. Approvate dope la morre di Floriano dal Senaro. 149. Sue belle dout. 169, Sue militari imprefe . 161. E vitturie riportate contro i Barbari 163. Doma gl'Ifauri . 164. Cerca. di placario il Re di Perfia. 165. Suo trionfo in Roma, 169, e fegu. Sue applaudite provvitioni. 170. E' necifo da 1 luOl . Paococo, Tito Flio, usupator dell' Imperio nelle Gallie uccifo. Proceso, Furio, fue vanità nel Confo-Paococo, Valeno, Prefetto di Roma. 374. 361. 368. Procueto Generale di Giuliano Augusto 413. Occupa Costantinopoli a Valente Imperadore : 458. Sue qualità ed azioni 440, Suoi progretti 44r. c legu. E' prefo ed ucc.fo.

PAONOTO General di Teodofio Augusto, victoria fua de' Barbati. 579. 128. 141. Putennata Figlia di Arcadio Augusto.

Potentia Figlia di Arcadio Augusto.

Purchenta figlia di Teodofio L Augusto.

Punzeno, Marco Claudio Maffirmo, etcato Imperadore 48. Va coll'efercito contra di Maffirmo, 42. (2. Sue diffentioni con Balbino Augusto. 11. Uccifo da pretoriani. (4.

OUARTINO, Tito, proclamato Imperadore da alcunt foldati 41.
OUTRO, Greo Fulvio figlio di Macriano dichiarato Augusto dal Padre, 105.
Uccifo da 1 suoi, 107. 115.
OUATTICO, Marco Aurelio Claudio, Fratello di Claudio Augusto, 126. 124.
Proclamato Imperadore, 133. Ucciso dal suoi soldati.

R
AVENNA Affediata da Maffirmiano Imperadore

\*Reserio defolato da Maffirmo Titanno

175.
Reserio defolato da Maffirmo Titanno

175.
Reserio Angusto, Imperadore, 104. El ucciso da i fam. 113.

\*Reserio da Costante de Grande. 122.

Recontras Generale de Grande. 122.
Recontras Generale de Grando Augusto, 178. 181. 181. E de Teodosio. 190. Contole. 125. 125.

\*Rimini, quivi si raduna un Concilio, che termina polcia un favore degli Ariani. Robusto o Robusto, Titurio, Prefetto di Roma. Rona, varie fabbriche fattevi da Aleifandro Imperaziore . 18. Raffe del fuo-Poyolo co Pretorishi . 10. 10. 11. Incendio grave in ella caufato da Pretoriani 71. Innondata dal Tevere. 🚺 Anno fuo millefimo magnificamente folennizzato da i Filippi Augusti. 🐠 70. Le fono rifabbricate le mura, ed ampliaco il fuo circuito . 139, 210, Sedistione in ella. 169, Vi fono fablyingte le Terme Diocleziane, 201, Fiera firage de fuoi Cittedini . 248. Concilio fupposto in tila fotto S. Silvestro 272. Carollia in effa. Ronant, lor coftumi e vizj dipinti da Am-TDIAGO . ROBOLO, Marco Aurelio , Figlio di Malfinzio Augusto, tilchimate Colore . 195 Sua morte. 239. 255-Rossino , Eracito o fia Aradio , Frefetto di Roma. Rotejno Maggiordomo di Teodolo Angulo, 537 Sue iniquità, 541. Confole,

TATE Prefetto del Pretorio. 148. 153.
Suoi moles vizj. 162. Principio di fua
rovina. 161. Uccilo per ordine di Stilicone.
RUPPINO Prefetto di Roma.
RUPPINO, Stazio, Prefetto di Roma.
116.
RUPPINO, Vettio, Prefetto di Roma.
170. 171.
RUPPINO, Quinto, Prefetto di Roma.
141.

Apres , Furta Tranquillina , Augusta , S Maglie di Gardiano III. Augulto. 57-Saturano a ribella in Affrica contra di Gordiano III Sastno Prefetto d. Roma uccifo . 46, Da verso da Sabino Console. Salonina, Comeha, Augusta, Moglie et Gallieno Imperadore. Salovino , Publio Licinio Comelio Va-Igriano , Figlio di Gallieno Augusto. Re. Cecaro Cefare. SALONINO , Quinto Giulio Gallieno, Pigho di Gallieno Augusto. dol. SANDARIONE CAPITANO de' Romani uccifo da' Paymirent . Sarona L Re di Perlia , muove guerra a s Romani, 17. 19. Mello in fuga da Gotdia-

Cordinan III. Augzfie. 👝 🕰 Conthisde la pace con Filippo Imperadore, 41. Sua guer a con Valeriano Augusta, 21. Prende, e farchoggia Autochia, 21. Sa prigiune efta Valeriano, 44. Ot enpa varie Citià : 191 fali la guerie 119 e feg. Odmato. Sarone Il Re de Porfia. age, Amico de Coftanimo il Grande i 314 La rompe con luis 314. Neove girrira a Cultanno Augusto. 174. Fugge ordia hattaglia n historia con Costanzo Augusto. 148. e fegu. Celebre affedio da lui fatto di Millis, 118 per e fega, per Preude Ami da, 12º est Cumra di lai procede Giulia no Auguno 414 e fegu. Pare vantaggio fa da lu tatra con Gioriano Angallo. 416, 413. 480. 466, Sua puer cun Valence. 474, has morte 481 Barous III. Red: Perfia, Saxuanino , Publio Sempronio , proclamapo Imperadore (#3), há tecetto, Sayungino Seffo Guilio, Impundorerimens in elegis fiar una mo Generale di Tendolio Auguilo. jas Confine. 100.0 "Seranno fopen la Maron , harragha fac-19.71 148. Staverrano Contr Granule di Giuliano Auguito, esp. 444, 446, 473, e legis, <u>alle</u>. Morto in une birraglia. 614 Secouesi : Camelio : Preferro di Rema fotthe Vactoriano. 20 Secoupe , Sallutio Prefesto del Presento d'Oriente 416, Canfalt. 449 147. Bounce o Sardica, Cires ove & celebra un Centure contro als Ariant. 547-Street Mogles J. Scil (une. 品 Save non ammelli alla miliata. Sex rours elimero Imperadore, ner raum comero Imperadore, 144-Serana , Marcia Ocaci la , Augulia , Mogali di Filippo (enince, ca. Creduca Criftiania Bavilla , Vaitria , Moglie di Valeriiniano L Auguito, Savaniana figlio di Severo Augusto, 1711, Uccilo da Licerus Angulio, Saviniano Successo di Filippo fentore Au-91 Sevano , Aribo , Preferio di Roma, Seresu , Esavio Valerio , dichigrato Cefare. 817, e feg. E porcia Augusto, 144, 544 **JOURTH** MI. Savaco Prefeire de Roma. 448 Savasia "Pathunio "Prefesso di Roma, 1913.

S revisio nelle Galler fi fa proclamare Au-more conces I forcia d'Arm. 122, bua mente. Stunaco , Lucio Aurrbo Avianio , Prefitta de Borra. 21 4 416 Samuero (no Fighe celebre Sengence , e Scrit soce. 104 Prefecto di Roma, 110, bit fapphea per rimetiuse nel Seisaro da Matna della Vittoria. 🚻 e feg. 🛂 🚻 e leg, Comple Searcio Romano Pontefice 114 125 Sua STREET 176. Status L Papie, at Sun Marcetin. boração Filosofo Platonico cace fo dalla piche, 114 e fegu. Sosono Tarragnerres devallara da 1 Franchie Sousars, nelle fue vicingum é accifo fimiliant Imperations Sussano 4. Primeter Bentam, 🔼 \* Monte marine Sytuaciona Geografie de Tendofio L. Augulto. 111 Tutore di Onorio Auguilo, 117 Sua ambustore 141 e seg. Atteria l'evisite Ruffino per Milita concre Barbara 1624 Obbligato a internatione in Italia 1111 Sua ciera per abbattere Gildane Tirannu del) Affrica. 121. Da per Muglie ad Onoew Augado Maria (na Figlia 174. Cento Confole Seccionava valurafa Generale fotto Valeeiano y Prefetto del Presono Survivio Alellandro Seneto, 185- 18B Seus Citta del Premunte, 6 appunt & Cultaneous il Gennde, che poi fe me um padrumafer . . Sec.

"Acivo , Marco Claudio , Confede 144. P E electo Imperadore, egg. Sur lodeout aesum 147 L'ecifo in Levanie, 146, Tabanno Preterio del Presono d'Omput, 2704 Taunius acclamato da Soldati Imperadoor, it procupes nell'hairate 34. Tablano Pretento del Pertono in Orien-. ording ab contradel Truccion Solida fuero Gouliano Augusto. 6.2. Sua Orazione in Inde di Gioviano Imperadire egt 49% gar, 40% 92%. Taurio di Serapole oi Aleffandria diffritto da Tenala Vefcoro . Tro-loca ligitatica de históricano Augusta, Maghe

Moglie di Coftanza Cinto. Tiuboso , Flavio Mallio ) Confole rino-175. Transmia Conte , Padre de Teodofio Augutto 449. 458. e fegu. E' invinto in Affrica contra di Fermo . 461 Ivi uccolo . Tapporto , Flavio , Duca della Mefia, aglio de Teodofio Conte, fuo valore, 467, Prefervato da Dio. 459. Si rivita in Ispagna - 471, Ri hiamato da Graziano Insperadore, 486. Che il crea fuo Collega en Augusto 411. A los affeguatos il governo dell' Onente : 438, Sue vittorie contro i Gori 490. Sua malatria e Hattelimo, av., e legu. Entra in Coltantinopoli, 494. Suo gelo per la Religion Cattolica 4-1. Affegna terre a 1 Goti hes Romanu Imperio, jor, Sua clemen-22. 515. Sua vieroria de Gratongi 515. Sedianone de gla Antiochem contra di Int . get. Clemente nondimeno verfu di loro, 525, Suoi preparamento contra di Madimo Tiranno, 510, Il vince, ed uccide, 130, e fego. Sua elemenza verfo I vinti. 133. Suo Trionfo io Roma. 114. Aubatte il Paganelino : 131. Crudele feempio fatto da ello de' Tellalonicenti. \$17. Lagrello nel templo a sui vietato da S. Ambroko . 111 Suo vero pentimento, 538. Sua miracolofa vintoria da Eugenio Tiranno 555. Fine di fua vica. 1ce. Sue mirabili don e Vind. 559. e- fegu, Grande-fpezzalmente la fua Picta. Taurelo Governator della Saria fotto Coltanzo . 176. Taureto Velcovo de Aleffandria diferigge il farnolo Tempio di Scrapide. 143.

\*Trans. Città, errge una memoria lepolerale a Tacito Angusto. 158.
Tatrutto, Giusto, Presetto di Roma.

119.
Tatrutto Presetto di Roma. 194.
Tatrutto, Publio Preseto, usurpa l'Imperio pela Gallia, 120. 127.
Tatrutto, Gato Pacurio Pireso, juniore
Cesare. 120. 117.
Tistationo, Gato Giulio, Console e Presetto di Roma. 199.
Tintationo, Guina Giulio, Console e Presetto di Roma. 199.

Tieratano , Guerro , Prefetto di Roma.

Timino Generale di Tendodo Auguto.

Tinocao Augusto figlio di Zepobia Region de' Palmi reai . Tennano Augusto figlio di Odenato Falmothor. 114. 145. 146. Tiziano , Fabio , Confole , e Prefetto di Roma. Travang , Tiberio Pabio , Prefetto di Ro-Toning Chris, L cui abitanti impedifcono l' entrata alle foldatriche di Maffencio i e ricevino con giubilo Coffantino il Grande, Tusco , Memmio , Casfale . Tosco, Nummio, Prefetto de Ruma, TRAIANO Conte Cattolico, Generale 41 Valento Augußo. 452. 481. 482.

Valente Augußo.

Tatastetano, Gajo Annio, glurpa l'imperio.

Tatastettano, Gajo Annio, glurpa l'imperio.

Tatastettano, Gajo Annio, glurpa l'imperio.

1 Romani.

Tourso, Vetrono, perchè neculo da Angelandro Augusto.

17.

V Anattato Augusto figlio di Zenobia Regina de Palmireni. 141. 1464 Vanonanto Re de gli Alamanni. 421. 444.

Valenta, Flavio, Fratello di Valentiniano imperadore, dichiarato Augusto.
a31 Se gli ribella Precopio. 441. Lo
arretta 441. Sua crudeltà. 446. Pa pace co 1 Goti 411. Congiura di Teodoro contra di lai. 461. Rotta all' efercito fuo data da 1 Goti 422. Altra maggiore feorficta a lui data, su
cu la cià la vita 411. Lodi e bianni
di questo Augusto 484.
Valenta, Giulio, imperadore efimero.

VALENTE, Giuliano, ufurpa l'Imperto.

127. E' rulro di vita.

179.

VALENTE, Valerio, proclamato Auguno
in Otiente, uce fo da Licimio. 265.

VALENTE creato Lefare da Licimio Auguno
gulto. 262. l'ofera da lui ucerfo, 270.

VALENTE, Publio Valerio, Procenfole
dell' Acaja fi fa proclamare Augusto.

165.

Valentiniano, Flavir, callato da Coltanzo Austrilo. 200, Proclamato Imperadore. 4 1. Sue astron prima dell' Imperio. 4 1. Sue qualità. 434. E leg. Più rotte da lui date a gui Alamanni, 444. Sun Matrimo to con Gazdina riprovato. 444. Sua crudeltà. 444. 445.

415

are, 460. Tradimento farto da li fuol al Re de Quadr. 465. I quali perció gli fan guerra, 467. Termina la vita fan. 47t. Sue qualità. Valentinzano II., Flavio, Piglio del Primo, 470. Proclamato Augusto. in Milano, soi, fa pace con Mallimo Tiranno, soi, sia, Rigerta la Supplica de Romani per la Itatua della Vittoria, 111. Fagge in Levante per pan-ra di Malfimo Tiranno, 124, 125, e fegu. 111. e feg. Sue belle dott, 141. Tiranneggiato da Arbogathe fuo Genetale 141. e da lui uccifo. Valantiniano juntore (opeanominato Galara , Figlio di Valente Augusto . 446. Valuera Figlia di Diocleziano Augusto, Moglie di Galerio Cefure 121, 144 Perfeguitata da Malamamo Auguito. 141: Ucula da Licinio Augulto. Vacantano ( Publio Licimo + che poi fa Imperadore, ricula la carica a. Cenfore. Arclamato Imperadore, 14. loderali collumi 🚉 🎉 Suoi difetti. 17. Perfeguita i Criftians . 10. Va in Oriente contro Saport Re di Perfia. M. Da cut à fatto prigione . 21. Trafcurato dall' ingrato fuo Figlio Gallieno. 504 mortt. Valentano , Publio Litinio , juniore Figlio di Valeriano Augusto . Ec. Dichia-10r. Tato Cefart . VALENTANO SANTO VESCOVO di Aquileis . Varbulano Prefetto di Roma. Palanto Mafeimo Preferto di Roma, 87. Ba MUANDALI MUOTONO SUCTEA AL REMARIO Imperio, ma pottia fanno pace. 137. Vano, Gaio Cejonio, Preferro di Roma. 175. Vanacetano figlio di Gioviano Augusto. 4] r. e feg. Vantuano Infigne Giunifeonfalto. Vancuo Lucerio , Professo di Roma , <u>187.</u> 1991 Wasowa Città già Colonia de Romani, riflorata da Galheno Imperadore . 117. Affediata da Coffantino il Grande, e préfa. 250. 257 Se fottomette à Maf-fano Tirando 516.

"Vistalia, è loro telto ogni privilègio

Wavaantona uluepa l'Imperio cell'fit-

rico, are Fa pace con Magnetizio Ti-

ranno . 150. Con qual arre deposto da

da Graziano Imperadore

64. VIVALIANO Prefetto del Pretorio festo Maffunino, attifo, Virtone figlio di Maffimo Ticamo, jet, E chiarato Augusto dal Padre Vittore Generale di Giuliano Auguno. 421 - 430: 431: <u>481:</u> 402: VITTOREA, fin litatua ca altare levato dal Senato da Graziano Imperadore . 500. Tentativi per tillabilulo. 133. Ri-Sabilito in fine da Engenio Tiranno. Vittorimo, Gajo Piavio, juniore uferpa 1' Imperio nelle Gallie Trace leg. Vittorino , Marco Aurelio Piavonio , creato Augusto da Poslumo. Ulteria Velcoro Ariano de Gora-Utritua , Domitio , infigne Gintalconfoko Configliere di Altifandro Augusta, 🚣 💤 11. Uccifo in una fedintune Unus Tarcari , lors semanone nelle terre de' Goti. 136, 196, E par del Romano Imperio. Volvatano , Gajo Cejonio Rubo, Prefet-416 411- 451. to di Roma. Volutiano , Gajo Vibio Gello , Figio di Gallo Augulto, creato Cefare. 🔼 ed Imperadore . 21. Reita uccifo . 11. Vocusiano , Petronio , Prefetto di Ro-Voluerano , Ruño , Preferro de Roma. 141 146. 166. 166. 170. Vortico Secrico, fun cel. "Unamo creato Imperadore viene abbat-CHIO. Ussano L Postefice Romano. I. "Riceve la corona del Mactino. Unsterno Conte, togler la vita ST. vano Tirabno. glia. Varino tittto Papa nello Stifma contro Damaio . 442+ "Usuan, Legge di Collanzino il Grande ser ilimization le . 151.

Coftanao : 360. E' ben trattato da Jul.

Zanone, o Zaha Generale de Palmi-Zanones, Setrimia, Augusta Moglie di Odenato Palmireno, lospettata di lui uccidiente, sar. Prende le redini del governo, 121-127. Canquista l'Egitto, 130. Sue rare qualità, 140. e seg., Rorta al di lei escritto data da Aureliano Augusto, 141. e seg., Fetta prignonera, 141. Menua in tripaso. . Ele. •

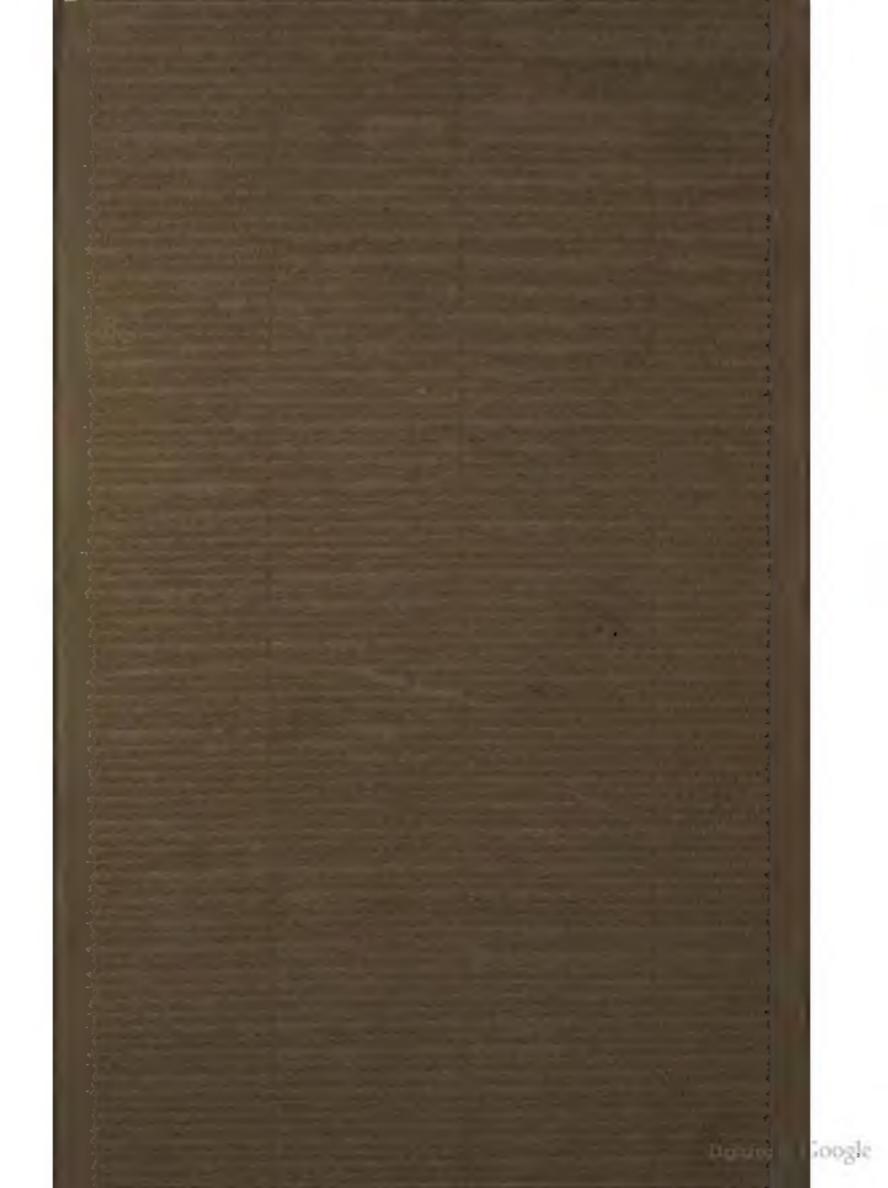